

# DIRETTORIO MISTICO,

Indirizzato a' Direttori di quelle anime, che Iddio conduce per la via della Contemplazione.

# OPERA

DEL PADRE

# GIO: BATTISTA SCARAMELLI

DELLA COMPAGNIA DI GESU'.

In quest' ultima Edizione per maggior commodo de' Direttori vi si è posto nel fine il Discernimento degli Spiriti dell' istesso Autore.



# IN NAPOLI, MDCCLXVIII.

A SPESE DI DOMENICO TERRES

Nella Stamperia di Giuseppe Raimondi

ON LICENZA DE SUPERIORI.

٩a

# LOSTAMPATORË

A CHILEGGE.



I presento di nuovo, Sacri Ministri zelanti di cooperare alla divina grazia nel condurre anime a Dio, il Direttorio Missico, opera postuma del Padre Giambattista Scaramelli della Compagnia di Gesù. Fu quest'opera, vivente ancor l'Autore, assai ricercata, e quelli, che o di lui avevano intima cognizione,

o dell'opera stessa aveano di già avuto qualche saggio, grandemente bramarono vederla pubblicata colle stampe. Ed o pel parlarne di questi, o per altro, ne crebbe tanto, e tanto se ne diffuse la stima, e il desiderio d'averla, in parti ancora non poco lontane dal religioso domicilio dell' Autore, che parecchi, giacchè per le stampe non vedevano mai appagarsi le loro brame, ne vollero ad oghi modo copia manoscritta. Essendo già dalle mie stampe uscita altra operetta dello stesso Autore intitolata Discernimento degli spiriti, la quale mi è parso bene d'incorporarla nella fine di quest'istessa Opera; in cui si trattan materie affini a quelle, che in questa nuova opera si contengono, ho stimato aver diritto a procacciarmi una delle copie mentovate affine di pubblicarla, ed adeguare a un tempo il faggio, che ne da l'anzidetta piccola opera, e foddisfare alle brame, e al zelo di quelli, che quest'altra maggiore desideravano. Mi è riuscito l'intento: ed eccovi dinanzi il frutto delle mie industrie. Per quanto però copiosa di esemplari ne sia stata la prima edizione, pure non ancor giunse a supplire all' universale avidità; di modo che mi convenne replicarne la stampa. Non è, nè può esser da me il mettervi in chiaro l'eccellenza dell'opera, che ora vi porgo. La materia, di che qui si tratta, è troppo superiore alla mia intelligenza: e quando pure alcun poco vi si appressasse il mio intendere, a me non si converrebbe il farne parole a chi più retto, e più sicuro giudizio può formarne per se medesimo, come voi potete. Debbo bensì rendervi certi, che quegli, i quali han preso saggio di quest' opera nelle copie manoscritte, tutti concordemente attestano, trattarsi in essa una materia cotanto sublime, qual' è la Mistica Teologia, e per la sublimità cotanto difficile, con tanta profondità e sodezza di dottrina, sostenuta coll'autorità de' Santi Padri, e de'facri Dottori e Scolastici, e Mistici, che sembra nulla possa desiderarsi nè di più esatto, nè di più autorevole. Ciò poi, che secondo il dir de medesimi la rende più cospicua, ell' è l'ammirabile fua chiarezza in materia per altro sì aftrufa; chiarezza, che affai dimostra dover essere stato l'Autore profondamente versato non solo in quella, ch'egli chiama Teologia mittica dottrinale, ma molto più in quella, ch' egli pur chiama Teologia mistica esperimentale: troppo difficile fembrando, che materie così sublimi, e così divinamente segrete possano con tanta chiarezza esporsi da chi n'abbia soltanto una cognizione speculativa, priva affatto della esperienza delle medesime; anzi sembrano, com' essi dicono, richiedersi un' esperienza, non di qualunque condizione; ma che accompagnata sia da'doni dell' intelletto, e della fapienza, i quali maestri siano, e guide nella esposizione di cose sì alte, giacche giugner non può l' umano intelletto ad accertare con tanta perspicuità in materie involte in veli di tanto mistero colla sola sua attività, ed industria naturale. Che il P. Scaramelli di così eccelfi doni fia stato dotato dalla divina beneficenza, oltrechè affai aperto, il dimostra la profondità e chiarezza di quest' opera, può di molto comprovarlo la religiofa fua vita in tutto conforme alle leggi del facro fuo Istituto. Egli per trent' anni si impiegò nel laborioso, ed apostolico ministero delle sacre Missioni: ed in varie Diocesi diede ad ammirare non meno gli effetti dell'ardente suo zelo, che le virtù del religiofissimo suo operare. Tutto il suo vivere su un adoprarsi continuo fenza risparmio di se in condur anime a Dio: e siccome avealo Iddio dotato di particolar lume, così in fingolar maniera adoperoffi in diriggere, e promuovere alla perfezione quelle anime, che la divina Bontà erasi compiaciuta di eleggere con predilezione per favorirle. Un tal suo operare accompagnato da un esercizio costante di orazione. a cui fu singolarmente addetto, il dispose in gran maniera a ricevere dalla divina beneficenza di quei favori, che ha poi faputo sì ben dichiarare in questa sua opera, e a darne sì saggi e perspicaci avvertimenti per direzione di quell'anime, a cui Iddio si compiace di comunicarli. Accettate adunque con aggradimento, Sacri Ministri, l' attenzione, che ho avuta di farvi avere quest' opera, e fatene uso a gloria di quel Dio, a cui l'Autore l'ha unicamente indirizzata.

Neppure vi sia discaro sapere, come di già è uscita altra opera di quest'Autore intitolata Direttorio Ascerico, in due Tomi in quarto. Basta averla accennata, da se stessa già procacciandosi i giusti elogi.

contenuti ne' seguenti Trattati.

# TRATTATO PRIMO.

Proemiale, e preambolo alle materie, di cui dovrà trattarsi.

Cap. I. Spone P Autore i motivi , che l' hanno indotto ad intraprendere la presente opera : l'idea con cui in essa procederà, e ne rende ragione. pag. 1. Cap. II. Si divide la Teologia Mistica in isperimentale, ed in dottrinale; e si mostra la necessità che vi è di questa seconda per il regolamento dell' anime contem-

plative . Cap. III. Si spiega il modo, con cui si formano nell' uomo gli atti fensitivi. Cap. IV. Si /piega il modo con cui si formano nell'uomo gli atti spirituali. Cap. V. Si dichiara donde derivi negli atti

nostri umani la soprannaturalità, ed il

Cap. VI. Si spiega in genere cosa siano i Doni dello Spirito Santo, e il loro uffizio. 22 Cap. VII. Si dichiarano i Doni dello Spirito Santo in particolare, e i frutti che ne risutuno; incominciando dai Doni, che appartengono all'intelletto.

Car. VIII. Si dichiarano in particolare i Doni dello Spirito Santo, che appartengo-

no alla volontà.

Cap. IX. Si dice quali, e quante sono le Grazie gratisdate.

Cap. X. Si passa a dichiarare le dette grazie in particolare, e nel prefente Capitolo fi dice qual fia la grazia della Fede, del-la Sapienza, e della Scienza. 31 Cap. XI. Si dà una breve notizia delle al-

tre fei Grazie gratisdate.

# TRATTATO SECONDO.

# Della Contemplazione in genere,

Introduzione .

-Cap. I. CI espongono alcuni pregi della Contemplazione, e si accennano ancora alcune doti della Meditazione, ac-

ciocche dell' una , e dell' altra si faccia quella stima, che loro si conviene. ivi. Cap. II. Si espongono gli eccessi di quei Direttori, che troppo aderenti alla Meditazione, screditano la Contemplazione; o troppo aderenti alla Contemplazione, fereditano la Meditazione; e si mostra loro la strada di mezzo, per cui devono condurre

Cap. III. Si danno i fegni per conoscere . uando l'anima sia da Dio introdotta alla

Contemplazione .

Cap. IV. Si spiega cosa sia Contemplazione. 47 Cap. V. Si esamina se l'orazione di pura fede, e lo sguardo fisso, insegnato dal Malavalle, da Michele Molinos, e fuoi. seguaci, sia Contemplazione, o orazione di quiete .

Cap. VI. Avvertimenti pratici al Direttore sopra i precedenti Capitoli.

Cap. VII. Si divide la Contemplazione in acquisita, ed insusa ; e si mostra la di-versità che passa tra l'una, el'altra. 62 Cap. VIII. Si dichiarano i diversi modi,

con cui procedono ambedue le predette Contemplazioni.

Cap. IX. Avvertimenti pratici al Direttore fopra i due precedenti Capitoli. Cap. X. Si mostra qual sia l'oggetto della

divina Contemplazione. Cap. XI. Si rigetta l' errore di chi esclude Gesù Cristo dalla perfetta Contemplazione, e si fa vedere, che anch' esso può esserne eggetto proporzionatiffimo .

Cap. XII. Si risponde all' obbiezioni di quelli , che escludono l'Umanità di Gesù Cristo dalla Divina Contemplazione.

Cap. XIII. Si danno avvertimenti pratici sopra i due precedenti Capitoli. Cap. XIV. Si dice quali siano i principi, e le cagioni, che producono le divine

Contemplazioni. Cap. XV. Si cerca se alla Contemplazione concorra la fantasia; e si conclude, che concorre alla Contemplazione meno per-

festa, mis non già alla perfetta. Cap. XVI. Si risponde ad alcune obbie-

INDICE DE CAPITOLI. zioni che foeliono farsi contro le dette

Contemplazioni intellestuali pure . In tal congiuntura si spiegano i modi, con cui s formano .

Cap. XVII. Si danno alcune limitazioni alle Contemplazioni intellettuali pure, di cui abbiamo ora ragionato.

Cap. XVIII. Si dice quali siano in particolare quei gradi di contemplazione, in cui contempla l' intelletto con guardo puvo intellettuale le verità divine. 100 Cap. XIX. Avvertimenti pratici al Diret-

tore sopra i precedenti Capitoli. 113 Cap. XX. Si dichiara quali siano le preprietà e quali gli effetti della divina

Contemplazione.

Cap. XXI. Si dice quali siano quelle difposizioni, con cui deve l' anima prepararsi all'acquisto della divina Contempla-

Cap. XXII. Si risponde ad alcuni quesiti, che possono farsi circa la materia del pre-

fente Trattato .

### TRATTATO TERZO.

In cui si tratta in particolare di quei gradi di contemplazione soprannaturale, ed infuía, che procedono da cognizioni indistinte .

Introduzione . Cap. I. P Rimo grado di orazione foprannaturale , ed infufa : Orazio-

ne di raccoglimento. 127 Cap. II. Avvertimenti pratici al Direttore circa questo grado di orazione. 138 Cap. III. Secondo grado di orazione: il Si-

lenzio spirituale. 139

Cap. IV. Avvertimenti pratici al Direttore circa la predetta orazione. 141

Cap. V. Terzo grado : Orazione di quiete, e sue proprietà. ivi.

Cap. VI. Auvertimenti pratici al Direttore circa questo grado di orazione. 147 Cap. VII. Quarto grado di orazione fopran-

naturale: Ebrietà di amore. Cap. VIII. Avvertimenti pratici al Diretto-

re circa il predetto grado di orazione. 157-Cap. IX. Quinto grado di orazione soprannaturale: il Sonno spirituale. Cap. X. Avvertimenti pratici al Direttore

circa il predetto grado di erazione. 161

Cap. XI. Sesto grado di orazione sopranna-

turale : Anfie, e fete di amore, 162 Cap. XII. Avvertimenti pratici al Direttore sopra il precedente Capitolo.

Cap. XIII. Settimo grado di orazione soprannaturale: i tocchi che dà Iddio nell'anima . 160 Cap. XIV. Avvertimenti pratici al Direttore

su questo prado di orazione. Cap. XV. Ottavo grado di orazione foprannaturale : L'unione mistica , e fruitiva di amore considerata in genere, in quanto al-

la sua sostanza.

Cap. XVI. Avvertimenti pratici al Diretto-

re circa il precedente Capitolo. .. Cap. XVII. Nono grado dell' orazione soprannaturale: l'unione semplice di amore; e in tal congiuntura si comincia a dichiarare le [pofalizio spirituale dell'anima con Dio. 181 Cap. XVIII. Avvertimenti pratici al Diret-

tore sopra il precedente Capitolo Cap. XIX. Decimo grado di orazione soprannaturale : Unione estatica , che vol-

garmente dicefi estafi.

Cap. XX. Avvertimenti pratici al Direttore circa questo grado di orazione.

Cap. XXI. Undecimo grado di orazione: il ratto, o rapimento dell' anima in Dio . 195 Cap. XXII. Si mostra come nei ratti si fa lo sposalizio dell'anima con Dio, e si accen-

nano i Doni, che in tali ratti fa Iddio all' anima fua spofa.

Cap. XXIII. Grado duodecimo di orazione : l'unione perfetta, stabile, e quast insolubile dell'anima con Dio. Cap. XXIV. Si spiega in particolare, co-

me si effettui questa perfetta unione tra l'anima con Dio. 206

Cap. XXV. Si espongono i grandi effetti, che rimangono stabilmente impressi nell'anima

dopo l'unione permanente, e perfetta. 210 Cap. XXVI. Si parla delle grazie sublimissime, che Iddio fa all' anima in que-Ito Stato divino .

Cap. XXVII. Delle piaghe, e delle ferite di amore , e di altre amorose impressioni, che accadono talvolta in istato di

Stabile, e perfetta unione con Dio. 217 Cap. XXVIII. Avvertimenti pratici al Direttore circa le predette ferite, ed im-

pressioni . Cap. XXIX. Si esamina , se in istato de

anione perfetta perda l'anima i ratti, e l'estafe in quanto alle smarrimento de fenfs . fenst. 221
Cap. XXX. Si cerca la cagione, perchè il
corpo, perduti i senst ne' predetti ratti,
rimanga talvalta sospeso in aria. 223
Cap. XXXI. Si accenna se ad alcuno in que-

Cap. XXXI. Si accenna fe a aicinio fin que havisfica. 225 Cap. XXXII. Si efamina fe convenga defiderare, chiedere, e procurare i gradi di orazione fopramaturale, ed infufa, ebe abbiamo spiegati. 226

# TRATTATO QUARTO.

In cui fi tratta di quei gradi di contemplazione infufa, che procedono da atti diffinti, e chiari.

Introduzione

Cap. I. S I dichiara quante, e quali siano le vissoni, con cui in modo straordinario si mirano gli oggetti. ivi.

Cap. II. Si spiega in che consista la visione corporea; si dice, quali stano gli oggetti, che per tal visione soggiono rappresentarsi; e si dichiara il modo, con cui si soma negli occhi nostri. 234

Cap. III. Si dichiara il fine, che Iddio ha, comunicando a' fuoi servo visioni corporee; e si apportano i contrassegui delle visioni buone, e delle fasse, acciocchè sappinasse disservere s' une dall'altre. 220

Cap. IV. Avvertimenti pratici al Direttore circa le predette visioni corpotali, quali devono osservarsi anche circa l'altre specie di visioni, di cui tratteremo ne' seguenti ca-

Cap. V. Altri Avvertimenti pratici al Disettore circa le-predette visicoti, adattati agli oggetti particolari che in tali visioni possono rappresentarsi. 251

Cap. Vk Si parla delle visioni immagina-

Cap. VII. Avvertimenti pratici al Direttore circa le predette visioni immaginarie. 257 Cap. VIII. Si parla delle visioni intellettuali. 261

Cap. IX. Avvertimenti pratici al Direttore circa le predette visioni intellettuali. 263

Cap. X. Si spiega cosa sia visione intellettuale di Dio in caligine, e quando accada. 266 Cap. XI. Della visione intellettuale chiara, e manifesta di Dio. 270

Cap. XII. Si comincia a parlare delle locu-

zioni soprannaturali, e divine; si dichiara di quante specie elle siano, e quali siano quelle, di cui noi intendiamo ragionare in questo, e ne' seguenti Capitoli. 272

questo, e ne seguenti Capitoli 272.
Cap. XIII. Si dividono le locuzioni immoginarie soprannaturali in tre altre specie di locuzioni: si dichiara quali siano gli essetti che producono: e si danno i segni per discennete dalle locuzioni sasse. 275.
Cap. XIV. Si spiega in che constitta, e il mo-

do con cui si sorma la locuzione puramente intellettuale. 286 Cap. XV. Avvertimenti pratici al Direttore circa le locuzioni nei precedenti Capi da

noi spiegate.

Cap. XVI. Si passa a parlare dellerivelazioni. Si spiega la loro sostanza, i modi con cui si sormano, e la proprietà che le accompagnano. 280

Cap. XVII. Si danno vari contrassegni, per discernere le rivelazioni vere dalle false. 295

Cap. XVIII. Quanto sia facile nelle rivelazioni che sono date da Dio, prendere abbaglio nell' intelligenza del loro signisicato.

Cap. XIX. Avvertimenti pratici al Direttore sirca le predette visioni. 304

# TRATTATO QUINTO.

Delle purificazioni passive del Senso, e dello Spirito.

Introduzione.

Cap. I. S I dividono le purghe in attive.

Sed in passive. Si mostra la necessità, che vi è delle purghe passive, pre
giungere alla contemphazione insusa e quesite ancora si dividono in due attre specie
di purghe. Prima però si premettono actuni Avvisti importantissimi alla giusta intelni Avvisti importantissimi alla giusta intel-

ligenza, ed al buon ufo delle dottrine, che daranno nel prefente Trattato. ivi Cap. II. Si moftra in che confiftà la purga paffiva del fenfo, e la necessità che vi è di una tal purga per li progressi nella perfezione, e confeguentemente per l'acquisso.

della contemplazione.

Cap. III. Si fpiega il primo mezzo, che adopra Iddio per la punga del fenfo, ed è l'avidità fenfitiva: e fi mostra come quella
dispone l'anima alla contemplazione. 319
Cap. IV.

### CAPITOLI. INDICE DE

Cap. IV. Si danno alcuni feeni per conofcere. le l'aridità della parte sensitiva provenga da purga passiva: e si danno altri segni per conoscere, quando l'aridità che proviene da purga passiva, sia indirizzata alla contemplazione.

Cap. V. Si espongono i frutti salutari, che producono nell' anima queste aridità pur-Rative , e si va accennando il modo , con cui l'anima per mezzo di essi si dispone

alla contemplazione.

Cap. VI. Avvertimenti pratici al Direttore, per ben diriggere le anime, che Iddio tiens nelle dette aridità purgative.

Cap. VII. Si espone il secondo mezzo, di cui Iddio si serve per la purga del senso, ed è l'affedio diabolico tormentofiffimo, che egli permette nell'anime, che tiene intali purghe. Si spiega in che consista un sal af-

fedio, e quanto loro convenga. 332 Cap. VIII. Si. spiegano le molestie, che i demoni arrecano al corpo in tempo del detto

affedio diabolico.

Cap. IX. Avvertimenti pratici al Direttore sopra il precedente Capo .

Cap. X. Si parla delle molestie spirituali straordinarie, che i demoni aggressori recano all'anime di queste persone, che tengono nel predetto affedio.

Cap. XI. Loquimur de tentationibus inhoneflis extraordinarits, quibus demones in has obsidione spirituali animas postas ag-

grediuntur . Cap.XII. Avvertimenti pratici al Direttore Sopra i due Capi precedenti. . 353 Cap.XIII. Si espone il terzo mezzo purgativo, con cui Iddio perfeziona le purghe

del fenso; e sono i travagli, che manda

Cap.XIV. Avvertimenti pratici al Direttocedente Capo .

re fopra i mezzi purgativi esposti nel pre-

per mezzo di cagioni naturali, o siano li-

Cap.XV. Si espongono i frutti , che risultano dalle purghe del fenfo che abbiamo fini-

bere . o necessarie . .

qui spiegate. 363 Cap. XVI. S' incomincia a parlare delle purghe dello spirito. Si mostra la necessità che vi e. di effe, per giungere ai più alti gradi di contemplazione unitivi, e trasformativi dell' anima in Dio . Si dice quanto siano tormentofe, e in qual tempo accadano. 365 Cap. XVII. Si dice in termini generali , quali

siano i mezzi purgativi dello spirito. 368 Cap.XVIII. Si spiega come la luce purgativa dello spirito produca folte tenebre nell' intelletto; afflizioni, ed angustie nelle potenze spirituali 3 grandi pene nell'appett-to sensitivo ; e finalmente come la detta luce leghi tutte le potenze circa l'esercizio de'loro atti.

Cap. XIX. Si dichiara come le predette tenebre, afflizioni, angustie, pene, e legamento di potenze purghino lo spirito, e lo rendano disposto all'unione mistica , e per-

fetta di amore .

Cap.XX. Si dichiarano le infiammazioni di amore, che l'anima incomincia a sentire nel progresso di quella notte purgativa; e finalmente con una similitudine si spiega tutto il sistema di questa purga.

Cap. XXI. Avvertimenti pratici al Direttore Sopra la predetta purpa dello Spirito. 381 Cap, XXII. Si spiegano altri mezzi purgative dello [pirito.

 $\boldsymbol{E}$  .

Delle cose più notabili, che si contengono in tutm l'Opera.

Il primo numero segna il Trattato, il secondo il numero marginale .

Biti infusi cosa sono, e come si distin-A guono dagli abiti acquisiti. I. 51. Amare non si può anche in contemplazione

fenza conoscere . I. 46.

Amor di Dio senza alcuna cognizione di Dio non può darsi in qualunque contemplazione . 11. 247. e feg. Anima può nello stesso tempo attendere a

due oggetti distinti colle potenze sue co-

gnoscitive. III. 35. e feg.

Anima non trovando nell'orazione foddisfazione in Dio, non la vada a ricercare tra le creature diffondendosi in discorsi inutili, ne si faccia lenta e pigra, ma si eserciti in atti buoni, ed in opere esteriori di carità, e di zelo. II. 101.

Anime del Purgatorio come compariscono.

IV. 71. e feg, Ansie di amore in che consistono. III. 92. e feg. altre sono proprie de' principianti , altre de' proficienti, ed altre de' perfetti . ivi 97. e feg. queste ultime sono le ansie impazienti; sono tormentose, ma soavi. ivi 100. e feg. Fini di Dio nel mettere l' anime in queste strette. ivi 105. Non cessano finche l'anima non sia giunta alla perfetta unione. ivi 106. e feg.

Ansie d'amore : si danno avvertimenti per

loro direzione. ivi 107

Apparizioni . Di esse può essere oggetto tuttociò che è in Cielo, ed in terra, cioè Gesù Cristo, Maria Vergine, l'anime separate da' corpi, o dimorino in Cielo, o in Purgatorio, i demoni, ed anco i dannati, ma questi di rado. IV. 12.

Apparizioni di Gesù Cristo, di Maria Vergine , de' Santi , delle anime purganti si fanno per ministero Angelico, IV. 19. e

Appetito sensitivo cosa è, e quali siano le fue potenze. I. 35.

Aridità : come in essa debba diportarsi l'anima per mantenersi a Dio fedele. II. 98. Aridità, e sottrazione della contemplazione

per qual fine Iddio le manda . 11. 97. Aridità come nasce nell'anima . V. 28. Alle volte è principio di contemplazione; e se ne apporta la ragione. ivi 34.

Aridità. Segni per conoscere quando sia indirizzata all' acquisto della contemplazione. ovvero della sola perfezione. ivi 37. e seg-

Aridità. Segni per conoscere quando provenga da purgazione passiva indirizzata al bene dell'anima, oppure da tiepidezza, o da malinconia. ivi 26.

Aridità produce nell'anima frutti falutari di perfezione, diportandosi con sedelià verso Iddio, e la dispone alla contemplazione .

ivi 41. e feg. Aridità sensitiva è mezzo purgativo del senfo . Aridità spirituale è mezzo purgativo

dello spirito. ivi 167. e Jeg. Aridità : come debba in essa portarsi l'anima per avanzarsi con essa nella perfezione. ivi 53. e feg. .

Assedio diabolico in che consista . ivi 76.

Agioni le quali possono far cadere un" anima da uno stato di unione mistica ad uno stato infelice. III. 73. Carità in qual fenso discaccia il timore. I. 8c.

Cognizioni spirituali come in noi si formano . I. 43. e feg.

Concupiscibile cola è, quante passioni ad efsa appartengono. I. 36. e feg.

Confidenza in Dio, deve andar congiunta con una totale diffidenza di fe, e fanto timore . III. 172.

Consolazioni sensibili spirituali. In esse come il Direttore deve regolare le anime. 11. 65.

Considerazione della Vita, e della Passione di Gesù Cristo quale esfere deve ne' princi pianti, quale ne' proficienti, e quale ne" perfetti . II. 127. Quale effer deve la memoria di lui tra il giorno, secondo i diverfi stati di persone. ivi. 128.

Contemplativi hanno necessità di Direttore .

Contemplazione prende l'elevazione de' fuoi atti dai doni dello Spirito Santo . I. 56. Contemplazione è il maggior bene, che posla aversi in questa vita; si mostra coll'autorità, e colla ragione . 11. 2.

Contemplazione: da quella non deve effere rimoso dal Direttore chi da Dio vi è

chiamato, e vi è introdotto, nè deve introdursi chi non è chiamato. Il. 16. e

Contemplazione: quella mancando non deve l'anima oftinarsi in voler contemplare, ma deve tornare alla meditazione. 11.

Contemplazione: fi definifee, e fi diee in che confifta lo figuardo fifo contemplativo, e come per effo fi diftingua dalla meditazione; e perchè includa un auror molto dilettevole: e come per effo fi disfingua dalla femplice speculazione. 11. 32. e siga.

Contemplazione : per paffare ad essa non vi

è tempo determinato. 11. 67.

Contemplazione si divide in acquisita, ed infusa. Qual sia l'acquisita, quale l'infusa. Perchè si chiami insusa: in che convengano, ed in che disconvengano queste due contemplazioni. II. 68. 69. e feg.

Contemplazione. Questa procede ora per cognizioni assimmative, ed ore per cognizioni negative, o come altri dicono, per positionem, & ablationem. Si spiegano ambidue questi modi. II. 80. e seg.

Contemplazione ha tre moti, retto, obbliquo, e circolare: si spiegano questi moti.

ivi 86. e frg.

Contemplazione acquisita. Questa si può proccurare da perfone sufficientemente di fiposte: non così la contemplazione infusa, che non si deve proccurare, ma solo si riceve da quelli, a cui iddiota dona. ivi 90. e see.

Contemplazione infusa. In essa come deve l'anima diportarsi. Questa si concede anco ai principianti impersetti in qualche

grado più basso. ivi 94. e 96.

Contemplazione: di effa è oggetto proprio Iddio, i suoi attributi, tutte le sue opere di natura, e di grazia, e generalment utto ciò che è oggetto della Fede. ivi

107. e feg.

Contemplazione: di essa oggetto più proprio
dopo Dio è Gesù Cristo: e si rigettano le
obbiezioni de fassi contemplativi, che efeludono Gesù Cristo, e la sua santissima
Umanità dalla contemplazione. ivi. 112.

Contemplazione: ad essa non si oppone, ma anzi riesce di grande ajuto la divozione della Santissima Vergine, e de' Santi. ivi

Contemplazione: fi assegnano i principi di essa ivi 140. e seg.

Contemplazione. Quali sano le disposizioni che ad essa si convengono. ivi 230. e feg.

Contemplazione. Anche per la straordinaria di estasi, e di ratti, non è necessario il concorso delle grazie gratisdate, ma bassa il concorso del dono della sapienza, e del-Pintelletto: anche per l'acquistra richiedesi il concorso di qualche dono dello Spirito Santo. Fur 147.

Contemplazione pura fenza concorso di fantasia non si dà nelle contemplazioni più basse, e meno periette : viz 157. e 162. Si zisponde alle obbiezioni, che sogliono farsi in contrazio, e si spiega il modo, con cui questo accade : viz 162. e 162.

Conteniplazione pura: ad essa non concorre effettivamente la fantasia, ivi 166.

Contemplazione. Di essa sono proprietà inseparabili la sospensione della mente in Dio, la dilettazione, e la pace, ed altre ammirabili proprietà. ivi 217. e seg.

Contemplazione. Quali siano gli effetti, che rimangono nell'anima, che la riceve. ivi

223. e feg.

Contemplazione pura, ed intellettuale non fuole iddio comunicarla ad anime non ben purgate, e perfette. ivi 214.

Contemplazione nel suo sommo è breve. ivi

245.
Contemplazione. In essa si può più conoscere, che amare, e più amare che conoscere. ivi 252.

Contemplazione. In niuna benche altissima fi perde la libertà ad amare. ivi 254. e

Contemplazione ne' gradi inferiori non rende l'anima ficura ad effere in grazia, ma la rende ficura ne' gradi fupremi di unione mittica, perchè una tale unione è di ciò una pratica rivelazione. ¡vi 257.

Contemplazione: ad essa non sono d'impedimento le lettere umane. II. 261.

Contemplazione. In essa propriamente non consiste la persezione, ne essa è mezzo necessario per conseguirla. ivi 262. 263.

Contemplazione. Cosa sono i gradi di esta: altri si formano con arti distinti, altri con atti indistinti. III. 2. e seg.

D'Eliqui nell'orazione di quiete, talora effetti di naturale debolezza. Segni per conoscerli. 111. 50.

Demonio non tenta ne quanto può, ne quanto vuole, perche è raffrenato da Dio.

Desideri di Dio, che riducono l'anima ad agonia di morte, si spiegano. Sono meza i purgativi dello spirito. V. 226, e 227.

Devozione altra è softanziale, e accidenta-

le fpirituale ; altra accidentale sensibile . V. 33. Devozione fensibile è molto lodevole . e de-

ve proccurarfi. II. 50.

Difetti , ne' quali i principianti spirituali sogliono effer involti. V. 23. e feg.

Difficoltà del peccatore ad operare virtuofamente, dopo la grazia acquistata, onde

derivi . I. 25. Direttore come ha da regolare l'anime o confolate, o desolate. 11. 62. e feg. Non faccia poca stima dell'anima savorita dell' unione mistica . Facendone stima non dia all' anima alcun fegno di farla . III. 156.

Direttore come debba procedere coll'anime chiamate da Dio alla contemplazione. II. 16. e feg. Segni per conoscere quando è

chiamata, ivi 14. e feg.
Direttore non disturbi l'anima, che vede dal meditare la Paffione effer elevata alla contemplazione . II. 136. e feg. Troppo credulo e miscredente , riesce dannoso al penitente . I. 2. e IV. 4. Questo è più vero nella materia delle visioni , e rivelazioni .

IV. 57. e 58.

Direttore non permetta al suo discepolo adorare Gesù Cristo, e la Vergine Santissima, se prima non le ha conosciute per visioni vere . IV. 68. Proceda con dolcezza con l'anime poste nelle purghe passive; nè moftri di offendersi se gli palesano le tentazioni, che il demonio mette loro in cuore contro di lui . V. 131, e feg. Se ha in cura anime, che Iddio tiene in purghe passive, si armi di pazienza, perchè ad esso converrà portare parte della loro cro-ce. V. 159. è seg. Chietla spesso lume a Dio, ivi .

Direttore non creda facilmente al suo penitente, che dice nella sua orazione starsi unito a Dio: segni per conoscerlo, se ve-ramente lo sia . III. 167. Non si fidi del medefimo , allentando nel custodirlo , ancorchè lo conosca giunto alla divina unio-

ne, ivi 172.

Directore non si perda d'animo , se qualche anima da se diretta la veda decaduta dall' alto flato, in cui era da Dio follevata; ma l'ajuti a risorgere, ivi 174. Esamini diligentemente, massime le donne, nelle quali apparissero effetti estatici; e segni per ri-

conoscerli, ivi 189. e feg.
Direttore non impedisca l'entrare in contemplazione l'anime, che ad essa sono chiamate, ne voglia introdurle, se Iddio non le chiama . Il. 19. e feg. Segni per conoscere quando l'anima è chiamata . II. 24.

e feg.

Divisione dell'anima dallo spirito cofa sia, ed in che contifta. II. 168.

Donazione di se stesso a Dio deve spesso sin-

novarsi . 11. 51.

Doni dello Spirito Santo in che confiftono. I. 57. Si spiega il dono in abito, e il dono in atto, ivi 58. Sono necessari per acquistare con perfezione l'eterna falute. ivi 59.

Dono della sapienza si spiega, e si dichiara-

no i fuoi effetti . ivi 62.

Dono dell' intelletto . Fine per cui Iddia comunica questo dono, e suoi effetti, ivi 65.

Dono del configlio si dichiara, ivi 72. Dono della scienza, come si distingua dal dono della fapienza, e dell' intelletto, ivi

68. e feg.

Dono della fortezza in che confista, e come si distingua dal dono della fortezza in quan-

to è virtù, ivi 76. 77. Dono della pietà qual sia, e quali i suoi of-

ficj , ivi 79. e feg.

Dono del timore : si distinguono vari timori, e si dice quale appartenga ai doni dello Spirito Santo, ivi 82. e feg.

EBrietà di amore, altra è perfetta, altra imperfetta, si dice qual sia l'ebrietà imperfetta , si dice qual sia l'ebrietà perfetta: si dicono i suoi effetti. III. 55. o feg. Ebrietà di amore: circa di essa si danno re-

gole di direzione. III. 68. e feg. Eresie insorte in diversi tempi circa la con-

templazione. II. 1.

Esorcismi non giovano per liberare affatto da' demonj le persone, che sono ossesse affine di purgazione passiva. Giovano però i precetti sacerdotali per frenare l'ardire del demonio . V. 103. 105.

Estafi in che confista : come si distingua da altri gradi di contemplazione . Alcune estasi nascono dalla grandezza dell' amore, altre dalla grandezza del gaudio . Ill. 177-

Estasi : in esse siegue il totale smarrimento de' fensi, e ciò senza miracolo, ivi 182.

Estasi possono provenire da tre cagioni, da Dio, dalla Natura, e dal demonio, ivi 184. Se proviene dal demonio, non farà fenza confenso dell' anima, ivi 186. come il Direttore debba portarfi con una tale anima, ivi .

Estasi lunghe, come in esse debba regolarsi il Direttore . Come conoscere se siano vere estasi , ivi 190, e 191. Può far prova con precetti , purche siano esteriormente palesate, non puramente mentali, altre

prove non si approvano, come abuso della propria autorità, ivi 162.

PAvilla d'amore cosa sia . III. 67. Eede nuda, fede pura, in che consista.

V. 43.

Ferite di aniore in istato d'unione persetta

e stabile con Dio, cosa siano, come si formino, e come passino dallo spirito al corpo. 111. 260.

Ferita di amore dolorosa e purgativa cosa sia; sue proprietà, e suoi essetti. V. 218.

Fianima d'amore, di molto merito, e godimento all'anima. 111. 255.

Fiducia in Dio è un potente scudo contro gli assatti del demonio, benche straordinari. V. 96. e seg.

Fiducia in Dio deve effer congiunta con una totale diffidenza di se stesso, e santo timore. III. 173.

GRazia santificante cosa è : sue eccelse oualità. I. 50.

Grazie gratisdate, quante, e quali fono.

Grazie attuali cosa sono, e quanto sono necessarie per gli atti soprannaturali, ivi 53. Grazie gratisdate si dichiarano in particolare, ivi 102.

Grazie fitaordinarie, alcune presuppongono la persezione nell'anima: altre non sempre la suppongono, ma ve la portano. IV. 66.

Grazie straordinarie in genere di contemplazione si concedono più alle donne, che agli uomini: se ne arrecano le ragioni, ivi 261. e se.

Amaginazioni, e discorsi non impediscono la contemplazione. Il dire in opposto, è errore de Quietifii. Neppure impediscono il conoscere Iddio qual è in se f.esso, perchè l'intelletro le trafende. Deve però la fantassa adoperarsi discretamente. Il. 202. e sez.

Impressioni della Passione del Redentore, e d'altre cose soprannaturali come si formino nel cuore, o nelle membra del corpo. III. 264. Di esse si danno vari avvertimenti, ivi e ser.

menti, ivi e feg. Îndifferenza circa i favori divini quanti beni

apporta. III. 284. e fig.

Infiammazioni d'amore, che accadono in
tempo delle purghe dello fpirito, si spiegano: si dice quali siano le loro cagioni,
ed il tempo in cui accadono, e si spiesa
il tutto con una similiudine. V. 200. e 204.

Irascibile cosa è . Quante sono le passioni , che ad esta apparrengono . 1. 36. e seg.

Anguori mortali di amore, cosa sono.

Locuzioni prese in senso men rigoroso quali sono. IV. 138.

Locuzioni prele in fenso rigoroso e stretto sono di tre specie, auricolari, immaginarie, ed intellettuali: si spiegano. 1V. 140. 141. e seg.

Locuzioni auricolari fogliono concederfi da

Dio ai principianti, ivi 187.

Locuzioni inimaginarie, 6 dividono in fuccellive, formali, e fotlanziali, ivi 149. Locuzioni fucceffive quali fono, e quanto foggette agl'inganni del demonio, ivi 151. 152. Contraffegni per conofere quando fono da Dio, quando dalla fantafia, e quando dal demonio. 1V. 152.

Locuzioni fuccessive: in esse come debba regolafsi chi non vuole ingannarsi, ivi 183.
Locuzioni formali quali sono, ivi 154. suoi
essetti, ivi 156. contrassegni per conoscere
quando fiano formate da Do. o dal proprio intelletto, e quando dal demonio,
ivi 157. fino al num. 162.

Locuzioni formali. La persona non deve eseguire cosa alcuna, che con ese le venga imposta senza il consiglio del Direttore, e deve obbedirgli, ancoschè il parere di questo fosse contrario alla locuzione, ivi 190. 192.

Locuzione intellettuale Angelica come si formi secondo l'opinione de Tomisli: si rigetta questa, e si approva l'insegnata dal P. Suarez, e si dice come si sormino le locuzioni intellettuali tra l'anima e Dio,

ivi 171. e feg.
Locuzioni foliaziali quali fono, loro grande
efficacia, e non fono foggette ad inganno, ivi 164. e feg.

Luce . V. Purgativa luce .

M Editazione: di essa si espongono i pregi singolari , per le lodi , ed infinuazioni che ne abbiamo nella Sagra Scrittura; per l'autorità, ed esempio de Santi; per l'uso universale di S.Chiesa. II. 8.

Meditazione quanto necessaria per la riforma dell'uomo. l. 41.

Meditazione necessaria specialmente ai principianti, perche divengono spirituali. II. 57. e 58.

Meditazione arida e secca. In essa si ajuti la persona con leggere, e meditare; se ciò non giova, si umili, si consormi, e si e-

içr

ferciti in domandare con pazienza, e ras-

fegnazione. Il. 63. e 64.

Merito de' noltri atti in che confista. I. 54. Mistica Teologia esposta con modo debito in lingua volgare non dannosa, ma utile alle persone semplici. 1. 9. e-feg.

Mistica Teologia, altra dottrinale, altra e-

fperimentale. 1. 19. 20.

Missica Teologia dottrinale è scienza in parte speculativa, in parte pratica : qual sia il suo oggetto, ivi 21. e 22.

Molinos suoi errori quanto perversi III. 41. Moto retto, obliquo, e circolare cosa significhi. II. 86.

ORazione vera di quiete in che consista.

Orazione di quiete e di silenzio, in che sono diverse, ivi 34.

Orazione vera di quiete quanto diversa dall' integnata da' Quietisti, ivi 40.

Orazione di fileazio spirituale, e sue proprietà. Avvertimenti per la medesima, ivi 15. e feg.

Off-stione diabolica in the confista. V. 76. si permette da Dio per la purga del senso, si mostra coll'esempio de'Santi, e se ne recano le ragioni, ivi 79.

Paffioni dell'appetito fentitivo cofa fono; non fi muovono fenza qualche alterazione corporale. 37. Quante fono, ivi 38. Paffioni, che inlorgono: contro di effe otti-

mo rimedio si è divertire altrove il pensiero, come pure per vincere le tentazioni I. 42.

Piaga di amore cosa sia, come si formi nello spirito, e come piagando sani. III.

258. e feg.

Possessione diabolica in the consista. Questa non appartiene alle purghe, the sono indirizzate alla perfezione dell'anima, ma si dà in pena. V. 64. e feg.

Precetti per prova dell'anime estatiche si facciano sensibili, e non puramente mentali, e perchè. III. 1922.

Profezie . V. Rivelazioni .

Purghe dell'anima, altre sono attive, altre passive. V. 8. quali sono le purghe attive, jui 8. e 9. quali le passive, jui 10. Quanto queste siano necessarie, jui 11. Sono di due specie: altre sono purghe del senso, altre dello spirito. Fine a cui tendono dette purghe, jui 13. Avvertenze generali circa tali purghe, jui 14.

Purghe del fenso in qual tempo, e per qual fine si danno, ivi 16. e seg. Dopo di esse suole l'anima ricevere gran savori, se però la purga sia indirizzata all'acquisto della contemplazione, ivi 156.

Purghe dello spirito, a che effetto da Dio si danno, rivi 160. quanto siano terribili; in qual tempo accadano, rivi 161. e 162. qualche volta si uniscono colle purghe del senso, rivi 162. e seg.

Purgativi mezzi dello spirito sono l'aridità spirituale, ed una luce purissima, ed altissima, che investe in modo purgativo.

V. 167. e 169.

Purghe del fenio. Dopo di esse le grazie soprannaturali, ratti ec. indeboliscono le for-

ze corporali : perche, ivl 155.

Purgativa luce cagiona folte tenebre nell'intelletto indipofilo: cagiona afflizioni orrende nella volontà, fiflandola altamente nella vilta de' fuoi mali, ivi 174. e fg. cagiona angultie grandi nella memoria, ivi 179. cagiona pene estreme nell' appetito fensitivo, ivi 180. fogglia anche le potenze razionali, e sensitive di tutti gli atti loro connaturali, ivi 281. si fpiega il modo come ciò accade, ivi 182. e fg.

Purga dello spirito dura più lungamente quando è spesso interrotta da comunicazioni, e

conforti soprannaturali, ivi 188. Purghe di spirito: si riferiscono i frutti preziosi, che ne derivano, ivi 189. e seg.

O'liete vera in che consista . V. Orazion

Quietisti: si ribattono le impugnazioni, che fanno contro la meditazione. II. 12.

Quietisti: si ribattono le loro salse dottrine, circa l'oggetto della contemplazione. II. 108. e sce.

Quietisti: il ribattono i loro errori circa la divozione sensibile, dimostrando gli errori del Molinos, ivi 50.

R Accoglimento infuso: si dice cosa sia, ed i frutti, che produce. III. 4. e feg. Circa di esso si danno avvertimenti pratici al Direttore, ivi 11.

Ratti sono di tre sorti In alcuni l'anima è rapita dai sensi esteni a vista immaginaria. In altri è rapita dai sensi estente di interni a vista intellettuale. In altri lo spitto è rapito alla visione di Dio 111. 195. e seg.

Ratto, in cui si celebra lo sposalizio dell'anima con Dio, è ratto perfetto, in cui l' anima è rapita a visone intellettuale, e si unisce spirito a spirito, ivi 200. e seg.

Ratto se si consideri nell'alto, cioè nel sommo, è breve : se si consideri ne' suoi in-

£C:

KIN

tervalli, può esser lungo, ivi 203. Il perdimento de sensi con solo esseri, ma interni, accade quando si ritrova all'alto del ratto; esserti che il ratto sa nell'anima, rivi 213. Nel suo alto non si odono locuzioni. IV. 145.

Ratti. Loro differenze di quelli, che accadono in Mato d'unione: istabile e perfetta, da quelli che accadono in istato di foposilzio spirituale. III. 273. Perchè in detti ratti il corpo sia tenuto in alto, ivi 274. e see.

Riforma dell' nomo deve principiare dalla

fantalia . I. 41.

Rivelazione in che consista. IV. 197. e feg. Si richiede per formarla il lume insuso, ivi 200. Qualità di questo lume, ivi 201. e feg. Modi diversi, con cui si fanno tali

rivelazioni, ivi 204. e feg.

Rivelazioni alle volte sono indirizzate alla fantificazione del soggetto, altre volte sono indirizzate all'altrui utilità: quelle vanno sempre congiunte colla grazia santificante, ma quesse posson darsi a chi di tal grazia è privo. D'ordinario però si concedono ad anime fante, jui zi. e se.

Rivelazione fatta ad una perfona privata, agli altri è folamente probabile, ne può effere ad altri oggetto di fede divina. Quello però, che la riceve, è tenuro a credere la verita rivelata, rivi 214. Quali di effe portino alienazione de' fenfi, e quali no, rivi 216.

Rivelazione, o profezia imperfetta può essere suggerita anche dal demonio, ivi 2,7.
Rivelazioni possono farsi da Dio in varj mo-

di, ivi 218.

Rivelazioni possono con dieci contrassegni dificernersi, se sono vere, o salse, ivi 219. Rivelazioni, e prosezie vere non si sanno

con mente turbata, a modo di frenetici, o di fantassici, ma con mente sobria ed

illuminata, ivi 225.

Rivelazioni. E' facile prendere sbaglio circa la loro intelligenza, sì perchè hanno spello sensi occuri ed astrus, sì perchè sembrano alcune assolute, e sono condizionate, ivi 245, e seg.

Rivelazioni non devono bramarfi, anzi chi le riceve prefo il buon effetto deve subito spogliarfene, ivi 246. e feg. Non si deve aver fede a rivelazioni di persone, che naturalmente sono indisposte a ricevere tali grazie, ivi 233. e 250. 251.

Rivelazioni di cose particolari occulte non si devono chiedere a Dio, ivi 256. e feg. Rivelazioni fatte in sogno sono rare, e non

conviene farne conto per il pericolo, che

vi è di errare, ivi 254.

Rivelazioni di donne non devono facilmente credersi, ivi 252. ma seriamente esaminarsi, ivi 253.

SCoprimento totale, che deve aversi al Di-Sensi interni cognoscitivi quali sono, e come formano i loro atti. l. 32. e feg. Sensi spirituali sono nell'anima a somiglian-2a come sono nel copo. III. 22. e 115.

e feg.

Silenzio. V. Orazion di filenzio. Sogni, altri sono da Dio, altri dalla natura,

altri dal demonio. IV. 206. 207.
Solitudine, prima disposizione per la contemplazione, e qual sia la solitudine virtuo-

fa. II. 233. e feg. Sonno spirituale è di due sorti . Donde nasce: è diverso dall'estasi . III. 76. e feg. Soprannaturalità de nostri atti donde derivi.

I. 54. Specie : come l'anima le acquisti per l'in-

telligenza delle cose. I. 44.

Speranza eroica in che confilta. V. 49. Spirito non deve innalzarii alla contemplazione, se Iddio non l'innalza i II. 59. e III. 295.

Sposalizio dell' anima con Dio si dà , ed in

che confità. III. 162: e Fg.
Spofalizio divino. Adorna Iddio l'anima fua
fpofa con vari doni : altri , che le imprime nell'atto di rapirla a fe; altri , che le
lafcia dipoi impreffi , ivi zoo.

Sposalizio dell'anima con Dio si fa nei ratzi, ivi 210. e seg.

Timore servile qual sia. I. 83.
Timore di Dio iniziale, e filiale qual

fia, vvi 84. Timore di camminare le vie giuste, ritrevasi anche nell'anime più favorite dalla più

alta contemplazione. II. 260.

Tocchi che fa Dio nell'anima diletta in che consistono. III. 115. e fg. Differenza va quelli, che godono i Beati in cielo, da quelli, che gode l'anima diletta in terra. Sogliono accadere improvvisamente, joi 122.

Tocchi: fembra all' anima che fi producario nella sua fostanza e perciò da alcuni Doctori Missici si chiamano tocchi sostanziali. 111. 125. Si formano nelle potenze dell'anima e da essi risultano altre notizie, ed intelligenze di Dio saporitissime, ivi 126. con quanta attenzione deve procedere il Direttore per riconoscere se siano veramente in quell'anima che dice provati,

ivi 129. e feg.

Tocco sostanziale che sa Dio nell'anima elevată all' unione stabile e perfetta in che consista, ivi 252.

7 Anità talora per arte diabolica siegue la visione di buono spirito . IV. 36. ed anche la rivelazione, ivi 232.

Visioni corporee in che confistano . IV. 10. Quali sono i propri oggetti di tali visioni, ivi 12. Con qual modo si fanno, ivi 19. e feg. Come nel SS. Sacramento, ivi 23. Come quella della Vergine Santissima, ivi 24. Fini di Dio in queste visioni , ivi 28.

e feg. Visioni corporee sono favori propri de' principianti. IV. 30. Contrassegni per conescere le vere dalle fasse, ivi 32. e seg. Cautela, che deve avere il Direttore circa tali visioni, ivi 42. e feg. Cosa debba far l'anima, a cui convenga non più resistere a tali visioni, ivi 45. Dottrina circa di ciò, ivi 47. Sono foggette a molti inganni, ivi 50. Quanto abbia a prescrivere il Direttore all'anima, che riceve visioni anche di buono spirito, ivi 51. Si sciolgono alcuni dubbi, ivi 53. e feg. Compendio degli avvertimenti, ivi 64. Altri avvertimenti riguardo alle visioni, ivi 66. e feg. Con ispecialità riguardo a quelle dell' anime purganti , ivi 71. e feg.

Visioni immaginarie, in che consistano, ivi 79. e leg. Sono foggette ad inganni più che le corporee, ivi 89. e feg. si fanno improvvisamente ; ed altre loro proprietà , ivi 91. Visioni di donne, devono molto esaminarsi,

ivi 97. Molto più o di esse, o di qualun-que, quando si abbia ragionevole sospetto d' ipocrifia; ed allora fi adoprino modi conve-

nienti per finceratu, ivi 100.

Visioni intellettuali pare si danno, ivi 103. Visioni intellettuali in che consistano , ivi 103. Perche sia pura, ed intellettuale, è necessario che non abbia alcuna dipendenza dalla fantasia . IV. 105. Quali siano gli stromenti, per cui si fanno, ivi 106. Dio solo può produrle nell' anima, ivi 107.

Con queste visioni può l'anima vedere qualunque oggetto fiali , ivi 108. Può l'anima con visione intellettuale in due modi vedere Gesù Cristo, e la Vergine Santissima, ivi 109. L'anima non deve spogliarsi delle visioni intellettuali che hanno per oggetto Iddio, i suoi attributi, o Gesù Cristo Santissimo, ivi 114. Deve spogliarfi , se siano di verità create , ivi 115. Le visioni intellettuali posson durare molto tempo, ivi 116. Possono accadere talora

anche a' principianti, ivi 117. Visione di Dio in caligine cosa sia ivi 122. e feg. In qual grado d' orazione accade questa visione in caligine, ivi 129. e feg. Visione di Dio chiara e manifesta, ma non intuitiva, ivi 132. Cofa si richieda per la

visione intuitiva, ivi 135. Unione dell' anima con Dio non può dirsi

sonno dell' anima. III. 81. Unione dell' anima con Dio di varie forti .

che non sono l'unione mistica ivi 1340 Unione mistica in che consista . III. 139. e feg. In effa l'anima lascia se stessa in quanto alla cognizione, e sentimento, non già in quanto alla sua sostanza, ivi 144. e seg. In quale stato si ritrovino le potenze dell'anima in tempo della medefima, ivi 150. In essa non consiste la persezione Cristiana, ma nell'unione di conformità alla divina volontà, ivi 152.

Unione di conformità può crescere in gradi di più alta persezione . Per giungervi è necessario mortificare le passioni e svellere gli abiti perversi, ivi 154. e feg.

Unione mistica accresce la perfezione della conformità al divino volere, ivi 156.

Unione semplice di amore non è diversa dall'unione missica, e solo si diversifica nel grado, e modo con cui trasforma l'anima in Dio, ivi 157. e feg.

Unione con Dio chiamata da S. Terefa e dai Dottori Mistici Matrimonio spirituale in che confifta, ivi 221. Si spiega come fa

effettui, ivi 227. e feg. Volontà non può amare fenza previa cognizione anche in contemplazione . L. 46.

# FINE DELL'INDICE.

# Die 4. mensis Maii 1763.

# REIMPRIMATUR

CAVALCANTI

Carulli,

# D E L

# DIRETTORIO MISTICO

Proemiale, e Preambolo alle materie, di cui dovrà trattarsi.

# CAPO PRIMO.

Espone l'Autore i motivi, che l'hanno indotto ad intraprendere la presente opera; l'idea, con cui in essa procederà; e ne rende ragione.



Embrerà strano a chi legge, che dopo sei lustri confumati nell' eserzizio delle S. Missioni, mi accinga a parlare dei parti più nobili, e più delicati, che la divina grazia produce nell'

anime pure, voglio dire dell' opere della divina Contemplazione: Nasce questa, come ognun sa, ne' cuori mondi, e di ogni persezione adorni, e di ordinario si nutrice nella quiete della fositudine, e tra i silenzi de' Chiostri. E però non pare che debba essere oggetto proporzionato- allo studio di chi gran parte dell'anno vive tra la moltiudine della gente, e tra il tumulto de' poposi; e tutto intento a cavar anime rea dalle torbidezze de' vizi, e de' peccati; tiene quasi sempre le mani nel fango.

2. E pure io confesso, il vero, che questa brama di giovare colla presente Opera all' anime contemplative, mi è stata partorita nel cuore dalle sacre Missioni. Conciofiacofache due cose io ho comprefo, e quasi toccato con mani col lungo esercizio di questo sacro ministero. La prima, che quasi in ogni luogo si trova qualche anima , che Iddio conduce per queste strade straordinarie ad un' alta perfezione: la feconda, che molto rari fono quei Confessori esperti, che ben intendono la condotta, che Iddio fa di tali anime per l'erre vie della contemplazione. E perciò o temono giustamente d' imprendere la cura, o temerariamente la imprendono con loro danno: onde segue, ohe le povere anime o Cano costrette ad

andare per questi sentieri pericolosi senza guida con pericolo di precipitare, o almeno di smarrire la strada : o pure vi vadino con la guida di un Direttore inefperto, che ora le faccia fermare in mez-20 al cammino, ora le lasci tornare in-dietro; ora non le sappia disendere da pericoli, che per tali vie ad ogni paffo s' incontrano ; ed ora ( come mi è accaduto trovar più volte con mio gran dolore ) si attraversino con incauti, e poco fani (configli ai loro avanzamenti. Se poi accade che il Maestro di Spirito oltre 1º effer poco intelligente, sia troppo incredulo, condannando alla cieca quelle opere straordinarie della grazia, che non intende; o sia soverchiamente credulo, preflando loro fede fenza il debito fondamento: deve ficuramente rifultarne un più grave pregiudizio all'anime, che a lui fono foggette: non effendo poffibile, che da un giudizio imprudente fegua un faggio regolamento. In fomma è pur troppo vero ciò che dice il Redentore, che dalla guida d' un cieco conduttiere altro aspettar non si può che cadute, e tal volta in precipizi orrendi : Cacus autem, fe caco ducatum prastet, ambo in foucam cadunt . ( Matth. 14. 15. )

2. Sul fondamento dunque di quell'efperienze io mi fono più volte poflo ad indagare la cagione, perchè fiano si pochi quei Padri fpirituali, che fi danno allo ftudio della divina Contemplazione mentre pare che tutti vi fi dovrebbero applicare, come a cofa necessaria, o almeno molto conviene al loro facro mi-

nistero : giacche esponendosi eglino pubblicamente alla guida dell' anime, conviene pure che abbiano notizia di tutte quelle vie, per cui possono essere da Dio condotte, specialmente, se siano Confesiori di persone consacrate a Dio, e de-dite all' orazione, in cui l' opere straordinarie della grazia non sono sì rare. Nè io ho saputo ritrovarne altra ragione che l' arduità della materia, da cui molti atterriti , credo che si ritirino da una sì convenevole, e sì fanta applicazione. E vaglia il vero, bisogna confessare, che gli atti della Teologia o Contemplazione Miflica , Iono sublimi , sono vari , sono remoti da' fensi, e molto astrusi, consistendo in effi quella sapienza, di cui disse il S. Giobbe , che abscondita est ab oculis omnium viventium, volucres quoque cœlè satet : Deus intelligit viam ejus & ipfe movit locum ejus. (Job. 28. v. 21.) In oltre megar non si può, che per l'intelligenza degli atti contemplativi, è necessaria la notizia di molte verità, che si apprendono nella Teologia Scolastica, ed anche di molte dottrine, che si insegnano nella Teologia naturale , massime in quella sua parte che chiamasi Animastica, di cui vedendosi taluni mal forniti, molto più s' allontanano da questo studio facro, con grave danno dell' anime, che Iddio commette alla loro cura.

4. Mentre faceva meco stesso tali riflessioni, mi forgeva tavolta in mente un pensiere , che se fosse uscita alla luce un' Opera missica, in cui si esponessero agli occhi, ed alle menti de' Direttori l' operazioni della Missica Contemplazione con molta chiarezza, e con metodo facile ordinata, e percettibile anche all' intelletto di quelli, che non si fossero lungamente esercitati nelle scuole; e se alle dottrine speculative si aggiungessero documenti pratici, con cui il Direttore renduto già intelligente de' favori straordinari che Iddio opera nell' anime de' suoi discepo. li, sapesse dirigerli con rettitudine: molti, e molti animati dalla facilià dell' intendere, dalla nobiltà della materia, e dall' utilità de' pratici insegnamenti, si sarebbero grandemente animati allo studio di questa scienza mistica, con gran vantaggio dell' anime fottoposte al loro magistrato.

5. Quindi mi si destava nell' animo un vivo desiderio di metter mano ad un Opera al Prossimo si vantaggiosa, e più mi si accendeva questa brama nel cuore;

quando rifletteva, che in una di queff" anime elette, che giunga a gran perfezione, e ad intima comunicazione con Dio, più si compiace il Signore che in molte altre anime di mediocre virtu; e che una fola di queste ha talvolta più efficacia a placarlo, se sia sdegnato, che non hanno forza ad efacerbarlo i peccati di un' intiera Provincia : come appunto più potevano a frenare lo sdegno di Dio le pregbiere d' un Most, che ad irritarlo i peccati d' un popolo innumerabile. Sicche parevami di non poter far cosa più grata a Dio, che promovere gli avanzamenti di tali anime con dare a' Direttori qualche luce circa il loro regolamento. Ma che? Ripensando poi alla tenuità de' miei talenti, ed alla debolezza del mio spirito, cadeva in isgomento, anzi mi arroffiva di me stesso, quasi che pretendessi di dirigere quei Direttori, di cui non fono certamente degno di effer discepolo. Ma perche non cessava Iddio di simolarmi internamente ad un' Opera si ardua, e sì difuguale alle mie deboli forze, deliberai di rimetterne la decisione al configlio di molte persone prudenti, e dotte, e specialmente di quelle, a' cui per l' autorità che avevano fopra di me, era tenuto di foggettarmi; risoluto d' esegui. re, quanto effe dipendentemente dalla luce di Dio, e dal lume della lor prudene za mi aveffero imposto. Dico il vero; che neppur uno vi fu tra quelli, a' cui feci ricorso, che non approvasse quesa mia idea, che non la riputasse di gran gloria di Dio, e che ripromettendomi speciale affistenza dal Signore, non mi facesse animo di intraprenderla con gran coraggio. Sicche riconoscendo io nel parere, e configlio di molti il volere di Dio, con piena diffidenza di me, mi abbandonai tutto in lui, sperando che quel Signore onnipotente, che seppe mettere parole in bocca alla giumenta di Balaam, che movendo la mano a Sanfone colla mascella d' un altro giumento operò inudite prodezze, avrebbe posti nella mia rozza mente pensieri congrui a spiegare l' opere straordinarie della sua grazia, e mi avrebbe mossa la mano per iscriverle con fedeltà, e con chiarezza. Anzi talvolta fentiva rincorarmi dalla mia steffa fiacchezza, sapendo esfer costume della divina provvidenza assumere istrumenti deboli per l'esecuzione di opere ardue, e malagevoli, acciocche per mezzo dell' altrui debolezza faccia più bel rifalto la fua

ennipotenzà: Que fluira funt mundi elegit Deus, ut confundat fapiantes; & infirma mundi elegit Deus, ut confundat forusa; & ignobilia mundi; & contempibitia eligit Deus, de ea que non funt, ut
es que funt deflueret; ut non glorieuro emunis caro in confpetlu ejus. (1. ad Corime.
1. 27.) E però fe troverà il Direttore in
quest' Opera cosa ben detta, la siferifica
al fonte di ogni bene, ch' è Iddio: e se
vi troverà cosa imperfetta (come pur
troppo ve ne faranno) l' attribuisca pure
alla forgente d'ogni imperfezione, che
non abbia appresa o da' SS. Padri, o da'
Teologi, e da' quei SS. Contemplativi,
la cui dottrina è ricevuta universalmente
da' fedeli, spesialmente da' dotti: per lo
che andando io dietro la feorta, che mi
fanno questi luminati di dottrina, e di
fannità, spero che non fallirà, chi segui-

rà le mia condotta. 6. Ho prefisso al libro il titolo di DI-RETTORIO MISTICO, perchè in esso comprendo tutta l' idea dell' opera. Lo chiamo Opera Mistica, perche spiegherò in effa tutti i gradi di Mistica Contemplazione, almeno i più noti, e tutti i favori firaordinati, che Iddio comparte all' anime che conduce per quelle vie . Diffi almeno i più noti, perchè non è posfibile ridirli tutti : ficcome non ha termine l'amore, con cui Iddio si delizia nell' anime perfette; così non banno numero i modi, con cui loro lo manitesta. Ciò non offante però, non credo che il Ditettore troverà nell' anime cosa straordi. naria, che non possa ridursi ad alcuna di quelle, che avrò dichiarate nei presenti Trattati; poiche tutta la loro diversità non confisterà nella sostanza, ma solo nel modo, nel tempo, o in qualche particolare circonstanza. E però se avrà egli compreso le dottrine, che si anderanno esponendo, mi lusingo che potrà ben intendere lo stato di qualunque persona contemplativa, che Iddio faccia capitare a' fuoi piedi. Lo chiamo DIRETTORIO perche non contento di dare le spiegazioni, che fono necessarie all' intelligenza degli atti di contemplazione mistica, difcendero ad affegnare documenti pratici, con cui possa il Confessore regolare l' anime, che ricevono da Dio tali favori. Sicche avendo tutta quest' Opera per suo scopo la direzzione dell' anime circa l' operazioni mistiche della contemplazione, giustamente le si può potre in fronte il titolo di MISTICO DIRETTORIO. 7. Dividerò tutta l' Opera in cinque Trattati, in cui abbraccierò tutte quelle materie, che appartengono alla Miftica Teologia . Il primo Trattato, cioè il prefente, lo chiamo preambolo, e proemiale ; perchè in esso permetto varie notizie. fenza cui non protrebbero intenderfi la dottrine, che avrò a proporre ne' Trattati seguenti, Nè ciò sembri nuovo al Lettore. Poiche fe la Filosofia istessa va mendicando dalla Logica e principi, e precetti per regolare i suoi discorsi circa le verità naturali, ch' ella ha per suo og-getto; e se l'istessa Teologia Scolastica non isdegna prendere in prestito dalla Filosofia le sue notizie per mettere con esfe in chiaro le verità di nostra Fede ; che maraviglia è , che la Teologia Mistica abbia bifogno della Teologia Scolastica e della Filosofia naturale, per ispiegare le sue sublimi operazioni? Capitando dunque questo mio Libro in mano di chi non è versato nelle dette due facoltà, non potrebbe egli certamente intendere quanto io mi affatico di esporgli, se non l'avessi già prevenuto con la notizia di alcune dottrine estrance, su cui si appoggia questa mistica scienza. Nel secondo Tratta. to, procedendo con metodo regolato, parlerò della Contemplazione, secondo le notizie generali che possono di lei averfi, mostrando in genere, qual ella sia nel suo essere, quali siano le sue cagioni, quali i tuoi oggeti, quali i mezzi, per cui si forma: quali i suoi essetti, a quali le sue proprietà: e sopra tutto, come si distingua dalla contemplazione falfa, e suppositizia de' falsi Contemplativi. Nel Trattato terzo, e quarto discenderà al particolare, dichi arando specificamente tutti quei gradi di Contemplazione. che possono accadere all' anime divote. Ma perchè tali Contemplazioni possono formarii o con atti indistinti, voglio dire con atti di fede illustrati coi doni dello Spirito Santo, per cui nulla di diffin-to fi fcorge in Dio; oppure con atti diflinti, per cui si mirano con chiarezza, e distinzione gli oggetti, come suole ac-cadere nelle visioni, nelle locuzioni, e nelle rivelazioni profetiche; perciò delle prime contemplazioni parlerò nel Trattato terzo, e delle seconde nel quarto. Ma perchè Iddio d' ordinario non innalza l'anime a comunicar seco in dolce, e dilettevole contemplazione, fenza averle

prima purificate col forte ranno di fira-

ordinarie penalità ; perciò nel Trattato quinto ragionerò delle purghe paffive, con cui dispone il Signore l'anime al ricevimento delle predette contemplazioni . Così non mancando al Direttore alcuna di quelle notizie, che conducono al buon regolamento degli spiriti contemplativi, potrà col fuo magistero cooperare molto alla gloria di Dio, che dagli avanzamen-

and golfa di Bo, che da qua-lunque altra cofa dipende. 8. Esporrò i predetti Trattati in lin-gua volgare: cosa che sul principio mi tenne molto sospeso. Ma pure mi determinai a comporli più tofto in questo idioma, che in altro ignoto al volgo. Primo, perchè il linguaggio nativo, come quello che è bevuto col latte, riesce più connaturale, più si accosta, più s' insinua, e imprime meglio le verità. Secondo. perche rende più facili, e più percettibili le materie, quanto sublimi, altrettanto astruse della divina contemplazione, anche a quelli che non ignorano l' idioma latino: e però fa che riescano loro più dilettevoli. Io non intendo in questo libro parlare con persone letterate avezze ad insegnar nelle Cattedre, e consumarsi al tavolino nei libri. Quefti possono rintracciare da se stessi da autori più gravi ogni notizia di Missica Teologia: ne hanno bisogno di pratiche istruzioni, mentre immersi ne loro studi di ordinario non sogliono molto ingerirsi nella direzione dell' anime. Parlo con persone, che menano sua vita ne' Confessionali, non nelle Cattedre; che fono tutte intente, non a speculare, ma a confessare; non ad insegnare dottrinalmente, ma ad instruire praticamente i loro Penitenti . A questi sono sicuro ch' riescirà più utile, e più piacevole il linguaggio Italiano, come più adattato alle intelligenza delle materie ardue che do-Vranno trattarfi .

9. Ma qui nasce subito una gran difficolià, la quale si rende maggiore dalla circostanza de' nostri tempi, in cui sono accaduti tanti abusi in questa ma-teria; ed è, che esponendosi agli occhi di tutti i tratti più favoriti della divina contemplazione, le persone semplici, e specialmente le donne s' invoglieranno di tali favori, entreranno in pretenfioni vane con grave danno del loro spirito: anzi non mancherà chi fervendofi delle dottrine, e de' termini mistici espressi ne' presenti trattati per farsi credere appresso il Direttore ricca di grazie segnalate, si

renderà avanti Dio rea d'abbominevold ipocrifia. Questa è un'obbiezione di grande apparenza; Ma, se ben si consideri, di niuna sostanza: perchè prova troppo, e però nulla prova. Prova, che non dovrebbe mai scriversi la Vita di alcun Santo in linguaggio volgare, e che le Vite de' Servi di Dio già mandate alla luce dovrebbero interdirsi alle persone idiote , perchè in tali libri ad ogni passo s' incontrano, o visioni, o rivelazioni, o profezie, o estasi, o ratti, o locuzioni divine, o simili accarezzamenti, che sa Iddio ali' anime dilette. Ne già quivi si rapprefentano i favori del Cielo dottrinalmente, ed in astratto ( come accade ne' Libri Mistici ) ma si descrivono in satto con tutte quelle circostanze, e quei colori, che danno loro rifalto, e che possono sve-gliare in persone deboli voglie vane. Ne gli Scrittori di tali Istorie si prendono pena d' avvisare il Lettore del gran pericolo, che v' è in bramare tali cose, e quanto convenga starne lontano, e riputarsene indegno ( come fanno i buoni Mistici ) anzi che tutti intenti a magnificare i loro Eroi, le fanno comparire come caratteri di gran santità. Dico più: bisognerà vietare anche la lettura de' Libri Ascetici Italiani, in cui s' infegna l' efercizio delle virtà Christiane, e la via della perfezione. Perche sappiamo, che alcune Donne ipocrite in vece di prendere da essi la pratica, ne hanno folo apprefo la fimulazione delle virtù, rappresentando ai loro Direttori il proprio interno, quale non era, ma quale ne' libri avevano inteso dover effere, ed usando, anche con gli altri, parole ed andamenti composti simulatamente a norma della perfezione letta da loro, ma non giammai praticata. Ma chi. vi farà mai, dico io, che per l'abufo di alcuni voglia togliere a tutto il popolo dei semplici il pascolo divoto, e salutare di detti libri istorici, o instruttivi?

10. Dunque venendo al caso nostro, dico che i libri Mistici esposti in lingua volgare, possono esfere tali, che destino desideri vani nel cuore di persone idiote; e possono anche esfere tali, che impedifcano, e imorzino affatto quelle voglie imperfette, e pericolose in chiunque siano già insorte. Se l' Autore di tali sibri rapprefenti i gradi della divina contemplazione, ma specialmente le visioni, le rivelazioni, le interne locuzioni, le dolcezze, le soavità, i divini accarezzamenti ( giacche quelli sono quei favori, a

eni agognano con gran pericelo d' illufiome le donne ) come cose desiderabili ; se animi il Lettore all'acquisto di grazie sì fegnalate; certo è che si sveglieranno nel tuore di persone deboli vive brame di conseguirle. Quindi poi feguiranno inganni di fantafia, o illusioni del Demonio, the su questi desideri vani fabbrica le sue traveggole. Ma fe lo Scrittore rapprefenti queste grazie, come cofe non neceffarie alla persezione, anzi pericolose, e per gl' inganni che possono accadere, e per l'abulo che d' effe può farfi ; fe eforti il Lettore sempre a non bramarle, ed a pregare Iddio di non condurlo per via sì scabrosa : se ordini a chi le riceve ( benche fiano vere, ed approvate da Direttori esperti ) a spogliariene subito, ed a procedere nella via dello fpirito, non per visioni, non per rivelazioni, non per dolcezza; ma con la scorta sedele della Fede: se in oltre ponga in funesta prospettiva a chi legge i travagli orrendi , e le pene atroci esterne, ed interne, superiori forse a i tormenti dei Martiri, per cui convien paffare prima di giungere al possessor di tali favori; certo è, che non moverà nell' animo di semplici il desiderio di possederli, anzi lo estinguerà affatto, fe non anche lo cangerà in un fanto timore di averli, quando da loro ne fosse flato già conceputo il desiderio . E quefto è appunto il modo, con cui noi procederemo in tutto questo Direttorio. Non vi sia dunque chi tema, che debba arrecare alcun pregindizio a donne, o ad uomini incolti: anzi che spero fondatamente, che abbia da essere utile alli Direttori, e non disutile alle persone da essi dizette, quando mai venga a capitare nelle loro mani .

11. Ma perche io bene mi avveggo ; che tutto ciò non batterà per dileguare dalla mente di alcune persone troppo timide l'apprensione, che la trattazione di materie mistiche in lingua volgare possa dare ai semplici ansa, o occasiome di abufo; voglio pigliar la cofa dal fondo, e mostrare con ragione convinpentissima, e come suol dirsi a prieri, l'insussissemme di tali timori. Stabiliscodunque come principio di buona moralità, che niuna cola di fua natura fanta, e per se steffa utile, e profittevole, deve mai tralasciarsi, o da altri impedira cagione di qualche male, che possa mascerne per accidente; voglio dire per abulo, che altri ne faccia. Se non am-

mettiamo questo principio, noi gettiamo a terra tutte le cose più sante, e più divine che sono nel mondo. V'è cosa più divina della Sacra Scrittura dettata dalla bocca di Dio, e scritta dalla penna delle Spirito Santo? E pure gran parte dell' Erefie di qui hanno preso l'origine, per l'abuso che uomini empi ne hanno fatto . Vi è cosa più sacra de' Sacramenti, in cui ha posto Gesù Cristo la sorgente della fantità ? E pure da qui gli nomini scellerati prendono occasione tutto giorno di commettere fagrilegi orrendi. ed empietà esecrande. Vi è luogo più fanto delle Chiefe, in cui risiede Iddio. come Re nel suo Trono? E pure queste fervono: a gran parte de' Fedeli per ricetto di amoreggiamenti, d' immodestie, e di vanità fcandalofe. Dunque che fi avrà a fare? Si avranno d'abbruciare le Sacre Scritture, ad abolire i Sacramenti, a chiudere le Chiese, ed impedirne a Fedeli l'ingresso? Non sia mai, che ciò accada, perchè tutti i mali, che ho detto, seno mali accidentali, che non nascono da quelle cose sacre, ma dall' altrui abufo . La facra Scrittura c' infegna le Verità cattoliche, e ci addita la via piana del Cielo: se alcuno vuole servirsene per trarne menzogne, e per aprirst le porte dell' Inferno , fuo danno : nonper questo si hanno a togliere dal mondo le facre Carte. I Sacramenti fon istituiti per santificare le nostre anime : se altri voglia valeriene per pervertire la fua, tal sia di lui; non perciò si ha ad interdire l'uso de'Sacramenti. Le Chiese fono fatte per placare Iddio : se vi è chi fe ne ferva per irritarlo, fi afcriva a fua malizia; non per questo si hanno ad atterrare quelle Sacre Mura, o se ne hanno a serrare le porte. Non è regola di prudenza, ne di moralità impedire ciò, che per se steffo è santo, ed è giovevole al comune degli Uomini, per il mal uso chequesti, e quegli ne faccia. Non è buona massima . il volere impedire tutt' i mali, anche quelli, che accidentalmente accadono per altrui malizia; poiche queflo, se ben si considera, altro non è, che un volex distruggere ogni bene sa l'idea d'impedire tutt'i mali. La ragione è chiara. Non vi è cosa sì divina, sì facrosanta, che per accidente non si con-giunga con molti mali. Dunque chi pretende d' impedire indifferentemente ogni male, tende indirettamente ad impedire 12. Ma-

12. Ma fe questo è vero, io la discorso così nel nostro proposito. Il dichiarare gli atti della divina contemplazione, in qualunque linguaggio si faccia, è cosa per fe stessa molto santa: perchè è un mettere al pubblico l'opere più illustri della divina grazia, in cui rimane molto glorificata la divina bontà verso noi sue misere creature. L'aggiungere alle dottrine speculative documenti pratici per il buon regolamento de' Direttori , è cosa senza fallo molto profittevole : perchè è un cooperare al profitto di quelle anime elette, da i cui avanzamenti dipende la falute di molti, e la maggior gloria di Dio. Il temperare i detti documenti in modo che giovino alle persone semplici di buon fenno, e tolgano alle persone deboli ogni pretensione vana, ed ogni voglia di certe grazie, che senza pericolo non si possono bramare, è certamente cosa di grande utilità; perchè è un impedire ogni abufo, che possa nascere in queste materie. Dunque avendo io formato tutto il presente Direttorio su questa idea, non devo trattenermi di mandarlo alla luce, per timore, che specialmente in questi nostri tempi (come più a lungo dirò nel numer. 29. del Capo XXIX. ) qualche Donna stolta s' invogli di cose straordinarie; entri in inganni, o tenti d'ingannare il Direttore: poiche a questo ma-le l'Opera tutta da rimedio, e non somento. Nè può seguire un tale inconveniente, se non che per un manisesto abufo, che di effa voglia farsi, convertendo la medicina in veleno. In fomma farebbe uno di quei mali accidentali, che non nasce dall' Opera, ma da chi voglia mal servirsi dell'Opera; ed uno di quei mali, di cui non conviene far aleun conto, perchè trovali in tutte le cofe fante, e falutari. Già si sa, che le monete più preziofe, sono più soggette ad essere adulterare. E che per questo? Lasciano sorse i Principi di batterle, e di procurare il pubblico bene, per timore, che da qualche Falfario non fiano corrotte? No certamente. Perche dunque dovrò io lasciare di giovare al pubblico, e specialmente ai Direttori, da' cui molto dipende il profitto spirituale dell' ani. me, per timore, che qualche persona vana, o ipocrita abbia d'abusarsi delle mie povere fatighe?

13. Tanto più, che mi fanno animo Uomini infigni in dottrina, ed in fantità, i quali appoggiati a queste ragioni

fortiffime composero in Idioma volgare libri Mistici, e ragionarono indifferentemente di ogni materia di mistica contemplazione, e l'esposero agli occhi del pubblico. Io qui non voglio riferire l' O+ pere di S. Giovanni della Croce, di Sa Francesco di Sales, di Lodovico da Ponte, o di molte altre persone illustri . e degne di ogni venerazione: voglio recare un folo testimonio, che a mio parere è superiore a qualunque eccezione. Sia questo S. Teresa, della cui eminente fantità fanno ficura fede le fue eroiche virtà ; della cui fomma prudenza fanno un attestato irrefragabile la grand' imprefa, che generofamente intraprese, e felicemente conduste a fine della Riforma de una Religione, la quale ora risplende per il mondo tutto con luftro di fantità. Or questa gran Donna scrisse più Libri di Mistica Teologia in lingua volgare, dichiaro in essi con ammirabile felicità tutt' i gradi della Celeste contemplazione ; espose tutt' i tratti d' amore , con cui fuole Iddio accarezzare l'anime dilette, e il tutto indirizzò alle sue Monache ( giacche mai alla Santa non patsò per la mente, che le sue opere avesse-zo da uscire suori de' claultri de' suoi Monasteri, come si ricava dalle sue stesse parole) donne tutte pienamente consecrate non meno all'orazione, che alla penitenza. Ciò presupposto, avremo noi a credere, che non cadesse mai in mente di una Santa sì illuminata ciò, che fa tanta impressione nella testa di alcuni, voglio dire l'abufo, che tra tante Donne di orazione avrebbe potuto fare qualcuna delle sue mistiche dottrine, e faggi infegnamenti? No certamente : perche faremmo troppo grave torto alla fua gran mente. Il previde certamente, ma nol curò ; ne volle per il mal uso d'alcuna privare i suoi Monasteri del frutto, che potevano ritrarre dalla lettura di detti libri . 14. Col parere della Santa si è unito il fentimento di tutti i tribunali della Cristianità. Il Padre Girolamo Graziani della Madre di Dio stato sià Provinciale di S. Terefa, in un suo Trattato, che sa sopra i Libri della Santa , riferisce , che il Libro della sua Vita da lei scritto di proprio pugno capitò in mano di una Donna molto principale, la quale entrata in non fo quale scrupolo, lo mandò al Sant' Officio, dicendo che in quel libro fi contenevano visioni, rivelazioni, e dottrine pe-

ticolofe, e però pregava le Signorie loro

wolerlo diligentemente esaminare. Stette il Libro più di dieci anni all'esame di quel rigido Tribunale. Paísò fotto gli occhi de' Teologi più accreditati della Spagna . Un Uomo grave rigorofo, ma integerrimo, abb occandosi con S. Teresa in Toledo per altro affare appartenente alla fondaziome di un Monastero, le disse alla presenza del detto Padre Graziani queste parole: Le fo sapere , che fono alcuni anni , che fu presentato all' Inquisizione un suo Libro, e fi è esaminata quella dottrina con molto rigore . Io l' bo letto tutto : è dorrina molto ficura , e vera , e molto utile . Ben può ella mandarlo a pigliare quando vuole. Dopo que-fto fu il detto libro mandato alle Stampe insieme con l'altre Opere della Santa. ( In operabus 5. 1 herefte in fine . )

15. Dai Tribunali di Spagna passarono l'Opere di questa Serafina ai Tribunali di Roma . Quivi il Padre Fra Bartolomeo Miranda Maestro del Sacro Palazzo ne commise la revisione a due nomini il-Instri per bontà, e per sapere, richiedendo specialmente da loro, se convenisse esporlo al pubblico in lingua Italiana. Uno fu il famoso Cesare Cardinale Baronio: l' altro il noto P. Antonio Possevino della Compagnia di Gesù. Il primo ne approvò la dottrina, e la riputo di molta edificazione a chiunque le avesse lette, come costa dal suo attestato: il secondo ne formò un simile giudizio. Ma perchè le parole con cui que-fio dottissimo Uomo espone il suo pensiero , fono di gran fignificato , e molto opportune al mio intento, voglio qui rappresentarie. Circa l'Opere della medesima Teresa di Gestà, le quali piacque a Vostra Pa-zernicà Reverendissima richiedermi che io esaminassi per darne giudizio, se dovevano stamparsi in lingua Italiana: prima dico che io vingrazio umilissimamente la maestà di Dio, che si fia degnata per mezzo suo farmele vedere: perciocche sente quanto frutto potro cavarne, fe vorre ricevere cost fanti avverti. menti. Dopo dico, che io giudico, che sarà di gran gloria di Dio che si stampino in lingua Italiana: poiche lo spirito di Dio di sal maniera incammind il cuore, e la penna di questa Vergine, che non può aspettarsene altro, fe non che maravigliofo frutto nella sulute dell' anime , specialmente de' Religiosi . e delle Religiofe. (Ame Opera S. Theref.) 16. Ma perche, dopo essere venuti al-la luce i detti Libri, vi fu un Teologo, di cui è ignoto il nome, che ardì censurare alcuni suoi detti; il vigilantissimo allora Regnante Pontefice Paolo V. ne incaricò una nuova revisione a due de' più celebri Teologi, che fiorissero in quell' Alma Città, i quali furono poi da loro meriti portati al trono Episcopale. Ed ambedue di concorde sentimento riferirono, nulla contenersi d'errore nelle proposizioni censarate; ma effere i Libri di dottrina fana, ed utile a qualunque specie di persone, che professassero vira spirituale. Il che conciliò alla dottrina della Santa maggior credito, e venerazione. Dalla Spagne, e poi da Roma si propagarono queste divine Opere per ogni parte del mondo, perche non vi fu nazione, o Francese, o Polacca, o Germanica, che non le volesse tradurre nel fuo linguaggio nativo: ne vi fu Tribunale nel Cristianesimo, che tali edizioni volgarizzate non approvasse.

17. Anzi pare, che la Chiesa di Dio inviti tutti alla lezione di questi santi Libri . Conciosiacosachè propone ai fedeli dell' uno, e l'altro fesso una tal formola di orare, in cui si supplica Iddio a volerci tutti nutrire col pascolo della dottrina di S. Terefa : Us caleftis ejus doctrine pabulo nutriamur, & pie devotionis erudiamur affectu . ( Oratio S. Ecclef. in festo S. Therefie. ) Quelto è an esortarci tutti ad entrare in quei prati, dove solamente si trova questa celeste pastura, ed a con-correre a quei sonti, dove solo si be-ve questo nettare di Paradiso. Ma quali fiano questi fonti, e questi prati, chi non lo vede? Sono i fuoi Libri; fuori di quelli non fi trova certamente questo pascolo del Cielo esposto da S. Teresa, di cui vuole nutrirci la S. Chiefa. Concludo dunque, che non opero io imprudentemente, se appoggiato a ragioni sì sode, ed animato da un esempio sì approvato, e sì autentico della Serafina del Carmelo, prendo a trattare di materie mistiche in idioma intelligibile a tutti, con le cautele però già divisate, sperando per que-va via, per cui la Santa fece un bene immenso alla Chiesa universale, di effere io di qualche ajuro ai Direttori nella guida dei loro penitenti .

# CAPO

Si divide la Teologia Mistica in sperimentale , ed in activinale ; e fi mostra la necessità, che vi è di questa seconda per il regolamento dell' unime contemplative .

TI fono taluni, che in leggere alcune espressioni, con cui i facri Dottori parlano altamente della Missica

Teologia, in vece di prender animo a profeguire nello studio di una scienza si nobile, e sì profittevole, piuttosto si disanimano, e la lasciano in abbandono. Fanno loro ombra certi detti, che si trovano spara pei libri di tali contemplativi: v. g. che questa è una sapienza, che Iddio solo l'insegna; che solo la conosce quello che la riceve; che può solo insegnarla quello che la possiede. Così parlando Errigo Arpio ( Theol. Myft. 1. 3.p. 1. c. 6.) di questo modo sublime d' innalzarsi a Dio, dice che est mysicus, & occuleus, & voquia est occultissima sapientia, quam imme. diate folus Deus in hominum spiritu edocet. Lo stello dice S. Bonaventura ragionando del paisaggio a quest' altissimo grado di contemplazione teologica, e mistica: In boc transitu, si sit perfectus, oportes ut ve-Linguantur omnes intellectuales operationes , & upex affectus totius transferatur, & transformetur in Deum: boc autem est musticum. O perfediffimum, qued non novit, nift qui accepit ( Iter ment. in Deum, cap. 7. ) Gersone parlando di questa Mistica Teologia, dice: Theologia Mystica innititur ad fui doctrinam experientiis babitis ad intra in cordibus animarum devotarum ( p. 3. Tra. Theol. Myft. Spec. conf. 2. ) Da questi, ed altri simili detti molto samiliari ai Dottori Mistici, traggono questi tali conseguenze fortissime, cioè che la Teologia Mistica sia una scienza poco utile, se non anche affatto disutile, sì perche è troppo difficile, e poco men che impossibile a chi non è giunto all'apice della contemplazione, acquistare una giusta notizia di quelle materie, che ella prende a trattare; sì perchè non si può con essa recare alcun giovamento alle anime, che Iddio conduce per queste vie, mentre al dire dei Dottori hanno esse miglior Maestro, che internamente le istruisce, le dirigge, e le porta con sicurezza all'atto della contemplazione. Cose tutte fallissi-

19. Ma per procedere con chiarezza, sed inseme con sodezza di dottrina, bissogna che distinguiamo la Teologia Missica dortrinale, giacchè questo è un vocabolo, che è stato applicato a significare ambedue. La Teologia Missica esperimentale secondo il suo atto principale, e più proptio, è una nozizia pura di Dio, che l'anima a' vasimario ricevo nella cali-

me, e pericolofissime, se non si prendono

in fano fenfo, come ora vedremo, i det-

ti dei Padri.

gine luminofa, o per die meglio nel chidra ofcuro d'un' alta contemplazione , 'infiems. con un amore esperimentale sì intimo, che la fa perdere tutta a se stessa, per unita gliano fignificare queste parole, lo vedremo a suo luogo. Per ora basti rislettere, che questa notizia, ed amore unitivo cha si accende in contemplazione perfetta fi chiama Teologia, perche contiene atti , che hanno immediatamente per oggetto Iddio; fi chiama Mistica, perchè ? in un' operazione che si fa segretamente nell' intimo dell' anima, occulta a tutti, e nota folo a Dio, che la dona, ed all'anima, che la riceve; si chiama esperimentale, perche l'anima per mezzo de una certa particolare cognizione, e per mezzo di un certo amore speciale, gusta , ed esperimenta Iddio con sensazione di spirito, e con un sapore di Paradiso. Ma perche prima di giugnere a quest' alta contemplazione di Teologia Missica , fogliono precedere altre contemplazioni più basse, in cui quantunque l' anima non saporeggi tanto Iddio, nè si unisca si perfettamente con lui , pure le fervono quasi di gradini per falire a poco a poco a quell' altezza di perfezione : perciò anche questi gradi di contemplazione inferiore appartengono in qualche fenso alla Teologia Mistica esperimentale, di cui ragionammo.

20. La Teologia Missica dourinale confiste in un' altra cosa affatto diversa da quella che abbiamo finora detto : perchè altro non & che una scienza , la quale ha per officio in primo luogo il considerare predetti atti di Teologia esperimentale , o siano perfettamente , o imperfetta-. mente unitivi , e dipendentemente dall' autorità della Sacra Scrittura , dai derte dei Santi Padri, e dei fanti contempla-tivi esaminare l' essenza di tali atti, le. loro proprietà, e i loro effetti . In fecondo luogo ha per officio dare alle perfone che si trovano in dette contemplazioni , regole sicure per procedere con fi-, curezza, e con profitto nelle loro eleva-zioni di spirito, ed assegnare a chi non si trova per anche in istato di contemplazione altre regole per disporsi all' acquisto di sì gran dono, o per vantaggiarsa a qualch' altro più alto dono, se abbia Iddio incominciato a favorirlo.

21. Da queste tre cose si deduce : primo, che la Teologia Missica dottrinale non haper suo oggetto immediato Iddio.

7114

ma bensì quegli atti, con cui l'anima fi unifice con Dio, o gli fi accosta con la divina contemplazione, o almeno si dispone : perche tali atti fono l' oggetto , che ella considera, e che dirige coi suoi precetti ; ed intanto le compete lo splendido nome di Teologia, in quanto che i predetti atti, che sono il suo oggetto, terminando a Dio, sono Teologia. Secondo, che la Teologia Missica dottrinale è vera scienza, lo dice chiaramente S. Tommaso: Dicendum, doctrinam sacram esso scientiam ( 1. 1. quest. 1. articol. 2. ) e ne adduce la ragione : perchè sebbene questa Teologia ( nel che conviene con l'altra Teologia, che è speculativa) non deduce le sue conclusioni da verità chiare, ed evidenti al lume della natura ; le inferisce però dalle verità della Fede, che sono più certe, e dall' esperienze dei Santi Contemplativi, che sono anch' esse sicure. Su queste basi fermissime stabilisce ella le sue definizioni , su questi fondamenti incon-custi ferma i suoi precetti : e però non manca ai di lei atti quella ficurezza, che è necessaria al sapere . Ex bis autem principiis ita probatur aliquid apud fideles, ficut etiam ex principiis naturalibus notis pro-batur aliquid apud omnes: unde etiam Theologia scientia est . ( 2. 2. quest. 1. arricol.s. ad 2. ) Terzo, che la Teologia Mistica dottrinale , è scienza in parte speculativa , ed in parte pratica . Dice Aristotele, che la scienza speculativa è quella, che va in cerca del vero; e che la fcienza pratica è quella, che prende di mira l'efecuzione di qualche opera : Speculative finis veritas, practice autem opus: ( 11. Metaph. c. 2. ) e l' uno , e l' altro compete senza alcuna ambiguità a questa divina scienza. In quanto ella confidera la contemplazione o in generale, o in particolare, fecondo I suoi diversi gradi, e ne definisce l'essenza, e ne scuopre le proprietà, e ne divifa gli effetti, è fenza fallo speculativa. perchè va in traccia del vero, che che sia. Se poi la verità rintracciata s' indiriz-zi estrinsecamente al pratico regolamento dell' anime contemplative; mentre questo nulla pregiudica all' esfere intrinseco di tali atti speculativi; in quanto el-le prescrive regole, o a chi si trova in istato di contemplazione, o a chi brama di giugnervi, è senza dubbio scienza pratica: perche ha per iscopo l'esercizio di molti atti, e la pratica di molte virtu, che afficurano un sì gran dono a chi l' ha, e dispengono a riceverlo chi non l' ha. Diret. Mift.

( Arift. 2. Meraph. c. 2. ) 22. Ma qui potrebbe muoversi un dubbio , ed è : se i precetti , che prescrive la Mistica Teologia, siano tali, che offervati fedelmente conducano l'anime con . ficurezza all' alto della contemplazione # giacche pare proprio di ogni scienza pratica proporre tali regole, da cui risulti infalli-bilmente l' operà, che ella vuole persezionare. Rispondo, che la divina contemplazione ( massime se sia infusa ) è un dono gratuito, che non si acquista con arte, e con indu-strie; ma si comparte da Dio liberamente a chi vuole. E però non ha la Mistica Teologia per fine de' suoi precetti il conseguimento di un tal dono . Solo pretende di preparare, e di disporre l'anima all'acquisto di detto dono, se ella non l' ha ; o di mettere le debite disposizioni ai progressi; ed agli avanzamenti del dono, se ella ne sia già in possesso. Perciò l'oggetto di questa scienza, in quanto è pratica, altro non è. che introdurre nell'anime divote tali preparamenti, e le disposizioni : questo è l'unico intento delle sue regole, e questo di fatto sicuramente si ottiene da chiunque offervi con esattezza i suoi precetti. Il compartire poi, o non compartire a tali anime quantunque disposte il dono della contemplazione, si appartiene a Dio : egli sa ciò che più gli aggrada, secondo gli altissimi fini della fua rettiffima provvidenza. Quindi deduca il Direttore, che tutto il regolamento dell' anime, che bramano camminar con sodezza per la via dello spirito, deve consistere in purgarsi, dipendentemente dal regolamento della Mistica Teologia, da tutti gli impedimentl, ch' elleno hanno contratti, per il confeguimento della contemplazione, in acquistare le congrue disposizioni, ed anche in lasciarsi purificare da Dio con le purghe pasfive, quando egli voglia per la loro maggior mondezza adoperare questo ranno: giacchè questo unicamente è quello, a cui tende la pratica di questa scienza. Circa poi l' acquisto attuale della straordinaria contemplazione, devono stare indifferenti, e spogliate nelle mani di Dio, contente di quanto egli disporrà sopra di loro con la sua provvidenza, poiche egli sa ciò che loro conviene. Coerentemente a quelle dottrine, io nella presente Opera procederò con questo metodo. Anderd proponendo al Direttore tuttociò che si appartiene allo speculativo di questa scienza, con ispiegare tutte l' opere straordinarie, con cui Iddio si communica all'anime dilette : ed alle dottrine speculative anderò aggiungendo documenti pratici, con

cui possa il Direttore regolare l'anime in quelle iftesse opere straordinaria della grazia, che avrò già dichiarate. Così non mancano al Direttore quelle notzie che riguardano il sapere, nè quelle che sono indirizzate all'operare, circa le materie missiche possedrà questa scienza secondo ambedue les superare, di speculativa, e di pratica; e porti condurre con sicurezza l'anime per la via della contemplazione. Ma avverta però, che sebbene a questa non giungeranno quando Iddio non ve l'abbia destinate; giungeranno però sempre ad una gran pertezione, che è

quello che importa più .

23. Premesse tutte queste dottrine veniamo ora a spiegare il vero senso di quelle autorità, che abbiamo poste nel principio di questo Capo. Quando i Santi contempla-tivi dicono, che la Teologia Missica è una scienza che Iddio solo l'insegna, parlano della Teologia Mistica esperimentale, e non già della dottrinale : perche in realtà Iddio folo può infondere quegli atti sublimi, con cui unisce seco l'anima, e la trasforma tutta in amore : a quello non possono certa-mente giungere i Dottori missici con tutte le loro dottrine. Così ancora, quando dicono i Santi, che questa scienza l'intende folo chi la prova, parlano della cognizione esperimentale, la quale non può aversi senonchè con l'esperienza degli atti unitivi. Benche per altro possa avere di essi una cognizione speculativa molto migliore, e parlare di essi con più proprietà chi non li prova: mentre vediamo tutto giorno, che quelli che ricevono questi doni, non ostante la loro notizia esperimentale, non li sanno spiegare : all' opposto i Direttori esperti, e gl' intendono, e gli spiegano con molta chiarezza . Si prenda la similitudine da un Filofofo nato cieco, e da un rozzo contadino nato con la luce negli occhi. Questi ha la cognizione esperimentale degli splendori del Sole, perche li vede; ma non sa dire cosa sia un tal splendore. All' opposto il Filosofo cieco non ha notizia esperimentale di quella luce, che mai non ha veduta; ma la sa definire, conosce le sue proprietà, e sa dichiazare gli effetti benigni, che produce nella natura; e però sebbene non ha esperienza di detta luce, ha di essa una cognizione speculativa, e dottrinale affai perfetta . Si applichi la similitudine al nostro proposito, giacchè vi cade molto opportuna.

24. Quindi si deduca quanto sia fassa quella conseguenza, che inserivano alcuni dicendo, che l'anime, le quali godono, o sperimentano la Teclogia Missica, essendo dirette da Dio, non abbiano bifogno della Teologia dottrinale, con esi fiano regolate dagli uomini circa l'ufo di quei favori, che fono loro comparitii. Concioffiacofachè i a Direttori fleffi, i quali dicono aver tali anime Iddio per Maestro, fono quelli che fi fono affatziati ni illuttrare la Teologia dortrinale con le molte notizie, e precetti, che ci hanno laciati nelle loro Opere Miliche zonde convien dire che abbiano conoficiuto in tali anime un gran bifogno di direzione, mentre fi fono tanto adoperati per dar loro

un giusto regolamento.

25. Aggiugnete, che l'esentare quest' anime clevate dalla direzione della Teologia dottrinale, è lo stesso che lasciarle in braccio alle proprie esperienze, ed alla condotta fallace dello spirito proprio, da cui hannopreso l'origine tutti gli errori degli Eresiarchi in materia di Fede, e tutte l'illusioni de' Contemplativi in materia d'Orazione. E quanto ciò sia vero, si può vedere da ciò che dice il dotto, e missico Gersone deplorando la perdizione de' Beguini , de' Beguardi , de' Turelupini , ed altri simili Eretici , che fondarono in una falsa spiritualisà i loro errori. Attribuisce egli unicamente la loro rovina alla prefunzione in aderire al proprio giudizio, ed ai fentimenti del loro spirito privato, fenza volersi soggettare all'altrui magistero: Compertum est multos habere devotionem, fed non fecundum fcientiam, quales proculdubio pronissimi funt ad errores, etiam Super indevotos, si non reputaverint affectus suos ad normam legis Christi : si praserea capità proprio, proprie scilices prudentie, inbascrint, spreto aliorum consilio. Hoc in Beguardis, & Turelupinis manifestum secit experientia. Dum itaque sequebantur affectus suos sine regula & ordine, postposita lege Christi, prasumptio nequissima pracipitavit eos. Quindi inserisce questo Autore, quanto sia grande la necessità che hanno le persone spirituali di essere dirette da Uomini dotti, che con la lezione de'libri santi abbiano scientificamente apprefo qual fia la vera divozione : Propterea necoffe est pro argumentatione, aut directione talium elle viros fludiofos in Libros eorum, qui devotionem babuerunt secundum scientiam. ( Confid. 8. )

26. Ma rintracciamo le ragioni di questi fodifimi documenti. Sebben è vero che non mancano anime nella Chiesa di Dio, che siano internamente da Dio guidate con locuzioni, con lumi, con visioni, e con elevazioni di spirito alto, e sublime; non è però possibile trovarne alcuna, che non sia soggetta ad effree molte voste fedetta dalla propria

fantasia, e non di rado ad essere illusa dal Demonio con sottilissimi inganni. Sicchè volendo queste regolarsi col proprio parere, e col proprio sentire, sarà necessario che bene spesso segnano le tracce ingannevoli o della loro immaginazione, o del comune nemico, e che devino dal retto sentiero, che conduce a Dio. Ma diamo il caso ( quale però non è mai accaduto ) che vi fosse una perfona contemplativa, sì bene ordinata nella fua fantasia, che mai non esorbitasse nelle sue idee, a cui anche temesse d'accostarsi il Demonio per tesserle occulte frodi : che dovremmo dire di lei? Forse che almeno questa potrebbe esentarsi dalla direzione de' Padri spirituali addottrinati nelle materie mifliche; e che potrebbe prendere la sua esperienza per guida nel cammino della perfezione? No al certo. Perche dice S. Giovanni della Croce ( In Afcenf. mentis Lib. 2. cap. 22. ) che all'anime istesse, di cui Iddio si è fatto Maestro, non insegna tutte le cose necessarie alla buona condotta del loro spirito; ma molte cose lascia al magistero, o regolamento di quelli, che egli ha posto in suo luogo. Ed arreca l'esempio di Moisè, a cui benche parlasse Iddio da faccia a faccia, e con maggior familiarità che con qualunque altro Profeta, come egli stesso se ne protesto: Si quie fuerit inter vos Propheta Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum. As non talis servus meus Moyses, qui in omni domo mea fidelissimus est: ore enim ad os loquar ei, & palam, & non per enigmata, & per figuras Dominum vider:
( Num. 12. 7. ) contuttociò non gli diede
mai quel configlio sì importante al buon regolamento del Popolo d' Isdraele, cioè di eleggere alcuni Giudici, che l'ajutassero in ricevere l'udienze, a cui non era sufficiente egli solo. Lasciò che gli fosse suggerito dal suo socero Jetro : solo glie l'approvò . In oltre sebbene Iddio si faccia guida di qualche anima eletta, l'illumini, l'istruisca, e la congiunga anche seco con unione di amore ; non però le dice il modo , con cui debba mettere in esecuzione i lumi, ed i consigli, che le ha comunicati con tanta bontà, e molto meno le infegna il modo, con cui debba di tali favori valersi per suo profitto. Lascia tutto questo alla discrezione, e direetione, de' suoi Ministri, come dice lo stesso Santo. Sicche voglio inferire, che quando ancora si trovasse un' anima, che camminasse per l'erte vie della contemplazione sicura da ogni inganno umano, e diabolico; pure avrebbe necessità d'essere regolata con le dottrine di questa Mistica Teologia, per proce-

dere con sicurezza nel suo cammino ulteriore. 27. Ma quando ancora non vi fosse altra ragione, che ci per suadesse una sì importante dottrina, dovrebbe baftare questa fola, che operare altrimenti è un pervertire l'ordine di quella provvidenza, che Iddio ha già stabilita nella sua Chiesa. Chi non sa, che Iddio non vuole nella presente provvidenza effere l'unico regolatore dell'anime ; ma vuole che l'uomo sia regolato da un altro uomo suo pari? E però assume per conduttori, e per compagni di questa grand'opera i Prelati, e Ministri di Santa Chiesa, a cui ha data tutta la sua autorità. Vi su al mondo mai anima traviata, per la cui conversione avesse Iddio tant' impegno, quanto n' ebbe con l' Appostolo S. Paolo ! Io credo certo di nò perchè Gesù Cristo stesso scele dal Cielo in persona per convertirlo, per farne preda. Ma che? Appena l'ebbe prostrato con la sua voce, tosto lo mandò ad Anania, acciocche conferisse con lui la celeste visione, ed intendesse il modo, con cui dovea corrispondere a si gran savore: Suge, & ingredere Civitatem, & ibi dicetur tibi quid te oporteat facete. (Aslor. 9. 7.) Manon poteva Iddio compiere da se solo opera, che già aveva intrapresa Poteva. Ma non volle, affinche s' intendesse che l' uomo

ha da essere governato dall' nomo . 28. Ma s'egli è vero, che non vi è anima sì elevata, che non abbia necessità di dipendere dalla direzione di qualche Padre spirituale; converrà dire, che non vi sia Padre spirituale che non abbia bisogno di appigliarsi allo studio della Mistica dottrinale. da cui si ricevono tutti quei lumi, che sono necessari ad intendere l'opere straordinarie della divina grazia; e si somministrano le regole, che sono opportune per farne buon uso. lo in quanto a me non lascierò secondo la mia tenuità di somministrare ai Direttori qualche buon lume circa l'intelligenza, e buona condotta dello spirito de' loro Discepoli, qualora sia questo straordinario affinche camminando essi sotto la scorta di Giudice esperto, vadano sicuri per le vie, in cui gli ha posti Iddio, e facciano gran progressi nel cammino dell' orazione, e della

Criftiana perfezione.

20. E tanto più volentieri mi accingo a quest'impresa, quanto che nella nostra età, come sopra nel primo Capo al num. 12. accennai, sone frequenti gli abusi, che accadono in materia di straordinaria contemplazione, come ho pur troppo conosciuto col lungo assistere al Consessionario in varie Provincie d'Italia. Alcuni sono di prere, che

a cagione delle molte illusioni, che accadono a' tempi nostri, non convenga parlare di materie milliche . Ma sono certamente in un grave abbaglio. Per questo istesso, che vi fono tali inconvenienti, convien parlarne per isbarbarli. L'ignoranza non è stata mai buon mezzo per estirpare gli abusi; ma solo per coltivarli, e per promoverli. Si indaghi la prima origine delle illusioni, o delle ipocrifie, che precipitò questa, e quella in un abisso di miserie: e si troverà che su un Direttore poco intelligente, che riputò oro l'orpello; e invece d'impedire gl'inganni, li promosse fin dal principio: o pure su un Confessore inesperto, che ad un'anima di buono spirito non seppe dare un buon regolamento; onde ando a poco a poco degenerando in uno spirito perverso. Lo stesso discorso si faccia dalla parte de' Penitenti. La rovina d' un' anima su invaghirsi di certe cose splendide, come di visioni, di rivelazioni, di cstasi, ed il bramarle quando le conveniva riputariene indegna. Tutto il danno di un'altra fu l'attaccarsi a certe senfibilità spirituali, e collocare in quelle la fua perfezione. Sicche voglio inferire, che l'ingerire cognizioni speculative, e pratiche ne' Direttori, e l' imprimere massime rette. e sode nelle persone semplici circa l'opere della divina contemplazione, non è un promovere gli abusi, che corrono, ma è un impedirli: non è un dar fomento, ma un porre riparo al mal presente: così hanno fatto ne' primi fecoli i Santi Padri . Così hanno fatto ne' secoli presenti gli uomini dotti. Allora hanno preso la penna per iscrivere, quando hanno veduto serpeggiare gli errori, o gli abusi nel Popolo . Perchè è sempre migliore la medicina che rimedia al male prefente, che quella che premunisce dal mal futuro ; questa è utile , ma quella necesfaria.

30. Ma prima di passare evanti, conviene che facciamo una riflessione importantissima per quello che avremmo a dire. Riflettiamo, che la mistica dottrinale, che io prendo ad esporre, è una scienza, che sempre sta attorno agli atti umaai , ora considerandoli , ed ora dirigendoli : considera in quanto è ella speculativa, dirige in quanto ella è pratica. E perciò non è possibile che il Direttore intenda bene le dottrine, che si daranno nel progresse dell' opera, se egli non ha piena notizia del modo, con cui gli atti nostri si formano dalle noftre potenze . Ma perchè tali atti, oltre l'essere umani, sono anche soprannaturali meritori, e molti di loro fono di più

contemplativi, cioè elevati fopra il mocio ordinario di operare; è anche necesfario per intelligenza di ciò che dovià diffi, che egil fappia d'onde provenga la foprannaturalità, queflo fine nel profilmo capitolo parleremo degli atti nofiti, in quanto fono unani e ne' capitoli che poi feguiranno, ragioneremo de' nofiti atti in quanto fono foprannaturali, e straordinariamente elevati: il tutto però faremo con brevità, e folo quanto bafi all'intelligenza delle materie, che avrame no a trattaffi.

### CAPO III.

Si spiega il modo, con cui si formano nell'uomo gli atti sensitivi.

31. S Olo chi non è uòmo, o voglia non effere, non sa che l'uomo è composto di due parti tra di loro unite : con una delle quali, che è l'anima ragionevole, conviene con gli Angioli, e con l'altra, che è il corpo vile, si assomiglia ai bruti . La prima parte è dotata d'intelletto, di memoria, e di volontà: (che che sia, se queste potenze fiano tra di loro , e dall' anima istessa reals mente distinte, oppur distinte solo per un certo nostro modo di concepire, e d'intendere : cofa che poco, o nulla rileva alla spiegazione degli atti mistici: ) e con essa a guisa degli spiriti Angelici opera ella gli atti spirituali conforme alla sua nobile natura. La seconda parte è dotata de' fensi interni, ed esterni : non parlo ora delle potenze vegetative , che non appartengono a noi, perchè in niun modo concorrono all' operazioni mistiche, se non in quanto fono di remotissimo fondamento all' operare dell' 'uomo : ) e con effi produce ella atti fenfibili , e materiali a modo de' bruti . Non oftante però una tal fomiglianza che ha l'uomo e con gli Angioli, e con i bruti, i suoi atti ( specialmente gl' interni ) non sono mai affatto simili alle operazioni ne degli uni, ne degli altri : perche sempre procedono da amendue quelle parti tra loro diffimili, che lo compongono. Ma acciocche s'intenda bene la qualità di questi nostri atti, e il modo con cui in noi si producano, parlerò prima di quelli che procedono dalle potenze sensitive, che fono le più vili ; e poi di quelli , che nascono dalle potenze spirituali, che sono le più nobili. Si avverta però, che io non pretendo qui trattare di queste materie con quell'ampiezza, con cui fi esaminano nelle Scuole, perche farebbe questa una fatica affatto inutile al nostro intento. Intendo solo scegliere alcune notizie, che reputo necessarie per l'intelligenza degli atti di missia contemplazione, e per il retto regolamento

del nostro interno.

32. Incominciamo dai sensi interni, quali parte sono conoscitivi , e parte appetitivi . I fensi conoscitivi risiedono nel cerebro patte del corpo umano molto atta a produtre le immagini , ed a ritenere le specie degli oggetti fensibili ; e sono il senso comune , l'immaginativa , la fantalia , l'estimativa, e cogitativa, e la memoria fensitiva, o queste siano più potenze distinte, o una fola potenza, il che non deve a noi imporrare; ma folo deve premere lo spiegare cosa elle siano, acciocche s' intendano l'opere ammirabili, che fa lo Spirito Santo nei noftri cuori. Dunque il fenfo comune è una posenza materiale e corporea fituata nel cerebro, alla quale tutti i fenfi efteriori trasmettono le specie ae' propri oggetti , di cui ella per mezzo di dette fpecie forma l'idee . Per l'intelligenza di questa dichiarazione convien supporre due notizie. Primo, che cinque sono i sensi esterni de' nostri corpi, ciascuno de' quali ha il suo oggetto proporzionato: così l'occhio ha per oggetto il colore, e la luce; l'udito il suono ; il gusto il sapore ; l'odo rato l'odore ; ed il tatto la quantità . Secondo ciò, non possono i detti fensi esteriori ( lo fteffo deve intendersi auche de' sensi interni conoscitivi ) formare i loro atti senfibili , se da' propri oggetti non è in loro trasfusa una specie, che chiamasi impressa, la quale ricevuta in dette potenze sensitive, le determini a produrre tali atti. Ma si noti però, che questa specie impressa non è immagine, che esprima l'oggetto, da cui deriva; ma è soltanto una qualità, la quale unita con il senso, ha virtà di produrre insieme con esso gli atti vitali sensibili, o fensazioni, come li chiamano i Filosofi Questi atti poi sono vere rappresentazioni de' loro oggetti , che in qualunque modo li rassomigliano . E però sogliono chiamarfi specie espresse, cioè espressive de' proprj oggetti.

?3. Mettiamo tutto quello in chiaro con e eperienza di ciò, che tutto giorno accade. Sia avanti gli occhi nostri un albero florido, e verdeggiante. Di quello, se sia illuminato, si dissono per oggi parte quelle specie che si dicono inspresse, quali noi per facilitarne l'intelligenza, possiamo figurarcele a modo di minutifimi raggi, che da detto albero si propaghino verso le nostre pupille. Or queste specie non sono un'im-

magine che esprima le fattezze dell' albaro al modo, che fogliono i ritratti assomigliarsi ai loro originali: fono folo alcuni accidenti, che spargendosi per l'aria ginngono agli occhi nostri, li penetrano fino al fondo, giungono a quella tunica, che dicesi la Retina; e quivi insieme con la potenza visiva producono la visione, o vista di quell' albero. Quella sì ch' è vera immagine di tal oggetto: mentre ne rappresenta la forma, la figura, il colore, l'estensione, e tutte le altre sue esteriori qualità : e questa dicesi specie espressa, che da quell' altra prese l' origine. Ciocche ho detto dell' occhio, fi dica dell' udito, dell' odorato, del gusto, e del tatto : giacche tutti hanno neceffità di una specie straniera, impressa in essi dall' oggetto, che li determini agli atti loro fensitivi : prescindendo in tanto, se tra detti fensi alcuno ve ne sia, che non ne abbia bisogno, perchè riceva dal proprio oggetto immediatamente una tale determinazione .

34 Posto questo, veniamo alla dichiarazione del senso comune, che abbiamo di fopra nominato. Quelto è una potenza interiore corporea , a cui tutti i fensi esteriori, dopo che hanno prodotto i loro atti, trasmettono fedelmente le specie de' propri og-getti, accioche formi ell' ancora la sua immagine, e di tutti abbia l'idea. Sicche conosce il senso comune in virtà di tali specie tramandategli tutto ciò che l' occhio vede, che l' orecchio ascolta, che il palato gusta, che il tatto tocca, e le narici odorano. Con questa diversità però, che i sensi esterni, allontanandoù i loro oggetti, tosto ne perdono la specie, e si rendono incapaci di operare attorno ad effi : così l'occhio smarrito l'oggetto non vede più. Ma i sensi interni conoscitivi custodiscono tenacemente le specie, che vanno acquiftando a onde possono in asfenza degli oggetti rammentarfene , producendo altre immagini fimili alle prime che formarono, non altrimenti che se quelli fossero presenti. Ne qui finiscono le doti di queste potenze conoscitive corporee , perchè tenendo seco raccolte le specie di tutte le cose passate per li sensi esteriori , le possono combinare, e formarne rappresentazioni nuove , e pellegrine , ed ai fensi istessi estetni affatto ignote . Avendo elleno a cagione d' esempio la specie dell' oro,, e la specie del monte, possono unirle insieme, e formare l' immagine di un monte d' oro, benchè per altro non siasi mai rappresentato alla vifla degli occhi un tal oggetto. Hanno aucora la facoltà di dare circa le cose, che conoscono, un tal qual giudizio, se siano a

noi convenevoli . oppure disconvenevoli. Sebbene questi loro giudizi il più delle volte sono fallaci, perche vanno conformi all' inelinazioni della natura corrotta, e dell'amor proprio. Or secondo queste diverse funzioni, che esercita il nostro senso conoscitivo, gli si applicano vari nomi. In quanto riceve da fensi esterni le specie degli oggetti , e li conosce, fi chiama fenso comune; in quanto conferva le specie ricevute, si dice memoria fensitiva; in quanto dipendentemente da quealle prime, dicesi immaginazione; in quanto combina le specie di cose affenti , nominasi fantafia; in quanto dà un rozzo giudizio della convenienza, o disconvenienza delle cofe , appellar si può estimativa nei bruti , rogitativa negli nomini. Ne io voglio punto fermarmi ad esaminare, se queste siano più potenze tra loro in realtà distinte, o siano una fola potenza, che secondo le diverse operazioni abbia vari nomi : perchè nulla giova a noi un tal esame. Solo offervo, che febbene convengono gli autori in aslegnare a questo fenso interiore residente nel cerebro le facoltà che ho dianzi accennate, non convengono però punto in assegnare i vocaboli a dette facoltà, perchè quello che uno chiama immaginativa, l' altro chiama fantafia : e quello a cui uno darà il nome di memoria, l' altro gli assegnerà il nome di fantasia. E però nel progresso dell' opera io non mi farò scrupolo di servirmi or dell' una, or dell' altra di queste voci, per ispiegare le offervazioni di questo senso, secondochè più mi caderà in acconcio.

35. Con queste potenze conoscitive ( o chiaminsi fenfo comune, o immaginativa , o fantasia, o cogitativa) va congiunto un altro fenso interiore, che dicesi appetito sensitivo, affetti. Questo è una posenza affettiva corpopresentatole dall' immaginativa, come convenevole; oppure il male fensibile mostratole dall' istessa immaginativa, come disconvenevole. Risiede ella nel cuore, ch' è la reggia de' noffri affetti, benche non vi manchi chi le dia doppia sede, e nel cuore, e nel fegato. E perche è potenza cieca, che per se sessa non è capace di conoscere ciò che le conviene, si porta co' suoi affetti ciecamente verso quegli oggetti, che dalla fantafia le fono rappresentati come utili , come dilettevoli, ed a lei conformi; e da quegli oggetti si ritira con affetti contrari, che le sono proposti dall' istessa fantasia come disutili . penofi, ed alla nostra natura improporziona-

ti . E' vero , che anche la nostra volontà è una potenza cicea , che ha l' intelletto per guida de' suoi affetti ; non però gli va dietro, come schiava rapita a forza dall' attrattive delle sue cognizioni, ma come signora libera ad aderire, o a rigertare le sue infiguazioni . All' opposto l' appetito sensitivo è necessitato a commuoversi secondo le dimostranze, che gli fa degli oggetti l' immaginativa, ed è forzato ad andare dietro alle di lei rappresentazioni. Quindi nascono quelle passioni ribelli, che si sollevano in noi contro nostra voglia, e ci fanno esperimentare nei sensi una legge contraria ai dettami della nostra mente, come se ne querelava l' Appostolo ( ad Rom. 7. 23. ) Video aliam legem in membris meis repugnuntem legi mentis men , & captivantem me in lege peccati, que est in membris meis. Onde siamo costretti a soffrire dentro di noi incessantemente il contrasto di due parti contrarie, l' una che dicesi superiore, e si muove dal retto lume della ragione, e dalla pura luce della fede: bene, e male sensibile mostratole dalla santasia, subito si commuove, e si risente coi suoi affetti. Onde ebbe a dire lo stesso Appostolo : Caro concupiscie adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem . Hec omnia fibi invicem adverfantur . ( Ad Gal. 5. 17. )

36. Questo appetito sensitivo ha due potenze , con cui esercita gli atti suoi propri: una si chiama concupiscibile, e questa riguarda sempre o il bene sensibile per conseguir. 40, o il male sensibile per isfuggirlo : l' altra chiamasi irascibile, e questa ha per oggetto l' arduo, che si attraversa all' acquisto del bene, o alla fuga del male per superarlo, affinche la concupiscibile giunga al possesso del bene, a cui agogna, ed alla privazione del male, che tanto abborre. Onde può dirsi, che questa sia una potenza confederata con la concupiscenza, e quasi ausiliaria de' suoi affetti : mentre con la forza innata l'ajuta a spianare le difficoltà, e ad ottenere il suo intento. Così dice l' Angelico ( 1. 1. qu. 81. art. 2. ) Neceffe eft, quod in parte fensitiva fint due appetitive potentie. Una per quam anima simpliciter inclinatur ad prosequendum ea, que sunt convenientia secun-dum sensum, & ad resugiendum nociva: & hee dicitur concupiscibilis . Alia vero per quam anima vesistit impugnantibus, que convenientia impugnant, O nocumenta inferunt : O bec vis vocatur irafcibilis, unde dicitur quod ejus objectum est arduum , quia scilicet tendit ad boc , quod superet contraria , & Superemineat eis . E altrove parlando dell' irascibile , la paraparagona ad un foldato generofo, che comhattendo a favore altrui, va incontro alle difficoltà, per confeguire la vittoria che quello brama, e per issuggire la sconsitta che

quello teme .

37. Gli atti di questa potenza sono tutte le passioni, che a nostro mal grado ci tiranneggiano, come dianzi accennai : poi-che fecondo l' Angelico, la passione altro non è che un atto dell' appetito sensitivo, il quale con qualche mutazione corporale si muove all' immaginativa di qualche bene, che le si rappresenta conveniente, o di qualche male, che le si mostra nocivo. Dissi, che un tal atto si fa sempre con mutazione corporale : perchè non si desta mai in noi alcuna passione senza commozione di spiriti, e di umori, i quali portano seco necessariamente qualche alterazione nel corpo, e specialmente nel cuore: onde ne traspirano bene spesso i segni anche al di suori nel colore, e atteggiamenti del volto. E in questo si distinguono le passioni dagli affetti spirituali della nostra volontà: perchè sebbene e la volontà, e l'appetito sensitivo possano amare, e odiare un oggetto ; quell' amore però, e quell' odio, che nell' appetito è passione, nella volontà è un semplice afferto: perche in quello si fa con mutazione sensibile della parte corporea, e in questa con un semplice moto della potenza ragionevole.

38. Le passioni principali, che regnano nei nostri cuori, sono undici: Amore, Odio, Desiderio, Abbominazione, Gaudio, Tristezza, Speranza, Disperazione, Audacia, Timore, ed Ira. Le prime sei appartengono alla concupiscibile, perchè riguardano il bene da acquistarsi, e il male da schivarsi; l'altre cinque appartengono all' irascibile, perchè hanno di mira le difficoltà che si frappongono all' acquisto del bene, ed alla fuga del male. Nè io qui voglio già impegnarmi a parlare di proposito delle predette passioni, sì perchè questa è una materia, che a trattarne come si conviene , richiederebbe un' opera intera; sì perchè non è necessario per ciò che poi avrò a dire, che mi diffonda molto in questo : ma basterà che ne dia un folo cenno ; come ora farò con fomma brevità, premettendo però prima questo importante avvertimento, che il bene, ed il male fi può in tre modi confiderare, o come prefente, o come affente, oppure prescindendo dalla fua prefenza, folo come è in fe

39. La passione dell' amore, da cui tutte l' altre dipendono, è una compiacenza dell'

appetito sensitivo circa qualche bene sensibi-le appreso qual è in se stesso, senza punto riflettere alla sua assenza, o presenza. L'odio poi è una dispiacenza d'un male sense bile appreso nell'istesso modo. Ma se l'oggetto amato sia assente, nasce tosto la pas-sione del desiderio, la quale è un moto dell' appetito verso un bene, che gli viene rappresentato in lontananza per conseguirlo. Onde può dirfi, che il desiderio sia quasi uno slargamento dell' appetito, che vedendo lontano qualche oggetto gradito, si dilata, si distende per raggiungerio, e per impadro-nirsene. L' abbominazione poi opposta al desiderio, è una suga, o ritiro dell' appetito dal male odiato, in quanto gli si sa vedere rimoto : poiche ficcome l'amore sveglia nell' appetito le brame, con cui va incontro all' oggetto; così l' odio vi desta l' abbominazione, l'avversione, e l'orrore; con cui quello se ne ritira. Ma diamo il caso, che il bene bramato sia già presente, e che la persona n' entri in possesso : ecco la passione dell' allegrezza, e del gaudio, che è una quiete, ed un riposo dilettevole dell' appetito nel bene già posseduto. Questa passione che nell' uomo fi chiama gaudio, ne' bruti dicesi dilettazione. Così ancora figuriamoci . che il male abbominato fia già presente, nè posta la persona evitarlo, almeno secondo apprensione, che è l' unica origine di tutte le nostre passioni. Ecco subito insorge la passione contraria all' allegrezza, voglio dire la triftezza, la quale è un moto dell' appetito cruccioso ed afflittivo alla vista di un male presente , che non si può schivare." Queste sono le sei passioni della concupifcenza, che dopo il peccato del nostro pri-mo Padre, scosso il giogo della servitù, che prestavano alla ragione, tumultuano nel noftro cuore.

40. Le passioni dell' irascibile sono come già diffi, in ajuto della concupifcibile : perche il bene , ed il male , che questa ha per oggetto, alle volte è arduo, e difficile o ad ottenerli, o a sfuggirli. Però la natura le ha date cinque altre passioni , che l'ajutino a superar l' arduo, che s' incontra nell' acquisto del bene, e nella suga del male. La prima è la speranza. Questa è un movimento dell' appetito verso un bene, che gli si rappresenta difficile, ma pur possibile ad acquistarsi. Questa passione sebbene in qualche modo è simile alla passione del desiderio, e però da essa molto dissimile : perchè è una brama più intensa, più esticace, più forte, che non si rassredda all'appetito di un bene, che si vede arduo; purche lo ere-

da possibile : onde è necessarissima per il profitto nelle virtu , e nella criftiana perfefezione . A quella corrisponde la passione contraria della disperazione, la quale è uno scadimento, o abbattimento infingardo dell' appetito all' immaginazione di un ben fututo, che gli si mostra impossibile a conseguirsi . Non vi è passione, che più di questa si opponga, non dico ai progressi dello spirito, ma anche all'acquisto dell'eterna salute. L'audacia è un'erezione dell'appezito in affalire potentemente l'arduo, che si oppone al conseguimento di un bene, che si spera . Questa passione è un progresso, o pure un'eltensione della speranza ; e però è di lei più forte , e più felice in ottenere l'intento. Si oppone a questa il timore. Questo è un restringimento dell' appetito all'apprensione di un male arduo, ed immi-nente, che difficilmente posta schivarsi. Disfi che il timore ha per oggetto il male arduo; perche la passione, che nasce da un male facile a declinarsi, è più tosto viltà. Dissi che un tal male deve essere imminenze , perchè i mali remoti non si temono : e di fatto poco temono i Cristiani la morte, perchè se la figurano lontana. Dissi che un tal male deve potersi in qualche modo schivare, benche con difficoltà : perche non essendovi scampo, in vece del timore nasce la malinconia, e la tristezza, che riguarda il male presente insuperabile ; come vediamo accadere ne i condannati alla morte, che non temono, ma si contristano ne' loro cuori . L' ira finalmente è un moto ardente dell' appetito , che tende alla vendetta de' torti ricevuti, e però la mira come suo oggetto. S. Tommaso ( 1. 2. q. 46. art. 8. ) appoggiato all' autorità di S. Giovanni Damasceno, e di S. Gregorio Nisseno la divide in tre altre passioni subalterne, cioc in Fiele, in Mania , ed in Furore . Il Fiele è una fiamma, che in un subito si accende; ma presto si estingue. La Mania è una fiamma più lunga, e più durevole, che dal rimanere prende il nome . Il Furore è un suoco, che non si quieta mai, finche non giunga alla bramata vendetta. I motivi di tali passioni sono difettosi ; ma solo quelli, che non fono regolati o dal lume della rerra ragione, o dalla luce della fede; e che o dall' uno, o dall' altra non fono indirizzati a qualche fine onesto, e ridotti ad una giusta mediocrità.

41. Caviamo dal già detto due conseguenze utilissime ai Direttori per il buon governo dell' anime. La prima, che tutta la riforma dell' uomo ha da prendere l'ori-

gine dalla riforma della fantafia, o per dir meglio dell' estimativa, o cogitativa, con cui egli gindica ciò che gli conviene, e gli disconviene, e forma una giusta idea delle cose. La ragione a mio credere è evidentissima, perche tutta la rovina spirituale dell' uomo, come ognuno sa, proviene dalle passioni scorrette, da cui si lascia trasportare oltre i confini dell' onesto, del giufto, del retto, e del doveroso. Dall' altra parte tutti i moti fregolati delle nostre paffioni nascono dall' immaginativa, e sua estimativa; che rappresenta all' appetito le cose terrene, non quali sono, secondo il dettame della ragione, e della fede, ma fecondo una certa loro falfa apparenza; onde questo si accende in affetti viziosi , o imperfetti, e con la sua forza si tira dietro la volontà a farsi rea di simili atti peccaminosi . Ne questo discorso può in modo alcuno recarsi in dubbio ; mentre non può l' appetito muoversi coi suoi atti, se dalle rappresentazioni dell' immaginativa non ne riceve l' impulso, come ho di sopra mostrato. Qui è dove si fonda quella necessità, che tutti i Dottori Ascetici riconoscono in noi della meditazione, e lezione de' Libri santi, per giungere al miglioramento de' nostri costumi, ed alla perfezione del nostro stato : perche ponderando noi spesso. e leggendo le verità di nostra fede, viene la nostra fantasia a correggersi nelle sue idee, ed a formare un giudizio retto delle cose terrene, e dell' uso che deve farsi di esse : e conseguentemente viene a riformarsi l'appetito, mentre vedendosi proporre le cose sotto diverso aspetto, non più si move circa gli oggetti vani, come si moveva prima: o si move ( come suol accadere nel progresso del tempo ) con affetti contrarj. Affinche si comprenda questa verità, pongo l' esempio di un uomo, che sia invaghito della gloria mondana, e se la vada procacciando a costo di gran fatiche. L'errore di questo infelice nasce dalla sua fantasia, ed estimativa scorretta, che giudica stortamente dell' onore terreno : lo apprende come un gran bene molto conveniente, e decorofo, e lo propone all' appetito come cosa splendida, e luminosa. Quindi proviene, che l'appetito se ne invoglia, se ne innamora, lo brama, lo cerca, e induce la volontà a procacciarlo a prezzo di fudori, e talvolta anche di sangue . Ma se quest' nome cominci a riflettere seriamente avanti a Dio , che questa gloria è breve , perche si dilegua in un baleno; è vana, perchè nulla aggiunge al Soggetto, che

CAPO IV.

la riceve; è vile a paragone della gloria immortale, che ci è apparecchiata nel Cielo; è indebita, perchè a Dio solo come prima cagione si deve la gloria d'ogni nostra azione; è dannosa al corpo, ed allo spirito per le molte colpe , di cui è cagione , e per le molte inquietudini , di cui è feconda : certo è, che se Iddio nel tempo stesso gli dà lume ad intendere tali verità, correggerà la sua fantasia, e formerà della gloria idee molto diverse, come di un bene meschino, di un bene vile, di un bene spre-gevole, di un bene in somma, che non merita nome di bene. Quindi poi per una certa naturale connessione l'appetito sensiti-vo verrà a perderne ogni amore , ed a mirarlo ancora con positivo dispregio. Ciò che ho detto dell' attacco all' onor vano, si dica di ogni altro vizio, che nello stesso modo potrà facilmente estirparsi, emendando le immagini della nostra mente con le mas-

fime della nottia fede.

42. La seconda conseguenza che voleva inferire, è questa, che il miglior modo di smorzare i moti delle nostre passioni , o questi siano svegliati dalla natura, o eccitati dal Demonio con le sue suggestioni, di ordinario si è divertire altrove il pensiere : perchè svanita l'immagine di quegli oggetti, verso cui l'appetito era sì acceso in qualche affetto peccaminoso, subito la passione rimane estinta, non essendo altro in fostanza le nostre passioni, che impressioni, le quali fa la fantasia nell'appetito sensitivo con i suoi fantasmi . Il modo poi più perfetto di divertirsi da tali pensieri, è il ricorrere a Dio con le preghiere, e nascondersi subito in lui con qualche santa considerazione, e divoto affetto: così quei pensieri buoni occupando la fantalia, la purgano dalle immagini prave , e mettono in calma i moti appassionati dell'appetito sensitivo . Ma se la persona non essendo avvezza ad innalzarsi a Dio con i suoi pensieri , non sapesse in tali congiunture fissarli in lui , faccia almeno qualme atto di resistenza al la fua passione, e poi si diverta ad altri ogetti indifferenti, dispregiando intanto i deliri della ina fantasia; il che farà molto opportuno specialmente in certe tentazioni , che sono più moleste che pericolose, quali fogliono accadere a' quelli che sono tentati di bestemmie , d' infedeltà , d' empietà, e di altri simili eccessi, a' cui la volontà è molto lontana dall' aderirvi .

Si spiega il modo, con cui si formano nell'
nuomo gli atti spirituali.

A Nche le bestie hanno come noi il senso comune, l'immaginativa, la fantasia ; hanno l'appetito sensitivo , e le passioni, che obbediscono alle forti impreffioni delle loro immaginazioni. Ciocchè ci distingue da' bruti nell'operare, sono gli atti spirituali, che procedono dall'intelletto, dalla memoria, e dalla volontà, potenze di un' anima ragionevole nobilissima, che dando a noi l'effere di uomini , rende umani gli atti nostri . E qui conviene suppor-re, che creando Iddio l'anime nostre, nou dona loro, come dono agli Angeli nell' istante della loro creazione, la specie di quelle cose, la cui notizia è conveniente al nostro esfere: perchè le nostre anime hanno modo di procacciarfele ( il che non potevano fare quei puri Spiriti ) per mezzo de' sensi corporei. E però entrano le anime nostre ne corpi , come tavole rase , e levi-gate , in cui non è impresso alcun carattere .

44. Ma se brama di sapere il lettore, come l'anima unita al corpo acquisti le specie necessarie per l'intelligenze delle cose . ( si parla delle specie impresse di sopra già dichiarate, non meno necessarie alle potenze spirituali, che alle sensitive per conosce-re gli oggetti ) glie ne darò un piccolo cenno, messe però in disparte le questioni, e sottigliezze delle scuole, e presane la fola foftanza. In primo luogo non pofsono gli oggetti esteriori somministrare all' intelletto una tale specie , sì perche non è esso da se capace di riceverle, sì perchè essendo quelli grossolani, e corporei, non possono produrre una qualità spirituale, qual conviene che sia la specie con cui opera l' intelletto, che è puro spirito. In oltre neppure può l'immaginativa , per mezzo de' suoi fantasmi ingerire immediatamente specie sì nobili , per l'istessa cagione , ch' essendo essa materiale non può partorire da se sola una specie spirituale proporzionata ali' attività di sì illustre potenza . Sicchè non vi rimage altro modo per aver questa specie, se non che l'intelletto se la produca da se. Ma perchè non può da se solo acquistarsi la specie di un oggetto statogli fin allora affatto ignoto, si serve del fantasma, e quasi lo chiama in ajuto, illustrandolo con la sua luce intellettuale : allora il fantasma nobilitato, innalzato, e corroborato non precede qualche cognizione, che le moper quella illuminazione, o per dir meglio per la congiunzione, e conforzio con una potenza sì nobile, diviene abile a produrre insieme con l'intelletto agente la specie del proprio oggetto nell' intelletto, che chiamano paziente , o possibile , ed in realtà ve la produce. Se poi questi due intelletti siano due potenze, oppure una potenza fola, poco rileva al nostro intento , la verità è , che l'intelletto, ricevuta quella specie intelligibile, ha quanto gli basta per produrre la cognizione spirituale di quell'oggetto, che dal fantalma era rappresentato, e la produce di fatto. Ma si avvetta, che queste cognizioni non fono poi un' immagine groffa, e quasi pittoresca delle cose che rappresentano, quali fogliono effere i fantasmi, da' cui elle prendono l'origine; ma sono immagini più purgate, più pure, e più affratte dalla materia, consistenti in certe notizie . ed intelligenze spirituali semplici de'loro oggetti. Ma perche svanite che siano le predette cognizioni , non se ne perdano le specie, ma restino; Iddio ha provveduto l'anima di un' altra potenza, che le custodisca, e da quando in quando le rifvegli, onde torni l'intelletto a conoscere quelle cose, che furono un' altra volta conosciute, e questa si chiama memoria.

45. Si noti diligentemente, che finche il nostro intelletto è unito al corpo, le sue cognizioni benche spirituali ( se però si formino naturalmente , e in modo ordinario ) vanno semper congiunte con qualche fantasma ; e a questo volle alludere Aristotele ( de Anima lib. III. cap. 8. Tex. 29.) allorche diffe : Qui contemplatur , necesse est una cum phantasmate contempletur . La ragione fi è, perchè o precede all' opera dell' intelletto il fantasma, e allora questo per una certa naturale connessione sveglia la cognizione ; o precede la cognizione in vittù delle fpecie intelligibili di già acquistate, e allora per una certa compagnia, e naturale concomitanza fi desta qualche fantasma . Diffi , che questo accade, se l'intelletto operi naturalmente, o in modo ordinario: perchè in certe, o molto ordinarie contemplazioni, in cui infonde Iddio una nuova fpecie, o un' alta luce, può non aver luogo l'immaginazione. Ma di questo ragioneremo altrove.

46. La seconda potenza della nostr'anima è la volontà, ed è potenza appetitiva, che ha per orgetto il bene, e il male, o quefto fia oneflo, o fia utile, o fia dilettevole. Questa è potenza cieca, ma libera. Essendo cieca, non può muovera coi suoi affetti, se

ftii l'oggetto : ne deve in modo alcuno ammettersi ciò che altri dicono , che in certi gradi di contemplazione la volontà ama fenza conoscere : perchè è troppo manifesto al lume della natura, ed è troppo ricevuto nelle scuole quell'assioma , Nibil volitum quin pracognitum. L'esperienze di tali contemplativi postono facilmente, e devono necessariamente spiegarsi, dicendo che in alcune straordinarie contemplazioni la cognizione è sì spirituale e delicata , che difficilmente è discernibile all' intelletto stesso che la produce: perchè l'atto diretto in tali contemplazioni è sì altamente filo nel suo oggetto, che non dà campo all' intellerto di formar l' atto riflesso per discernere il diretto; onde avviene, che l'anima conosce senza punto avvedersi di conoscere . Vero è , che può la volontà amar più, o amar meno di quel che si conosce. Essendo la volontà libera, può muoverfi verso l'oggetto rappresentatole con quegli atti , e con quegli affetti , che vuole; purche però la cognizione che precede, sia indifferente, cioè non sia tale, che la rapisca irresistibilmente ad abbracciare, o rifiutare l'oggetto; e purchè ancora non sia sì repentina, che tolga il tempo debito a deliberare. Questa potenza in noi la fa da regina : mentre contanda dispoticamente a tutte le potenze inferiori . Solo l' immaginativa, e l'appetito fenfitivo confe-derati dopo il peccato di Adamo hanno scosso il giogo, e ad onta de' suoi comandi capricciosamente si muovono, quella con le sue idee , questo con le sue passioni verso de' propri oggetti. Ha ella però molti modi per raffrenarle , e per renderle soggette a' fuoi voleri.

47. Raccolgo in un esempio tutte le precedenti dottrine, onde si vegga in un tratto tutta la simmetria degli atti umani. Si presenti agli occhi nostri improvvisamente un oggetto. Questo trasmette tosto alle pupille le specie, dipendentemente da cui forma l'occhio la sua visone. Manda l'occhio la specie al senso comune : e questo immantinente ne produce l'immagine, ed il fantasma, il quale move subito l'appetito fensitivo a qualche affetto , o passione, secondo che l'oggetto gli viene rappresentato giovevole, o pernicioso. S'approssima all'intelletto il fantasma, e illuminandolo produce con esso lui la specie intelligibile, la quale poi partorisce unitamente con lo flesso intelletro la cognizione. Rimane nella memoria la specie di tal cognizione, quasi semenza per la formazione di un simil atto. E in-

E intanto la volontà delibera se ha da aderire ai movimenti dell'appetito, o se ha da resistere: se ha da amare, o se ha da odiare: se ha da volere, o pure ha da rigettare un tale oggetto, e cose simili.

### CAPQ V.

Si dichiara donde derivi negli atti nostri ummi la sopranniturazità, ed il merito.

48. Tuttociò che abbiamo detto degli atti umani nel precedente Capo, non è bastevole , non dico a formare 'un atto di mistica unione ( il che è l'oggetto principale della scienza Mistica ) ma neppure a produrre un atto di contemplazione soprannaturale il più baffo che dar fi possa : perchè lebbene può la nostra natura conoscere Iddio, e dipendentemente da ciò che le mostrano al di fuori le cose create , e al di dentro le detta il lume della ragione , può anche formare qualche speculazione delle fue grandezze; tutte quelle cognizioni però fono di bassa lega , perchè sono naturali , ne punto s'innalzano fopra la sfera delle cose terrene . Le contemplazioni soprannaturali fono atti si nobili , che superano tutte le forze della natura ; perchè apparten-gono all'ordine fublimissimo della grazia divina, e della gloria celeste, a cui non può follevarci la natura con tutti i suoi sforzi, ma solo può introdurci per favore la grazia: anzi se le contemplazioni siano in quella fpecie di atti, che diconsi infusi , hanno in questo istesso ordine soprannaturale un particolare innalzamento, che li rende specialmente conspicui. Ma io molto bene mi avvedo, che non potrò mostrare l'origine di questa soprannaturalità, di questo merito, e di questa elevazione, che risplende nella forrannaturale contemplazione, se prima non do qualche notizia della grazia, che è appunto la nobile cagione, donde in lei si derivano queste illustri prerogative. Il tutto eseguirò con brevità, e con ispeditezza, fol quanto basti al fine che ci siamo prefiffo .

49. Gli atti foprannaturali, è meritori fono opere tanto eccelle, che per effettuar-le non bafla una fola grazia; ma bifogna che Iddio con più grazie concorra a contribuir loro quell'eccellenza, con cui fovraffano alla turba di tutti gli altri atti. Bifogna che Iddio infonda nell'anima la grazia fantificante, con cui le dia un nuovo effere: bifogna che le doni tutti gli abtit delle vir.

th infuse, con cui possa connaturalmente produrre gli atti di viriù: bisogna che l'assissa compitamente disposta per cui divenga compitamente disposta per mandare alla luce atti sì illusti. Acciocché dunque s' intenda donde prendano gli atti di contemplazione soprannaturali, e meritori la loro prima origine, è necessario che di ciascuna di dette grazie ne dia brevennete un saggio.

50. La grazia fantificante è un dono sì eminente, che ne in terra, ne in cielo v. è un altro fimile, che lo pareggi. Concioffiacofache è una qualità divina, che Iddio infonde, ed unifce alla fostanza dell' anima, per mezzo di cui la fa partecipare della fua istessa natura, le dona una nuova vita, e un nuovo estere divino : sicche si può dire con tutta verità, ch'ella divenga un altro Dio, non per essenza, che di ciò non è capace, ma per participazione, come dice il Principe degli Appostoli S. Pietro ( 2. Petri 1. 4. ) Maxima , & pretiofa nobis promissa donavit, ut per bee efficiamini divine confortes nature. Poiche se è vero, com'è verissimo, ciò che dice l' Appostolo delle Genti ( ad Rom. cap. 8. 15. ) che questa grazia è una vera filiazione di Dio: Non accepistis Spiritum servitutis iterum in timore ; sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo elamamus , Abba , ( Pater ) : ipfe enim Spiritus testimonium prabet spiritui nostro , quod fumus filii Dei : convien dire , che dandoci la grazia l'effer di figli di Dio, ci doni anche la natura del nostro divino Padre, e un vero diritto all'eredità del suo celeste regno, come dice S. Tommaso. Quindi fiegue, che essendo la grazia una qualità tanto divina, solleva l'uomo a sì alta di-gnità, che lo rende oggetto meritevole dell'amore di Dio , anzi fonda una vera amicizia tra l'uomo, e Dio, per cui Iddio è costretto ad amarlo . Il che è appunto quello, a cui vuole alludere il Redentore allorche diffe ( Joann. cap. 14. 23. ) Si quis diligit me , mandata mea fervabit , & Pater meus diliget eum , & ad eum veniemus, & mansimem apud eum faciemus. Ebbi io dunque ragione di dire, che non wi è ne in terra, ne in cielo dono pari a quello : poiche , o la grazia giuftificante fi pone a confronto di tutte le cole create ; che compongono la gran macchina dell'uni-verso, e allora essa sola, come dice l'Angelico, è più pregevole di tutte loro insieme ( 1. 2. queft. 114. art. 9. ) Alio modo posell dici opus magnum propter magnitudinem ejus, quod fit : O fedundum boc majus eft

justificatio impii , que terminatur ad bonum eternum divine participationis , quam creatio seeli , & terre , que terminatur ad bonum natura mutabilis . E ne arreca in conferma l'autorità di S. Agostino, proseguendo a dire : Et ideo Augustinus cum dixisset , quod majus est quod ex impio fiat justus , quam ercare calum, & terram , subjungis : Calum mim , & terra transibit ; predestinatorum autem falus , & justificatio permanebit . O fi paragoni la grazia al lume della gloria , ed alla visione di Dio, che ci ha da rendere perpetuamente beati; ed anche in questo confronto, come dimostra il Padre Suarez, la grazia è degna di maggiore sima, perchè è la radice, donde pullula quella eterna felicità ; ed è la forgente di quella immensa gioja, che inonda il cuore de' Beati ( Joann. cap. 4. 14. ) Font aque falientis in vitam eiernam . Onde conclude il Dottore esimio ( Tom. 3. de Grat, lib. 7. cap. 2e. G alibi. ) Majus opus cenfeo opus justificationis quam glorificationis, propter rationes fuperius adductas.

51. Stabilito dunque, che con la grazia fantificante Dio ci da un nuovo effere , per cui fiamo rigenerati ad una vita divina, già fiegue che con essa ci si debbano anche dare gli abiti infusi delle virtù teologali, ed anche gli abiti di tutte le altre virtu morali : perchè è molto conveniente, che questa natura sprannaturale, che ci dona, sia fornita di tali facoltà, con cui possa in modo connaturale esercitarsi negli atti proporzionati alla nobiltà del suo essere . Ma qui bifogna avvertire, che per abiti infufi non intendiamo quegli abiti, che da noi si acqui-flano con le nostre industrie, tornando a ri-petere frequentemente gli stessi atti, e consistono in una certa facilità, che rimane nella potenza a rinnovare quei medesimi atti, da quali ella fu prodotta. Questi fono abi-ti di bassa lega. Gli abiti insus, di cui ra-gioniamo, sono potenze, che s' infondono nell'anima con la grazia giustificante, acciocchè ella possa per mezzo di esse connaturalmente produrre gli atti teologali di fe-de, di speranza, e di carità, e ancora gli atti morali soprannaturali di prudenza, di giustizia, di temperanza, di fortezza, di seligione, di umiltà, di obbedienza, e molti altri fimili . Siccome Iddio producende, in quanto è autore della natura , qualche sostanza, la provvede di tutte quelle facolià che sono necessarie per operare gli atti , che sono conformi a tal natura; creando v. g. l' uomo ( come abbiamo veduto nel capo precedente ) lo ha dotato di fensi interiori, ed esteriori, con cui possa praticare gli atti fensibili, e l' ha arricchito di potenze spirituali, con cui possa esercitats in atti più nobili, e di lui più propri, quali fono gli atti ragionevoli: così dando a noi Iddio, in quanto è autore della grazia, un effere divino per mezzo della grazia santificante, deve anche darci la potenza, con cui operiamo gli atti foprannaturali , e divini di tutte le virtu, sì propri di un essere sì nobile. Or queste potenze ap-punto sono gli abiti infusi, di cui parliamo. Questi sono tutti distinti dalla grazia, inclusovi con molta probabilità anche l'abito della carità : s' infondono con l' istessa grazia, e perduta questa si perdono anch' effi, eccettuati i foli abiti della fede, e della speranza, che non periscono, senonchè con atti contrari a tal virtù. Ne giova qui il dire effere disutili i predetti abiti , mentre senza essi possono prodursi gli atti soprannaturali col folo ajuto di qualche grazia attuale : poiche questo salva bensì la fostanza degli atti soprannaturali, ma non già la connaturalezza, la quale in quest' appunto consiste, che tali atti nascano da potenze stabilmente radicate nella grazia fantificante, come sua proprietà. Onde l' Appostolo parlando delle virtù teologali dice: ( 1. ad Corintb. 13. 13. ) Nune autem manent tria hec, Fides, Spes, & Caritas. Queste parole esprimono un principio stabile, e permanente di Fede, di Speranza, e di Carità, quali sono appunto gli abiti in-

52. Dall' effere gli abiti infufi mere potenze operative e proprietà della grazia giustificante nel modo detto, non siegue che non debbano tali abiti recare alla noffra volontà alcuna facilità in operare gli atti delle virtu foprannaturali . Siegue folo , che questa facilità non deve effere tale, e tanta, quale è quella, che lasciano gli abiti delle virrù industriosamente da noi acquistati, rispetto agli atti loro. Per intelligenza di questo convien distinguere due diverse facilità, che possono apportarsi da un abito alla potenza, in cui risiede. Una facilità è intima alla potenza , l' altra è affatto estranea. Questa seconda consiste nella remozione degli abiti opposii, e nel raffrenamento delle passioni contrarie : perchè tolti gli abiti imperfetti, e frenate le passioni, con facilità si esercitano gli atti delle virtà, come ognun vede. Questa facilità si arreca sempre dagli abiti acquistati, perchè non puossi da noi acquistare a cagione d'esempio l' abito della temperanza nell' uso de' cibi , se prima

orima non abbiamo diffrutto l'abito dell' intemperanza, e non abbiamo abbattuta in parte almeno la passione della gola a lei contraria. Una tale facilità però non si partorisce nell' anima dagli abiti insusi, perchè questi non si oppongono di loro natura ai vizi, ed alle paffioni; e quanto è da fe, non le distruggono. L' altra facilità consifte in quefto, che l' abito renda compita, e perfetta la potenza, in cui si riceve, e conseguentemente la faccia abile, disposta, ed anche inclinata ad operare virtuolamenre : e questa facilità ridonda nelle nostre potenze dagli abiti, non folo acquistati, ma infusi, come potrà facilmente intendere chiunque consideri la loro essenza. Non si maravigli dunque il Direttore, vedendo che i peccatori , dopo aver ricevuta la grazia , e con la grazia gli abiti infusi delle virtù teologiche, e morali, provino l'istesse difficoltà , e ripugnanze , che prima espetimentavano nell' esercizio delle virtù ; sapendo che questi abiti non sono tali, che entrando nell' anima annientino tolto tutti i vizi, abbattano subito tutti gli appetiti, e introducano quella facilità al bene, che consiste nella rimozione degli ostacoli. Una tal facilità deve confeguirsi con- fatica, e con istento, e come suol dirsi, a forza di braccia.

53. Ma per operare i predetti atti foprannaturali, e meritori di vita eterna, neppur basta che la grazia santificante vada accompagnata dagli abiti infusi, e da potenze illustri ; si richiede di più l'eccitazione di qualche grazia attuale. La grazia attuale consiste in certi lumi soprannaturali, con cui illustra Dio il nostro intelletto, ed in certe interne affezioni , con cui muove la nostra volontà. Con questi egli ci previene, ci accompagna, e ci fiegue in ogni atto fanto, che noi facciamo. Ci previene, eccitandoci al bene; ci accompagna, acciocchè acconsentiamo al bene, ci siegue, acciocche lo conduciamo a perfezione : e però fi chiama da Teologi una tal grazia preveniente, concomitante, e susseguente. La grazia preveniente si sa in nosi senza noi; la grazia concomitante include il nostro consenfo; e la grazia susseguente abbraccia la continuazione degli atti, e il compimento dell' opera. Così appunto la spiega S. Bernardo ( de Grat. & lib. arb. verf. finem . ) Si ergo Deus tria bec ( boc est , bonum cogisare , velle, & perficere ) operatur in nobis ; primum profecto fine nobis , fecudum nobifcum , servium per nos facit . Siquidem immittendo honam cogitationem, not pravenit; immutando

etiam malam voluntatem, sibi per consensum jungit : ministrando & confensui facultatem , foris per apertum opus nostrum internus opifex innotescit. Sane ipsi nos prevenire nequaquam possumus. Qui autem neminem bonum invenit. neminem falvat, quem non prevenit. A Dea ergo fine dubio nostra fit falutis exordium , nes per nos utique, nec nobifcum. Verum confenfus, O opus, etfi non ex nobis , non jam tamen fine nobis. Quella grazia è in noi paffaggiera, perchè ottenuto ch'ella abbia il suo intento, parte da noi; a distinzione della grazia santificante, e de' suoi abiti infusi. che dimorano flabilmente in noi; quella unita alla sostanza della nostra anima, questi alle di lei potenze : ne da noi quella, e quelli partono, quando noi non operiamo gli atti virtuosi, o perchè ne siano incapaci, come accade ai bambini dopo ricevuto il Battelimo, o perchè ne siamo impediti, come avviene agli adulti, quando fono occupati dal fonno, o perchè ne siamo dimentichi, come succede a noi tutti, quando siamo diwertiti. in pensieri , in affetti , ed in opere indifferenti, e perciò la grazia fantificante si chiama anche abituale per la stabile permanen-za, che fa nelle nostre anime. Posto questo, dico, che per operare atti foprannaturali, e meritori, ci fono necessari gli ajuti della predetta grazia attuale, che ci illumini, che ci desti, e che ci spinga al bene. Perchè sebbene la grazia santificante c'innalza ad un effere divino, e i suoi abiti ci danno la facoltà di operare conforme ad un tal effere sublimissimo, risiedono però questi in noi come soppressi e quieti, che hanno bisogno di eccitamento, acciocche vengano all'atto di operare soprannaturalmente. A questo volle alludere il Concilio Tridentino, allorche diffe ( Seff. 6. cap. 16. ) Cum enim ille ipfe Christus Jesus tamquam caput in membra, & tamquam vitis in palmites in ipfos justificatos jugiter virtutem infundat , que virtus bona eosum opera semper antecedit, & comitatur, & fine qua nullo pacto Deo grata, & meritoria effe possunt; nibil ipsis justificatis amplius deeffe credendum eft quominus Oc. Dice il Concilio, che le nostre opere non possono esfere a Dio grate, e meritorie, se non nascono da quella grazia, che previene, accompagna, e siegue le nostre azioni ; ch' è appunto la grazia attnale, di cui ragioniamo. Chi brama altre autorità, potrà cercarle in quegli autori, che trattano di proposito di tali materie.

54. Da tutto ciò due cose concludo. La prima, che tutti gli atti, che sono prodotti dipendentemente dalla grazia attua-

BIRLIOTECA MAZE

le

le, e dagli abiti infusi di chi possiede la grazia fantificante; tono foprannaturali, e devono necessariamente partecipare della loro nobil natura. Secondo, che tali atti fono meritori della gloria beata con merito, che i Teologi chiamano de condigno, a cui di giustizia è dovuta l'eterna beatitudine. Eccone la ragione . L' essere un'opera , che per giustizia le si debba la vita eterna, secondo il parere de' Teologi consiste in questo, che sia atto libero, e foprannaturale, prodotto da chi viaggiando verso la patria beata, possiede in tempo del fuo pellegrinaggio la grazia fantificante; supposto però, che Iddio abbia accettato tali atti con promessa di dargliene per guiderdone la vita sempiterna. Or tutto questo accade nel caso notiro, come ciascuno riflettendo al già detto potià vedere . Solo voglio fermarmi a fare una breve riflessione su quella importantissima circostanza, dalla eui mancanza proviene che manchi bene fpesso all' opere de' fedeli il merito, benche per alero fiano per fe stesse buone, e virtuofe ; ed è, non effer elleno fatte in grazia. Acciocche un atto sia proporzionato a quella immensa felicità, che ci sta preparata nel Cielo, non basta che sia libero, che sia buono, ied anche che sia soprannaturale ( giacche un atto di fede fatto in peccato mortale è pur troppo soprannaturale per il principio da cui deriva, e per il fine da cui si muove, e pure per la mancanza della grazia non è di alcun merito per l'altra vita;) ma è necessario che sia prodotto da una perfona già innalzata per mezzo della grazia fantificante alla figliolanza di Dio, e sublimata già ad un effere divino : perchè dall' eccellenza di tal persona ridonda nell' atto quella dignità, che lo rende proporzionato alla gloria; e ch'è a Dio di motivo di promettergli per guiderdone un regno eterno, come accadeva nell'operazioni di Gesù Crifto, che quantunque non fossero infinite in fe stesse, pur prendevano un infinito valore dall' infinita eccellenza della di lui persona, da cui erano prodotte. E questo volle significare l' Apostolo con quelle parole ( 1. Cor. 13. 3. ) Si distribucro in cibos pauterum omnes facultates meas, & fi tradidero corpus meum, ita ut ardeam, caritatem autem non babuero , nikil mibi prodest . Se diffribuiro ai poveri tutte le mie facolià, e darò il mio corpo ad ester consumato da fiamme divoratrici, e non aviò l'abito della carità, che va connesso colla grazia santificante, nulla mi giova: perchè tutte queste eroiche operazioni spogliate della carità, e della grazia, nulla mi servirebbero per l'acquisto di quella gloria, a cui anelo con tutto l'ardore delle mie brame.

se. Veniamo ora al nostro proposito. Dat detto fin qui comprendetà finalmente il Lettore, che le contemplazioni, di cui parleremo in tutta l'opera, sono soprannaturali, e meritorie, perche consistono in atti di viva fede, e di fervida carità provenienti dagli abiti infusi, dagli ajuti speciali di Dio, e condignificati dalla grazia fantificante, fenza la quale non si dà vera contempiazione. Si consideri un' anima tutta fissa in Dio con un semplice sguardo della sua mente, e tutta accela in un fanto amore, ch'è quanto dire posta in vera contemplazione. Ella altro non fa, che credere con molta penetrazione, e vivezza ciò che di Dio, o di qualche sua perfezione c'infegna la fanta fede, ed amarlo con pari ardore. Sicche si trova in quell'atto contemplativo tutto ciò, che si richiede alla soprannaturalità, e al metito delle nostre operazioni.

56. Ma sebbene nulla manchi di tutto ciò che abbiamo detto alla divina contemplazione, non però basta, perchè gli arti contemplativi hanno una speciale elevazione, ed un modo di tendere firamdinario, che non si trova negli altri arti santi, e meritori. Perciò oltre il concorso degli abtir insisti, comune a tutti gli atti delle virti soprannaturali, richiedono l'infuso dei doni dello Syrito Santo, che li follevi all'esfere di contemplativi. Ond'e necessario premettere una breve notizia di tali doni.

### CAPO VI.

Si spiega in genere cosa siano i Doni della Spirita Santo, e il loro officio.

57. I Nsieme con la grazia santisicante sempre dallo Spirito Santo s' insondono nell'anima i propri doni ... Questi sono cer, it abiti, che rendono l'anima facile, e pronta a lasciarsi muovere dallo Spirito Santo to qualunque volta la voglia muovere con i sipeciale istinto ..., Così dice S. Tommato (1:2. graesh, 68. art. 3.) Dona sunt quadam perfectiones tominis, quibus disponitur ad boc, quod bomo bene sequatur instinction Spiritas Sancti. ... Unde dona Spiritas Sancti var ad prompte choriendum Spiritus Sancto Con l'Angelico si accorda il Serasco Dottore, il quale medesimamente afterma, che i predetti doni sono abiti insus, per cui lo Spirito Santo ci rende abili, e disposita seguire i suo celesti impussi e disposita seguire i suo celesti impussi e disposita seguire i suo celesti impussi: (de soni spiritus

Sančli in commun. cop. 2.) Dona ista videntur este babitus quidam gratuiti, vol gradus quidam a Spiritu Sanclo mentibus humanis infust, quibus aistonuntur, ut babites fiant, & dispositi ad sequendum institutum Spiritus Sancti

58. Ma per procedere con chiarezza, di-flinguiamo nei doni dello Spirito Santo l' abito artuale. Il dono in atto fono quei particolari lumi , e quelle ispirazioni , con cui lo Spirito divino internamente ci muove a certe operazioni nobili, che eccedono il modo umano. Convien supporre, che gli atti delle virtu che noi esercisiamo, alle volte non eccedone il modo ordinario, con cui si praticano dal comune de' giusti, e allora appartengono agli abiti delle virtù infuse, di cui abbiamo ragionato nel precedente Capitolo. Altre volte sono eccellenti, hanno dell' eroico, e un non fo che del divino : e allora per effettuarli si richlede un particolar impulso dello Spirito consolatore. Così infegnano ambedue i SS. Dottori . 11 primo ( quest. citat. art. 2. ) parlando di quelli eccelli doni, dice che, boc est quod quidam dicunt', quod dona perficiunt bominem ad altiores aclus, quam fint actus virtutum: ed il fecondo dice ( loc. citat. cap. 3. ) che ramificatur gratia in babitus, vel gradus septem donorum Spiritus Sancti ; qui vires anima disponunt ad hoc, quod bene, & prompte sub-dantur motionibus Spiritus Sancti, qui in eis donatur, & quasi insuper humano modo operatur, quod tamen perfecte fieri non toteft , nifi per dona ista vires mentis sanentur, & reparentur . Or queste interne-mozioni indirizzate ad atti straordinarj, e sovrumani, sono i doni dello Spirito Santo in atto, o vogliamo dire il dono naturale del divino Spirito. L'abito poi del dono è una qualità spirituale, che s'infonde in noi insieme con la grazia, ed ha di proprio rendere le nostre potenze inclinate, facili, e disposte ad obbedire allo Spirito Santo, qualunque volta con particolare issinto, e ispirazioni ci muova a i detti atti, come potrà bene intendere chiunque attentamente confideri i sopraccitati testi . Si chiama abito : perche sebbene non sempre lo Spirito Santo con ispeciali movimenti ci sveglia ad opere singolari, sempre però risiede in quella qualità infusa, che ci fa pronti ad aderire ai di lui impulsi, qualora gl'imprima in noi .

59. Dice San Tommaso ( quest. citat. arsic. 2.) che questi doni ci sono necessari per acquistare l'eterna salute; il che deve intendersi per ottenere la salute, in qualunque anodo ella sortisca, non sembrano neceffari atti sì illustri ; eccetto però il caso, in cui non possa la persona mantenersi in grazia, senza praticare qualche atto eroico di viriu. E. G. in cafo, che potendo fare la vendetta di qualche gravissimo oltraggio, le convenga raffrenare lo sdegno, e perdonarlo: come accadde a S. Giovanni Gualberto, che potendo succidere l'uccifore del fratello gli perdonò in offequio di Gesù appassionato: o pure in caso che bisogni o perder la vita, o rinnegar la Fede, come succedeva ai Martiri in mezzo alle persecuzioni de' tiranni . In tali casi , siccome pet mantenersi fedele a Dio è necessario efercitare con eroicità la virtù, così è necessario alia falute, che la perfona posta in tali cimenti sia potentemente ajutata dai doni del divino Spirito.

60. Veniamo ora a noi. Per gli atti della contemplazione soprannaturale, e meritoria, non bafta la grazia fantificante, e gli abiti infusi; ma si richiede di più ( massinie se sia di quella specie, che chiamasi consemplazione infusa ) il concorso di qualche dono dello Spirito Santo, perche la contemplazione ha un modo di conoscere le cose divine fovrumano, cioè elevato fopra il modo consueto di conoscere degli nomini. Porta ancora seco un ardore di carità non ordinario: perciò richiede una straordinaria illustrazione nell' intelletto, ed una special mozione nella volontà. Se poi alcuno di essi efigga qualche altro dono distinto dai doni dello Spirito Santo, lo vedremo a fuo luogo.

61. E qui rimane sciolta una difficoltà, che scorrendo il Lettore il presente Capitolo gli sarà sorta in mente : se tutti quelli che sono in grazia, hanno infusi con le virtù teologiche, e morali i doni dello Spirito Santo, e conseguentemente anche il dono della sapienza, e dell' intelletto; perchè non pos-sono tutti contemplare, benche lo desiderino, benche lo proccurino con tutte le forze del loro spirito? se in tutti s' infonde il dono della fortezza; perche tutti non esperimentano in se stessi un vigore bastevole per operare atti di eroica robustezza? Lo stesso dico degli altri doni. La risposta sta inclusa in ciò, che abbiamo già detto. Con la grazia santificante s' insondono dallo Spirito divino i doni abituali; ma non già gli attuali : fi dona una qualità spirituale, che dispone l'intelletto, e la volontà alla contemplazione per ogni caso, che Iddio di fatto gl' innalza per suoi giustissimi fini. Onde siegue, che avendo ogni Giusto i doni che servono alla contemplazione, non ogni Giusto contempli ; e possedendo il dono della fortezza, non sia straordinariamente forte nelle sue operazioni.

### CAPO VII.

Si dichiarano i doni dello Spirito Sauto in particolare, e i frutti, che ne rifultano; incominciando dai doni che appartengono all' intelletto.

62. CEtte doni riconosce nella persona di O Cristo Isaia , i quali poi quasi per ereditaria successione discendono in quelli, che in virtù della grazia fantificante divengono suoi veri figli . Requiescet super eum Spiritus Domini , Spiritus Sapientia , & intellettus , Spiritus confilii , & fortitudinis , Spiritus scientia , & pietatis , & replebit eum spiritu timoris Domini . ( Isaj. 11. 2. ) E iono fapienza, intelletto, configlio, fortezza, scienza, pietà, e timor di Dio. Il Profeta considerando nel Redentore questi doni, incomincia dal supremo, dalla sapienza, e discende all'infimo del timore di Dio; ma noi, che come miseri pellegrini di questa terra viaggiamo verso la celeste patria, dobbiamo incominciare dall'infimo, e gra-datamente ascendere, come nota bene S. Bonaventura (de Don. Spir. S. in com-mun. cap. 6.) Sed nos, inquie Gregorius, qui a terrenis ad calestia tendimus, eosdem gra-dus ascendendo numeranius, incipiendo ab infimo Timoris Domini, usque ad donum sapidae Scientia. Quattro di questi doni appartengono all'intelletto, cioè la sapienza, l'intel-letto, la scienza, il consiglio; e di questi parleremo nel presente Capitolo : gli altri tre, fortezza, pietà, e timor di Dio appartengono alla volontà, e faranno la materia del seguente Capo . Ma avverto , che par-lerò sempre dei doni attuali , da' cui è facile dedurre quali fiano i doni abituali, che dimorano in noi con istabilità , e permanenza.

63: Il dono della ſapienza', è una luce semplicissima circa le cose divine, per em femplicissima circa le cose lovine, per qui l'anima giudica di esse con gran sappere n. Così la definisce il Serañco Dottore (de dono Sapienis cap. t.) Est babius supernaturalis anima a Spirius Santio sinfusua de Deam cognoscendum, co faporosci dilizendum. Consideriamo ogni parola della suddetta dichiarazione. Esso è una luce purissima, e però induce una sì gran certezza delle divine verità, che se mancassero tutti i segni della credibilità, e tutte le testimonianze di nostra fede, non lascierebbe' l'intelletto illustrato da questo dono di cre-

derle. Quindi l'Appostolo, che n' era pieno, si trovava sì fermo nelle verità evangeliche, che aveva predicato, che agli Angeli stessi non voleva che si prestasse credenza, se fossero scesi dal Cielo ad insegnare il contrario: Sed lices nos, aut Angelus de cœlo evangelizes vobis , praterquam quod evangelizaumus vobis, anasbema sit. (Galat. 1.8.) E il Patriarca S. Ignazio arricchito di questo dono confessava di se, che se si fossero smarrite tutte le sacre Scritture, e tutti i libri de'SS. Dottori , se fossero state distrutte tutte le Chiese, e diroccati tutti gli Altari; pnr non avrebbe perduto la credenza alla minima verità di nostra fede per quella certezza, che glie ne avea lasciata impressa nell'anima il dono della sapienza, da cui era stato altamente investito.

64. Arreca ancora questa luce all'anima una sì grande stima di Dio, che simile non potrebbero partorirla tutte le lingue degli uomini, anzi tutte le lingue de Serafini, per quanto s'industriassero di magnificare le divine grandezze : perchè operando eglino al di fuori , non potrebbero ingenerare ombra di quel concetto, che Iddio le imprime al di dentro per mezzo di questo eccelso dono. Diffi che è una luce, che giudica delle di-vine cose a distinzione del dono dell'intelletto, il cui officio ( come vedremo in breve) non è il giudicarie è ma foltanto il penetratle con fottigliezza, e con profondi-tat ma il più bel pregio di queflo dono fi è, il giudicare di Dio con gran fapore, perchè faporenza vuoli fignificare faporita dien-za. S. Tonmafo attribuifce queflo fapore spirituale alla carità, che per mezzo di que-fio dono partorisce nell'anima i suoi più dilettevoli affetti : ma S. Bonazentura ( luin. etern. part. 3. dift. 2. ) lo spiega per mezzo di una soavità esperimentale, che contemplando l'anima Iddio col dono della fapienza, prova in lui, e nelle sue persezioni : Actus Sapientia est contemplari Deun , non quocumque modo , sed cum delectusione , Or cum quadam experimentali fuavitate in affellu. Sicche l'anima gustando Iddio col palato dello spirito, sente un sapore divino il più fimile che possa darsi in terra ai di-letti del cielo . E qui intenderà meglio il Lettore, perchè la cognizione che nasce dalla fapienza, rechi tanta certezza, e tanta stima delle cose di Dio : perchè essendo una notizia esperimentale dell'oggetto, e più intima, e più profonda di ogni altra, fi radica più altamente nello spirito . Il modo di acquistare questa divina sapienza in quanto al suo atto, dice S. Giacomo ch' è il

chiederla con viva fede, e fenza punto esitare nel suo cuore ; e ci afficura , che domandandola in tal modo, ci farà concessa, fe però sarà a noi convenevole, e ci sarà data nel modo, che sarà più espediente alla nostra perfezione: Si quis vestrum indiget fapientia, postules a Deo, qui dat omnibus affluenter, & non improperat , & dabitur ei . Postulet autem in fide, nibil bestrans. Jac. c. 1.5. Se dunque capiterà a' piedi del Direttore qualche anima, che nelle sue contemplazioni rimanga immersa in Dio con gran quiete, e con di fe, e con iffina delle divine gidiforegio pienza, non 1010 maques il dono delle quanto all'atto. Non intorbidi le sue celesti delizie: ma la lasci succiare nel seno del divino amore questo liquore di Paradiso, che le darà ficuramente gran nutrimento di fpirito.

65. Il dono dell'intelletto ,, è una luce " divina , per cui la potenza intellettiva " penetra acutamente , e profondamente con " istupenda ammirazione le persezioni di Dio, e gli arcani di nostra sede " . Così il Serafico ( de dono Intell. cap. 2. ) Hoc lumen supernaturale superadditum intellectus G datum bomini , vocatur donum intellectus , quod nominat quamdam excellentiam cogitationis penetrantis ufque ad intimas terum intelligendarum escntias, & veritates. E però si distingue dal dono della sapienza, giacchè di quello è proprio il saporeggiare, ma di questo il penetrare : Donum intellectus eft proprie penetrativum, sed donum sapientie est proprie saporativum. E' proprio ancora di queto dono ingenerare nell'intelletto grande ammirazione, e stupore : perche scoprendosi in Dio per mezzo di esso nuove verità in modo nuovo, rimane la mente attonita.

66. Paffa il citato Santo ad allegare la ragione, perchè Iddio ci ha provveduto di un sì eccelso dono . Le verità , dic'egli , che si contengono in Dio, e nel mistero della sua Incarnazione, ed anche le altre verità conducenti al conseguimento della nofira eterna salute, sono recondite alle nostre menti, e poiche sono di loro natura oscure, perchè ci sono proposte nelle sacre Scritture forto i velami delle figure, e dei fimboli; onde era necessario che Iddio donasse al nofiro intelletto un lume soprannaturale acuto, per cui penetrasse quei veli , disgombrasse quelle tenebre, e giungesse al discoprimento di tali verità . Or tutto ciò fa egli col dono dell' intelletto : Spiritus Sanclus per donum intellectus facis non folum nos penetrare , O Diret. Mift.

contemplati omnia velamina veritatis incarnata, sed & veritatis increata. ( Idem de dono Intell. cap. 4. )

67. Da tutto ciò siegue, che da un tal dono nascono nell'anime pure molte sublimi contemplazioni , e specialmente certe intelligenze delicate, e fotrili, che le tengono afforte in grande stupore . Ma s' avverta però, che ciò non accade sempre in un istesso modo : poiche se con la luce intellettuale si congiunga l'amore di compiacenza, ne risulta una contemplazione quieta , e molto dilettevole : se poi con esti si unisca l'amore di desiderio , ne risultano ansie , e vedremo a luo luogo . was quantique es . effetto che produce, fempre riefce di gran vantaggio allo spirito. Onde devesi chiedere a Dio incessantemente, come facea il Profeta reale, il quale conoscendo quanto fosse utile alla perfezione la chiara intelligenza delle divine cose andava ripetendo a Dio: (Pfalm. 118. v. 34. 73. 144. ) Da mibi intellectum, & ferutabor legem tuam: da mihi intellectum, & discam mandosa tua: intelle-Rum da mibi, & vivam . I due doni fin qui dichiarati, servono alla contemplazione, massime se sia passiva, e insusa; senza di esta mai non fi forma atto sì nobile .

68. H dono della scienza ,, è un lume " infuso dallo Spirito Santo , con cui l'uo-" mo forma retto giudizio di ciò, che deve " credere, e non credere, e fecondo la co-" gnizione delle cose credibili regola le sue ", operazioni circa ciò , che deve fare , o non fare , . Così infegna l'Angelico S. Tommaso ( 2. 2. quaft. 9. art. 3. ) Oportet quod donum scientiæ primo quidem , & princifaliter respiciat speculationem, in quantum scilices homo scit, quid fide tenere debeat : Secundario etiam se extendit ad operationem, fecundum quod per scientiam credibilium , & eorum , que ad credibilia confequentur , gimur in agendis . Lo stesso insegna il Seraico S. Bonaventura ( de dono scientie cop.

1.) Donum scientiæ est habitus infusus, in quo homo habet certum judicium circu credenda & agenda.

69. Si rifletta però con S. Tommaso (esdem quest. art. 2. ad 1.) che il dono della Cicinza non ha immediatamente Iddio per suo oggetto, ma solo gli atti nostri umani, perchè l'osticio di questo dono è soltanto manifestare con la sua luce all'intelletto ciò, che sicuramente deve crederii o deve discredersi que conseguentemente rego-

lare la credenza, e la fede degli atti nostri, che certo non iono Iddio. Dicendum , quod licet ea de quibus est fides , fins res divine , & eterne; tamen ipfa fides eft aliquid temporale in animo credentis : & ideo feire quod credendum eft , persines ad donum scientia . Onde vuol concludere ciò, che avea detto immediatamente prima . cioè : Donum fcien zie est lolum circa res humanas, vel solum circa creatas. Ma molto più ha questo dono di scienza per oggetto gli atti umani, quando passando dalla speculazione alla pratica, dirige le nostre opere secondo quelle verità divine , che conosce con sicurezza fefto .

ente ferenza; che quelli fono una luce, che ci scopre le divine verità in fe stesse, e ad esse ci affeziona , e ci unisce con fanto amore; ma il dono della scienza ci manifesta solo la credibilità di queste verità divine; e in quello modo stabilendone la fede nelle nostre menti, e regolandone fecondo i dettami di esse le nostre operazioni, ci difpone di lontano alla contemplazione. Non v'è pertanto chi non veda quanto sia importante questo dono : perche uno che forma retto, e fermo giudizio di ciò che deve crederfi di Dio, delle cofe eterne, e delle cose terrene, e secondo questa credenza regola le proprie azioni ; non può fare a meno di avere queste a vile, quelle in gran conto, e di procedere con rettitudine, e con bontà : come dice bene il foprannominato S. Bonaventura ( mbi fupra cap. 1. ) Illi scientiæ donum habent , qui ex insussone geatiæ certum judicium habent circo credenda, & in nullo deviant a rectitudine juftitie .

71. Di questo dono erano pieni gli Appostoli , a' cui palesò il divino Spirito con la fina luce tuttociò che deve credersi ed operarfi per vivere santamente, ed essi poi l'infegnarono al mondo tutto . Di questo dono furono ricolmi i Santi Dottori, che illustrarono coi loro scritti le massime, e gl'insegnamenti degli Apostoli . Ma furono private del dono della fcienza altre persone, dotte sì, ma non fante, come un Origene, un Tertulliano, un Pelagio; mentre non ebbero lume a conofcere ciò, che dovea da loro credersi, ed operarsi: onde apostatarono dalla fede, e degenerarono da' buoni coftumi. Chi dunque non vuole rimanere privo di questa celeste luce , la chieda incessante-

mente a Dio.

72. Il dono del configlio ,, confiste in una , illustrazione, con cui lo Spirito Santo ci , fa conoscere nei casi parricolari ciò , che " dobbiamo fare , o dobbiamo ommetrere " per conseguire la salute eterna con per-" fezione " . Così S. Bonaventu:a ( de done Confilii cab. 1. ) Donum confilii eft babitus a Deo infusus , ex quo secundum consilium Spiritus Sancti movemur ad operationes bonas, quarum non eft determinata via qualiter fit agendum, eo quod non uniformiter semper sa-ciende sunt. Il dono del consiglio persaria la virtu della conde particulari, secondo il dettame della ragione; ma lo Spirito per mezzo del fuo dono ci dirige. cam ci puo la reurenza pen governare circa le cofe contingenti, che possono accadere, o non accadere, o postono succedere in vari modi : perchè non giunge ella col corto lume della ragione a prevedere, e discernere tali cose . ma lo Spirito Santo , che tutto vede , può in tali cose dirigerci con la sua luce.

73. Differisce questo dono dai doni della sapienza e della scienza, benche siano tutti tre speculativi, perche questi due c'insegnano folo in generale ciò che fi ha da operare in riguardo al fine foprannaturale . l' uno con le cognizioni alte, ed esperimentali di Dio, l'altro con la cognizione delle verità credibili : ma non discendono individualmente alle operazioni particolari. Il regolamento di queste appartiene al dono del

configlio.

74. Il dono del configlio si comunica in grado eminente a quelle persone, che sono arrivate a quello stato di unione con Dio . che i Miffici chiamano di matrimonio spirisuale: perciò godono quelle sempre, o quasi sempre di fare la volontà di Dio colle loro operazioni. La ragione l'arreca il S. Dottore dianzi citato . Non gode, dic'egli , la dolcezza dei configli di Dio, nè ascotta internamente la sua voce, se non chi possiede nell' intimo del fuo fpirito una perfetta pace : poiche il luogo in cui abita Iddio, è luogo di pace . Dall' altra parte questa pace regna solo in quelli , in cui il senso è soggetto alla volontà, la volontà sta subordi-nata alla ragione, la ragione è regolata dal lume della fede : cofe tutte , che in quelli fi trovano con perfezione, che ha Iddio efaltati a quell' eccello stato . Loquar pasem in plebem fuam. Sed quare magis pacem , quam alia omnia? Respondeo, quia ubi par non ba-Betur , nec dulcedo divinorum confiliorum guflatur, nec von ejus auditur, nec convivium sa monte cum Deo babetur ; quia in pose siaetur est locur ejus . . . Quando enim sensibilitat nulla parte ressisti voluntati , & voluntat nulla parte contradicit rationi , & vatitura nulla parte contradicit rationi , & vatiregulatur lunime ssai; tune est secunum Dei n. Reenum Dei est pissiti parti para, & gaudium in
Spiritu Santio (Idem de dono constiti cap.
5.) Ad altre anime non tanto perfette pure
si comparte, sebbene non con tanta abbondanza, questo dono per mezzo di una certa
unce, e regolamento interno, con cui sono
assissiti enelle loro azioni: tutti però devono
domandarlo a Dio, ripetendo con l'Appo.
stolo: Domine, quid me vis sacre ? perche
è troppo necessario per l'acquisto della cristinana perfezione : ed ecco spiegati i doni
dello Spirito Santo, che appartengono all'
intellero:

### CAPO VIII.

Si dichiarano in particolare i Doni della Spirito Santo, che appartengono alla volontà.

75. A Bhiamo veduto quali sono i doni , A con cui illustrando lo. Spirito confolatore le nostre menti , le dirige ancora . Vediamo ora quali sono i doni , con cui movendo santi affetti nelle nostre volontà , le corrobora . Ne faranno certamente distrili queste dichiarazioni , o aliene dal nostro intento: perche sebbene la sapienza sona come cagioni nella divina contemplazione , non laciano anche gli altri doni di concorrervi molto, come disposizioni. Dunque tre sono i doni , che appartengono alla volontà , fortezza , pietà, e timor di Dio . Inconinciano dal primo dal primo.

Inconinciano dal primo.

76. Il dono della fortezza "confife in una mozione potente, che lo Spirito "Santo delta nella volontà per corroborare "Pirafcibie), acciocche vada incontro all' arduo, quale farebbe foffitie la morte; e acciocche fuperi tutte le pene, e le difficie sono della della della fervizio di Dio "Donum fortinidmir, diece S. Bonaventura (de dono fortit. Cap. 1.) est babitas existens "fixes in subjecto, in voluntate, in quantum negotature circa ardua, que voluntas babilitatur ad volendum mortem sulfinere pro defensore su promotione veritatis fidei, vel morum, secundam dillamen esti este esta de legis esterne, sequendo piritus motivam inspirationen. Ex consequenti tamen per ipsum donum fortitudinis bore se babes voluntas sespensore.

Un cujuslibet alterius ardue pone, & melius quam per aliquam virtutem moralem.

77. La fortezza in quanto è dono, si diflingue dalla fortezza in quanto è virtu morale : perchè quesa , come accenna il Santo sul fine del testo , serve per vincere le difficoltà ordinarie , che si attraversano alla fuga del male, e all'efercizio del bene : ma non fi arriva ad espugnare certe difficoltà ardue, che sono troppo superiori alle forze della nostra fragile natura . Per la vittoria di queste richiedesi il dono della forfezza. Quello è quel dono che somministrava ai Martiri quel fanto ardore, con cui andavano generosi ad incontrare le spade, le mannaje, le fiamme, e se ne stavano intrepidi tra mille strazi, fino a stancare la crudeltà dei tiranni. Questo è il dono . che cangiava ai Santi in oggetto di desiderio i tormenti, e le pene, e in materia di giubilo i disonori, e gli obbrobri, come accadeva agli Appoltoli, che gioivano per le contumelie ricevute nei tribunali ; e a S. Andrea, che tripudiava per l'allegrezza a vista della croce infame , in cui doveva esfere folpelo . Quod utique perfectins facit fortitudo, dice il Santo Dottore ( de dono fortit, cap. 2. ) ut donum eft , ut patet per Sanclum Andream, qui toto corde gaudens defiderabat crucis pænam. Questo dono porge ai Contemplativi forze bastevoli, per resistere alle terribili , e straordinarie tentazioni dei de monj, alle strane persecuzioni degli uomini, ed alle pene atroci delle purgazioni paffive con cui Iddio raffina i loro spiriti per renderli degni delle sue intime comuni-, cazioni, come vedremo a suo luogo: e però ferve molto ai progressi della divina contemplazione .

78. Avverta però il Direttore di non lafciarsi ingannare dalle apparenze. Non reputi mai che abbia il dono della fortezza chi non lo mostra coll' opere . Dico questo . perchè vi fono alcuni , che confiderati fecondo i loro desideri sembrano leoni di fortezza; ma posti poi al cimento compariscono timide lepri. Ardono di desiderio del martirio, bramano parimente croci, dispregi; ma che? Non fanno poi, come nota il citato Santo, foffrire un tenue dileggio, ne una piccola parola disgustosa per amore di Gesù Crifto: Multi optant pro Christo mori, qui pro Christo nolunt levia verba pati . Idem 4. proc. relig. cap. 8. ) Le brame di questi non fode, e vere, ma apparenti, e ad altro non fervono che a somministrar loro someato di vanità; mentre par loro di essere giunti già a quella cima di perfezione, verso cui si diRendono con i loro debolifilmi defiderj. Procari il Direttore, che tali perione voltino defideri alla tolleranza di quei travagli, ed alla vittoria di quelle ripugnanze, che loro accadono alla giornata; in questi mali fiffino la mente, circa questi facciano i loro propofiti, e i loro sforzi: perchè, come faggiamente dice il Santo, indarno aspira a lupeperare cose maggiori, chi non sa vincessi nelle minori. Ninima etiam adversa patierier tolterare assignicamus: qua majora non siperat, qui minora volerare non difici.

79. Il dono della pietà, secondo il più volte cirato Dottore, " è un raggio divino, " che illumina la mente e piega il cuore a , prestare a Dio quel culto, che gli si con-, viene come a nostro Padre amabilistimo, ", ed a soccorrere i proffimi, come immagi-, ni del nostro celeste Padre , . Donum pieeatis mentibus inspiratus, quo mens in fe ipfa, O ad Deum, ut patrem colendum sursum habilitatur, O inferius ad proximum subveniendum pie inclinatur ( de dono pietatis c. 1. ) Vediamo in qual modo disconvenga questo dono da alcune virtù, che gli fono attini. Il culto è una protestazione, che si fa a Dio della tua eccellenza. Può farfegli questa protesta con la sommessione del cuore, e dello spirito: e allora il culto è interiore . Gli si può questo interno sogettamento significare con atti esterni corporali, con obblazioni, con factifici, con orazioni vocali, e con altre fimili cose : e allora il culto è esteriore . Se il detto culto si esibisca a Dio, come creatore, e reggitore dell' universo, appartiene alla virtù della religione: ma se a Dio si porga come a Padre amabile, che merita ogni dimostrazione di ossequio, appartiene al dono della pietà. Quindi s'inserisce quanto il dono della pietà sia necessario all' anime contemplative, che dovendo occuparsi molto nelle orazioni; fa loro di mestieri di conserware una continua amorofa riverenza, sì nell' interno, che nell' esterno alla presenza di quel buon padre, con cui sì frequentemente conversano.

80. Possiamo soccorrere ai nostri possimi per diversi motivi. Se ci moviamo a porgere loro sovvenimento per l'onestà, che ri-luce in un tal atto, facciamo un'opera che appartiene alla virth della misericordia: ma se diamo soccorso alle loro indigenze per l'amore che loro portiamo, come immagini del nostro divin Padre, facciamo un atto santo, che appartiene al dono della pietà: perchè, come dice il Serafico si n'Concil.
3. part. scil. 45.) è officio di questo dono render l'unomo benevolo vesso chiunque portender l'unomo benevolo vesso chiunque portender l'unomo benevolo vesso chiunque por

ti l'impronta del suo Dio: Ex dono pietatia est homo benevolus cuique creature Dei imagine infignite; e confeguentemente renderlo anche inclinato, e pronto a sovvenirlo: ad proximum subveniendum pie inclinatur, come esprime nella soprapposta definizione. Beato dunque quello, in cui lo Spirito Santo infonderà questo amoroso osseguio verso il celeste l'adre, e lo renderà affezionato a chiunque ne porta in se stesso scolpita l'immagine : ficche s'intenerisca per le altrui miserie, si muova a compassione per l'altrui cadute, e sia pronto a dar loro quell'ajuto, che può; perchè giungerà alla perfezione in quella vita, ed alla gloria eterna nell' altra, fecondo la promessa, che ce ne sa l'Appo-stolo (1. ad l'imorb. 4. 8.) Pieras ad om-nia utilis, promissionem babens vitæ, qua nune eft . O futura .

81. Alcuni attribuicono a queño dono la pietà verlo i propri genitori. Altri vogitono, che a lui non appartenga, ma alla specie di altra virtu Certo è però, che S Ambrogio (in Pfalm. 118.) numerando le proprietà del dono della pietà, ci pone anche questa: Pietas amica Deo, parentina grana, Dominum concillar, necofitudiner fover; Dois cultura est, mecci parentum, filiorum lipeadium. Pictas, inquam, inglorem tribural, gegenorum portus, misfernin infligencia, indul-

gentia peccatorum .

82. Il dono del timor di Dio ., è un af-" fetto riverenziale, che lo Spirito Santo ", muove nella volontà, per cui temiamo di ", offendere Iddio , e di lepararci da lui ", . Così lo spiega l'Angelico ( 2. 2. quaft. 19. artic. 9. Hoc autem facit timor filialis, & castus, in quantum per ipsum Deum reveremur, & refugimus nos ipfi subducere . Questo dono è distinto dalla virtù teologica della carità, benche da lei dipenda, come dice lo stesso Santo ( Idem in resp. ad 3. ) Ex hoc quod amor fit principium timoris, non fequitur quod simor Dei non fit habitus distinctus a caritate, que est amor Dei. Perche per mezzo della carità amiamo Iddio, e poi per mezzo di questo dono gli portiamo umile riverenza, e temiamo di separarci da quello che tanto amiamo.

83. Ma profondiamoci un poeo più in questa materia, diffinguiamo con lo stesso quattro specie di timori: timore umano, o mondano, timor servile, timore umano, o mondano no rimora servile, timore umano, o mondano non appartiene in modo alcuno allo Spirito Santo, perchè può siare di peccaro, anzi n'è la cagione: perchè pasce dall'amore fregolato di le, e dall'amore re di-

re difordinato de' beni terreni, che fono la sorgente di ogni male. Il timore servile è quello, con cui temiamo di offendere Iddio per la pena eterna, che ci minaccia. Questo è buono, perchè consigliato da Cristo ( Luca 12. 5. ) Ostendam vobis quem simeatis: timete eum , qui postquam occiderit, babet potestatem mittere in gebennam : ita dico vobis, bunc timete. Ma bisogna avvertire bene alla tendenza di questo timor servile; perchè fecondo questa può esser buono, e può esser malo. Se sia tale il timore, che più paventi la pena che la colpa, e conseguentemente come dice San Tommaso ( eadem quest. art. 4.) riguardi la pena come male principale, egli è pessimo; il che accaderebbe in caso, che uno dicesse: lo non woglio peccare, perchè mi spaventa l'inferno; ma se non ci sosse l'inferno, io peccherei. Che se poi lo sia tale, che più temi la colpa che la pena, e rimiri come male principale il peccato, egli è fanto, e falutare : e questo accade quando l' uomo fi ferve del timore dell' Inferno, come di disposizione per muoversi ab abborrire l'offesa di Dio, come ella merita, più d'ogni altro male. Contuttociò benchè sia questo timore sopprannaturale, ed inspirato dallo Spirito Santo, non è quel dono privilegiato, di cui presentemente parliamo; perche nulla ha di fingolare, ne punto eccede nella linea soprannaturale il modo di operare, comune dei fedeli, come dice lo stesso Santo: Timor jervilis non est numerandus inter dona Spiritut Sancti, li-

84. Solo fi annovera tra i doni del divino Spirito il timore filiale, e il timore iniziale: quello, perchè per mezzo di esso portiamo a Dio riverenza da figli, temiamo di disgu-fiarlo, e di essere da lui rigettati; quesso, perchè è un principio di timor filiale, e da esso differisce nel più, e nel meno, e secondo la diversità dello stato, a cui tali timori competono, ma non già nella fostanza; nel modo appunto, che la carità imperfetta non disconviene dalla perfetta secondo la sua esfenza, ma solamente secondo lo slato diverso d'incipiente, e di persetto. Così insegna l' Angelico ( art. 8. ) Non accipitur timor initialis, fecundum quod distinguisur a timore fervili, & filiali, sed accipisur secundum quod competit statui incipientium, in quibus inchoatur quidam timor per inchoationem caritails: non tamen inest eis timor filialis perfe-Ele, quia nondum pervenerunt ad persectionem cavitatis: O ideo timor initialis hoc modo se babet ad filialem, ficut caritas imperfecta ad perfedans . Caritas autem perfeda . O imper-

cet fit a Spiritu Santto ( Idem art. 9. )

fecla non differunt secundum essentiam, sed secundum set ideo dicendum sel ideo dicendum essentiam time nitialit, proue bie sumitur, non dissert secundum essentiam a timore filiali. Quindi siegue, che appartenga ai doni dello Spirito Santo l'uno, e l'altro timore, silale, ed iniziale, come quelli che sono dell' istesse.

fa' fpecie. 85. Resta ora da esaminare, in qual senso debba prendersi il detto dell' Appostolo S. Giovanni, che la perfetta carità scaccia da se il timore : Perfecta caritas foras mittit timorem ( 1. Joan. 4. 18. ) Ciò non può certamente intendersi dal timbre filiale, perchè questo cresce, crescendo la carità; essendo manifesto, come dice S. Tommase ( urtic. 10. ) che quanto più si ama una persona, tanto più si teme di offenderla, e di separarsi da lei : Timor filialis necesse est quod crefeut, crescente caritate; sieut effectus crescit, crescente caussa. Quanto enim aliquis magis diligit aliquem, tanto magis timet eum offendere, & ab eo feparari. Dunque parla il di-letto discepolo del timore servile; perchè l' anima quanto più ama Iddio, tanto meno teme la pena. Ma questo istesso, come nota l' Angelico, deve intendersi in quanto all' atto della perfetta carità : Ifte timor ( nempe fervilis ) minuitur caritate crescente, maxime quantum ad actum: quia quanto aliquis magis diligit Deum, tanto minus timet ponam. Ed in fatti vediamo, che l'anime sante poste in esercizio di perfetto amore, si muovono dalla fola bontà di Dio; e l'amano in modo, che l'amarebbero febbene non vi fosse pena, ne guiderdone. Ma non può intendersi in quanto allo stato abituale della perfetta carità : perchè nella presente vita non vi è stato di tanta persezione, in cui non si debba temere il castigo, ne sperare la ricompensa. Se S. Paolo rapito nel terzo Cielo a mirare svelatamente la gloria beata, e trasformato affatto in Dio nella fornace della divina carità, diceva: Vivo autem jum non ego, vivit vero in me Christus: pur temeva di dannarsi; e però castigava il suo corpo, e lo teneva a guisa di schiavo soggetto alla ragione : Castigo corpus meum , O in fervisusem redigo, ne forte cum aliis pradicaverim, ips: reprobus efficiar ( 1. ad Cor. 9. 27.) Chi vi farà, che pensi d'essere salito a flato di sì perfetta carità, che non abbia mai più a temere ? E però fu meritamente proscritta da Innocenzo XII. la proposizione dell' Arcivescovo di Cambrai , che ammetteva in questa vita un tale stato di carità, esente da ogni timore, e da ogni speranza, proprio solo della futura vita ; Beatus status babitua-

in amoris Dei, qui est caritas pura, & fine admixtione alla motivi proprii interesse, neque timor panarum, neque defiderium remunerationum babent amplius in eo partem . Non amatur amplius Deus propter meritum, neque propter perfectionem , neque propier felicitatem in eo amando inveniendam ( Conflit. Innoc. XII.

propof. 1. Archi. Cameras. )

86. Di questi fette doni, i primi due appartengono alla vita contemplativa : gli altri cinque alla vita attiva, voglio dire all' efercizio delle virtu, e servono anch' esse di disposizione alla contemplazione. Quello però, che ho dichiarato per ultimo ; deve effettuarsi per primo: perchè dal santo timore ha da incominciarsi la sabbrica della Cristiana perfezione : Initium sapientie est timor Domimi : e su questo timore umile , e rispettoso bisogna che stia sempre appoggiato questo Santo edifizio, acciocche non rovini : Beatus

bomo, qui femper est pavidus. 87. Circa i frutti dello Spirito Santo mi spediro in poche parole, dicendo che sono quelli, che numera l' Appostolo ( ad Galat. 5. 22. ) Dolcezza di carità , gaudio , pace , pazienza, benignità, bontà, longanimirà, mansuetudine , vivezza di fede , modestia . continenza, e castità: Fruelus autem Spiritus oft caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Si chiamano frutti dello Spirito Santo, perchè ridondano dai fuoi doni, ed anche dalle virtu da lui infuse, e dai suoi atti; come appunto dall' albero , e dai suoi rami nascono le frutta , che a lui fono di ornamento, all' agricoltore di emolumento Pertanto fe il Direttore scorgerà nell' anime commesse alla sua direzione frutti sì preziosi di pace, di soavità, di gaudio, di mansuetudine, di pazienza, di longanimirà, di modestia; potrà foodatamente credere che regni in esse lo Spirito divino, e che i favori, i quali ricevono nell'orazione, non fiano aborti di fantafia, o traveggole del Demonio; ma opere illustri dello Spirito confortatore .

#### CAPO IX.

Si dice quali, e quante sono le grazie gratisdate.

S8. S Piegate già le cagioni, donde pren-de la divina contemplazione la foprannaturalità , ed il merito , e dichiarati i doni dello Spirito Santo, da' cui deriva quella elevazione , e innalzamento speciale, che essa ha sopra gli altri atti soprannaturali, e

meritori; convien dire qualche cosa circa le grazie gratisdate : sì perchè ciò è necessario per una più distinta cognizione dei doni dello Spirito Santo, alcuni dei quali fortifcono lo stesso nome con le dette grazie; sì perche quelle il più delle volte si trovano in quelle anime , che sono illustrate dal dono della contemplazione, onde la loro notizia è molto convenevole ai Direttori di tale anime . Ne parlerò dunque, ma con fomma brevità, quanto bassi ad averne un sufficiente lume : tanto più che delle profezie, e della discrezione degli spiri. ti , le quali tra le grazie gratisdate hanno bilogno di speciale direzione, dovid parlarne di proposito altrove.

89. Due forti di grazie riconfce l'Angelico ( 1. 2. quest. 11t. arr. 1. ) Una che chiama gratum faciens ; l' altra che chiamasi gratisdata. La grazia gratum faciens è quella, la quale rende chi la riceve grato a Dio. Tale è la grazia santificante con il corteggio dei suoi abiti infusi, e dei doni dello Spirito Santo; non essendo possibile, che chi diviene figlio, ed amico di Dio con tutta l'abilità ad operare atti confacevoli ad uno flato sì divino, non sia accerto, e caro a Dio: ma di questo abbiamo abbastanza parla-

to nei precedenti capitoli.

90. Le grazie gratisdate sono quelle , che si danno per la fantificazione, e pel vantaggio spirituale dei prossimi. Così la definisce lo stesso Santo Dottore (art. 4.) Gratia gratisdata ordinatur ad hoc, quod homo alteri coo-peretur, ut reducatur ad Deum. Tali grazie non apportano di loro natura la fantificazione al foggetto, a cui fi donano; perchè non gli si danno direttamente a tal fine, ma a fine di giovare altrui . E però possono sare col peccaro mortale, e con la difgrazia di Dio (Idem art. 1. ) Quia non datur ad boc, ut bomo ipfe per eam justificetur ; fed potius ut ad justificationem alterius cooperetur. Concorda con lui il Dottor Serafico S. Bonaventura ( Centilog. 3. part. fect. 35.) Nota, quod gratia gratisdata communiter a Theologis dicitur gratia, que bonis, & malis porest effe communis, & plurificatur in bemine fecundum munificentium largitoris. E qui si noti di passaggio la stoltezza di alcune persone spirituali , che poco curanti di vantaggiarfi nell' umiltà, nella mortificazione , nell' obbedienza , nella carità, e in altre fode virtu , in cui fla posta tutta la lantità, sono vaghe di rivelazioni, di profezie, e di cole pertentofe, e fplendide, che ne fanno l'uemo fanto, ne da per fe fole lo dimostrano tale, ceme dice lo stesso S.Bonaventura, perchè possono stare senza la divina grazia; come vi stettero di fatto in Balaamo, in Faraone, e in altri uomini perversi privi di grazia, na pure non privi di questa specie di grazie. Nee facium bominem fanstum, nee ostendunt; altoquim Balaum fanctus este, & ejus assau, & Pharao &c. (7.

Proc. Rel. cap. 16.)

91. Le grazie gratissate quelle sono, che numera l'Appostolo (1. ad Corinth. 12. 8.) Alii per spiritum datur sermo sapientie , alii autem fermo scientia secundum eumdem spirisum ; alii fides in eodera spiritu ; alii gratia switatum; alii operatio virtutum; alii prophe-alii discretio spiritutum; alii genera lin-guarum; alii tet apma come a spind in Textu de grai; alii tet apma come a spind in Textu nasho warifimilmente, che cinque si donino da Dio con istabilità per modo di abito permanente, ficche possa il soggetto a suo arbitrio prevaleriene nelle occasioni opportune : tali sono le grazia della sapienza, della scienza, della sede, delle lingue, dell' interpretazione delle Scritture; e che l'altre quattro, cioè la grazia dei miracoli, dei portenti, delle profezie, e della discrezione degli spiriti, siano mozioni passaggiere, sicche passato quell' atto, non ne rimanga nel foggetto la virtù di operare altri fimili : parlando egli però della discrezione degli spiriti, stima darsi alcune volte per abito. Offerva Cornelio a Lapide ( in Textu Apoll. ) che sebbene nove sono le grazie gratisdate che numera San Paolo, e sono certamente le più utili, e le più nobili; possono però darsene altre non nominate dall'Appostolo, e saranno senza fallo altri ajuti straordinari, che Iddio comunica ai suoi Ministri per il governo dell' anime , e per il profitto spirituale della sua Chiesa : Licet Apostolus bic tantum novem numerat grasias gratisdatas, plures tamen effe poffunt .

92. Non convengono tra loro fempre i Dottori, quando difeendono a parlare di quel fle grazie in particolare: e però io penfo di appigliarmi alla dottrina dell' Angelico, nè temo con la feorta della fua luce di sbagliare il cammino.

### CAPO X.

Si passa dichiavare le dette grazie in particolare, e nel presente Capitolo si dice qual sia la grazia della sede, della sapienza, e della scienza.

93. PEr la grazia gratissata della sede, indre dei miracoli, perchè tutti li partorisse. Questa sede è eccellente, perche oltre la Fede reologica include una fiducia eroica, per cui la persona si riprometre sicuramente da Dio tutro ciò, che gli chiede, ancorchè sia superiore, o contrario all'ordine della natura, come trasserire i monti dalla terra al mare, conforme l'insegnamento del Redentore, Ma in realtà questa fede appartiene alla quarta, ed alla quinta grazia grazisdata, in cui parla di prodigi, come avverte il dottssimo Toleto (in Epist. ad Rom. 10.6.

94. Altri per la grazia della fede intendono il dono di profeffare, o di predicare intrepidamente i Milari dalla-nado. Sene Ura gran collanza, e fortezza in montrati professor della fanta Fede, o un gran zolo in promulgarla; onde non apparisce in tal dono cosa distinta da queste virrà, per cui debba

entrare nella classe delle grazie gratisdate.
95. Dirò dunque con l' Angelico, che la fede, in quanto è grazia grazifdata,, confifte " in una fovraeminente certezza delle veri-" ta, che appartengono alla nostra Fede " non a fine di crederle, ma a fine di pale-", farle agli altri , e di renderneli bene ammaestrati " . La grazia della Fede non confifte nella virtù infusa della fede, che tra le teologali è la prima, senza cui niuno può esfere giusto, ne falvo : questa si suppone, che già sia nel soggetto. La grazia della fede confifte in una eminentissima sicurezza, che Iddio aggiunge con la fua luce alla Fede comune, a fine di rendere il foggetto abile ad istruire altri circa le verità cattoliche di Fede, che sono i primi, e gl'infallibili principi della cattolica dottrina . Opertet enim quod illi, qui debet alium instrucre in aliqua scientia, primo quidem ut principia bujus sciensiæ fint certissima; & quantum ad hoc poni-sur Fides, que est certitudo de rebus invisibitibus, que supponuntur ut principia in ca-tholica doctrina ( Idem ubi supra art. 4. in corp. )

90. In questo senso spiega le sopraccitate parole di San Paolo Cornelio a Lapide (in Textu Ippacii. Applio). Intendendo per la grazia della sede, una sede illustre, di cui pochissimi sono dorati, e quelli che ne sono arricchiti, con facilità consentono al divini Misteri, e secondo la mistra di questa sede eccellente devono insegnare agli altri, come dice lo stesso possono nell'Epistola ai Romani, ficundum rationem fidei e perchè essendo grazia gratisdata, è stata loro concessa per altrui giovamento. Sie autem Applio, una Roma, 15 dicis Prophessa babere pre-

phetiam , & debere prophetare , boc eft docere fecundum vationem fidei , ideft junta menfuram intelligentiæ rerum fidei sibi a Deo datam . Fidem bic illustrem intelligit , que in pauciffimis est , qua qui prediti sunt , facile rebus divinis affentiuntur ( ait Maldonatus in Notis MSS. ) Ajutati da quella grazia gratifdata gli Appostoli, disseminarono per tutta la terra la Fede cattolica. Corroborati da questa grazia molti operari evangelici discacciarono dai regni idolatri, e barbarı l'idolatria regnante, e sbarbarono dai paesi infetti la e stabilirono nel Cristianesimo la vera Fede .

97. La grazia della sapienza " è una co-" gnizione profonda delle cofe divine, a " fine di poterle comunicare agli altri " fecondo dice il Santo ( S. Thom. ubi supra art. 4. ) Oportes quod Doctor recte se habeat circa principales conclusiones scientia : & sic ponitur fermo sapientia , que est cognitio divinorum. Questa grazia conferifce alla mente gran lume per penetrare l'essenza di Dio, le sue persezioni , i misteri della SS. Triade, dell' Incarnazione, della Predestinazione, ed altre cose sovrumane, e celesti. Ma tutto questo è in riguardo all'altrui istruzione, ed

animaeframento.

98. Meglio s'intenderà la qualità di questa luce, e di questa cognizione, se si ponga al confronto di quel dono dello Spirito Santo, che va fotto lo fleflo nome di fapienza ; e in quello paragone si scorgerà anche la diversità, che passa tra questo, e quella. La sapienza in quanto è dono . una cognizione saporosa di Dio, per cui l' anima ne gusta intimamente, e si unisce a lui per amore. La sapienza in quanto è grazia, è una cognizione alta di Dio, e delle divine cose, la quale somministra specie alla fantasia , e parole alla lingua per palefare ad altri ciò che la mente intende ; ficche il dono della sapienza tende alla perfezione del fongetto, unendolo al fuo ultimo fine, e la grazia della sapienza tende alla perfezione altrui con la manifestazione delle divine grandezze, e delle celesti cose . Conoscerà tutto ciò il Direttore con le proprie esperienze : poiche av:à ai piedi un' anima, la quale prova un intimo sapore in Dio; arriva a perdersi tutta in lui , e a rimanere estatica; interrogata poi di ciò che ha intefo in quell' afforbimento di fpirito , nulla saprà ridire : al contrario abbatterà in un'altra persona, che nulla di ciò ha mai esperimentato nelle sue orazioni ; contuttociò parlerà sì altamente di Dio, e sì profondamente delle cose celestiali , ed eterne, che defterà affetti di ammirazione e di divozione in chiunque l'oda. Ciò proviene . perchè questa ha la grazia della Sapienza, e quella ne ha il dono, e lo possiede in atto ; perciò questa ne ritrae vantaggi di perfezione per fe, quello profitto per gli altri . Benche questa grazia sia propria di chi deve per offizio ammaestrare la gente, contuttociò alle volte è stata da Dio concessa a persone idiote, come a S. Pasquale di Baimini lemplici, vant pici. Francenant, e de' Mitteri più aftrusi con ranta chiarezza, e profondità, che non avrebbero potuto ra-gionare sì bene nelle cattedre i Teologi più rinomati.

99. Circa la grazia della scienza, dice S. Agostino, che questa si distingue dalla gra-zia della sapienza: perchè la sapienza è una cognizione delle cose eterne, ed increate; ma la scienza è una cognizione delle cose create. Alii fermo fcientiæ fccundum eumdem Spiritum , dice S. Bonaventura ( 3. Sentent. dift. 25. art. 1. quest. 1. ) secundum quod exponit Augustinus dicens : Sapientia est cognitio eternorum , fcientia vero eft cognitio creatorum . San Tommaso coerentemente dice, che la grazia della scienza è una cognizione delle cole umane, e terrene : Eft cognitio rerum bumanarum. Spiega egli egregiamente il suo detto, e in questo modo viene anche a dichiarare la mente di S. Agostino. Dice dunque, che per istruire altri , è necessario che l nomo dotto possa provare, e confermare con ragioni tuttociò che infegna, altrimenti non sarebbe efficace la sua dottrina (ubi supra art. 4. ) Requiritur . . . . . ut poffit confirmare, O probare ea que dicit : alias non effet effican ejus dellrina. A questo fine deve avere prena notiz a degli affetti , per eni dimoftri agli uditori l'origine delle cause ; deve an-che abbondare di esempi, con cui saccia conoscere la connessione, che passa tra gli uni, e l'altre . Perciò , conclude , si dona da Dio la grazia della scienza, acciocche il Dottore Criftiano possa con l'umano raziocinio , e con acconcie fimilitudini mostrare agli altri l'efistenza delle cose divine , e la verità dei dogmi catrolici, conforme la regola che ci ha lasciata l' Appostolo, di salire alla cognizione delle cose invisibili per mezzo di quegli oggetti, che cadono fotto i fensi, e sono esposti all' umana intelligenza: Oportet us abundes exemplis , & cognitione effectium ,

per ques interdum oporore manifelare caufus; & quarmum ad hac ponitus fermo feitente, 
que cognito est rerum bumanarum, quia invifibitia Dei per es que facla funt, intellecta 
conficientum. Aitri però vi fono, i quali 
vogliono che fia offizio della fcienza, in 
quanto è grazia, il dichiarare ciò che fi appartiene al regolamento dei cosumi, ed alla 
ratica del bane operare. Dunque ciò prefiapposto, potremo dire, che la grazia della 
mente ragioni, e similitudini atte per istamilitire, e per ispiegare ad attri le cole 
for prannaturali, e divune, ed anche per isfruini in nelle opere secondo le regole di una 
puona moralità n.

100, Già vede il Lettere, che questa è una grazia proporzionata ai Dottori, ai Teo-logi, ed a' Precicatori, a cui spetta stabilire le maffinne di no ra fede, e difenderle con forti ragioni contro chiunque ofasse impugnarle, ed anche regolare con ottimi documenti i costumi delle genti. Contuttociò ha tal-volta compartito Iddio questa grazia anche alle donne. Da quella scienza soprannaturale su assistita la gran Martire S. Caterina, allorche mostro con efficacissime ragioni ai Filosofi venuti per sovvertirla, la verità di nostra fede, e ad onta di ogni loro opposizione la sostenne con tanta efficacia, che convertì a Cristo i suoi stessi oppugnatori. Da quella scienza fu investita Santa Rosa di Viterbo, allorche nella sua età più tenera predicava per le pubbliche piazze, convertiva gli Eretici, e ne confutava gli errori. Certo è, che gli argomenti, con cui la S. Fanciulletta abbatteva l' eresia, non gli aveva ricevuti ne dalla natura, ne dalle fcuole, ma da un interno lume, che lo Spirito Santo le infondeva nella mente. Di questa scienza fece Gesù Cristo la promessa ai suoi Fedeli, quando disse loro, che stando avanti i Tiranni non avessero pensiere e sollecitudine circa le risposte da darsi a quegli empi contraddittori della loro fede', perche egli stesso avrebbe potto loro nel cuore, e nella lingua ragioni valevoli a rigettare ogni loro oppofizione, e che lo Spirito Santo istesso avrebbe parlato per le loro bocche : Cum fleteritis ante Reges, & prasides, nolite cogisare quo-modo, aus quid loquamini; dabiste enim va-bis in illa bora quid loquamini. Non enim Pos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris ve-stri, qui loquitur in vobis. (Matth. 10. 19.) 101. Intanto si osservi la diversità che pas-

fa tra la scienza in quanto è dono, e la scienza in quanto è grazia. Già mostrammo, che in quanto è dono, ci sa discerne i Diret, Mist.

re ciò che fi deve credere, da ciò che fi deve ve diference, acciocchi operando la giufla credenza delle cofe, le noftre operazioni fiano indirizzare all' ultimo fine, che è Dio, ed all' eteras beatitudino: e però in quanto effa è dono, cede in noftro firituale vantaggio. Ma in quanto è grazia ci fonminitra argomenti, e fimilitudini; con cui pofiamo perfuadere ad altri le verità cattoliche, e documenti con cui dirigere le loro operazioni, acciocchè giungano anch' effi a confeguire il loro ultimo fine: perciò in quanto ella è grazia, riguarda l'altrui utilità.

### CAPO XI

Si da una breve notizia delle altre fei grazie gratifdate.

102. S legue a dire S. Paolo, che si con-satio virtuium. La grazia della fanita una virtù di sar miracoli circa il ricuperamento della fanità perduta : se poi alla persona, a cui è concessa questa grazia, si ag-giunga il poter operare prodigi più strepitofi, allora la grazia gratifdata muta nome, e chiamasi operazione di vinù . I miracoli si dividono in tre classi. I miracoli del primo ordine sono quelli, che superano affatto le forze di tutta la natura: e. g. fermare in mezzo al cielo il Sole, come l'ottenne Giofuè con un folo comando: o pure far che retroceda dal fuo corfo, come l'impetrò con le fue preghiere Ezechia: far che partorifca una Vergine, come accadde a Maria fantissima : unire due nature in una fola persona, ...come avvenne al fuo divino Figliuolo : così ancora il replicarfi una persona in due luoghi, o compenetrarii due persone in un luego. I miracoli di seconda classe quelli sono, che assolutamente non superano la verità della natura, ma la superano nel caso particolare, in cui accade il prodigio, come risuscitare un morto, illuminare un cieco nato, dar la loquela ad un muto, e simili : perchè la natura può dar vita, ma non ad un morto; può dar la vista, ma non ad un cieco, che sia privo dell'organo visivo; può dare la favella, ma non a chi fia fenza lingua.

la Pabbia impedita Limitacoli di terza clafse sono quelli, che trascendono le forze della natura, non in quanto alla fostanza, ma in quanto, al modo , come rifanare un febbricitante in un momento, e rimetterlo in un istante nel suo primo vigore, come operò il Redentore con la Suocera di Simone, che imperavit febri , Gr dimifis illam : e dice il

Sacro Tefto (Luce 4, 39.) che furgeus ministrolus illis. La natura può dicagciare lebbi; e rendere all'inferno le forze indebolite; ma nè l'uno, nè l'altro può fare con tanta perfezione, e velocità. Potho ciò, i miracoli di feconda, e terza classe appartengono a quella grazia gratisdata, che noninasi grazia della saniaì: i miracoli di prima classe, come quelli che sono i più portentosi, e più dimostrano la grandezza della divina onnipotenza, appartengono alla grasia che chiamasi operazione di virish

103. S. Tommaio infegna, che quando le verità della fede fono conformi alla ragione, devonsi dimostrare con gli argomenti, che ci somministra la grazia della scienza; ma quando superano la ragione, devonsi confermare coi miracoli dell'una, o dell'altra classe. ( D. Tb. ubi supr. art. 4. ) Confirmatio autem in bis que fubfunt vationi, eft per argumenta: in his vero que funt supra rationem divinitus revelata , confirmatio est per ea, que funt divina virtuti propria: & boc dupliciter, une quidem modo us doctor facra doctrine faciar quod folus Deus facere posest in operibus miraculosis, sive sint ad salutem corperum, & quantum ad hoc ponitur gratia fa-nitatum; five ordinensur ad divina posestatis manifestationem, ficut quod Sol fter, aut tenebrefcat, vel quod mare dividatur: O quan-sum ad boc ponitur operatio virtutum.

104. Si avverta però, che l'uomo è folamente cagione istrumentale dei prodigi; la eagione principale è Iddio, perchè folo a Dio si appartiene operare per propria virtù cose portentose. La virtù istrumentale di far miracoli, che rifiede nelle creature, fi fonda tutta in una fede straordinaria, che Iddio infonde nelle loro menti, come dice il citato S. Dottore ( 2. 2. q. 178. art. 1. ad 5. ) Dicendum , quod operatio miraculorum attribuitur fidei propier duo . Prime quidem , quia ordinatur ad fidei confirmationem . Secundo, quia procedit ex Dei omnipotentia, cui fides innitisur. Anzi lo dice Crifto ifteffo , che tutto è possibile a chi ha fede. (Marci 9. 22.) Omnia possibilia suns credenti; anche lo fradicare i monti dal fuolo, e trasferirli altreve. E perciò fi può anche dire, che l' uomo fia cagione morale dei miracoli, in quanto con la fede eroica, e con la fervente orazione move Iddio ad operarli .

105. Ai miracoli fuccede la grazia della profezia, e la grazia della diferezione degli fpiriti, i quali hanno tra loro non poca somiglianza: poichè la profezia è una manifeliazione di cose future contingent, o d'altre verità occulte, che l'ddib solo pub sapere; ma se poi la manifestazione sia circa i secreti del cuore, la grazia prende altro nome, e chiamafi discrezione degli spiriti . Ur posse , dice l'Angelico ( 2. 2. quest. 111. art. 4. ) manifestare ea que solius Dei est scire, & bae Sunt contingentia futura: & quantum ad boc ponitur prophetia: O etiam occulta cordis, O quantum ad boc ponitur diferesto spirituum. Non mi trattengo nell'esposizione di queste due grazie : perche dovrò di proposito trattarne altrove. Solo dico, che queste divine manifestazioni devono esfere indirizzate alla spirituale utilità dei prossimi, e. g. accreditare, o stabilire le verità, che non s'infegnano, o pure ad impedire qualche loro male, o promovere qualche loro bene, acciocche appartengano a questa specie di grazie, di cui ragioniamo.

106. La grazia delle lingue è una facoltà. che Dio dona di parlare in diversi idiomi naturalmente ignoti, ed anche di effere iu-tefo da genti di varie nazioni, e di diverfi linguaggi, parlando con un folo idioma, e questo a fine di propagare più facilmente, e più presto la dottrina cattolica, e di me-glio cooperare all'altrui sainte. Si spiega questa grazia in quanto alla prima parte, dicendo, che Iddio infonde nella fantalia del fuo ministro le specie di quelle parole, che formano il linguaggio da lui dianzi mai non appreso, onde possa usarlo con facilità, come i nazionali che lo possedono . In quanto alla seconda parte si dichiara con dire; che le voci del ministro di Dio diramate per l' aria facciano per opera degli Angeli diverfo fuono nelle orecchie degli ascoltanti, sicchè esprimano la mente di chi parla secondo l'idioma di chi ode.

107. Questa è la grazia che su concessa agsi Appolioli nel giorno della Pentecoste, poichè cominciarono tosto a parlare in varj linguaggi appresi non per magistero timano, ma per dono del divino Spirito (Ad. 4.) Er caperant legai variis linguis prous Spiritos (Smith abbas legai illis. E. S. Pietro nella predica che fece in quel di ad un popolo composto di ogni nazione che abita sorto il Cielo, come dice il sarco testo, fu da tutti intes con al gran frutto, che tre miha presero il santo Battesimo. Questa grazia si comperita a S. Paolo, come egli sessio si comperita si Spirito si con protesta col Corinti (1. ad Cer. 14. 18.) Grazias ago Deo mro, quod omnium ventumo lingua loguar. Lo stello favore su comunicato all'Apposito dell' Indie S. Francesco Saverio, che giunto in quelle remorifime parti, non solo trovosti ritrutto perdivina virsiti in tutte le lingue di quelle bar-

bar

bare genti, ma parlando talvolta in un folo idioma, era capito da popoli diverliffimi nei loro linguaggi nativi : Eo appulsus, come diillico variarum gentium difficillimis. & variis linguis instructus apparuit ; quin eum quandoque unico idiomate ad diversas gentes concio-nantem unaque que sua lingua loquentem audivit . L' ifteffa grazia leggefi effere ftata concessa a S. Vincenzo Ferrerio, a S. Antonio da Padova, e ad altri eletti da Dio per la conversione dei Popoli.

108. Fu necessaria questa grazia agli Ap-postoli, acciocche la S. Fede subitamente si propagasse per il mondo tutto. Fu necessa-ria a S. Francesco Saverio, acciocche la luce evangelica prestamente folgoreggiasse per ogni parte del nuovo mondo. Fu necessaria a S. Vincenzo Ferrerio, acciocche seguisse in breve tempo la riforma, che Iddio gli aveva addoffata del mondo cattolico. Ad altre persone poi, a cui non abbia Iddio commesse sì illustri impresse, non deve credersi che si faccia una tal grazia, specialmente nei tempi noftri , e nei noftri paesi , in cui non ne apparisce il bisogno. È quando mai in alcuno, se ne scorgesse alcun segno, dovrebbe procedersi con gran sospetto .

109. Circa la nona, ed ultima grazia, che è l'estempretazione delle parole, dice l'Angelico (ubi fupra) che fi dona dallo Spirito Santo quassum ad fensum corum, que funt profunda. Concordemente a quelta dottrina infegna il dottiffimo Cardinale Lauria, che questa grazia consiste in una illustrazione. che Iddio dà per intendere con chiarezza primieramente qualche passo astruso, e profondo della Sacra-Scrittura; poi anche il fenfo de' Canoni, e dei SS. Padri, dove l'intelligenza è difficile, e non petrebbe senza queso ajuto aversi, almeno con prestezza, e

con facilità . 110. Questa grazia su compartita in grado eminente agli Appostoli, e dopo loro ai Dottori della Chiesa nascente; mentre allora vi era special bisogno di dichiarare le parole recondite delle Sacre Scritture per istruzione della Chiefa Cattolica. Questa grazia è stata dal Redentore promessa al suo Vicario in terra il Romano Pontefice, e però in occasione dei dubbi, che inforgono circa il fenío delle Scritture, e delle Appofioliche eradizioni, è egli affidito dallo Spirito Santo to con celefie illuminazione, ed infilinto a dichiarare con certezza ed infallibilità il fenso vero ; e può definirlo anche fuori dei Concili. Quella grazia alle volte fi dona ai Sacri Interpreti, ai Teologi, e agli uom int dotti , a' cui si appartiene dichiarare al popolo la dottrina, che Iddio ci ha confegnata nelle facre carte. Contuttocio può dar Dio questa grazia a chiunque vuole; anzi perchè ha per costume di sciegliere per istrumenti della sua gloria soggetti viti, e contentibi-li affine di consondere l'umana superbia, talvolta la comparte a persone idiete, e a sem-plici verginelle, comunicando loro lumi al-tissimi circa l'intelligenza dei sacri testi. In tali casi però bisogna procedere con somma circospezione, e con rigoroso esame, per evitare le illusioni, e gl'inganni, che vi posfono intervenire .

111. Prima però di terminare la presente. materia, conviene avvertire più cole. Primo, che sebbene le predette grazie gratisdate non si donino direttamente per la propria perfezione, ma per l'altrui spirituale utilità, e perciò postino assolutamente parlando combinarsi con la colpa mortale; contuttociò non fogliono concedersi senonche a perfone di gran merito, perchè Iddio di ordi-nario non affume per istrumenti di particolar fua gloria, fenonche persone di gran bontà : e però se si trovino in anime macchiate, o aliene dalla perfezione, si devono aver per sospette. Secondo, che tali grazie devono dalle persone che le ricevono, adoperarsi in modo, che ne risulti loro il vantaggio della propria perfezione : il che po-trà da loro ottenersi , se le accettino con profonda umiltà, e se ne servano per motivo di carità, e per puro zelo della gloria di Dio, e se applichino a se quei lumi, quelle dottrine, e quei mezzi straordinari, che adattano ad altri per avantaggiargli nella persezione. Terzo, che non devono dette grazie bramarsi mai da alcuna persona; perchè per una parte non fono necessarie ne per la propria salute, ne per la propria perfezione; e dall'altra parte fono tanto più pericolofe, quanto hanno più dello splendido, e del singolare : ma deve ciascuno trafficare a beneficio dei proffimi il talento, che Iddio gli ha dato, ne desiderare di giovar loro per via di grazie straordinarie, ed infolite ; anzi deve, secondo le regole della fanta umiltà, riputarfene indegno. E tuttociò basti aver detto per una previa notizia necessaria all'intelligenza di ciò , che dovrà dirsi nei seguenti Trattati circa la divina Contemplazione . i, ... i oir i pro

31

# TRATTATO SECONDO

Della Contemplazione in genere.

### INTRODUZIONE.



Iacchè l' öggetto della 'Teologia Miffica dottrinale è la contemplazione, ora speculata nel su effere, nelle sue proprietà, e nei fuol effetti; ed ora regolata con saggi infegnamenti, e dissa poportunamenproprio, e dalle fallacie del co-

ti dall' amor mune ne mico, come dicemmo nel Capo II. del precedente Trattato: di questa ci conviene ora ragionare, come materia dell' opera, a cuifiamo accinti. Prima però di scendere in particolare a quei gradi di contemplazione, a' cui innalza Iddio alcune anime dilette, è neceffario parlare della contemplazione in gene-re. 1. Acciocche il Direttore sappia distinguerla dalle speculazioni filosofiche, e teologiche, con cui i Teologi dipendentemente dal lume della fede, e i Filosofi, avvegnache gentili, dipendentemente dal lume della patura confiderano l'effere di Dio; ma pare misticamente non lo contemplano. II. Acciocche sappia discernerla dalla meditazione, che anch' effa ha Iddio per oggetto delle sue considerazioni , e de' suoi discorsi : e pure non giugnea mirarlo collo fguardo puro della contemplazione. III. Acciocche sappia differenziarla dalla contemplazione spuria, ed ingannevole, inventata da' falsi contemplativi, e accreditata da loro con apparenti ragioni, non senza grave pregindizio dell'anime semplici . Conciossiacosacche innumerabili fono gli errori che fono inforti, or in una, or in un'altra parte di Europa, nell'adulterare che fi è fatto quella gemma, quanto rara, altrettanto preziofa. Nel secolo decimoterzo i Beguini, e i Beguardi sparsero per la Germania il veleno di un' empia contemplazione; onde furono meritamente condannati da Clemente V. nel Concilio di Vienna. Nel secolo decimosesto sortero gl' Illaminati ad ottenebrare la Spagna con gli errori di una falfa orazione, per cui furono giuffamente proferitti dal tribunale della Sawra' Inquisizione . Finalmente net fecolo decimofertimo dal corpo di quest'idee abbattute pullulò quel capo velenoso Michele Molinos per infettare con una falfa quiete l' Italia ; ma fu anch'egli presto colpito dal Pon-

tefice Innocenzo XI. coi fulmini di molte condanne, e poi confinaro a menar fua vita in una stretta, ed oscura prigione, acciocchè mai più non respirasse quell'aria, che aveva contaminata coi usi dogmi, non meno empi che laidi. A fine dunque che il Direttore fappia avveduramente conoscere qual sa la vera contemplazione missica, ed affettiva, di cui trataiamo, e la sappia discernere dalla spuria, e aduletrara, pactere mo di essa generalmente nel presente prodicti, dichiarando qual sia sa sua natura, si suoi principi, i suoi oggetti, i suoi mezzi, le sue proprietà, i suoi effetti, e dando avvernimenti opportuni per il regolamento di chi è già giunto al possessi quello dono, e di chi spera possessione.

### CAPOI.

Si espongono alcuni pregi della Comemplazione, e si accennano ancora alcune doi della Meditazione, accioccob e dell'una, e dell' altra si faccia quella stima, cobe loro si conniene.

2. ON intende cofa sia la contemplama. Dice il S. Giobbe, che non è possibite comprendere i di lei pregi, tanto sono eccli: Sapientia vero ubi invasitur, & quis est locus intelligentia? Nessita beno presium epus. ( Job. 18. 12.) Aggiugne il Savio, che il dono della sapienza, da cui illustrate le nostre menti contemplano, e gustano le divine cose, non è da paragonassi a quanto pub dare di destretatile, e di pregevole la terra tutta: Melior es si pientia cunsiti pretiossissimi, & emme desiderabile non posesi ei comparari. C Prev. 8. 11.)

3. Ma chi vuol formare un giufto concete to della divina contemplazione, rifetta a ciò, che diffe Crifto in cafa della Maddalena, allorche quefla tutta immerfa nella contemplazione delle fue grandezze, e delle fue celetti dattrine, era riprefa dalla forella di quel fuo fant' ozio, quafi difutile, e neglattofo. Non folo il Redentore correffe Marra, che tentava diffortà dalla fua fanta contemplazione;

ma diffint, the quella era l'occupazione migliore, anzi l'orrima che possa avere un uomo mortale su questa terra : Maria optimam partem elegit, que non auferetur ab ea. (Luc. 10. 43. ) E Iddio stesso promettendo a Mosè il dono della contemplazione, diffegli che gli avtebbe mostrato ogni bene', secondo la comune fpiegazione 'de' facri Interpreti su quelle parole ( Exod. 33. 19. ) Et oftendam sibi omne bonum ; e confeguentemente mo-Arandogli ogni bene , glie ne avrebbe dato qualche possesso con quella vista. Ma se l'anima trova nella contemplazion ogni bene, qual altro bene, che non fia nella contemplazione, potrà conseguire in questa vita mortale? Non ha dunque ragione di dire il Redentore', che questo fia l'ottimo, a cui poffiamo giugnere nel pellegrinaggio di no-

4. E vaglia il vero, o si consideri nella contemplazione il bene onefto, o il bene us rile , o il bene diletrevole ( giacche a ques fte tre specie de' beni si riduce ogni bene ) fi vedra , che non è bene nella presente vita, che superi il bene che contiene nella mistica contemplazione . Se si ristetta al bene onesto , qual cofa può esfer più onesta , anzi più nobile, che penetrare le cose divine fenza fatica di discorso, con un semplice. fguardo, e in modo più confacevole alle menti degli Angeli , che all' intelletto degli uomini ? Qual cofa più sublime, che avviciparfi a Dio con quello sguardo amoroso, edanche talvolta unirfi tutto, e trasformarfi in lui , fino a divenire un altro Dio ; non già per effenza ( che questo non è possibile ) ma per amore ? Se fi fi confideri il bene utile, 'è certo che tutte le virtù colla contemplazione fi ripulifcono, s'innalzano, fi perfezionano, e si rassinano: perche la contemplazione include la carità , non già in grado languido, e timello, ma fervido, edacceso, e dalle di lei fiamme amorose prende i fuoi avanzamenti , come in più luoghi S. Tommafo, e lo conferma il Suarez ( de: Orat. lib. 2. cap. 9, num. 11. ) Optimum enim. bujus vien eft Dei caritas , maxime quando eft. Dei consideratione effe folet. E però siccome la carità si tira dietro tutte le virtà , come loro regina, a farle nobile correggio; cosìla contemplazione, portando nell'anima la perfetta carità, v'introduce con essa tutte le virtù in grado più perfetto, e di tutte la

sende adorna.
5. Se finalmente fi ponderi il bene dilettevole, chi pottà mai ridire quanto fia grande il diletto, che rifulta dalla mifica con-

templazione ; mentre i Santi, che l' avevano sperimentato, non dubitarono d'affermare, che non v'e diletto simile in questa vita . Contemplative etesim vità , dice S. Grego-rio ( Homit. 14. in Ezech. ) amabilis valde dulcedo est : che la doicezza della contemplazione è grandemente amabile, e dilettevole . S. Tommafo aggiugne, che una tal dolcezza fupera ogni piacere terreno, e ne adduce la ragione : perchè amare un oggetto, e contemplarlo prefente, è un gran di-letto; ma se l'oggetto che si contempla, e che s'ama, sia Dio, e l'amore sia di perfetta carità nell' intimo dello fpirito, tanto farà maggiore la dolcezza che ne ridonda . quanto Iddio è più amabile d'ogni oggetto caduco, e quando i gusti che nascono dallo spirito, sono più dolci di quelli che hanno origine dal fenfo vile . Quin ergo vita contemplativa pracipue confistit in contemplatione Det , ad quem movet caritas , ut dictum eft : inde oft , quod in vita contemplativa , non folum eft detectueis ratione ipfint consemplation nis, fed esiam) ratione ipfius divini amoris. Es quantum ad utrumque, ejus delectatio omnem humanum delectationen eucedit : nam O delectario spirimalia porior est quam carnelis. us supra babitum eft , cum de passionibus agevetur ; & ipfe amor , quo ex caritate Deut diligitur . omnem muorem excedit . (- 2: '2: queff. 180. att. 7. )

-6. Per quelta stella ragione passando più oltre il Santo Dottore, arriva a paragonare il dilesso della contemplazione a quei gaudi eterni, ed immortali, che godono i Beati net Cielo, chiamandola beatitudine imperfetta, e beatituline incoata, cioè principio di quella felicirà, che dovrà poi godersi perfettamente in Paradifo pet tutti i fecoli . Ne dice già questo per una mera esaggerazione. come suole praticarsi dagli oratori ne' pergami p ma parlando con rigore feolatico nei libri dottrinati . Ecco le fue parole ( 2. 2. quaft. 180. alt. 4. ) Consemplatio Dei promittitur nobis allienum emnium finis , atque aterna perfectio gaudionum; qua quidem in futura vina erio perfecta, quando videbimus cum fa-cie na faciem, unde O perfectos beneos facies; nunc autem contemplatio divine veritatis competie nobis imperfecte , videlier per speculum O in anigmate: unde per com fit nobis que dam inchoatio bemitudinis, qua bic incipit , ut in futuro contineatur . Lo Reffo afferma-Riccardo di S. Vittore coi medelimi termini, chiamando la contemplazione un incominciamento dell' eterna beatitudine, per cuiprincipia l'anima nel pellegrinaggio a provare un faggio della fua celefte patria . Parlando dunque della Maddalena, dice così: (16). 1. de Contempil. cap. 1.) Summami itague fapienitam Dei ia came latitanem, quem
oculii camii videre non paerat, audiendo iastiligebas. (6 intelligando visiebas. (6 in buse
noodum fedendo, (5 andiendo, fumma suestiatic contemplationi vacadosa. Hae off passe, qua
stellii, (5) perfettii numquam aufertuv: boe
fane negotium, quad nullo fipae seminetuu.
Nam veritatis contemplatio ia bae vita incobatur. (ed in futura jumpi. perpetuitate celebratur.

7. Concludiamo dunque, che racchiudendofi nella divina contemplazione in grado eminente ogni bene e oneilo, e utile, e dilettevole, ebbe ragione Iddio di dire a Mose, che elavandolo alla contemplazione, gli avrebbe mostrato, e per conseguenza fatto provare ogni bene; e il Redentore di affer-mare, che tra tutti i beni di quella vita l' ottimo è quello, che nella contemplazione si contiene: Maria optimam parsem elegie, qua non auferetur ab ea. E perd chiunque fr trova già in pofesso di sì eccelse dono, può giustamente dire col Savio (Sap. 7. 11.) Penerunt mibi gmnis bona pariter cum illa. Ma fe vi è alcune, che invaghito di questa bella Rachele ( giacche appunto in Rachele ravvila, S. Gregorio. Hom. 44, in Frech. la fua (posa, si persuada di avera patir mol-to, ed a faticar lungamente, prima di arrivare al di lei confeguimento. Poiche fe Giacobbe per gingnere ai Sponsali di quella Rachele, che come donna pari all' altre, era impastata di fango vile, non dubitò di servire in casa del genitore di essa quatrordici anni intieri, fette prima del maritaggio, e fette dopo, e una sì lunga fervitu fembrava. gli passata in un baleno per la grandezza dell'amore, che nutriva nel cuore : ( Genef. 29. 20. ) Et videbantur illi pauci dies pra amoris multitatine , come egli flesso dopo i primi fett' anni ; non convertà poi, che peni molti anni nell' esercizio della mortificazione, e fatichi luftri intieri nella pratica delle virtù morali , chiunque desidera sposarfi con questa divina Rachele che viene adunirsi all' anima tutta cinta di luce soprannaturale, e accesa di celesti ardori?

8. Ma se al nobiti sono, i pregi, che vanta a contemplazione, non meno vaghe debbono estere nel suo genare le doti, di cui va adorna la meditazione, che di lei è marte; e con la fatica de suoi discorsi, delle sue considerazioni, e de suoi afferti a poco a poco li partorisce. Sia proya s'ufficiente a mostrare quanto siano riguardevoli le sue prerogative, il vedere la grande sima che Iddia.

ne fa , e la premura grande con eui l'inculca nelle facre carte . ( Deut. 6. 7. ) Et meditaberis in eis , fedens in domo tua , & ambulans in itinere, dormiens atque confurgent. Comandava Iddio agl' Ifraeliti nel Deuteronomio, che meditaffero la fua legge non folo quando stavano solitari dentro le proprie stanze, ma anche quando trovavansi nelle pubbliche vie tra i tumulti del Popolo. E si osfervi, che Iddio imponeva loro la pratica di una tal meditazione, non folo mentre vegliavano, ma ancora dermendo, non folo di giorno, ma ancera di notte, come replica in Giolue ( cap. 1. 8. ) Medisaberis in eo diebus, & nochibus, ut cuftodias & faoies omnia, que scripta sunt. Ne già prescriveva Iddio tali ordini solamente ai Sacerdoti, ai Leviti, ai Letterati, ed alle nere fone più culte, ma indistintamente a tutto il popolo, ch'è quanto dire anche agli nomini rozzi, ed alle persone idiote : tanto gli è a cuore, che tutti meditino la sua legge, e quelle massime di sede, che hanno forza d'indurre ad osservarla colla debita per-

9. Non contento di questo, torna Dio ad inculcare per bocca di altri Profeti lo flesso, come mezzo importantissimo , non folo all' acquifto della perfezione, ma dell'eterna fa-lute. Dice per bocca del Santo Davide, che l' nome giusto bramose di offervare essattamente la divina legge, medita giorno, e notte. ( Pfal. 1. 2. ) In lege Domini voluntas ejus , G in lege ejus meditabitur die G mode . Per bocca dell' Ecclesiastico, ci afficura , che meditando i novissimi che ci sovraflano, non peccaremo in eterno . ( . Eccli. 7. 40. ) In omnibus operibus tuis memorare noviffima tua , & in aternum non peccabis , Per bocca di Geremia ci scuopre la cagione, per cui la terra tutta si vegga desolata dalla corruttela de' vizi, e dice che ciò pro-viene dal raccoglierfi gli uomini ne' lorocuori a meditare le verità della fede, che gli raffrenino : Defalatione" defolata est omnis terra, quia nullus eft qui recogites corde . ( Jerem. 12. 11. Lo fello Dio induce replicatamente il Profeta Reale a palesarci l' esercizio frequente di meditare, in cui fantamente si occupava, e il gran profitto che ne trapio sì illustre . ( Pfal. 76. 6. ) Cogitavi dies antiquos, O annos eternos in mente habui; O meditatus sum noche cum corde meo , & exercisabar, & scopebam spiritum meum . Mi raccoglievo fra le tenebre della notte nel secreto del mio cuore , e meditavo quegli anni eterni, che non hanno mai fine, e coll'eferTRATTATO SECONDO, CAPO V. revolt considerazioni sco- tario ne campi a meditare: ( Genel. 24 63.)

cizio di quelle profittevoli confiderazioni fcopavo quali, e ripulivo il mio spirito. (Pfal. 11. 92. ) Nift quod len tua meditatio mea oft, tunc forte periiffem in bumilitate mea . Se non avessi persistiro costante nella pratica del meditare, sarei sorse perito per la mia maturale siacchezza ( Pfal. 38. 4. ) Concaluit cor meum intra me ; & in meditatione mea exarde/cet ignis . In tempo della mia meditazione mi fentivo ardere nel cuore fiamma di carità , E finalmente ci fa Iddio sapere per bocca dell'. Appostolo, che il nostro profitto spirituale dipende dal meditare . e dal perseverare costantemente in un sì divoto efercizio : Hac meditare , in bis efto , us profectus suus munifestus sit omnibus. (1. ad Tim. 4. 15.) Quando la meditazione non aveffe altro elogio, che le molte e grandi premure, con cui Iddio ce la propone a praticare , questo solo dovrebbe bastarci ad intendere quanti fiano i fuoi pregi, quant'i beni, di cui arricchisce le nostre anime, e sopra tutto a persuaderci quella verità sì ignota ai falti contemplativi , che se ella non è più utile, più gioconda della contemplazione, e certamente di lei più necessaria : sì perche questa ci è stata da Die inculcata, e non quella, con gran premura nelle fagre Scritture , sì perche la meditazione è mezz' ordinario alla perfezione, e la contemplazione è firaordinario, e perciò non può effer mai necessaria ne alla persezione, ne alla salu-te, che sono beni da potersi conseguire da chiccheffia . E benche ne pure la meditaziene fia affolutamente neceffaria, comeche non comandata da Dio forto grave precetto, moralmente però parlando, deve dirsi necessa-ria in quanto che è difficilissimo, non solo perfezionare la propria vita, ma ne pure mantenere l' innocenza della vita , fenza qualche considerazione de' Misteri di nostra fede . come dice dottamente il Suarez. ( de Orat. lib. 2. c. 4. nu. 9. ) E conclude : Quia ficut fides eft fundamentum , & quaft radix jufitie , ita consideratio Mysteriurum fidei eft magnum adjumentum ad confervandam , & augendam juftitiam, quo adjutorio omnes indigent .

10. Alle parole di Dio fi aggiugne l'efempio de'Santi, che febbene erano innalzati al dono della mificia contemplazione, pure avevano per coffure di tornare alla inditazione de'divini Mifieri; rainto è la fiima, che di effa facevano. Fin dai principi del mondo cominciò a praticarfi queflo lodevole efercizio: mentre narra la fagra l'ilorna; che I facco su l'imbaunire del giorno feparvafa da'iuoi comeflici; e fe n'amiava foli-

Et egreffus fuerat ad meditandum in ugro, inclinata jam die . Lo stesso fanto costume fu fempre in uso appresso gli uomini virtuosi della legge antica , come fi deduce manifeftamente e dagli ordini , che loro fece Iddio replicatamente, e dalle parole de Pro-feti di fopra esposte. Nella legge nuova Maria Vergine fu la prima a darcene un nobil esempio : perche sebbene spicco ella qual aquila de contemplativi sì alto il volo della contemplazione alle cose divine, che ne vi fu, ne mai vi sarà chi la possa raggiugnere : contuttociò non isdegnava di meditare ancora l'opere del fuo divino Figliuolo , come dice il Sacro Testo . ( Luc. 2. 19. ) Maria autem confervabat omnia verba bec , conferens in corde fuo. E qui si avverta, che il Santo Evangelifta non diffe contemplans, ma conferens in corde fuo ; per fignificarci , che sebbene contemplava molto la Vergine con guardo fiffo , e ammirativo gli ammirabili avvertimenti del Redentore ; altre volte pere gli conferiva puramente feco fleffa, cioè gli ruminava, gli ponderava nel suo interno, vi faceva lopra afferruole rifleffioni ; in una parola, attentamente gli meditava . E pure con quegli atti meditativi non temeva ella di abbaffarsi soverchiamente , ne di decadere dall'eccelfo stato di contemplativa a cui Paveva Iddio fublimata : come temevano di decaderne facendo fimili atti gl' Illuminati , ed i Quietifi con temeraria arroganza. Dietro l' esempio della Vergine andarono gli Appofloli, i Discepoli, e le fante donne, che dopo la morte del Redentore stavano con uniformità di spirito constantemente considerando la prossima venuta dello Spirito confolatore promesso loro da Cristo, e accelerandola con fervide preghie-re, e desideri ardenti : Hi omnes erant perfeverantes unanimiter in oratione , cum mulies ribus , & Maria Matre Jefu , & fratribus ejus. ( Ad. 1. 14. )

11. Quanto poi quello spiritio di meditare siasi disfuso per le viscere del Cristianes, mo, si può facilmente comprendere cal veadere che tutte le persone pie vi hanno sempe atteso con somma cura, che tutti gli Ordini delle Sacre Religioni l'hanno abbracciato, e tutte nutrite con questo latte di divote considerazioni, e santi affetti sono cresitato pietto, e de hanno dato al mondo parti di gran santiala. Ma cò che a me sa maggior impressone, si il ristertere, che quel Santi, che sono stati da Dio elevati a più fubblime grado di contemplazione, founo stati anche più dediti alla pratica del founo stati anche più dediti alla pratica del

medi

meditare. Chi più contemplativo di un S. Agoftino, di un S. Bernardo, di un S. Bonaventura? E pure chi di loro più affezionato al meditare ? Basta vedere le meditazioni, che hanno mandato alla luce , e fubito s' intenderà quanto indefessamente si occupavano in questo divoto esercizio ; mentre quelle altro alla fine non fono , che effetti di quelle considerazioni, che industriosamente facevano meditando a piè del Crocifisto. Chi più contemplativo del Patriarca S. Ignazio, il quale menando vita romita nella grotta di Mapresa, ebbe dal cielo sì gran copia di lumi , ch' era solito dire , che se follero mancate tutte le Sacre Scritture, egli ciò non oftante in virtù di, quella celefte luce, da cui era flata rischiarata la sua mente in Manresa , avrebbe difesa contro tutti la fanta Fede colla fua vita, e col fuo fan-gue? E pure in quello flesso luego solitario compose egli l'aureo libro degli Efercizi Spirituali, approvato con Bolla speciale dalla Santa Sede, il quale principalmente altro non è che un aggregato di Meditazioni disposte con si bell ordine, e regolate con si opportuni precetti, che hanno forza di espugnare ogni cuore : fegno chiaro, che il Santo, mentre in quel tempo altamente contemplava, attentamente meditava ancora. Chi più contemplarivo di S. Filippo Neri, che offerendo a Dio su l'Altare il Sacrificio incruento, si vedeva sovente aprire avanti gli occhi in giocondo spettacolo la gloria del Paradifo, che alla prefenza di Popolo numerofo follevavafi talvolta improvvifamente in aria fu l'ali del divigo amore , ch' era costretto in mezzo al verno portare aperto il seno per dare ssogo a quelle fiamme d'amore, che gli ardevano nel cuore ? E pure dice lo scrittore della sua vita, che quaft del continuo fi efercitava nella meditazione delia Paffione del Signore : e fi noti quella parola quasi del continuo , con cui il saggio storico limità opportunamente il suo detto, non volendo escludere le sublimi contemplazioni, che andavano meschiate alle fue divote meditazioni. Lo flesso dicesi di S. Francesco Saverio, di S. Gaetano, e degli altri Santi , ch' ebbero tutti per costume paffare dalla meditazione alla contemplazione, e dalla contemplazione tornare alla meditazione, senza che punto temessero di decadere dallo flato di contemplativi ; come temevano i falli contemplatori di decadere da una certa loro ideale, e stolta contemplazione, che a dichiararla per tale , bastava questo stesso loro timore vano, e superbo, che non alligno mai nel cuore di alcun Santo . " 1

12. Quando voglio inferire . che fe tutti i Santi, anche quelli ch' erano arricchiti del dono della contemplazione, fecero un si gran conto, e un sì grand'ulo della meditazione. convien dire che questa arrechi all'anima gran beni, anzi quegli stessi beni di cui è feconda la divina contemplazione : ma con questa diversità però, che la contemplazione gli apporta con maggior soavità , e con maggior prestezza, e la meditazione gli arreca con più fatica, e in più lungo spazio di tempo, benche talvolta con più merito. come replica in più luoghi S. Terefa . Epiloga S. Bernardo in poche parole i beni spirituali, di cui la meditazione è madre dicendo : ( de Confid. Lib. 1. circa med. Et primum quidem ip um fontem fuum , ideft mentem, de que oritur, purificat consideratio. Deinde regit affectus , dirigit actus , corrigit excessus, componit mores, vitam bonestat , & ordinat . Postremo divinarum pariter , & bumanatum retum scientiam confert . Non conrento il Santo di aver enumerati i predetti effetti, in cui, come ogn' uno vede, si contiene tutta la perfezione della vita umana, fiegue a dire : Hac eft, que confusa difterminat , biantia cogit , sparfa colligit , fecreta timatur, vera vestigat , verisimilia examinat fieta, & fucata explorat . Hac eft , que agenda preordinat, acta recogitat, ut nibil in mente resident aut incorrectum , aut correctione egens. Poi dimostra, che tutte le viriù car-dinali coll'esercizio delle divote meditazioni si acquistano, e conclude, che non attende-re a questo, è un perdere la propria vita: Itaque jullitia querit, prudentia invenit, vin-dicat fortitudo, temperantia possidet. Non mibi boc loco propositum est de virtutibus disputare; fed bot dixerim, bortans ad vacandum considerationi , cujus beneficio bec , & simi lia advertuntur. Cui tam pio , & utili otio nullam in vita operam dare , nonne vitame perdere est ? Si notino attentamente quelle ultime parole, che fole bastano a compren-dere, quanto sia, non folo utile, ma necesfario a tutti lo studio di un'attenta e divota meditazione , mentre fenz' effa renuta il Santo inutile, e poco meno che perduta la nostra vita.

13. E pure chi l' crederebbe? Y su sur la Quiettii chi giunse a tanta arditezza, che per accreditare una certa contemplazione sittizia, chiamata da esti col nome di quiere, che appunto di quiete contemplativa altro non ha che il solo nome, atrivò a chiamate l'iso della meditazione cammino de principianti, cammino imperfetto, cammino imperietto quammino imperietto

avan-

fi avanzo fine a darle il titolo di vita animale. Dunque se questo è vero , raccomandandoci Iddio tante volte, e in tante guile nelle facre carte l'efercizio delle divote meditazioni, ci pole in un cammino imperfetto, in un cammino inutile, e fi attraversò a tutto fuo potere alla nostra perfezione, mettendovi l'unico impedimento? Dunque mentre il santo Davide investito da eccelsa luce ; profetava ne' Salmi , era un principiante imperfetto, mentre negli steffi Salmi più volte ci palcía, quanto in quel tempo stesso gli era a cuore l'esercizio del meditare ? Dunque menava vita animale quel regio Profeta, quando in mezzo alle fue dolci meditazioni, come egli fleffo afferifce , ardeva in fiamme di carità ? Dunque tutte le persone pie , e tutte l'anime fante , che dalle contemplazioni , a cui Iddio l'innalzava , ebbero fempre per costume tornare alle loro mansuete meditazioni, surono sempre principianti , sempre principianti , sempre imperfette ; ne mai vi e stato al mondo Santo alcuno , che fia giunto alla perfe-zione, perche niun v'è , ch'abbia abbandonato per semper l'escreizio del meditare ? Che deliri, o per dir meglio, che stoltezze fono queste!

14. E pure i Quietisti le propongono sì fensatamente , che arrivano a dire , che se ranto pochi fi avanzano alla perfezione crifiana, è perchè non si danno alla contemplazione specialmente mistica; ma puramente attendono al meditare. Ed io dico, che parlando anche della contemplazione vera, e non della spuria, ed immaginaria, qua essi fognano, il non confeguirsi da molti la perfezione, non proviene dal non voler con-templare, ma dal non voler meditare. La ragione è manisesta, perche la persezione cristiana è un bene soprannaturale, che può acquistarsi da tutti ; giacche a tutti è stata consigliata da Gesù Cristo , dicendo : Esfore ergo perfecti, ficut Pater vefter caleftis perfe-Etus eft. Dunque i mezzi che ad effa conducono, devono effer tali , che possano praticarsi a suo arbitrio da chicchessia; non essendo mai possibile che dipenda dalla noffra volontà la consecuzione di qualche fine, se non dipende egualmente dalla nostra volontà l'uso de' mezzi proporzionati a conseguirlo. Or è certo, che sebbene la contemplazione è mezzo attiffimo a confeguire la perfezioue , non è però un mezzo che sia in mano nostra, e che lo possiamo usare a nostro arbitrio : perchè è un dono gratuito, che Iddio dà a chi gli piace, e talvolta nega anche a persone di melta virtà per Diret. Mift.

fini noti a lui solo, come dice S. Bernardo: ( Ser. 3. de Circumcif. ) Mult i tota visa fue ad hanc tendunt, sed non perveniumt; quibue tamen, si pie, & perseveranter conati sunt ... flatim ut de corpore exeunt , redditur qued in bac vità difpenfatorie eft negatum . La meditazione sì, che è mezzo conducentiflimo alla perfezione, ed è praticabile a nostr' ele-zione ; perchè consiste nell' esercizio delle nostre potenze interiori ajutate dalla grazia ordinaria, che non si nega ad alcuno. Se dunque pochi sone quelli, che sagono alla cima della perfezione, ciò non può nascere dal non voler attendere alla contemplazione. che non è in loro potere ; ma deve provenire dal non volersi seriamente applicare all' esercizio della meditazione , che sta nelle loro mani, e sopra tutto dal non voler esetcitarsi nelle preghiere, che hanno l'effetto infallibile, giusta la promessa del Redentore, e nella pratica dell' umiltà , dell' annegazione di le stesso, della mortificazione delle proprie passioni , del totale distacco dalle cose create , e di tutte l'altre virtit morali.

15. Ma replicano effi : Vediamo , che alcuni dopo molti anni di quell'efercizio ( ch' esti chiamano esteriore ) di meditare , trovansi vuoti di Dio , e pieni di se medesimi. Vediamo, ripiglio anch' io, che alcuni dopo un lungo esercizio di contemplare, sono ancora deboli , ed imperfetti ; anzi leggiamo nell'Istorie Ecclesiastiche gli avvenimenti funesti di alcuni contemplativi , che dall' alto delle loro contemplazioni caddero in precipizi orrendi , e talvolta con rovina irreparabile, da cui mai più non risorsero. Dunque che si ha da inferire da queste esperienze? Forseche anche la contemplazione è cammino imperfetto, & cammino inutile, & impedimento alla perfezione? Chi non vede quanto sarebbero stolte tali conseguenze Dunque bisognera dire , che queste debolezze, e queste cadute non hanno origine nè dalla contemplazione, ne dalla meditazione, che sono per se stelle santiffime, e di lor natura conducono fempre l'anima a Dio ; ma nascono dall'abuso, o almeno dal poco buon nio, che da alcuni si fa o della meditazione discorsiva , o della mistica contemplazione. Sicche nulla per questa via fi conclude in discredito della meditazione , tanto esosa a questi falsi contemplativi . Ma lasciamo tali inezie, a cui pare a me che si faccia troppo onore, con volersi troppo affannare in confutarle : e passiamo a decidere altri punti paù ragionevoli.

## CAPOII.

Si espongono gli eccessi di quei Direttori, che troppo aderenti alla contemplazione, screditano la meditazione; e si mostra loro la strada di mezzo, per cui devono condurre Panime.

16. N On offante le belle doti, di cui van-no adorne, ciascuna nel suo genere, e la contemplazione , e la meditazione; vi sono Padri spirituali, che indiscretamente invaghiti dell'una, screditano l'altra appresfo i loro Figliuoli spirituali, e gli tengono Jontani, anche quando converrebbe, secondo il loro flato presente, che vi s'appigliaffero. Alcuni Direttoti amanti della medirazione in udire , o in vedere certi casi frani di chi camminando per la strada della contemplazione, o fu trovato illufo, o cadde in qual-che grave eccesso, o torno bruttamente alle Tue antiche tiepidezze, fi spaventano soverchiamente, e tengono questo cammino per troppo arrifchiato; e però non vogliono in modo alcuno che vi entrino i loro discepoli, ancorche per altro Iddio con i suoi interni lumi, e foavi mozioni già ve gl'introduca . Si aggiungono a colmargli di timore alcune ragioni apparenti , cioè che la meditazione dicura, ma la contemplazione è pericolofa: si perche l'anima vedendosi innalzata a conoscere le cose divine in modo straordinario , può facilmente concepire vanagloria , e vana compiacenza di sì bel dono; sì perche può attaccarsi con gola molto biasimevole a quelle dolcezze di spiriro, di cui abbonda un tal dono, con grave pregiudizio dello fpirito ; sì perche vedendosi l'anima portata in alto fu l'ali della contemplazione, può concepire baffo concetto, e forfe politivo disprezzo di chi si trova al basso camminando coi passi della meditazione discorsiva. Per queste, ed altre simili ragioni tengono i predetti Direttori legate l'anime nell'esercizio della meditazione, mentre ancora fono atte ad ascendere a qualche grado di contemplazione.

17. S. Giovanni della Croce nella stanza terza della Fianma viva d'amore; inveitec con ardente zelo contro questi Direttori inesperti, e specialmente nel S. VIII. rapresenta un raima, a cui Iddio in tempo d'orazione comunichi una certa notizia amorsa di fe in molta quiete, e serenità di se in molta quiete, e serenità di se in molta quiete, e serenità di se in molta quiete, e serenità di vei ci l'ele è già vera contemplazione, comune vedicimo nel sequente capo ) poi induce un

Padre Spirituale poco esperto delle vie del-Signore, che la ritrae da quella dolce contemplazione, per rimetterla nelle immagi-nazioni, ne' discorsi, e nelle sue solite meditazioni, e lo riprende con acri parole, dicendo così : Verrà uno, che non sa senenche martellare , e battere con mazza ferrata a guisa di Fabbro : e perchè non sa insegnare se non questo, airà: Andate, lasciate questo, ch' è perdimento ai sempo , ed oziosità ; ma pigliate quest' altro . Meditate , fate atti , ch' è necessario che facciate dal canto vostro atti , e diligenze; che quest'altre cose sone vanità, e goffirie . E cost non intendendo effi i gradi acil'orazione, ne le uie aella spirito, non s' avveggone, che questi atti, ch' est dictono che saccia l'anima, e che quest'andar con discorso, già si è fatto. E conclude, che distaccandosi la pover anima da quella contemplazione, a cui Iddio la traeva, per rimettersi nell' esercizio del meditare, non fa l'uno, e nemmeno apprefista nell'altro : non contempla . perche glie lo proibifce il Direttore : non medita, perche in tale stato glie l'impedifce Iddio.

18. Santa Terefa ancora disapprova molto la condotta di un Confessore, che obbligava una sua pénitente a non uscire dalla meditazione del suo niente , e delle proprie miferie: mentre già Iddio l'inna!zava manifestamente alla contemplazione di quiete ... Nè creda già il Lettore , che questi abbagli. di rado accadono : sono pur troppo frequenti, spesso accade di trovar persone spiri-tuali tenute violentemente da loro Padri spirituali nella considerazione de' novissimi . o di altre maffime ; mentre Iddio da gran tempo le tira à comunicar seco in soave contemplazione : con quali angustie de loro spiriti, violentati ad operate contro le attrattive della divina grazia, e con quanto loro pregiudizio, può ciascuno immaginarfelo. Questi Direttori, però , dice S. Giovanni della Croce , non fe la pafferanno appresso Iddio senza castigo , per il gravo danno che arrecano all'anime coi loro rei configli . Ne punto giova a scusarli , soggiunge il Santo, per il loro poco sapere, perche, prendendosi la cura di tali anime, fono tenuti per officio ad intendere le diverse vie dello spirito; e non intendendole, fono obbligati a commetterle all'altrui cura . l'otranno, dic'egli, forfe questi tali errare con buone zele, non arrivando a più il lero sapere; ma non percid vimarranno scufati nei configli, che temerariamente danno , senza intendere prima il cammino, e lo spirito, che l'anima viene : e fe non l'intendono , perchè metter la bro tonza, ed ignotante mano in cola, che nan Janno; e nun la lafeiano per chi megia par la lafeiano per chi megia poli polo, o colpa, far perdere ad un'anima beni inellimabili per configlio fuor di Itada, e lafeiarla mabili per configlio fuor di Itada, e lafeiarla mente erra. Onde colui chi temerariamente erra, effondo obbligato a penfur quillo (come ciafeuno è nel fuo officio) non la pafera fenza eafligo, conforme al danno che fece.

( Flam. viv. Am. flan. 3. 5. 11. 19. Altri Direttori poi danno nell' estremo contrario, tenendo d'innalzare l'anime alla contemplazione, ancorche per essa non fiano ancor mature . Io qui non parlo con quei Maestri di spirito, che con arti er-sonee proccurano d'introdurre ogni sorte di persone in una certa quiete ideale, che di contemplazione ha il nome, e l'apparenza, ma non ha certo la fostanza, come mostrerò in appresso. Io ora ragiono con quei Direttori, che si sforzano d'innalgare i loro penitenti alla contemplazione vera, ma lo fanno indiferetamente. Poiche lo proccurano prima del tempo, e con vani artifici, forse perchè avendo eglino già provato l' ntile, e il dolce di questo celeste dono, vor-rebbero che l'esperimentassero ancora i loro discepoli : e però ordinano loro, che lascino la meditazione, tronchino tutti i discorsi , quando farebbe ancor tempo di continuarli Infegnano loro a purgare le loro menti dall' immaginazioni, e da fantasmi, di flarsene incantati avanti a Dio, e di esercitarsi con la volontà in certi affetti sublimi, di

cui fogliono pascersi l'anime de veri con-

templarivi,

20. Or tali industrie praticate per innalzare o fe, o gli altri alla contemplazione. sono in più luoghi riprovate da S. Teresa, come inutili, anzi come nocive. Dopo aver ella parlato della meditazione discorsiva, e di tutte le industrie , che possiamo santamente usare per risvegliare in noi la divozione, foggingne : ( in vita fua cap. 12. ) Questo dunque è quanto noi possiamo. Chi vorrà uscire di quì, e iunalzare lo spirito a sentir gusti, che gli vengono dati, ( per gusti intende la Santa l'orazione, o contemplazione di quiete ( è un perder l'uno , e l' altro a mio parere , perchè è cofa foprannatuvale : e perduto l'intelletto discorfino , rimansi l'anima deferta, e con grande avidità.... Or quel the io dico , the non s' innalzino fenzachè ladio gl'innalzi, è linguaggio di spiriso. M'imenderà chi n' ha qualche esperienza.... Torno di nuevo ad avvertire, che importa molio a non elevare lo spiriso, se il Signore non l'eleva egli alle cofe firardinarie, e fo-

prannaturali , effendo questa cofa , che subito s' intende, e si conosce. La ragione di quelto è chiara, perchè la contemplazione dipende da una luce straordinaria, che Iddio infonde nella nostra mente , con cui c'innalza alla vista delle cose divine , e in un affetto lontà. Or se l'anima è priva di questa luce, e di quest'afferto, e staffene al bujo, non potrà mai vedere, nè contemplare tali oggetti. Ne l'abbandonare la meditazione, è il discorso, conferisce punto ad acquissare una tal vista, che Iddio da, non a chi la proccura, ma a chi egli vuole ; al più al più otterrà, come dice la sopraccitata Santa, di tener incantate le potenze fenz'alcun prò . ( Cast. int. mans. 4. c. 3. ) Avendoci Iddio date le potenze affinche con esse operassimo, non accade incatenarle; ma bifugna lasciare che facciano il loro offizio, infino e tanto che Iddio da fe le ponga in altro maggiore .

21. Posto dunque che ambedue questi estremi sieno impersetti, e dannosi, conviene che il Direttore tenga la strada di mez-20, che folo è ficura, e folo può conferire alla perfezione dell'anime da lui governate, e dirette. La strada di mezzo è questa , ch' egli con fanta libertà introduca nella contemplazione le anime, qualunque volta si accorga ch' Iddio ve le chiami, e le tenga fempre nell' efercizio di meditare , finche scorga in loro una tale chiamata. La ragione di questo l'adduce San Giovanni della Croce : ( Flam. amor. flanz. 3. S. o. ) ed è, che Iddio ficcome è principale agente . così è la prima guida dell'anime nel cammino dell'orazione . Noi fiamo i fuoi strumenti; e però a Dio tocca, elevando l'anime coi lumi, e mozioni straordinarie, metterle nella via della contemplazione, ch'è quafi un' accorciatoja alla perfezione : o pure lasciarle cogli ajuti ordinari nella strada battuta della meditazione. A noi si appartiene offervare la condotta di Dio , discernerla con avvedutezza, fecondaria con fe-deltà, proccurando che l'anima vi cammini rettamente. Onde non può in coscienza il Direttore fermare violentemente nella meditazione uno spirito ch' Iddio innalza alla contemplazione, se pure non sosse per breve tempo, e per prova, affine di afficurarli del vero; ne cavarlo fuori della meditazione, per innalzarlo con industrie inutili , e vane : alla contemplazione, fe prima Iddio colle fue interne mozioni non ve l'inviti . E' tenuto a feguire le traccie del Signore, e' ad accomodarfi a quelle, preccurando che

DEL DIRETTORIO MISTICO

l'anima cammini bene per quella via per

22. In conferma di questo rifletta il Direttore, che non può scusarsi da mancamento di superbia (come nota nei luoghi soppraccitati S. Teresa ) ed anche di temerità, il volersi un'anima introdurre da fe alla contemplazione, ch'è un tratto intimo, e familiare con Dio, senza effervi introdotta da Dio flesso. Come appunto non potrebbe in modo alcuno scusarsi l'arditezza di quel fuddito, che non ammesso all'udienza del Re, volesse alzando le portiere delle stanzereali, entrarvi da fe . Senonche la parità è anche più convincente nel caso nostro, perche potrebbe pure alla fine il suddito in qualche caso giungere per mezzo di tali violenze alla prefenza del Re ; ma non potrà mai un' anima per qualunque sforzo, e industria che adopri, presentarsi colla contem-plazione avanti a Dio, se Iddio non ve l' ammetta. All'opposto rifletta, che sarebbe feonvenevolezza grande d' un' anima, che ammessa già alla contemplazione delle divine grandeze, se ne ritiralle, per tornare ai discorsi della meditazione ; come appunto sarebbe scossumatezza d'un suddito, che chia-mato all'udienza del Principe riculasse d'andarvi, ma piuttosto amasse di andare in cerca di lui, e di rimirarlo da lungi, qualora esca a diporto per le pubbliche vie, che vederlo , e goderlo presente nelle sue ftanze .

23. Aggiungo, che la meditazione, come dicono comunemente i Dottori mistici, cerca Iddio coi passi delle sue considerazioni , e de' suoi discorsi; la contemplazione lo possede, e lo gode. Or siecome sarebbe sciocco quello, che giunto al termine del suo viaggio, tornaffe in istrada, per ritrovare il termine già trovato, così sarebbe malavveduto, chi arrivato al possedimento di Dio colla celeste contemplazione, tornasse a meditare per giungere al possesso di Dio, che già possiede. Intendo, durante il tempo della contemplazione, come meglio spiegherò in breve nel presente Trattato al num. 12;. per non convenire in questa similitudine coi falsi Quietifti . E ficcome quello , che trovasi anche lungi dal termine del suo pellegrinaggio, non ha già da metter l' ali , come Icaro , per arrivarvi in un istante, ma ha da cammi-nare regolatamente, ed in modo naturale. per la sua strada; così chi non è giunto alla contemplazione di Dio, non deve tentare voli artificiosi inverso lui, ma deve andarsegli accostando coi passi regolati della meditazione discorfiva, finche ottenga di possederlo o imperfetamente in questa vita, piesa di misferie, e travagli, o perfettamente nell'altra. Dunque conchiudiamo, che non deve mai il Direttore rimover l'anime dalla meditazione, finchè Iddio non le chiami alla contemplazione; e chiamate ch'elle sano alla contemplazione; non le deve mai alienare da quella, per rimetterle nella meditazione, durante però, come già disfi, tale contemplazione.

### CAPO III.

Si danno i segni per conoscere, quando P anima fia da Dio introdossa alla Consemplazione,

A difficoltà maggiore confifte in conoscere quando l' anima sia chiama. ta da Dio alla contemplazione, e debba entrarvi con umile fiducia; e quando non fia chiamata, e debba ritirarfene con modeftia. Tre segni ne dà S. Giovanni della Croce ( Salit. al Mon. Lib. 2. cap. 12. e 14. ) e i più chiari, e i più sicuri, a mio parere, che si possano. Il primo segno si è, che l' anima infficientemente già disposta alla contemplazione, non possa più meditare . Diffisufficientemente disposta, perchè sebbene in qualche caso raro dona Iddio la contemplazione anche ai principianti deboli, ed imperfetti ; di legge ordinaria però vuole che l'anima sia, non dico già persetta, ma bastevolmente disposta per il ricevimento di sì gran dono, coll'estirpazione de vizi, con la mortificazione delle passioni, col distacco dalle cose caduche, e coll' elercizio delle virth morali, Quando dunque Iddio vede l' anima in tal disposizione, le toglie l'uso del meditare : onde quella fi fente impedita nelle sue potenze interiori alle immaginazioni, ai discorsi; e comincia ad esperimentare molta difficoltà, ed aridità in quelle fteffe : confiderazioni divote, in cui prima trovava un dolce pascolo. Opera Iddio in tal guisa, perchè vuole da un esercizio più basso, qual'è quello del meditare, sollevarla ad un altro più nobile, qual' è quello del contemplare. E poiche non può la meditazione discorsiva unirsi in un tempo stesso colla pura contemplazione, Iddio le toglie una per arricchirla dall' altra .

25. Ma questo primo segno da se solo de fallace, ne basta a discernere la vocazione di Dio alla comtemplazione: perchè il non poter meditare, può nascere da tiepidità, eda trasscuratezza in attendere alle cose del divino servizio, come bene spesso accade: e

per

però è neceffario, che a quefto fegne fi aggiunga il secondo, ed è, che non potendo Panima più meditare, e discorrere circa gli oggetti foprannatutali, e divini, neppure abbia giusto di dissiparsi, e di andar vagabonda circa gli oggetti terreni, Non dico, che l'anima non abbia a patir distrazioni ( mentre da queste neppur vanno esenti l' anime fante ) dico folo, che non ne gusti, ma pinttosto le fiano di tormento, e di pena : perche gustando di andar distratta, e diffipata su le cose create, l'aridità ch'ella prova nel meditare, non è segno di contemplazione, ma folo di tepidezza, e di negligenza colpevole, in pena di cui merita di effer lasciata da Dio arida, e desolata.

26. Ma perche potrebbe darsi il cafo, che l'anima non potesse meditare, ne avesse voglia di divertirsi ad altri oggetti a cagione di qualche umore malinconico, che occupandola nella parte fensitiva, la rendesse fvogliata di tutto, e poco men che balorda; fa richiede il terzo fegno, ( e questo è il principale, senza il quale gli altri due nulla provano a favore della contemplazione ) cioè che l'anima nell'orazione si trovi con un certo sguardo amoroso a Dio, che il Santo chiama arrenzione, o notizia amorofa in pace, e quiete interiore. Se il Direttore fcorge questo fegno ancora nel suo discepolo, non dubiti che sia egli chiamato alla contemplazione, perchè è già questo vera contemplazione. E perciò conclude il Santo co-Sì: ( ibia. cap. 13. ) Questi ere segni almeno, e tutti infieme ba da vedere in fe la persona spirituale, per ficuramente arrischiarsi a lasciare lo stato di meditazione, ed entrare in quello della contemplazione, e della spirito . E non bafta scorgere in se il primo , ed il secondo fegno, fe non vede anche il terzo. E ne adduce quelle steffe ragioni, ch' io ho dianzi accennate; anzi nel capo seguente ne apporta delle altre, che non è necessario qui riferire . Solo avverto collo stesso Santo, che questo guardo, o notizia amorosa di Dio qualche volta procede da una luce sì femplice, e sì pura, che neppure la discerne l'anima che la riceve, il che specialmente accade ne' principi, in cui l'anima avvezza al cibo più fensibile, e grosso della meditazione, non ha ancora accomodato il palato al cibo delicato di una pura contemplazione : fi conosce però dagli effetti, che produce nell' anima, di tranquillità, di pace, e di rebuflezza nell' esercizio delle virtu, come nota anche il P. Alvarez de Paz ( Tom. 2. lib.

5. par. 2. cap. 13. ) e noi ora vedremo.
27. Dice questo Teologo mistico, che al-

lora è il tempo di paffare dalla meditazione alla contemplazione, quando l'anima, che a giudizio del fuo Direttore ha fufficientemente profittato nella virtù, fentesi internamente chiamare, e provocare alla divina contemplazione; e difcendendo al particolare, dà per fegni di una tal chiamata quegli steffi, che assegna S. Gio: della Croce, cioè l'effer ella stata lungamente arida nelle sue meditazioni, e certamente non per sua colpa, e il ritrovarsi nell' orazioni con uno iguardo semplice, ed amoroso fissa in Dio: e finalmenre assegna per effetto di questa dolce contemplazione, che già l'anima prova, una maggior robustezza nel dispegio del mondo, e di fe, e nelle fode virtù : dice dunque cosl: (Tom. 3, lib. 5, pers. 2, cap. 13.)
Cum piritualis Magifter poll sufficientem notitiam profedent ejus its faciendum esse cocum internis inspirationibus, & satisfactione quadam mensis ad illud provocatur: cum multo tempore aridus in meditatione fuit, & Deum simpliciter aspicient, & amori inhavent magis proficit, & robustior ad proterendum saculum. G ad despicientiam fui ipfius, G ad omnem virtutem invenitur .

28. Se dunque vedrà il direttore, che il fuo penitente, o la fua penitente, dopo un ragionevole profitto nella via spirituale, non trova più nelle sue meditazioni alcun pascolo, e per quante diligenze adopri, siegue per lungo tempo a flare impedita, e quasa legata all' immaginazioni, ed al discorso, ma pure mettendoli alla presenza di Dio, vi rimanesse fissa con un certo sguardo amoroso, e foave; non la levi da quella quiete per farla ternare alla meditazione, perchè ha già indizi sufficienti, che Iddio la chiama alla contemplazione, anzi che già la tiene per mezzo di quello fguardo affettuofo in Dio; non tema ch' ella perda tempo, cessande da quella fatica, che fi pratica colle potenze interiori nell'esercizio del meditare, perchè Iddio in quella quiete piena di amore co-munica gran beni allo spirito, e particolarmente molta fortezza in praticare gli attà delle virth. Non abbia paura, che vedendosi innalzata a migliore orazione, debba cadere in vanagloria, o abbia a mirare com occhio di disprezzo le orazioni altrui, come. dicemmo nel principio di questo capo: perche l'opere di Dio, massime se sieno infuse, vanno sempre vestite di sentimenti umili, e in vece di follevar l'anima, l'abbaffano, e la pongono in un disprezzo sincero di se fteffa . Di ciò potrebbe giuftamente remerfi , fe l'anima proccurasse ascendere da le alla divina contemplazione, perchè effendo vani

questi sforzi, altro non potrebbero produrre

che effetti di vanità.

29. Non creda però il Direttore, che una tal anima non abbia mai più a tornare alla meditazione . E' errore 'de' Molinisti il dire, che un'anima innalzata alla contemplazione, non debba meditare mai più, perche farebbe nn decadere dal proprio stato'. Quetto stato, in cui sempre si contempla, vi farà bensì nell'altra vita, in cui mireremo svelatamente le divine grandezze, nè potrà mai effer rimossa la nostra mente da quello sguardo beatifico: ma in questa vita non v'e. S. Bernardo, o altro Autore ( Scal. Clauf. initio ) forma una scala di quattro gradini per innalzare l'anime a Dio. Il primo gradino vuol che sia la lezione de' libri fanti, con cui ella s' imbeve di massime divote. Il secondo vuole che sia la meditazione, con cui le pondera, e se l'imprime algamente nella mente, e nel cuore. Il terzo vuole che sia l'orazione, con cui chiegga a Dio il bisognevole. Il quarto vuole che sia la contemplazione, con cui le mira, e le gode. E finalmente conclude, che mancando all'anima la grazia della contemplazione, deve ordinatamente discendere al terzo, al fecondo, ed al primo gradino, cioè deve tornare alle preghiete, alla meditazione, ed alla lezione de'libri fanti . Cum vero mentis bumane acies infirma veri luminis illustrationem diutius sustinere non poterit, ad aliquem trium graduum per quos afcenderat, leviter, & ordinate descendat ; & alternatim , modo in uno, modo in altero, secundum modum liberi arbitrii, pro vatione loci, & temporis demoretur. ( loidem circa finem. ) E perche il Mollnos perfido corruttore della scienza mistica, abusandosi della dottrina di questo Santo Dottore, ebbe ardire di affermare, che giunta l'anima alla contemplazione acquisita, non ha da discendere ne al secondo. ne al primo gradino, cioè ne alla meditazione, ne alla lezione divota, ma ottinatamente ha da fermarfi in quella; fu condannato da Innocenzo XI. come si vede nella proposizione 23. Myslici cum S. Bernardo in Scala claustralium distinguunt quatuor gradut, bellionem , meditationem , orationem , & consemplationem . Qui semper in primo sistit , numquam ad secundum transit: qui semper in secundo persistit, numquam ad tertium pervenit, qui est nostra contemplatio acquisita, in qua per totam vitam persistendum est, dummodo Deus animam non trabat ( absque eo quod ipsa id expectes ) ad contemplationem infusam ; & bac cessante, anima regredi debet ad tertium gradum, & in ipfo permanere, abfque co quod

amplius redeat ad fecundum, aut primum.

30. Coerentemente alla dottrina di S. Bernardo, parla S. Teresa ( in Vita sua cap. 18. ) che trattando dei gradi dell'orazione fotto l'allegoria dell'acque con cui s'inaffia la terra, dice che mancandoci un' orazione. dobbiamo applicarci all'altra . Se non lasciasse mai il Signore di dare, quando sia di bisogno , l'acque del Cielo , già fi vede quanto riposato flarebbesi il giardiniere. Ma perche mentre dimoriamo in questa vita è ciò impossibile . deve l'anima star semper vigitante, e con pensiero, che mancandole un' acqua, proceuri l' alera . Coerentemente alla dottrina di ambedue insegnò il missico Alvarez de Paz, che fottraendo Iddio il dono della contemplazione ad un'anima solita a riceverlo nelle sue quotidiane orazioni, non deve rimanersene oziola, o affettare, come i Molinisti, qualche stolta contemplazione; ma deve ripigliare i discorsi, le riflessioni, i propositi, le dimande, gli affetti, come era folita di fare in istato di semplice meditativa. Insuper tempore confuete orationis, in quo confueverat donum contemplationis experiri, ne defes, ne etiofus fedeat; fed communi gratia adjutus, quod est in fe faciat. Divina Mysteria vite, & Paffionis Domini, vel divinas perfectiones, aut beneficia confideret , & in feipfum refte-Bat , & fanda propofita concipiat , effectus virsutum, & amoris, & gratiarum actionis, & laudis, ut supra exposuimus, eliciat, & illam boram orationi destinatam, sicut quando erat in flatu meditationum, utiliter infumat . ( Tom. 3. 1. 5. p. 2. c. 12. ) Così fece la Sposa de sacri cantici, che dopo essere stata ammesa nella cella de vini preziosi, simbolodella perfetta contemplazione, in cui l'anima s' inebria del fanto amore, tornò a cercare a modo de' meditativi il regio sposo perle piazze, e per le pubbliche strade della città. Questo è spirito retto, e non già volcrostinare e contemplare, quando Iddio ne ha fottratta la grazia, per un timore superbo, e vano di decadere dal proprio grado .

31. Ma perchè alcuni Quietili s'indulfriarono di spalleggiare le loro falle dottrine con
l'autorità di S. Gio: della Croce Mistico
sublimissimo, sentano com' egli patla al nostro propolito, Ma non vorrei che di qua si
cavasse ri l'alicosso, che il lassicata da sempre da esserale di tasciare la meditazione, e il l'alicosso, che il lassicata da sempre da esserale per più non postre, e solamente
per via di purgazione, o di torrenon, o per
molta perfetta contemplazione il Signore s'impodirà: che in altro tempe, ed occasore si deve s'empre aver quess' appeggio, e riparo, massima della vista, e Croce di Crisso. che per la
ma della vista, e Croce di Crisso. che per la

purgazione, pazienza, per lo sicuro cammino è il migliora, e ajuta marwoigliofamente all' alta contemplazione . ( Not. Ofc. lib. 1. cap. 10. ) Poteva questo Santo parlar più chiaro? Po-teva spiegar meglio i sentimenti? Cioè, che eccertuato il calo, che l'anima si trovi nelle purghe paffive, di cui parleremo nel Trat-to quinto, e il calo, che fi trovi in attuale contemplazione, deve la persona sempre tor-nare alle meditazione, all' tramaginazioni, e ai discorsi, mattime della vita, e passione del Redentore, da cui sono tanto alieni, come vedremo a suo luogo, i falsi contemplativi. E fe il Santo eccettua quei due casi, ciò pro viene, perche in quelle due congiunture Iddio stesso è quello, che impedisce all' anima la meditazione per suo maggior bene. Quindi si orenda lume ad intendere il senso legittimo di quelle parole, che si trovano frequentemente sparse nell' Opere di detto Santo: massime nella Salita al Monte Carmelo, che l'anima contemplativa deve fpogliarsi dell'immaginazioni, delle forme, e delle fi-gure. In quei luoghi egli ragiona fempre di un'anima, che posta già in vera contempla-zione, aspiri all' unione missica di amore, ch' è l'apice della divina contemplazione. Or parlando di una tal anima saggiamente infegna, che non deve in tempo combinare fantasmi, e sabbricare idee nella sua mente, perchè non otterrebbe con questo se non che disturbare l'opera delicata, che va in lei facendo Iddio; ma deve secondare lo spirito del Signore, che da una contemplazione più baffa, in cui ella già si trova, la condurrà, s' ella non ponga l' impedimento di grosse immaginazioni, alla contemplazione più alta, e più perfetta di mistica unione . Questo è il vero senso di quella sua dottrina, Del resto poi, fuori di questo caso, già si è protestato a chiare note, che deve sempre ripigliare le meditazioni, i discorsi, e consegnentemente le immaginazioni, le forme, e le figure. Dunque qualunque volta trovi il Direttore un'anima chiamata da Dio alla contemplazione, non la rimova da quella dolce quiete, secondi lo spirito del Signore; ma l'istroisca però, che mancando quella fanta occupazione, non ha da starfene oziofa, ma deve ritornare alle considerazioni, agli affetti, ed alle sue antiche meditazioni. come infegnano sutti i Santi.

CAPO IV.

Si spiega cosa fia la contemplazione.

22. Spofti già i pregi e della contemplazione, e della meditazione, e dimo i firata la via di mezzo, che deve tenere il Direttore, per ichiware gil ecceffi dannofi di chi troppo adereinte alla meditazione rinove importunamente i Penitenti dalla contemplazzione; o troppo amante della contemplazione, gli ritrae indiferetamente dalla uteditazione: veniamo ora a vedere cofa fia quefla contemplazione; giacchè fenza quefla nottzia non potrebbe il Direttore condurre l'Anime per quella firada ficura, che gli abbiamo additata.

33. I Santi Padri, e i Dottori Mistici hanno in varj modi definito l'essenza, e la sostanza della divina contemplazione. S. Agoflino ( lib. de Spir. & Anim. cap. 32. ) dice, ch'ella è una dilettevole ammirazione di una chiara verità: Contemplatio est perspicue veritatis jucunda admiratio . S. Bernardo ( 10 Scala claustr. ) dice , che la contemplazione è una elevazione di mente sospesa in Dio, che gusta i gaudi dell'eterne dolcezze : Contemplatio est mentis in Deum suspensa elevatio, aterna dulcedinis gaudia degustans. Ric-cardo di S. Vittore (de contemp. l. 1. 6. 4.) infegna, che la contemplazione altro non è che una perspicacia della nostra mente sospesa per l'ammirazione alla vista de' spettacoli, che le propone la divina Sapienza: Est libera mentis perspicacia in sapientie spectacula cum admiratione suspensa. O pure come in altro luogo afferma ( de contempl. lib. 1. cap. 5. ) è uno sguardo libero, e perspicace della nostra mente, sparso sopra qualunque oggetto intelligibile : Eft perspican & liber animi contuitus in res perspiciendas usquequaque diffusus. San Tommaso ripone tutto l' essere della contemplazione nel semplice sguardo delle divine verità : 2. 2. queft. 180. art. 3. ad t. ) Contemplatio veritatis . Benche voglia, che questo sguardo abbia a dipendere dell'amore, come da sua cagione, ed abbia a terminare nell'amore, come suo fine. Coerentemente alla dotrina di questi ipiegano l'effenza della divina contemplazione S. Bonaventura, Gersone Parigino, ed altri Dottori Miffici .

34. Da tutto ciò si deduce, che a formare la missica, e divina contemplazione tre cose si richiedono, secondo la dotrina del Dortari, e dei Santi. Primo, lo sguardo semplice di qualche versità divina; penhe so quelto tutti convengono con termini espresfi , o equivalenti . Secondo , che questo sguardo fia con tal chiarezza, che induca ammirazione nella mente di chi contempla, come dice chiaramente S. Agostino, e Riccardo di San Vittore nella sua prima definizione: e denota S. Bernardo con quella fospensione di mente, che nasce dall'ammirazione dell' eggetto . Terzo, che questo sguardo vada congiunto con un dilettevole affetto delle verità che fi animirano, di modo che fia giocondo, come richiede S. Bernardo; sia parto e padre di un dolce amore, come in-fegna S. Tommato. Oltre queste tre cose, altro di sostanziale non vi è nelle predette dichiarazioni : ficche volendo noi da tali definizioni cavarne una, che fia l'estratto di tutte, e ne contenga la fostanza della dottrina, potremo dire così, che la contemplazione mitica è un' elevazione di mente in Dio. e nelle cofe divine, con uno fguardo femplice ammirativo, fouvemere amorofo delle cofe divine, Spieghiamo 'ora questa definizione, che è il fondamento di quanto avrà a dirfi nel prefente Trattato.

35. Ho detto, che la contemplazione è un' elevazione di mente in Dio, o nelle cofe divine : e in questo conviene con l'orazione mentale, la quale è nn'alzamento della no-fira mente a Dio, come la definisce il Damasceno : ( lib. 3. fidei cap. 24. ) Ascensus mentis in Deum . Ho detto , che questa elevazione di mente in Dio ha da effere con un semplice squardo : in questo differisce la contemplazione dalla meditazione , che non rimira la verità con un atto semplice , e solo; ma ne va in cerca con replicati atti d' immaginazione. Chi medita, bisogna che con molti atti di fantasia si vada rappresentando gli oggetti , che vuole ponderare : bifogna che vada formando attorno ad essi vari discorn, con cui arrivi a scoprire quelle verità, che l'hanno a muovere ad affetti proporzionati . Non così aceade a chi contempla. A questo si rappresentano le verità con chiarezza, e fenza moltiplicità di atti ; con un semplice sguardo della sua mente le mira, e gode . Se uno vuole, a cagione di efempio, meditare la grandezza della divina bontà, gli conviene figurarsi nell' immaginativa tutto quel bene, che Iddio ha sparso sopra le creature, e gli conviene andare inferendo per via di discorsi quanto sia incomparabile maggiormente quel bene , da cui , come da propria fonte, scaturisce ogni altro bene, per così giugnere a formare un alto concetto di quel sommo bene, che in Dio si contiene. Ma se poi questo tale arrivi a confeguire il dono della contemphazione, non ha più bifogno di tanti atti per intendere la grandezza della bontà di Dio : gli bafla un atto folo, perchè in queflo cafo per mezzo della luce contemphativa gli fi approfifma Iddio all' intelletto, gli fa palel fe la fua bontà. E però bafla che fiffi in lui un femplice [guardo della fua mente; già intende, ammira, e gulfa ciò, che prima colla fatica di molti atti immaginativi, e diforfivi andava in lui rittraccianti.

36. Per intendere questo, fingiamo di trovarci in un Teatro, in cui sia per darsi principio al Dramma di una amena, e dilettevole l'astorale, e che non sia alzato ancora il fipario, forto cui a lumi coperti fia nascosta la rustica scena. In tanto va ciascuno investigando con la sua mente, qual sarà la scena, che dovrà comparire in breve. Chi se la figuri una selva, chi un bosco, chi un' aperta campagna . Tutti vanno fantasticando con la loro mente, qual sara la figura, quale l'abito, quale il portamento de' Personaggi . In tanto si alza improvisamente la cortina, e vede ogn'uno col favore de'lumi con semplice sguardo chiaramente ciò, che prima era ito cercando all' ofcuro cogli atti rappresentativi della sua mente . Or questo appunto accade nel caso nostro . Chi medita, si trova al bujo della fede : e però bisogna, che coll' immaginazione, e col discorso vada in cerca delle verità divine per invaghirsene . A chi contempla . Iddio alza le cortine, e con la sua luce gli scopre tali verità. Sicche basta ch'egli vi fiffi lo sguardo della sua mente, già l'intende , e già le saporeggia con dolce amore . In fomma , come dice Riccardo di S. Vittore, la meditazione cammina, e talvolta corre a passi di discorso per ritrovare il ve-ro; la contemplazione spicca il volo, e subito la raggiugne : la meditazione per mezzo delle intelligenze se ne impossessa con fatica; la comtemplazione gode e l'una, e l' altra con frutto . Meditatio incidit , O ut multam currit : contemplatio autem omnia citcumvolat, & cum voluerit, se in summis li-brut... In meditatione est labor cum fructu: contemplatio permanet fine labore . @ cum fru-Gu ... In meditatione investigatio, in contemplatione admiratio ... Ex ratione meditatio en intelligentia contemplatio : ( de contemplat. lib. t. cap. 3. ) Si può giugnere alla cima di un palazzo reale, e coi piedi falendo, e coll'ale volando: e vi arriva la lucerta, dice Salomone, aggrappandosi colle mani, e coi niedi . Stellio manibus nititur . @ z. oratur in edibus Regis : ( Prov. 28. 30. ) ogni paffera vi giugne, fpiccando un volo, e quivi nella fublimità del di lui tetto fi ferma folitaria, dice il Santo Davide. ( Pfal. 101. 8.) Sicus puffer folitariua in techo. Cost appunto è chi medita, e chi contempla s'innalza a Dio: quello falendo da una veria all'attra per i gradini de' fuoi difeorfi, quefto fipigando il volo della fua intelligenza: quello col progreffo di molti atti difeorfitardi l'artiva, quefto toflo lo raggiugne con un femplice fauardo fella fua mente.

37. Stabilito dunque, che la diversità . la quale passa tra la contemplazione, e la meditazione , principalmente si deve presumere da questo sguardo semplice, e puro, che l'anima contemplativa fissa in Dio; vediamo ora in che confista questo sguardo fisso sì proprio della divina contemplazione . E qui li avverta, che questo sguardo, di cui parliamo, non è già una visione intuitiva simile a quella, che godono i Beati nel Cielo, vedendo svelatamente Iddio in se stesso, ma folo lo vedono nello specchio, e nell'enigma di qualche specie creata, come dice S. Paolo, per Speculum; & in enigmate. In oltre fi avverta, che per un tale sguardo nè pure intendiamo fignificare certe visioni intellerruali, che da Dio si concedono anche nella vita presente ad alcune anime pure. Quelle fono contemplazioni , e benche ne pur esse siano viste intuitive di Dio, pure si dà loro il nome di visione a cagione di una luce particolarissima, che sa vedere all'anima Iddio in qualche specie infusa con più chiarezza, e certezza, che non vediamo noi gli oggetti materiali coi nostri occhi corporei .

. 38. Per sguardo semplice dunque intendiamo un assenso del nostro intelletto a qualche verità divina ; ma però un affenso illustrato da luce sì chiara, che fissi la mente nell'oggetto, e ve la tenga immobile. So la verità che l'anima contempla , è verità di fede: (come d'ordinario accade ) il detto assenso è un arto vero di fede , ma però illuminato coi raggi della divina sapienza in tal maniera, che scopre con chiarezza la verità nell'oggetto; e vi tiene la mente fifsa, ed attonita. Spiego questo con la similitudine di uno , che con piccolo lumicino alla mano entraffe in Sala regia piena di quadri formati di eccellentissime mani . Al primo arrivo si accorgerebbe egli, che la flanza è tutta adorna di nobil pirtura , perchè ad afficurarsi di questo ha la luce che basta : ma non potrebbe però fissarsi collo fguardo a contemplare alcuna di esse, per-chè la luce è troppo tenue, e non è bassevole per tappresentare con distinzione tali Diret. Mift.

oggetti . Ma fe in tanto entraffe nella Sala un gran fanale , che dasse luce grande , e chiarezza a tutte quelle pitture, lo vedreste ora fermarsi attonito sopra un quadro di Tiziano, ora fissarsi senza batter palpebra in nn quadro di Raffaello, e starsene lungo tempo incantato alla vista di quelle immagini sì bene espresse da loro Autori . Lo flesso avviene nella contemplazione . La fede ha luce, che basta per afficurarci delle verità divine , onde noi senza pericolo di fallire possiamo dar loro l'assenso fermo, costante, e indubitato; ma non ha luce, che basti per contemplare: perche essendo il suo lume oscuro, non ci scopre con chiarezza quelle stesse verirà, di cui ci rende sicuri . Ma se col lume della sede si unisca un'altra luce più chiara, più viva, più penetrante, qual è quella che proviene dai dofti dello Spirito Santo, intelletto, e sapienza; allora alla certezza della verità fi aggiugne anche la chiarezza, e l'affenso, che proviene dall' intelletto, non solo è certo, ma chiaro; e però si dice , ch' egli allora non solo creda tali verità , ma che le veda , e vedendole si fermi in quelle attonito, e le contempli. Concludiamo danque, che lo sguardo semplice , per cui la contemplazione differisce dalla meditazione, altro alla fine non è, che un affenso di fede a qualche verità divina, in quanto però un tale affenso ha un non so che di vista ferma, e fissa sopra del proprio oggetto a cagione di una certa fua speciale chiarezza. Ma qui si avverta, che a contemplazione può darsi qua lche volta anche circa la verità, che non sono state da Dio rivelate, ne in questo vi è alcuna ripugnanza : perchè sebbene in tal caso l'affenso a tali verità non sarà atto di fede, contuttociò in virtù de' doni dello Spirito Santo farà chiaro, e luminoso : e questo basta, acciocche sia anche esso sguardo semplice, e fisso, quale all' atto di contemplazione indifpensabilmente chiedesi .

39. Ho detto, che la contemplazione à si elevazione di mente in Dio con uso figuardo femplice, «a ammirativo. Questa ammirazione, che altri vogliono che fia proprietà della contemplazione. altri vogliono che appartenga alla sua effenza, o la pongono no che appartenga alla sua effenza, o la pongono no che appartenga alla sua effenza, o la pongono no che appartenga di elitri con lui. Ma queste sono sotto di controlo della giovano al nostro intento. A noi basta sapere, che non si dà mai contemplazione senza qualche ammirazione del proprio oggesto. Dice S. Benaventura (de 7. liner, estern. lin. 5. dissi los la lora incomincia l'ammirazione del prominiazione mirazione.

ne : Spiritus bominis per meditationem in aternis non figitur, nec quietatur, donec per contemplationem ei oftendatur quod querebatur ; fed quam cito quafstum invenitur, O cum fpiritus illi, quasi acquiescendo cum admiratione inbarere coperit, tam cito meditatio effe definit, & in contemplationem transit . Cid proviene dal modo, con cui si propongono nella concontemplazione gli oggetti, e dal modo con cui l'intelletto li conosce. Gli oggetti della contemplazione sono soprannaturali, e divini, e si presentano alla mente con una infolita, e firaordinaria chiarezza: e perciò non possono fare a meno di cagionare ammirazione, e flupore in chi li miri. Il modo , con cui i contemplativi l'intendono , è più che umano. Il conoscere le cose eon un semplice sguardo della mente, è proprio di Dio, e degli Angeli, non già dell'uomo, che essendo di sua natura discorsivo, deve giungere passo passo, e per via d'illazioni alla cognizione del vero. E appunto quelto modo d'intendere, poco connaturale, deve anch' esso concorrere a risvegliare nella mente la maraviglia. Ne giova il dire, che la maraviglia ha per oggetto le cole nuove, nè alla mente del contemplativo possono giungere nuove le verità soprannaturali, che mille volte ha meditate, e molte volte ha contemplate ancora; poiche o la luce divina gli scopre in quelle cose stesse, ch'egli sa, nuove circostanze, o almeno gliele propone in un' modo infolito, atto sempre ad ecci-tare lo supore. Quindi deduce il P. Alvarez de Paz, che ritrovandosi alcuno fisso nella presenza di Dio, o di qualche sua perfezione, ma con fissazione, che non porti seco alcuna ammirazione, non potrebbe dire ch' egli sia in vera contemplazione; ma si dovrebbe piuttofto dire, che quella permanenza in Dio senza discorso sia un certo principio, oppure una certa sembianza della vera, e perfetta contemplazione : Hinc etiam elicitur, afpellum queindam divine presentie, aut alicujus divina perfectionis , qui admirationem non inferat, elle quidem veluti contemplationem quamdam inchoatam, quia fine difcurfu eft; aut efficiem quamdam contemplationis, non tamen contemplationem perfectam. ( Tom. 3. lib. 5. p. 2. cap. 1.)

40. Finalmente ho detto, che lo siguardo femplice, ed ammirativo della contemplazione deve effere fuevemente amorofo, perchè è quello, che la diffingue dalla speculazione fiolosca, e teologica, che non appartiene in modo alcuno alla miftica contemplazione. I Filosofi, ancorchè fosfero gentili, consideravano l'esfere di Dio, e le sue persezioni di-

pendentemente da quel lume, ch' era loro somministrato dalla retta ragione. I Teologi Scolastici considerano anch' essi le divine grandezze dipendentemente dai principi della fe-de, e di quelle verità, ch' essendo da Dio rivelate, sono infallibi. Ma perchè le loro cognizioni tentono bensì ad indagare le verità divine, ma in quelle si fermano, ne passano ad accendere la volontà in affetti proporzionati; non si può dire, che considerando eglino Íddio, lo contemplino feriamente con le loro sterili cognizioni. Non così la contemplazione mistica, che porta seco una luce calda, ed una cognizione fervida, la quale illustra l'intelletto ad intendere, ed insieme infiamma la volontà d'un dolce amore. Così insegna Alberto Magno (de adber. Dee cap. ) ladd ove assegnando la diversità, che passa tra la contemplazione dei Filosofi ( lo stesso dicasi dei Teologi ) e la contemplazione dei Santi, dice, che quella altra mira non ha che perfezionare l'intelletto di chi contempla con la cognizione del vero; ma questa ha per suo fine accendere di amore la volontà verso l'oggetto contemplato, ch'è Iddio: quella si ferma nella cognizione, e senza paffar più oltre, di lei si appaga; questa passa all'affetto, e l'ha per suo fine principale, ed intrinseco; e in quelto fi discerne da ogni semplice, e nuda speculazione . Animadvertendum est etiam in boc este differentiam inter contemplationem Catholicovum fidelium, & Philosophorum gentilium, quia contemplatio Philosophorum est propter perfe-Elionem contemplationis, & ideo fiftit in intellectu, & ita finis eorum in boc est cognisio intellectus. Sed contemplatio Sanctorum, que est Catholicorum, est propter amorem ipsius, scilicet contemplatio Dei : tacirco non sistis in fine ultimo in intellectu per cognitionem, fed transit ad affectum per amorem. Unde Sancii in contemplatione fua habent amorem Dei , tamquam principaliter intentum. Lo fleffo afferma con termini equivalenti il Serafico Dottore S. Bonaventura ( de 7. itiner. eiern. itiner. 3. dift. 2. ) fruëlus supientie est contemplari Deum , non guocumque modo , fed cum delectatione, & cum quadam experimentali fuavitase in affectu . Rimanga dunque stabilito, che non si dà contemplazione mistica propria dei Santi, fenza qualche accedimento di volontà, e mancando questo, la cognizione di Dio farà un freddo studio, ed una secca speculazione, ma non già una divota contem-plazione. Vero è però, che questo stesso afferto pud effer fenfibile , traboccando dalla volontà nel cuore con molra soavità ; e può effer spirituale, contenendosi tutto nello spirito con pace intima, e con quiete, e refezione interiore, tanto più preziofa, quanto

meno nota ai fensi .

At. Le ragioni poi, per cui la contemplazione fanta va fempre congiunta col fanto amore, due fono. La prima, perchè nafce dall' amore, come dice S. Tommaso ( 2-2. queft. 180. art. 7. ) Vita contemplativa precipue confistit in contemplatione Dei, ad quam moves caritas: in quanto che l'amore fa che l'anima tutta s' immerga colla fua cognizione, e si fissi nell'oggetto amato. La seconda, perche la contemplazione accende con la fua luce quell' istesso amore, da cui prese l' origine, come dichiara egregiamente S. Gre-gorio (In Ezech bom. 14.) Amoris ignis, qui bic ardere inchoat, cum ipfum, quem amat, viderit, in amorem ipfuu mapis ignofeit. Sic-chè l'amore divino fveglia l'anima amante a fissare lo sguardo della sua mente in Dio: a lo sguardo di Dio amato accresce a dismifura nell' anima le fiamme di carità. Come appunto accade agli stolti amanti di questo mondo, che sono portati dall'amore a va-gheggiare coi loro sguardi la persona amata; e quegli stessi sguardi vibrati verso tale oggetto, avvalorano, ed aocrefcono il foco dei loro impuri amori. Da questo opportunamente inferisce i' Angelico, che la contemplazione reca sempre all'anima diletto, e gaudio : perche questi sono affetti, come già diffi nel Trattato primo, che sempre si destano alla presenza di quella cosa, che si ama: perchè vedendosi la volontà presente l' oggetto dei suoi amori, tosto se ne impossi-fessa, e in quel possesso a lei gradito, giubila, e gode. Or siccome la contemplazione fa vedere all'anima presente quel grande Iddio, che ella ama; così a quella vista non può far ella a meno di non empirsi di di-lettazione, di gaudio, e di soavità. Il che vien consermato dal S. Dottore ( 1bid. art. 7. ) con la predetta parità dell' amore profano . Contemplatio redditur delectabilis ex parte objecti, in quantum scilicet aliquis rem amatam contemplatur; ficut etiam accidit in visione corporali , que delectabilis redditur , non folum ex eo, qued ipfum videre eft delectabile, sed etiam ex eo quod videt quis personam amatam. Poi seguita a dire ciò, che già accennai nel Capo 2. del presente Trattato, che il godimento della contemplazione tant' è maggiore, quanto i diletti dello spirito superano i piaceri vili del fenfo -

42. E quì si avverta, che in questo sguardo ammirativo, amoroso, e dilettevole, in, cui conssile tutta l'essenza della divina contemplazione, si contengono molt' altri affetti, benche non proccurati dall'anima colle proprie industrie. Si contiene un' intima pace, ed una piena serenità, perchè non abita Iddio, se non che in luogo di pace : Es factus est in pace locus ejus. Si contiene umiltà, e rispetto : perchè vedendosi l'anima vicina a Dio, fente, fenz' adoprarvi alcuna diligenza profonda, abbassamento interno, ed intima confusione: sente conformità al divin volere, benche non la proccuri, perche l' amore istesso la fa tutta abbandonare nelle braccia del suo diletto. Si contiene pieno diletto. Si contiene pieno distaccamento da tutto il creato, da cui praticamente l'aliena, fenza ch'ella vi si industri, il sommo bene che gode. Si contengono, se non espressamente, almeno virtualmente, desideri di mortificazioni, di patimenti, di umiliazioni, e d'ogni virtù : perche febbene non foglia ella fentire tali brame nell'atto di contemplare; si trova poi di esse tutt'accesa, ancorche non si ssorzi punto di averle.

43. Avverto finalmente, che nella dichiarazione che abbiamo data della missica contemplazione, dicendo, ch' ella è un' elevazione di mente in Dio con uno squar do semplice ammirativo, e foavemente amorofe : ciò che formalmente si appartiene all'essenza della contemplazione, è lo fguardo femplice in Dio, come dice S. Tommaso, chiamandola intuitus veritatis. Non siegue però da quefto, che possa darsi mistica contemplazione, fenza l'amore : perchè in tanto il detto fguardo conftituisce la contemplazione, di cui parliamo, in quanto va connesso coll'amore foave, e dilettevole verso del sommo bene. fenza cui non sarebbe ella contemplazione divota, ma fredda speculazione, come abbiamo mostrato. Sia ciò detto per premunirci da qualche cavillazione, che contro la nostra dichiarazione potrebbe opporsi da qual-

### CAPO. V.

che intelletto fottile,

Si efamina, se l'orazione di pura fede, e lo fguardo fisso insegnato dal Melavalle, da Michele Molinos, e da suoi seguaci, sa contemplazione, o orazione di guiete.

44. S Tabilito già qual fia la vera contemplazione, paffinno a veder qual fia la falfa. Così il Lettore a fionte di una contemplazione ideata flortamente dà falfa filitici, intenderà meglio qual fia la legittima praticata, ed infegnata da Santi; effendo pur troppo yero quel detto de Filofofo, che mai le cofe non hanno più bel ria

falto, che quando sono poste al paragone dei loro contrari . Infegna dunque il Malavella, ed il Molinos, che l'anima, posti da parte tutt' i discorsi, tutte le immaginazioni, e tutte le riflessioni divote, si ponga in fede avanti a Dio, come avanti ad uno amico. che se effere ivi presente, e in qualche modo se ne stia costante, senza considerar niente, senza dir niente, senza discorrer niente, per rimaner libera in tal guisa ad udir Dio. E vogliono, che quelta sia orazione di quiete, e vera contemplazione. Quanto sia slolta questa lor idea , ognun lo vede , perchè fe fosse vero questo loro insegnamento, ne seguirebbe, che qualunque fedele potrebbe, quando vuole, entrar in contemplazione, perchè a niun Cristiano cattolico manca l'a-bito della sede, a niuno mancano gli ajuti attuali necessari per credere, mentre questi non si negano da Dio ad alcuno : e però potrebbe ciascuno mettersi in sede avanti a Dio, starsene per lungo tempo quivi balordo , e così divenire un ottimo contemplativo . Anzi dico di più . Ogni meretrice , ogni affassino di strada potrebbe contemplare a suo piacere, e a suo arbitrio ; perchè quelli non fono privi della viriù della fede, che non si perde cogli omicidi, e con le difoneflà , ma folo con gli atti d' infedeltà contrarj all'istessa virtù : neppure sono privi delle grazie attuali : che Iddio è fempre pronto a concederci. E però potrebbero porsi avanti a Dio in pura fede , e stando in tal guisa lungamente oziosi, così potrebbero venire anch' esti contemplativi. Eppure sappiamo di certo, che la contemplazione è di pochi: non folo non fi concede a' peccatori, ma neppure a turte l'anime giuste, auzi neppure a tutte le anime perfette ; e che a quegli stessi, che sono privilegiati da Dio di un si bel dono, non si dà a tutto pasto, e mo'to meno a loro arbitrio , ma con intervalli, e solo quando a Dio piace. Sentano ciò che dice a questo proposito S. Bernardo ( Serm. 51. in Cant. ) Quis, non dico continto , fed aliquandiu , aum in hoc corpore manet , lumine contemplationis frustur? Reputa egli felice chiunque fia qualche volta ammesso da Dio alla grazia di contemplare. E parlando in altro luogo della visita, che il Verbo divino fa all'anima per mezzo della contemplazione, dice che va, e viene a suo arbitrio . ( Serm. 74. in Cant.) Neque enim boc irrevocabile Verbum . It , & redit pro beneplucita. Juo , quafi vifitans diluculo , & fubito trobans . Et ire quidem illi quodammodo dihen atorium ; redire vero femper voluntarium

est. E altrove aggiugne, che non è sì facile a ritornare, essendo molto rara l'ora, in cui è concessa all'anima divota' di godere un tanto bene: Sed beu rara bora, O parva mora! (Serm. 22, in Caut.) Or come si accorda tutto quesso con la contemplazione di questi novelli Missici, consistente in un atto di pura fede, sacile a praticassi in qualunque tempo da qualssia sedele, solo che voggia se

45. Ma non istenterà a scorger l'errore di questo falso insegnamento chi ha ben compreta la dottrina, che abbiamo data nel capo precedente , dichiarando l' essenza della divina contemplazione . E' vero , che per la contemplazione si richiede un atto di pura fede verso Idd.o presente. Questo però non basta, altrimente chiunque non ha perduta la fede , potrà effere contemplativo . come dianzi dicevo. Ma si richiede di vantaggio , che quest' atto di fede sia illustrato da una luce eminente, per cui l'anima veda presente quel Dio, che prima credeva bensi presente, ma nol vedeva, onde rimanga per mezzo di quello fguardo luminofo con dolce ammirazione afforta in Dio . Se manchi questa luce, questa vista, e quest' animirazione, farà bensi fede della prefenza di Dio comune a tutti, ma non già contemplazione propria solo di pochi . Riccardo di S. Vittore ( de Contemplat. 1. 4. c. 3. ) dice, che in tre modi possiamo noi conoscere un istesso oggetto, o con cognizione ordinaria, per cui in qualche modo la rimiriamo, o con la meditazione, per cui l'esfaminiamo, o con la contemplazione, per cui l'ammiriamo. L'oggetto è sempre lo stesso, ma i modi di conoscerlo sono molto diversi. Unam eamdemque materiam, aliter per cognitionem intuemer, aliter per meditationem miramur, atque aliter per contemplationem miramur . Multum inter je invicem bec tria differunt in modo, quanvis quandoque in ma-teria conveniant . Ecco dunque la differenza che paffa tra la cognizione ordinaria di pura fede, e la cognizione firaordinaria di contemplazione, che a quella manca, e a questa si dona una luce particolare proveniente dai doni dello Spirito Santo, la quale induce l'anima in una gioconda, e foave ammirazione di Dio presente. Questa luce non è propria di chi credendo contempla l' oggetto, che crede; e però la fede mira folo la presenza di Dio, ma la contemplazione l' ainmira , per contemplationem miramur . E più chiaramente S. Bonaventura ( in 7. Itiner. Elein. initer. 3. diffint. 1. ) Proprium eft contemplationi jucunditatis fue fpestaculo cum

admi-

admiratione inharere. E però l'orazione di pura fede infegnata dal Malavalle, e dal Molinos, non appartiene in modo alcuno

alla conremplazione .

46. Vedono questi molto bene la forza di quelle ragioni, e però non potendo dare alla loro orazione di pura fede la fostanza della contemplazione, e della vera quiete, s'industriano di darlene una bella apparenza, con applicare i termini propri della divina contemplazione, chiamandola sguardo fisso, che l'anima tiene in Dio, mentre sta avanti di lui in pura fede . Ma fermiamoci un poco ad esaminare cosa intendano questi colla parola di Iguardo fiffo ; perchè può effere , che in vece della contemplazione vi ritroviamo fotto coperta qualche illusione. O per fguardo fisso intendono, che l'anima elevata da una luce straordinaria, rimanga fissa, e sospesa in Dio con alta ammirazione, e con soave amore. E un tale sguardo è sen-2a failo vera contemplazione, e vera quiete ; ed & appunto quello che diciamo noi , ma però non lo dicono essi. O intendono per sguardo sisso, che l'anima siccia sul principio dell'orazione un atto di sede circa la presenza di Dio, e poi sospenda ogni penfiere, o fia buono, o fia reo, come pare che vogliano fignificare, dicendo che non ha da discorrere niente, e considerar niente, e insieme che sospenda ogni affetto fanto, come pure s'avanzano ad infegnate. Questo non è certamente nè contemplazione, ne orazione ; ma una vera oziolità, e un vero perdimento di tempo, anzi è una vera stoltezza, perchè non è possibile che l' intelletto umano, trovandosi desto, possa stare un tempo notabile senza pensare a cosa alcuna, se pure Iddio non facesse il miracolo di negare ogni suo concorso alle fue operazioni . O pure finalmente per fguardo fillo vogliono fignificare, che dopo il primo atto di fede usi l'anima industrie, e diligenze per flar fiffa colla mente in Dio . E quefto certamente è atto buono , perchè è una continuazione di qualche prima fede, con cui sul principio l'anima si pose avanti a Dio , e in qualche senso men proprio si può dire anche iguardo fisso, in quanto ella proceura di star colla mente fissa a Dio. Ma questo non è contemplazione, ma al più una disposizione assai rimota dalla contemplazione, che si chiama con altri termini presenza di Dio, a cui può giungere ognuno. Lo sguardo fisso della contemplazione quello è, con cui l'intelletto confortato da luce eminente vede con chiarezza la presenza di Dio , e vi rimane assorto con ammirazione, e stupore . Per ottener questo, non basta che noi c'industriamo per mezzo della fede di tenere la mente ferma in Dio; ma si richiede un raggio di luce eccedente, che l'illustri a vedere quell'oggetto divino, e fenza alcuna nostra industria ve la fissi , e dentro ve l'afforbifca. In fomma fguardo fisso di contemplazione non è quello che nafce dalle nostre diligenze, come vogliono questi novelli Direttori , ma solo quello che proviene da luce straordinaria , che Iddio infonde nella nostra mente, per cui l' innalza ad operare in modo fovrumano, ed angelico, rendendola abite a penerrare chiaramente con un semplice sguardo, e ad ammirare quelle verità divine, che la fede ofcu-

ramente c'insegna.

47. Etaminata già la contemplazione di questi falsi Missici circa l'atto dell'intellet-to, ch'essi chiamano atti di pura sede, e sguardo fisso, vediamo ciò che dicono circa-gli atti della volontà. Dice il Malavalle, ed il Molinos, che l'anima posta in orazio-. ne di pura fede, non deve eccitarsi in afferti... ne di adorazione, ne di aspirazione, ne di lodi, ne di ringraziamenti, ne di offecrazioni, ne di domande: sì perche il tutto si contiene equivalentemente in quello sguardo fisso, che allora tiene; sì perchè il prorompere in tali affetti, è imperfezione : mentre. altro non è, dicono essi, che dare ssogo al sentibile. Gia vede chiaramente il Lettore. che anche per questo capo l'orazione di pura fede inventata da questi Novatori, non è nè contemplazione , ne quiete , come esti pretendono; avendo noi già mostrato nel precedente capo e con autorità, e con ragioni, che la contemplazione vera ha per essenza di andare congiunta con un dolce affetto, perche se la volontà alla vista di Dio presente non si commova punto, non sarà quella una contemplazione divota, ma una speculazione di sì bell'oggetto. Anzi nel caso nostro vietando i sopraddetti Autori, ogni discorso, ogni riflessione, ed ogni considerazione di Dio , neppure può dirsi , che l'anima eleguendo tali precetti sia speculando Dio, come è manifeito Sicche altro non resta a dire, se non che sotto pretesto di orazione se ne stia la meschina in ozio lento, e neghittofo.

48. Circa la prima ragione che adducono, bifogna offervare, che i Quietifii ufano per petuamente quell'arre; propongono una contemplazione 'alfa, e poi per accreditarla le applicano le più belle doti della contemplazione vera. La chiamano orazione di quiete, benche tale non fia, Le danno il nome di

jguar∙

Iguardo fiffe , benche in rigore non le competa . Dicono , ch' equivale a tutti gli affetti: benchè non abbiano fondamento alcuno d' attribuirle una sì nobile equivalenza . Sguardo fisto, che racchiude in se stesso santi affetti, quello è, che infonde Iddio pieno di luce, di ammirazione, d'amore : perche in quell' amore luminoso si contiene riverenza, rispetto , umiltà , venerazione , pace , gaudio , distaccamento , conformità , desideri d' ogni perfezione, almeno in virtà, in quanto che l'anima dopo una tale contemplaziòne si trova di essi accesa, come ho detto nel precedente capitolo. Di questo sguardo si può dire con verità, ch' equivale a tutte l'adorazioni, a tutte le lodi, a tutti gli offequi , a tutte l'offecrazioni , a tutti i ringraziamenti , perchè è pieno d'amore . e colmo di divori affetti. Ma tale non è lo fguardo fisso di una fede oscura, con cui ci industriamo di stare avanti a Dio . Perchè non è questo vestito di una luce viva , che tosto c'infiammi il cuore ; e però l' anima, se non vuole rimanere arida, e defolata, deve procurare di svegliare in se stes-sa colle sue diligenze quegli affetti, a cui non ha forza di rapirla un tale sguardo.

40. Il Malavalle proccura di dare apparenza di vero a questa erronea dottrina colla similitudine plausibile di una fanciulta, che giunta alla presenza di un Re, da cui fosse eletta per Isposa, si occupasse tutta in fargli ossequiose riverenze, e prosondi in-chini, e mai non gli fissasse lo sguardo in volto, ne mai lo lasciasse parlare. Così, dic' egli, fa una persona, che nell'orazione è tutta intenta a sfogare gli afferti verso Dio, in vece di fissare in Dio lo sguardo della fede, e di lasciarlo parlare. La similitudine ha una bella apparenza, ma non ha di verità. Confesso, che gl' inchini di quel-la fanciulla sabbero indiscreti, perchè le impedirebbero lo sguardo dovuto al Re; ma gli affetti del nostro euore non impediscono punto i sguardi della nostra mente a Dio, anzi gli chiarificano, gl'illustrano, e gli rendono più permanenti . Solo conviene in ciò astenersi dagli eccessi, non vedendo i nostri afferti estere anfiosi, esfere solleciti, effere affannosi, ma quieti, ma tranquilli. ma pacifici , acciocche non c'impedifcano l'udire la voce di Dio , qualora voglia egli parlarci al cuore, come farebbe quel-la fanciulla addotta dal Malavalle più affettuosa, che saggia. Sicche altro alla fine non fi deduce da questa comparazione, senon che possa essere d'impedimento alla contemplazione lo strepito, e l'ansietà degli affetti placidi . e moderati .

so. Circa l'altra ragione, che questi adducono per escludere gli afferti dall'orazione, affermando, che il prorompere in effi è imperfezione, perch'è un dare sfogo al fensibile; dico, che il Molinos diede saggio con una tale dottrina di quei fentimenti perversi , che nascondeva nel cuore verso la divozione fensibile , quali poi scoperti dalla Sacra Inquisizione furono fulminari da Innocenzo XI. con replicare condanne . Una è la 27. in egli diceva, che chi desidera ed abbraccia la divozione sensibile . non desidera, ne cerca Dio, ma se stesso, e però opera male desiderandola, e proccurandola : Qui desiderat , & amplectitur de vorionem fenfibilem , non de fiderat , nec querit Deum, fed feipfum, & male agit cum eam desiderat , & jam habere conatur , qui per viam internam incedit , tam in locis sacris , quam in diebus folemnibus . L' altra opposizione è la 30. in cui affermava, che tutto il sensibile che possiamo esperimentare nella vita spirituale, è abbominevole, sporco, ed immondo: Totum sensibile, quod experitur in vita spirituali, est abominabile, spurcum, o immundum. A questo vanno anche a ferire le proposizioni 33. 35. ed altre, in cui si biasima ogni atto sensibile di pietà. Dunque gli affetti sensibili , la sensibile divo-zione ( che è lo stesso ) è molto lodevole , e deve proccurarsi con la debita moderaziozione dalle persone spirituali nelle loro orazioni, perche nasce dagli atti interiori della volontà, che sono virtuosi, e santi, e ajuta la volontà a rinnovare gli stessi atti con più facilità, con più frequenza, con più vigore, e con la maggior perfezione . Basti dire in lode di queste sante sensibilità , che tutti i Santi ne furono colmi , talvolta fino ad esultarne, come confessa di se il Santo David, dicendo ( Pfal. 82. 3. ) Cor meum, & caro mea exultaverunt in Deum vivum . Solo bisogna guardarsi dall' abuso , che potrebbe farsi di questi affetti, e divozioni sensibili, attaccandosi ad esse soverchiamente, e prendendole, non come mezzo, ma come fine del uostro operare. Come accade ad alcuni, a cui mancando la fensibilità, e tenerezza degli affetti, ab-bandonano l'orazione, e vi vanno di mal cuore, e ciò che è peggio, si allentano nell' esercizio delle cristiane virtù : segno chiaro, che servivano a Dio per quello stipendio di consolazione, che loro compartiva nelle consuere orazioni . Questo è un abuso molto biasimevole d'una mercede sì fanta : perchè dobbiamo fervirci della divozione

fensibile, che Iddio ci dona, come di mezzo per andare a lui , per unirci più a lui con la nostra volontà, e per attendere con maggior lena all'acquisto di quell'eterna mercede, che ci sta preparata nel cielo: sic-chè mancando ogni affetto sensibile, perseveriamo con l'istessa costanza nell'orazione, e con l'istessa fedeltà nella pratica delle virtù . Possiamo dire della divozione sensibile cid . che S. Gregorio ( Homil. 17. in Evang. ) dice della mercede temporale che si da in questa vita agli Operari Evangelici : cioè che la sensibilità dilettevole degli affetti sia una mercede, che Iddio dona ai fuoi fervi nella vita presente per softentarli nelle fatiche, che conviene loro intraprendere, e per dar loro vigore, e lena di rendere all'eterna mercede della celeste patria . Qua in re considerandum oft , quod uni nostro operi due mercedes debentur; una in via, altera in pa-tria: una que nos in labore sustentat, alia que nos in resurrectione remunerat . Merces itaque que in presenti accipitur, boc in nobis debet agere, ut ad sequentem mercedem robu-sius tendamus. Concludiamo dunque ch'è errore il dire, che dare sfogo al sensibile coll'esercizio degli atti santi, sia imperse-zione, purche ciò si pratichi con la debita rettitudine : e molto più è errore l' infegnare, che per una ragione sì ftolra si debba cessare da ogni atto buono nell'orazione. E pure i Quietisti l'insegnano, e giungono a tanta temerità , d'innalzare un'orazione sì vuota di ogni affetto a quell' alto grado di contemplazione, che chiamasi orazione. di quiete .

51. Aggiungono questi falsi contemplativi, che posta l'anima avanti a Dio con un atto di fede, non solo deve sospendere ogni affetto fanto, ma neppure deve mai rinomare quella donazione, che sece di se a Dio, allorche si diede di proposito all'orazione; perchè dicono, che non effendo ritrattata, dura sempre, ed è vano il replicarla. In prova di questa apporta il P. Gio-vanni Falconi, e dopo di lui il Molinos la parità di chi avendo donato ad un sno amico un prezioso diamante, non gli va ripetendo ogni gierno, lo ve le deno. E il Malavalle arreca la similitudine di una spofa. che essendosi donata al suo consorte nel contratto matrimoniale, non gli va dicendo ogn' ora Io fono vostra, io sono vostra. Io non so, se sia più spropositata una tal dottrina, o più spropositata la similirudine, con cui vien provata da loro autori , e ripetuta sovente, quasiche se ne pavoneggiasfero . E chi non vede la disparità ? quello

che dono legittimamente il diamante, non può ritrattare il suo dono, nè riavere la sua gioja, ancorchè voglia. Quello che ad altri fi diede nel matrimonio , non può ancorchè voglia, disfare il contratto matrimoniale, e rimaner padrona di se . Ma non accade così nel caso nostro: perchè possiamo noi donarci a Dio interamente, e poi ripigliargli ciò, che gli abbiamo donato con disporre a nostro arbitrio, e contro la sua volontà dei nostri affetti , e delle nostre operazioni; anzi in ogni momento per la nofira natural incoftanza siamo in pericolo di cadere in una ritrattazione sì biasimevole. E però abbiamo necessità ( ancorchè non l' abbia ne quell'amico, ne quella sposa ) di rinnovare anche cinquanta volte il giorno ( come S. Terefa dice doverfi fare dalle perfone che attendono all'orazione ) la donazione di noi stessi , non già per ricordarla a Dio, che molto bene la fa, ma per rammentarla e noi stessi, e stimolarci colla rin-novazione del dono di essergli costantemente fedeli in mantenerglielo . In fomma mi pa-re , che questi Mistici moderni vogliano farci travedere, come fanno i Giocolieri, proccurando di farci comparire per contemplazione di quiete un'orazione tanto aliena della vera contemplazione, quanto è nemica degli affetti divoti degli affetti divoti della nostra volontà : senonchè i Giocolieri fan travedere con la destrezza delle mani . e questi lo procurano con la destrezza delle belle similitudini, con l'uso dei termini miflici, e coll'artificioso maneggio di ragioni apparenti .

12. Ma passiamo avanti. Non voglio, che ci fermiamo, finche non ci siamo afficurati. che in quest'orazione di pura fede , o di quiete , com'essi la chiamano , non v'è alcuna di quelle belle doti , che sono proprie della divina contemplazione. Vedono questi moderni conremplativi , che la persona restandosene oziosa ginocchioni, dopo quel primo atto di fede , fenza discorrere fenza confiderar cofa alcuna, e fenz' eccitarsi ad alcun affetto divoto, si anderà riempiendo a poco a poco di noja, di tedio, e di ricrescimento, e giungerà a tanta pena, che difficilmente potrà soffrirla, perchè in realtà non vi è cola, che più opprima il nostro spirito di sua natura vivace , quanto l' ozio, se troppo duri . Proccurano per tanto di dar riparo a sì grave inconviente con una nuova dottrina. Diftinguono due orazioni di quiete mistica : una dilettevole , e saporosa e questa in realtà e quella che dona Iddie ) l'altra fenza gusto, che chiamano anche secca, e sterile ( e questa è appunto quella ch'esti. insegnano : ) e con lo spiendore e speciosità di questi termini, animano le persone semplici a soffrire costautemente la

penofità della loro falsa orazione.

53. Questo solo potrebbe bastare per decidere, che una tale orazione non è contemplazione, nè miffica quiete, perchè abbiamo capitolo, ch'è di essenza della contemplazione verace l'essere dolce, e dilettevole; non parendo possibile che l'anima vegga con ilguardo chiaro l'oggetto amato , e non si riempia di soavità, e di gaudio. Basta dire, che lo stesso Angelico, parlando con rigore scolastico nella somma, in più luoghi chiama la mistica contemplazione beatitudine incoata, ch'è quanto dire un principio, e un faggio dell' eterna felicità . Come dunque è possibile, che un'orazione di natura sua sì soave, sia divenuta a giorni nostri arida, secca, sterile, e di niun sapore? Nè giova lo sforzarsi di accreditare la secchezza di una tale orazione con efaltare fino alle stelle la felicità , dello stato , in cui vivono le anime, che fono ridotte all' aridità, all'asciuttezza, ed alla desolazione. Perchè due aridità convien diffinguere, una che tenza nostra colpa ci manda Iddio in prova della nostra sedeltà, e questa se sia fopportata con umiltà, e con rassegnazione al divino volere, è degna di molta lo-de, l'altra, che ci procacciamo da noi colla nostra infingardaggine, non volendoci in tempo di orazione efercitare con le nofire potenze interiori ( come infegnano quefli moderni contemplativi ) e questa, sic-come è colpevole, così è degna di gran biasimo, e di grave gastigo. Ma lasciando anche questo in disparte, non è percettibile, come l'aridità, qualunque ella fiasi, possa ritrovarsi nella quiete contemplativa , che a fimilitudine della contemplazione de' Beati. ha per sua illustre proprietà esser soave, esfer gaudiofa, effer dilettevole.

5,4. Compendiamo ora in poche parole tutto ciò, che abbiamo detto nel prefente, e nel precedente capo; onde veda il Direttore con un'occhiata qual è la vera contemplazione, e quale non è. Nel precedente capitolo demmo alla divina contemplazione quattro dotti da lei infieparabili, che la distinguono da ogni altra orazione, che non è tale. La prima fua dore fi è l'effer ella fguardo femplice di Dio. Tale non è l'orazione di pura fede promulgata da Quiettili: perchè fguardo femplice dell'intelletto in risporte fignifica una cognizione di Dio fenza

discorso, ma chiara, ma luminosa, che inqualche modo si assomiglia alla vista inruitiva, che potrebbe aversi di tale oggetto . Nè può effer tale la cognizione di fede ordinaria, che sempre è oscura. La seconda fua dote fi è , effer ella fguardo femplice , e ammirativo . Ma ammirativa non è l' orazione di pura fede : perche l'ammirazione nasce nell' intelletto da una luce eminente, che rappesentandogli la grandezza di Dio in modo infolito , lo afforbifce in un foave stupore; ne tal luce ammirativa certamente fi trova in un atto di fede comune ad ogni fedele, con cui egli crede di avere Iddio presente. La terza sua dote se è, l'effer ella uno sguardo, non solo ammirativo. ma ancora amorofo. Ma amorofa sicuramente non è l'orazione di pura fede : perchè la fede sola, senza la cooperazione della volontà , non può destare amore nei nostri cuori, e lo vedianto pur troppo colle nostre esperienze , che volendo accenderci in amore, è necessario che colla scorta della luce oscura della fede c'industriamo d'ec. citarlo in noi . Dali'altra parte i Quietifi non vogliono tali diligenze, tali eccitamenti, e tali industrie ; anzi ordinano che si cessi da ogni atto. Dunque è necessario che fe ne restino in braccio a quella loro nuda fede freddi , e gelati. Finalmente la quarta fua dote si è l'essere uno iguardo non solo ammirativo, ed amoroso, ma dilettevo-le. Ma come è dilettevole l'orazione di pura fede, se essi steffi confessano ch' è arida, ch'è fecca, ch'è sterile, ch'è fenza fapore? Si sforzino dunque quanto vogliono a vestire questa loro orazione di termini speciosi, dandole mille belli titoli, di sguardo fisto, di quiete mistica senza gusto, di quiete secca, di quiete sterile, nominandola presenza di Dio in sede, un one con Dio in fede, l'adornino pure con espressioni divote, e con vaghe similitudini; che non arriveranno mai con tanti abbigliamenti e coperture a darle la sostanza della mistica contemplazione, che in verità non ha come abbiamo dimostrato . Tutti questi termini miflici , e tutte queste similitudini popolari , sono destrezze da Giocolieri per far travedere i malavveduti .

55. Almeno, se ella non è contemplazione, sarà meditazione divota. Ma neppur ciò può dirsi: perchè essi vietano ogn'immaginazione, ogni discorso, ed ogni rissessone santa, e proibiscono l'eccitamento d'ogni divoto assistico in somma disapprovano tutrociò, che si appartiene all'esferza della meditazione. Cosa dunque sarà questa ora-

aione di pura fede tanto esaltata da questi, non so se debba dirli maestri, o corruttori di spirito. Eccolo. Mettersi con un atto di fede avanti a Dio, stare attento a non rierattarlo positivamente: e così rimanersene

in una vera oziolità.

r6. Finalmente rifletta il Direttore alle proposizioni 20, e 21. di Michele Molinos condannate da Innocenzo XI., in cui troverà tutta la fostanza dell'orazione di pura fede da noi confutata nel presente capitolo: onde finifca di perfuadersi dalle loro falsità . Propofizione 20. Afferere , quod in oratione opus est fibi per discursum auxilium ferre. O non per cogitationes , quando Deus animam non alloquitur, ignorantia eft. Deus nunquam toquisur: ejus locutio est operatio , & semper in anima operatur , quando bac fuis discursibus, cogitationibus, & operationibus eum non impedit. Proposizione 21. In oratione ofus oft manere in fide obscura , & universali cum quiete , & oblivione cujuscumq; cognitionis particularis, ac diftinctionis attributorum Dei . O Trinitatis; & fic in Dei prafentia manere ad illum adorandum, & amandum, eique inferviendum , fed abfque productione actuum, quia Deus in his fibi non complaces . .

## CAPO VI.

Avvertimenti pratici al Direttere fopra i precedenti Capitoli .

A Vvertimento I. Capitando ai piedi del Direttore anime bramofe di dedicarfi alla vita spirituale, e specialmente all'orazione , la merta nel fanto efercizio della meditazione, ( fe però ne fiano capaci ) e attenda con fomma cura, che non entrino in pretensioni di consolazioni , di gusti, di communicazioni spirituali, e molto meno di elevate contemplazioni , acciocche non evanescant in cogitationibus suis. Così infegnano tutti i Santi . S. Bernardo, o altro grave Autore della celebre Scala Claustrale, pone in primo luogo la lezione e la meditazione, perchè questi sono i primi gradini , che ha da salire l'anima che brama accostarsi a Dio. Riccardo di S. Vittore dice, che l'anima non si accende in desiderio dei beni eterni , senonchè per mezzo della meditazione : ( entermin. mali Traft. z. cap. II. ) Numquam animus ad aternorum bonorum desiderium plene accenditur , nisi qualia fine pramediceur. San Bonaventura afferma, ch'è necessaria la meditazione, acciocche l' anima fi distacchi dai beni terreni, e s'affezioni agli eterni : il che è appunto quella , Diret. Mift.

di cui hanno estremo bisogno quelli che incominciano a camminare nella via del Signore ( in 7. itiner, etern, itiner, 2, dift. 5. ) Ideo neceffe eft , ut fpiritus nofter tempovalia fugiat , quia en boc aternis appropinquat ; & ad interiora deferti cum Moyfe inquai, o de eternis audiat, in folisudine me-ditationis assidate permaner. S. Tommaso in-segna, che per l'acquisto della divozione, per cui ci dedichiamo internamente al divino servigio, è necessaria la meditazione ( 2. 2. queft. 82. art. 3. ) Et ideo neceffe eft, quod meditatio fit devotionis caufa ; in quantum feilicet bomo per meditationem concipit , quod fe tradat divino objequio . E però avendo i principianti fomma neceffità di stabilirsi nella risoluzione di servire a-Dio, devono darfi allo fludio della fanta meditazione, da cui nasce, e per cui si nutrifce questa divota volontà . E Gersone arriva a dire, che non folo non fi può giunpere alla contemplazione ( se pure Iddio non faccia miracoli.), ma neppure ad una mediocre perfezione, fe prima non sia preceduto un lungo esercizio di meditare ( Trad. med. & conf. ) Dum recogito , quod ablaue meditationis exercitio nullus , feclufo miraculo Dei speciali, ad perfestionem consemplationis divigitur, aut pervenit, nullus ad retissmam Christiana religionis normam attiugit, immo vix se componit, audeo zelans san-cha meditationis studium suadere. Perciò im-porta molto, che il Direttore assezioni l' anime specialmente nel principio della loro vita spirituale alla santa meditazione, in cuis' imbevano delle maffime di noftra fede, e fuggano il latte della vera orazione.

58. La ragione, per cui conviene operare così, è manifesta. Iddio e come autore della natura, e come autore della grazia, vuole che le fue creature operino in mode connaturale, cioè in modo confacevole alla loro natura: perciò si dice che Iddio soavemente dispone tutte le cose, perchè con connaturalezza le conduce ai loro fini. Or è certo, che non è proprie dell' nomo conoscere la verità con un semplice sguardo della sua mente . Questa è dote illustre dell' intelletto Angelico. Proprio dell' uomo è soltanto giungere alla cognizione del vero per via di discorlo, e con l'ajuto della fantafia, paffando da una verità, che già gli è nota, a discoprirne un' altra occulta, e ignota . E però vuole Iddio , che noi quanto è dal canto nostro, proccuriamo di penetrare le verità soprannaturali e divine per mezzo della meditazione , che esfendo discorsiva , e fantastica , è tutta conforme

al-noftre modo naturale d'intendere . E' vero, che Iddio innalza talvolta alcuno a penetrare l'ifteffe verità con un femplice leuardo di contemplazione : ma quelto è un modo straordinario di conoscere, non dovuto alle menti, e agl' intelletti degli uomini; e però non si deve mai da noi pretendere , ma soltanto ricevere con prosonda umiltà , quando ci fia da Dio benignamente conceslo. Ciocche a noi si appartiene, si è cercare incessantemente Iddio e le verità . che a Dio conducono, col modo progressivo del discorso , e degli affetti per la via sicura della meditazione : e il Direttore secondando le traccie foavi della divina provvidenza, deve per quella firada condurre i fuoi penitenti a paffi regolati ; finche non fiano lero donate l'ali della contemplazione, per cui non camminano più con il discorso, ma volino con l'intelligenza a Dio. Aggiungo, che d'ordinario ai principianti è più utile la meditazione che la contemplazione , perchè questi fono ancora attaccati coll'appetito ai beni temporali ; onde hanno bisogno di affetti teneri, divoti, e sensibili, per cui affezionandofi alle cofe foprannaturali, fi distacchino dalle terrene. Or chi non fa, che la meditazione, piucche la contemplazione. è atta a produrre tali effetti nel fenfo , perchè in quella opera più la fantasia, a cui è fortopolto l' appetito fensitivo : in questa opera più l'intelligenza, a cui è immedia-temente foggetto il folo spirito : e però più conviene quella che questa alle persone imperfette, e fuol effer loro di maggior profitto. Dunque il Direttore metta fempre i fuoi discepoli nella strada della meditazione e ve li tenga costanti, finche Iddio non li cavi fuori da fe, e non gl'introduca nella firada amena, e dilettevole della celefte contemplazione:

50. Avvertimento II. Dal predetto avvertimento io un altro ne deduco, che va con quello connesso, ed è, che il Direttore non permetta mai zi suoi discepoli di usare alcun'arte, ne alcun' industria per sollevarsi alla contemplazione . Io non dico gà, che la persona non abbia a disporsi da lontano alla contemplazione col diflaccamento da tutte le cose terrene, con l'esercizio dalle virtù morali, specialmente dell'umiltà, della mortificazione, e dell'annegazione di fe fleffa : quefte sono ottime diligenze , perchè è di dovere, che volendole Iddio compartire questo dono, non la trovi indisposta. Dico, che non ha da usare alcun' arte prosfima, ne alcun particolare firatagemma per innalzara bie O nune a qualch' atto di con-

templazione . Perche quelto è l'errore fondamentale dei Quietifti, da' cui presero origine tutti quei abbagli , che abbiamo già rigettati', e quegli che confuteremo nel progresso di quelto Trattato . Insegnano , che si faccia un atto di pura fede alla presenza di Dio, e che poi fi deponga ogn' immaninazione, ogni discorso, e ogni considerazione , e & cessi da ogni affetto divoto . perche credono che con quefti arrifizi poffa giungersi alla divina contemplazione. Si perfuadono i miferi , che non operando l'anima, abbia da operare Iddio nell' anima, e l'abbia a colmare di chiari lumi, e di foavi afferti, da' cui venga innalzata allo fguardo delle cole divine ; e perciò dicono , che per dar luogo all'operazioni di Dio , debba ella sospendere ogni suo atto , quasione l'esercizio delle nostre potenze legasse le mani a Dio, e lo rendesse impotente ad operare in noi . Tutti questi artifizi, se ben fi confiderino, altro non fono che una fina superbia. ed una presunzione vera di ottenere ciò . che in modo alcuno non ci è dovuto . La contemplazione non si può da noi degnamente meritare . Iddio non folo man l' ha promessa all' industrie, e all' artà , ma nepp pure all'opere virtuole, e sante : ha vo-luto, dirò così , avere le mani libere nella distribuzione di sì bel dono ; e che c ò sia vera, lo vediamo par trappo coll'espeñen-2a, mentre talvolta Iddio per b fuoi altiffimi fini imperscrutabili alle nostre menti, lo comparte ai principianti, e lo nega as proficienti, ed al perfetti molto avvantag-giati nella virsti, Dunque il proccurare con tali arti improprie, e irragionevoli un favore sì impedito, non potrà mai scularsi da superbia, e da presunzione.

60. Ma io voglio dire di vantaggio insieme con l'Angelico Dottore, cioè che il proccurare coli' arre delle predette fospensioni la divina contemplazione, non folo è un attentato vano, e prefuntuoso, ma è una vera pazzia: perchè dice il Santo, che il non volersi ajutare coi propri atti, mentre la persona può , e volere che Iddio faccia tutto da fe, è una manifesta stoltezza: ecco le sue parole ( com. Gentes lib. 3. cap. 125. ) Expellare a Deo subsidium , in quibus fe aliquis potest per propriam actionem juvare, pratermiffa propria actione, eft enfipientis, atque Deum tentantis . Hoc enim ad die vinam bonitatem pertinet , at rebus provideat, non immediate omnia faciendo, fed alia movendo ad proprias actiones. Non est igitur expellandum a Deo , ut omni aftione propria , qua sibi potest quis subvenire, pratermiss.

Deus ei subveniat . Hos enim divine ordinasioni repugnat, & bonitati ipfius . Avverta per tanto il Direttore, che i suoi spirituali non cadano in tali leggerezze; e però proccuri che fempre operino con l'intelletto ; discorrendo sopra le massime di nostra fede . Intendo però secondo la capacità di ciascuno, perchè non tutti sono capaci di un discorso firetto, ne questo è sempre opportuno. Ma basterà che s' industrino di penetrare con ponderazioni adattate al loro intendimento le verità divine, quanto basti a movere gli afferti , ch'è il fine della meditazione . Proccuri che sempre operino con la volontà, facendo atti di umiltà, di pentimento, di propositi, di desideri, di domande, ed altri : Ma però con pace, e tranquillità di animo, ne mai interrompano l' efercizio delle porenze interiori, finche Iddio mon le sospenda, afforbendole con la sua luce in una profonda ammirazione, e in un dolce amore. Si ricordi sempre di quel saggio infegnamento di S. Terefa i che a Dio folo tocca fospendere l'operazioni del nostro intelletto . non tocca a noi : perchè fospendendole Iddio, gli dà una grande occupazione ; ma fospendendole noi colla volontaria ceffazione da ogni atto, ci rimanghiamo fenza occupazione alcuna, freddi, e balordi. Ecco le sue parole : (in vita cap. 12.) Nella Mistea Teologia, di cui cominciai a dire , lafoia l'intelletes di operare disconsivamense, perché iddio lo sospense assessivaments en preché iddio lo sospender lo profumere, o pensare di sospenderso noi è quello, esbe dice che son si faccia, nè si lasse di occus ne rimaremo balordi, e freddi, e non faremo nè l'uno, nè l'altro. Imperocchè quando Iddio lo sospende , e lo ferma , gli dà di che si meravigli , e in che si occupi, e che fenza discorrere intenda egli più in un Credo, che non potremo noi untendere in molt' anni con le nostre industrie di terra .

61. Stia anche cauto, che i suoi discepoli non ufino altri artifizi non meno dannofi. .V. G. che non proccurino di entrare in contemplazione colla fissazione violenta delle portenze in qualunque oggetto, tenendo la mente ferma, fenz' alcun discorso, e fenz' alcuna utile rifleffione , non fenza sforzo di tella in una flessa verità , e la volontà in un iftesso affetto; sperando che di quei abbia a nascere quello iguardo fiffo ammirativo, ed amorofo; che è proprio della divina contemplazione. Questa farebbe una vana femplicità: perche la contemplazione nasce da una luce; e duftrie, e dagli sforzi, ma folo dal divino vo-

lere. Iddio la dà a chi vuole, e fe non vuole, non conviene violentar le proprie potenze a persistere nello stesso atto, perchè a nulla giova . Perciò io credo, che per evitare quefti , e mille altri inconvenienti , fia necessario che la persona spirituale nei principi che fi dà all'orazione, fi prefigga di non pretender altro con questo divoto esercizio, che acquistar le sode virtu, che avvantaggiarsi nella cognizione, ed amore di Dio, rimettendosi alle divine disposizioni circa il modo, con cui le dovrà questo sortire, o abbia da essere per via di gusti, o di desolazioni, o per la firada della meditazione, o della contemplazione, fapendo Iddio meglio che noi ciò che conviene . Se l'anima fin da principio non prende quelle giuste idee , speffo nel cammino della meditazione o intopperà, o fallirà la strada, o tornerà in dietro. e mai non giungerà al termine della Criftiana perfezione.

62. Avvertimento III. Ma fe poi camminando la persona rettamente, e sonza agtifizi vani per il cammino della medirazione, cade in tenebre, ed in aridità fenza fua colpa , deve il Direttore affisterla con cura particolare, acciocche non fi sgomenti, non fi difanimi, non abbandoni, o almeno non trascuri questo divoto esercizio. In tali casi proccuri che porti seco nel luogo, in cui suo-le orare, quel libro spirituale, d'onde ritrae i punti delle sue meditazioni, e che incominciandoli a distratre, e ad infastidire il di lei spirito, legga un poco, mediti, e pol ritorni a leggere, e a meditare. Così leg-gendo, raccoglierà la fantasia distratra, e la fisserà nel soggetto della sua meditazione, e poi ponderando ciò che ha letto, rifvegliera L'affetto addormentato, e in questo modo pafferà utilmente il tempo destinato alla sua orazione. Questo non è configlio da disprezzarfi, perche fu praticato da S. Terefa, la quale riferisce di se stessa, che temeva in tempo delle sue aridità lunghe, di andare all' orazione fenza libro, con cui difendersi da pensieri importuni, e raccogliere lo spirito arido, e diffipato. E dà anche agli altri quello configlio dicendo : ( in vit. cap. 9.1) che per quelle che vanno per di qui, (intende per la via della meditazione ) buona cosa è legger qualche buon libro e per questo raccoglierfi. Lo stesso insegnamento da S. Francesco di Sales ad nna religiofa Badefla, che trovavafi molto desolata nelle sue orazioni . Dopo averla confortata a persistere costante tra le aridità foggiunger ( part. 2. lib. 5. let. da un ampre infufo , che non dipende dain- 4. ) Sevoitevi del libro quando il vostro spirito fara ftance, cied a dire leggere un poco,

poi meditare; e poi leggere un altro poco, e poi di nuovo meditare, sino alla fine della vo-fira mezz'ora. La madre Teresa così fece sul principio, e dice che le riusci molto bene. E giacche parliemo confidentemente, aggiungero, sh' io l' bo provato, e mi è riuscito bene. Ab-b:use per regola, che la grazia della meditazione non fi può acquistare con alcuno sforzo di spirito; ma vichiede una dolce perseveranza pie-

so d' umileà .

63. Se poi neppure queste fante industrie giovassero a raccogliere, ed a sollevare lo spirito, insegni il Direttore al suo discepolo di umiliarli avanti a Dio, riconoscendo in pace la fua miferia, di conformarsi al divino volere in quell' interno abbandonamento, di off sirfs con coffanza a foffrire quel travaglio fino alla morte, per dar gusto a Dio, di far atti di domande, che sempre possono praticarfi, e fono fempre di grandiffima utilità . Ma foprattutto avverta, che non si lasci vincere da quella tentazione affai comune alle persone desolate, cioè che la meditazione per loro è inutile, che perdono tempo, e che meglio sarebbe occuparsi in altro . E però deve persuadergli, che la meditazione sempre giova, perche Iddio per mezzo di essa, o apertamente, o occultamente da sempre all'anima quegli altri ajuti, che sono necesfari per avantaggiarli nella perfezione. E ficcome il cibo corporale, benche sembri all'infermo amaro, o insipido, pure lo mantiene in vita; così quefto cibo ipirituale non lascia di dare nutrimento allo spirito, e di farlo crefcere in perfezione, benche allo fteffo spirito paja arido, secco, e disgustoso. Ce ne afficura S. Terefa , laddove parla della meditazione, fotto allegoria di chi cava l'acqua dal pozzo colla fecchia per adacquare i fiori, intendo per l'acqua la confolazione sensibile, e per i fiori le virtu (in visa c. 11. ) Qu'fo è incominciare a cavar acqua dal pozzo, e piaccia a Dio, che vele troviamo: ma almene non resta da noi , che già andiamo rifoluti a cavarla, e facciamo quello che pofsiamo per adacquare questi siori: ed è il Si-gnore santo buono, che quando per quello, chi egli fa (forfe per gran giovamento nostro) vuole, che il pozzo sia secco: facendo noi dal canto nostro quel ebe conviene, a guisa di buo-ni giardinieri, mantestà egli senz'acqua i fioei , e fara crescere le virià. Chiamo io qui acqua le lagrime, e non effendovi queste, la senerezza, e il fentimento interiore di divo-

64 Dirà il Penitente, che Iddio gli permette tali desolazioni in pena dei percati

paffati, e dei suoi difetti presenti. Non fi opponga a questa sua persuasione; solo abbia riguardo, che non ne cavi sgomento, e diffidenza, ed inquietudine : ma che fi fommetta con umiltà, con raflegnazione, e con quiete alla mano di Dio, che giustamente lo punisce per le sue ingratitudini, volendo ogni ragione, che abbracciamo con pace ogni gastigo, che Iddio ci manda. Ma sopra tutto avverta, che per un pretello sì infuffifente non lasci la santa meditazione; perchè abbandonata questa, l'anima è suori di strada: poco fitte potrà più sperarsi da lei , anzi potrà

giustamente temersi di qualche gran craduta.

65. Avvertimento IV. Con l'istessa vigilanza dovrà procedere il Direttore, quando i fuoi figliuoli spirituali si troveranno in confolazioni fpirituali fensibili, acciocche le prendano con distaccamento, e con umiltà, e se ne servano per il fine, per cui iddio loro le dona . Iddio vuol dare ai principianti certi gusti sensibili, e per mezzo di queste dolci attrattive staccarli dalle cose del mondo, ed affezionarli al suo servizio. Spesso però accade, ch' effi distaccandosi da quelle, fi attac. cano a quelli con grave pregiudizio del loro fpirito. E spello ancora avviene, che se ne fanno materia di vanità, perchè trovandofi fervorofi nel fervizio di Dio, e fenza la molestia di molte passioni addormentate da quel dolce pascolo, par loro di essere già avvantagiati nelle virtu, e già fi preferifcono ad altri , che non veggono sì fervorofi , come spieghere più a lungo nel Trattato delle purghe passive . Prevenga dunque il Direttore tali inconvenienti, con dar loro faggi configli , Dica loro , che ricevendo tenerezze , dolci lagrime, o qualunque altra confolazione nel fenfo, non vi s'immergano; ma le prendano con superiorità, e con distaccamento. Voglio dire, che si servano di quella dolcezza fenfibile, non per immergerfi in effa, e per dar pascolo all'amor proprio, ma per innalzare con più facilità fa mente a Dio, o alle massime di nostra fede, e per esercitarsi colla volontà in atti più fervorofi, e più interni . Gioverà ancora , per procedere con quello diffacco, il penfare che quelle fensibilità non sono durevoli : presto passane, e si cangiano in penose aridità : e però non fono cole da farvi fondamento. Anzi, acciochè dette anime all'aura favorevole di tali confolazioni non s'innalzino, nè s'invaghiscane, ricordi loro, che quella facilità che provano negli atti buoni, nell'orazioni, ed altri efercizi divoti, non nasce da virtà, che in effi ancora non è, ma proviene da ing the second of the second of the quel

quel fervore, che internamente li fpinge, e che mancando questo ( come avverrà loro di certo ) mancherà ancora quella prontezza al bene. In somma il Direttore avvezzi fin dal principio il suo discepolo ( come ho detto dianzi ) a non far conto ne di consolazioni, ne di aridna, ne di gufti, ne di difgufti spirituali; ma a non voler altro per mezzo della meditazione che servire a Dio con fedeltà, amarlo con sodezza di spirito, ed avvanzarsi nella persezione. Quando egli ginuga a questo, cammina già sicuro per la via dell'orazione, ne vi è pericolo che non faccia profitto .. Non è questo inlegnamento mio, ma di S. Teresa, che a tutti l'insinua con molta chiarezza, ed espressioni, dicendo cost ( in vit. cap. 11. ) Si deve grandemente suverire, e lo dice, perchè lo fo per esperienza, che l'anima, la quale in questo cammino dell'orazione mentale comincia a camminare con determinazione, e pub vincerfi con far poco cafo di confolarfi, o sconsolarsi molto, perchè il Signore le neghi questi gusti, e tenerezze, o pergio, e non abbia paura di tornare indietro. per molto che inciampi : perchè va principiando l'edificio in fondamento fermo . Siccbe non consiste l'amor di Dio in aver lagrime, ne in questi gusti , e tenerezze di divozione , che per lo più desideriamo, e ci consoliamo con ess; ma in fervire con giustizia, con fortezza di animo , ed umilià .

66. Avvertimento V. Avverta il Direttore, che qualunque volta ( benche ciò fia di rado ) accade, che Iddio doni ai principianti, oltre le consolazioni sensibili, anche la vera contemplazione : perchè dice S. Gregorio, che affolutamente parlando, bafta aver mente, e cuore per effer capace di quefto dono. ( Hom. 17. in Execb. circa fin. ) Quifquis cor intus babes, illustrari etiam lumine contemplationis poreft . Avverte perd San Bernardo, che a questi tali la grazia della contemplazione non è donata per fempre, ma folo prestata per breve tempo, quanto basti per alienarli dalla terra, ed affezionarli alle cose del cielo. E così conviene che loro acsada: perchè essendo essi ancora indisposti al ricevimento di sì gran favore, se si donasse loro stabilmente, in vece di servire loro di fcala per salire a Dio, potrebbe effere d'inciampo per cadere in qualche vanità, e presunzione abbominevole. E però Iddio, ottenuto che abbia il suo intento, sottrae loro quello dono, e li lascia in istato di meditativi, e molte volte in folte tenebre, e in molto penose aridità. Questo appunto accadde a Santa Terefa, la quale narra di fe, :

che nei principi della fua vita religiofa ricevette l'orazione di quiete, ed anche di unione, benche breviffima; ma poi cadde in una penosissima aridità, che le continuò per lo spazio di diciorto anni , con cui Iddio insieme con le malattie mortali, che le mandò, e con altri molti travagli la purificò, e la dispose a ricevere con istabilità qu'il dono, che da principio le aveva concesso solo di passaggio ( in vit. c. 4. ) Incominciò dunque il Signore, dic'ella, a favorirmi, e regelarmi tanto in questo cammino, che mi faceva grazia di darmi l'otazione di quiete, e qualche volta arrivava a quella di unione . .... Vero è, che quella di unione durava tanto poco, che non fo fe arrivava allo spazio di un' Avemaria; ma vimaneva con sì grandi affesti, che con non aver io in tal sempo ancora vent anni d'età, parmi che teneva il mondo fosto i piedi . E questo è appunto quello, che pretendeva ottenere Iddio da lei con quei favori immaturi, diffaccarla prestamente dalle cose mondane. Capitando dunque al Direttore qualche anima favorita da Dio nei principi della fua vita spirituale col dono della contemplazione infufa, la faccia avvertita, che quella grazia non durerà, acciocche non vi fi attacchi; ma fi vada preparando a faticare con la meditazione discorsiva, ed anche a pensare nelle aridità, che le verranno in appresso. E'vero, che anco le persone perfette devono sempre dalla contemplazione tornare alla meditazione, come abbiamo mostrato di sopra: vi è però questa diversità, che l'anime già purgate dalla meditazione presto tornano ad innalzarsi alla contemplazione; ma a' principianti, non si lascia rivedere la contemplazione, almeno con frequenza, senonchè molto tardi, quando dopo molti, e gravi patimenti interni ed esterni fi fono bene mondati, e ben disposti all'infufione di sì gran dono .

67. Avvertimento VI. Avverta il Direttore, che non vi è misura di rempo determinata per far passaggio dalla meditazione alla contemplazione, e che non meritano d' esfere ascoltati quei Mistici, i quali vogliono che posta la persona spirituale dopo due anni , o dopo fei mefi ; o dopo quattro , o dopo due, secondo le divetse loro opinioni, passare dalla meditazione al nobil efercizio di contemplare. Perchè la contemplazione, o sia infula, o acquitita, è un favore straordinario, in cui Iddio non ha voluto star sottoposto ne a regole, ne a leggi, la vuol dare a chi gli pare, e come, e quando gli piace, fecondo gli altiffimi fini della fua provvidenza. Sappiamo, che ad alcuni il Signo-

re ha compareito quello dono più presto e ad altri, e a molti, benche toffero persone di gran bontà, non glie l'ha conferito mai, come nota divinamente S. Bernardo nel testo Ioptaccitato (Serm. 9. 110 Civoum) Milei sosa wisa fua ad hos teendunt; Se nuchquiam perve-niant: quichur 'samen, 1/f pie Op perfeverante' conair funt, flatim us de corpore exennt; reddieur quod in bac viea difpenfatorie eft negasum ; illuc perducente en fola gratia ; que prius sendebant ipfi cum gratia, ut confummati in brevi expleant tempora multa. E poi, ancorche noi fapellimo di certo ; che Iddio voglia donare a qualche anima la grazia della contemplazione, chi può mai risapere, quante, e quali fiano de disposizioni, che prima bilogna introdurre in ella l'quante, e quali le indisposizioni, che bisogna rimoverne? quanto, e quale fia il profitto ch'ella va facendo coil efercizlo del meditare? E però chi potrà mai stabilire una giusta misura di tempo , da cui convenga prendere regola-t maffine le questa debba ellere universale mer tutti ) per paffare alla divina contemplazione ? Dunque il Direttore, poste in non cale queste leggi arbitrarie, e fallaci proccuri che il fuo discepolo indrizzi la meditazione al suo profitto spirituale, specialmenre all'acquifto delle virtir morali, e teologiche; ne voglia altra regola per introdurlo -alla contemplazione, che offervare fe Iddio ve lo chiami dipendentemente da quei fegni che demmo nel capo fecondo, e che daremo mei feguenti capitoli.

## C A P O VII.

Si divide la Contemplazione in acquifita, ed infufa, e fi mostra la diversità che passa e la l'una, e l'altra.

68. A divina contemplazione già da noi dichiarata nel Capo secondo, tien divisa da Miffici invede foecie di contentiplazioni, che sono piuttolo infine, che subalerne, che si chiamano acquistita, ed insula, o pure ( come altri le nominano) attiva, e passiva, ovvere naturale, e sopramaturale; le quali parole fignisicano l'istessiva, e l'altra convengono nell'escreta o presenta a presenta del contenti del mano del cole divine, ( il che è appunto quella ragione generale, che le costituice nell'escreta di vera contemplazione). Contrattorio, perchè vi è molto divario in quanto al loro modo di procedere, e in quanto alla vivacità, e el intenione dei nequanto alla vivacità, e el intenione dei

loro! atti, convieue moltette la differenza che pust tra d'una; e l'altra, acciocche il Direttore sappia ben discernerle, e poi sappia affegane a ciascuna il debito regolamento.

69. La contemplazione acquifita à quella . che si può da noi confeguire con le nostre induftrie ajutate dalla grazia, e specialmente col lungo efercizio del meditare, benebe neppure la tali diligenze in rigore ella fia dovura . Convien sapere, che esercitandos le persone spirituali vigorofamente nelle virtu morali, e penetrando col· lungo ufo della meditazione discortiva con maggiore e maggior chiarezza de verità divine, finalmente Iddio in premio delle loro fatiche concede loro una luce fotrituale, per cui fi fiffano con ammirazione. e con amor dilettevole in quelle verirà , che avevano prima tante volte meditare, e in tal guisa dolcemente le contemplano : Onde pare, che una tale contemplazione fia frutto delle loro meditazioni , e parto delle loro fatiche, e che quali fe la fiano procacciara colle loro proprie industrie; e però chiamafi acquifita, o acquiftata : Si avverta che io parlo con limitazione; e riftringimento di retmini : perchè in realtà la detta contemplazione non è dovuta a qualunque diligenza. e a qualunque ftudio di lunga, attenta; e divota meditazione, effendo ella un done. che non fi può, meritare de condigno, come parlano i Teologi : dimostro questo stesso con brevità. L' intendere le verità foprannaturali e divine con un femplicice fguardo fiffo, fermo, ed ammirativo, è un modo di conoscere più Angelico che umano; per cui richiedeli una luce ftraordinaria, che renda abile l'intelfetto a sì nobile operazione. Dall' altra parte non s'è Iddio mai impegnato di donare ad alcuno una tal luce, nè ad alcuno una tal·luce è necessaria per il confeguimento della fua eterna falute. Dunque può da Dio negarfi ( come di fatto tal ora la nega) anche a perione alungamente efercitate nell' iorazione: e però fe egli la concede, non è mai per debito, ma sempre per dono. Vero è, che compartendoli quelta luce contemplativa a proporzione dei progressi, che fa 4º anima attenta alla meditazione , par che da lei nasca, e sia o suo parto, o suo pre-mio, e però la contemplazione che da essa rifulta, diceli da Dottori Mistici acquisita.

70. Riccardo di S. Vittore (de Cont. ilo. 5, cap. 2. ) parla manifelamente di quelta acquifta contemplazione infula per quell'iflessa ragione, che noi abbiamo addotta; cioù, che quella dipende in qualche modo-dalle notre industrie ajutate ? dalla divina grazia : ma questa dipende dalla sola grazia di Dio .1 Aliquando ex adjuncta induferia proficimus .... Sed quod industrie operationen dicimus, non fic accipi volumns , quafe fine gratie cooperatione aliquid somine possomus; cum qualibet industria nostra nos sus, nist en grania o Sed alind est contemplations graciem divinitus perquidem cooperatione , proprio exercitio comparare . Poi con maggior diffinzione foggiugue : Has igisur contemplationis modes experiantur; ui ad fummam sique ejusmodi gratia arcens Inblevari merentur . Primus furgit en industria humana : terrius ex fola gratia divina : medius ex utriusque permixtione, humane scili-get industrie, O gratie divine. S. Bonaven-tura spiega con la parità della vista cosporale, come l'anima possa a poco a poco salire alla contemplazione acquifita e poi as scendere alla contemplazione infusa . Un occhio debole può foltanto vedere una luce languida, e suboscura: se la potenza visiva comincia a corroborach . può foffrite anche la luce chiara : e fe poi divenga perfetta, può fillarli nella luce chiara del Sole . Così l'occhio della noftra mente , fe, fia imperfettor, di aitro non farà capace che di un lume debole, atto folo a meditare : fe poi lo fguare do intellettuale fi vada perfezionando , farà abile a ricevere un lume più chiaro ; con cui potrà ptodurre i primi atti della contempiazione , che noi chiamiamo acquifita : ma le divenga perfetto, potrà ricevere il raggio della pura intelligenza, con cui potrà di-Vinamente contemplare ( de 7. Liner. etern. itiner. 3. mifc. 41 art. 1. ) Sient : oculi carnis infirmiores prius suscipiumi lumen Solis obscugum , & magis coloribus superfusum : deinde magis confortate suscipiums illud a coloratis medits coloribus; & posten visu roborato, plus suscipium illud superfulgidum coloribus albis : deinde vero plus aucha fanitate , suscipiunt illud fulgentibus poloribus superfusum, ut speculis ; O'tandem oculis perfecte fanicatis fufcis piunt folgrem radium, non autem alicui superfulum , fed in fe purum ipfum Solem in ipfo puro folara lumine inreverberate confpicientes . Sic esiam oportet mentis oculum infirmiorem prius affuctiori ad conspiciendum tamen Solis intelligentia in grossoribus, deinde in subsiliaribus : donec sandem . ex ipfa luminis adatione multis multipliciter superfusa extendarmus, O gestituamur in simplicem ipsiús radiums. oborc. 71. S. Tommalo ( 2. 12. queft. 182. ratt. 2. ad 11. ) infegna , che non vi è più chiaro segno di amare Iddio, che attendere di propolito alla divina contemplazione s cioè confecrarfi alla meditazione, e agli altri mezzia per cui può ella con molta probabiltà confeguirfi : Argamentum meriti respectu premii estentialis confiftit principaliter in caritate, eugus. quoddam fignum eft labor exterius toleracus proprer Chriftum; fed muteo expressus eins signum eft , qued aliquis , pratermiffis omnibus que ud hane witam persinent, foli divine contemplage, che non vi è cola più accerta a Dio che applicare l'anima propria, e le altrul alla contemplazione, cioè a quei mezzi, che a lei conducono: ( in cor, art. ad 2: ) Unde magle acceptum est Deo, quod atiquis animam fuam , & aliorum applices contemplationi guamnactioni . Non finirel mai, fe voletti adduere tutti quei detti , con cui i Sacri Dortori infinuano darfi qualche specie di contemplazione da poterfi da noi acquittare con le nostre diligenze . intendende però fempre. che una tale contemplazione, benche si dia in riguardo alle nostre fanche, non si dont mai per debito, ma folo per favore, como ho già dichiarato.

72. La contemplazione infusa poi è quellas che febbone d' ordinario presuppone nel foggesta una rimota dispulizione, non dipende però da alcuna sua industria, e diligenza profina. ma folamente dall' arbitrio di Dio. Quelta contemplazione si distingue dalla passata in molte cole . ma fpecificamente in quefto che non ha dipendenza alcuna dalla meditazione, o da qualunque altra diligenza, che posta praticarsi dalla persona divota: poiche fi dona da Dio inprovvisamente, quando meno la persona se l'aspetta, molte volte mentre nepoure si trova in attuale oraziones e s' ella fi trova orando, o la luce contemplativa la porta advaltro oggetto distinto da quello, a cui trovali occupata con la fua mente, o le rappresenta assai diverso l'oggetto. che meditava . Sicche fi vede chiaramente. che una tal contemplazione in modo alcuno non dipende dalle nostre considerazioni, dai nostri discorsi e dalle nostre industrie intellettuali, ma dal mero arbitrio di Dio, che la dà a chi gli piace': e l'anima istessa, che lo ticeve, non può fare a meno di conoscere ch' ella non vi ha avero parte alcuna, ma l'è stata infusa da Dio per sua mera bontà. Ma per questo istesso suol essere la divina contemplazione più luminofa; più elevata più accesa d'amore, più dolce, più dilettefole se più fublime .

. 73: Si navvetta però, che febbene Iddio nell'infafione di quetta contemplazione non ba riguardo alcuno all'indufrie prefenti dei-L'anima, fuole però averlo alle disposizioni

pal

passaccenato. E vogilo significare, che ho già accennato. E vogilo significare, che d'ordinario non si coacede da Dio semonable ad anime avvantaggiate nelle virtit, e in tutto, o in parte mondate con quella specie di purghe, che chiamansi passive. Diffi s'ordinario, per eccettuare, qualche caso trato, in cui Iddio la dona di passaggio ai principanti per animarli al suo santo servizio, come già diffi nell' Avvertimento V. del

Capo VI. 74. Che poi fi dia questa specie di contemplazione infusa, è manifesto, non solo perchè è ammessa da tutti i Dottori Mistici, ma ancora perchè ne sono piene le vite dei Santi. Riccardo di S. Vittore, non folo l'ammette ; ma la dichiara egregiamente nei sopraccitati testi . San Bernardo ne parla con chiarezza, dicendo così ( de inter. domo cap. 14. ) Incipit ei quidam infolica vifionis ra-dius oculis cordis apparere, & bujus bominis vifione animus inflammatus, incipit munda cordis acie superna, & interno conspicere, Deum diligere , Deo inhareve ; cundis juis affedibus venuntiat, totus foli amori incumbit, fciens folum illum effe beatum , qui Deum amat . Porto ad tantam gratiam numquam pertiagit mens per propriam industriam ; donum Dei eft bot . nen hominis meritum. Or questa contemplazione, in cui non hanno luogo le nostre industrie, perche è un mero dono di Dlo, è appunto quella, che comunemente dicefi infula. Ma più specificamente ne spiega la pro-prietà S. Teresa ( Cast. inter. mans. 4. c. 3.) Insegna la S. Maestra, che non solamente i ratti, i voli dello spirito, ed altri favori in-fusi, elevati, e sublimi si fanno subitamente, e melte volte quando la persona non fi trova in atto di orare: ma che lo fteffo accade nel raccoglimento interiore, il quale è il primo grado della contemplazione infula, anzi un piccolo principio, e un mero faggio di una tale orazione. Alcune volte ( fono le sue parole ) primache s'incominci a penfare a Dio, già questa gente si trova nel caftello ( per gente del castello intendo le potenze dell'anima, com'ella fteffa fi è di fopra dichiarata ) che non fo per qual via, ne come udirono il fischio del loro pastore. Imperocche non fu per via di orecchie, astefoche non fi ode cofa veruna, ma notabilmente fi fente un vitivamento foave nell' interiore ; come ben conofcerà chi paffa per quefto, e la prova, che io non lo fo diobiarar meglio. Tanto & veto, she si trova una specie di contemplazione, la quale non fi dona ad intuito di meditazioni , d'affetti , d' induffrie , che fieno immediatamente precedute : ma fi dà ad azbitrio, anzi in modo, che si conosca ch' ella unicamente dipende dalla divina volontà: e questa appunto è l'infusa, di cui parliamo.

75. Aleuni Teologi Mistici vogliono, che chiamisi infusa una tale contemplazione, perchè i principi che la producono, v. gr. l'a-bito della fede, dalla carità e i doni della fapienza, e dell'intelletto, fono tutti da Dio infusi nell'anima . Ma questa spiegazione non pare che abbia fussillenza, perche infust ancora fono i principi, che concorrono alla contemplazione : mentre per essa ancora richiedonu gli abiti delle virtu teologiche . e gli ajuti ftraordinari di luce ; e di fante monizioni, i quali appartenghino, o no ai doni dello Spirito Santo, fi ricevono anch' effi per infusione delle potenze dell'anima. La vera ragione io credo che sia, perche la persona che riceve la contemplazione infusa, praticamente esperimenta l'infusione di questo dono, il che non accade nella contemplazione acquifita. Mi fpiego. Esperimenta l'anima al primo nascere di una tale contemplazione, che le viene trasmesso dall'alto quel gran bene, che incomincia a godere ; e perche fentendofi forprela improvvisamente da una nuova luce, e da un nuovo affetto. E forfe investita da nuovi penfieri, e talvolta, mentre neppure si trova in orazione raccolta, non può far a meno d'intendere, che un altro opera in lei . Nel progresso poi di tale orazione sebbene produce ella colle sue potenze quelle cognizioni, e quegli affetti, che l'immergono a Dio (altrimenti non farebbero atti vitali, anzi neppure atti fuoi propri, ma folo afcitizi, ed eftranci ) contuttociò è sì grande il diletto, e la foavità, con cui opera, che non le par di produrre, ma sol di ricevere tali atti : ne di muoversi da se a Dio, ma di esser mossa da Dio . E però s'accorge colla sua espesienza, che il dono in qualche vero fenfo le viene infufo. per mano altrui. Non così accade nella contemplazione acquiftata, a cui conofce l'anima di giungere a poco a poco coll' industria delle sue meditazioni, e de' fuoi afferti, anzi nell'atto fteffo di contemplare può ella discernere la sua operazione, non essendo quelta contemplazione tanto viva , tanto accefa , tanto soave . Questa mi sembra la ragione vera, per cui questa nominasi insusa a diffinzione di quella .

76. Credo, che il Direttore avrà già comprefo la diversità, che passe tra queste due contemplazioni. Contuttociò importando molto per la giusta direzione dell'anime, che l' una ben si discerna dall'altra'; voglio che era le mettiame al paragone, che vediamo

0

ti, e industrie immediatamente precedenti,

il confronto, quali sono quelle doti, in cui convengono. Primo convengono in esfere ambedue in quanto all'intelletto uno fguardo femplice, ed ammirativo di qualche verità divina, e in quanto alla volontà effere un atto di amore dilettevole della stessa vorità. Secondo convengono ne' loro oggetti, che ambedue sono gl' istessi : senonche la contemplazione infula si estende anche ad altri oggetti, che Iddio talvolta rivela di nuovo, o ad altre circostanze, che di nuovo palefa all'anime contemplative. Terzo convengono nei mezzi, in cui l'una, e l'altra conosce tali oggetti, e sono le specie materiali, e intelligibili . Quarto convengono nelle disposizioni previe, benchè maggiori richieggansi nella contemplazione infusa, voglio dire maggior purificazione, e mondezza nell'anima, e maggior lustro di virtù.

77. Disconvengono poi queste due contemplazioni in molte cose · In primo luogo differiscono circa la diversa eccezione delle specie: perchè nella contemplazione acquifita l'uomo per mezzo della meditazione va da fe risvegliando, e combinando le specie di quegli oggetti, che hanno a contemplarsi; ma nella contemplazione infusa Iddio stesso desta, ed ordina, e qualche volta infonde di nuovo le specie nella mente dell' uomo. e illuminando, lo porta a sublime contemplazione, Da questa diversità, altre ne nascono. Primo ne proviene, che all'acquisita fi arriva a poco a poco : poiche paffando la persona spirituale da una specie all'altra col-le sue divote ristessioni, e illustrandola Iddio coi suoi lumi, giunge alla fine allo sguardo femplice, ammirativo, ed amorofo di qualche verità divina. Non così nell'infusa, che fi fa immantinente: perche movendo Iddio, o infondendo qualche specie luminosa, risulta subito l'atto di contemplazione, che sospende l'anima in Dio. Secondo, che la contemplazione acquisita non succede suori dell' orazione, da cui ha dipendenza; ma accade fpesso fuori dell'orazione l'infusa, perchè è facile a Dio eccitare, e disporre in testa di un uomo distratto le specie di oggetti soprannaturali, che ve lo fissino con soave affetto. Terzo, che la contemplazione acquisita mai non si fa circa oggetti diversi da quelli, a rui l'anima erasi applicata colle sue considerazioni; ma circa verità pellegrine, e disparate non di rado si forma la contemplazione infusa: perchè in quegli oggetti si fissa la nostra mente, a' cui Iddio la determina con il risvegliamento, o infusione delle specie. Quindi si fa manifesto, che la contemplazione infusa non ha dipendenza alcuna dagli at-

Dires. Mift.

come l'ha la contemplazione acquifita. 78. In secondo luogo differiscono queste due contemplazioni per la maggiore vivacità de' lumi, e per la maggiore accenzione degli affetti. Posciache la contemplazione infula porta seco una luce molto più chiara. e molto più viva, e sospende l'intelletto in una più alta ammirazione, e in un più profondo stupore. In quanto poi alla volontà, reca seco un amore assai più infiammato, più soave, e più dolce; e di lei propriamente si verifica ciò che dice S. Agostino, S. Gregorio, e S. Tommaso, ed altri Santi, che la contemplazione di questa vita è un principio dell' eterna felicità . Da questa differenza altre ne deducono . Primo, ch' estendo la contemplazione acquisita meno luminosa, e meno accesa, non induce mai nel foggetto che la riceve, alienazione, nè gradi più elevati di mistica unione, da' cui fi formano l'estasi, e i ratti con lo smarrimento de' fensi . Secondo , che nella contemplazione acquisita può sempre la persona divertirsi da quegli oggetti, che la tengono dol-cemente incantata; può ristettere sopra la sua operazione, e dopo l'orazione può riferirla ad altri, se vuole. Non così nell'altra, perche tanta è la luce , e l'affetto di queffa contemplazione infufa, in cui l'intelletto è da sì profondo stupore fissato negli oggetti divini, che non può distaccarsene a suo arbitrio, e neppur può riflettere sopra gli atti suoi ; anzi terminata l'orazione, neppur sa talvol-ta ridirgli, tanto sono sublimi. Terzo, che la contemplazione infusa meno che l'acquifita è foggetta ad effere turbata dalle immagini della fantasia : perchè la sua luce più vivace, e il di lei affetto più ardente afforbiscono questa potenza inquieta, tranquillano l'appetito fonsitivo, e fanno, che le potenze spirituali possano godere in pace il fommo bene .

79. E questo basti aver detto, acciocché intenda il Direttore, quanto la contemplazione insufa sia diversa dall'acquista, e quanto sia di lei più 'persetra, e più pregevole. Io qui non parlo dei gradi particolari di tali contemplazioni, perchè questa dovrà effere la materia di tutto il seguente Tratta to, in cui dissulamente si spiegheranno.

#### CAPO VIII.

Si dichiarano i diversi modi, con cui procedono ambedue le predette Contemplazioni.

So. C Iccome può la nostra mente in viù modi innalzarsi alla contemplazione di Dio, così può in più modi rimirarlo con lo sguardo semplice, e puro della contempla-zione. San Dionisio Areopagita seguito da SS. Padri, e da Dottori Milici (Theol. Myst. cap. 1. ) insegna due modi di cono-scere Iddio nella presente vita; uno per via di affermazioni, l'altro per via di negazioni, o come altri dicono, per possicionem.

O ablationem: il che è lo stesso. Dice egli cost : Cum ei ( boc est Deo ) ut cause omnium ea etiam omnia, que in naturis dicuntur, tri-buenda fint, eademque omnia magis proprie ac verius non tribuenda fint , ut que omnie mulsum , ac longe Superat , nec putande fint negasiones opposito nomine contraria effe affirmationibus, fed ipfa existimanda fit multo prior, O antiquier in privationibus, cum omni O negationi, & affirmationi antecellat . Ed altrove allude allo stesso dicendo così : ( de Diwin. Nominibus ) itaque in omnibus Deus noscitur, & fine omnibus; scientiaque Deus noscitur, & ignoratione. Per intendere bene questo, convien sapere, che noi possiamo, anzi dobbiamo attribuire a Dio tntte quelle perfezioni, che vediamo sparse sopra le cose create, in quanto fono però depurate da tutte quelle imperfezioni, di cui vanno involte, e macchiate nelle creature. Il che si fa formando di tali perfezioni un concetto femplice, e puro, in cui non apparisce neo d' imperfezione : tali sono questi concetti, Iddio fanto, Iddio fapiente, Iddio giusto, Iddio buono, ec. in cui si esprimono perfezioni pure senza mescolamento d' imperfezione. Or quando noi affermiamo di Dio tali persezioni, lo conosciamo per via di affermazioni, o come altri dicono, per propositionem, perche quasi poniamo in lui quelle perfezioni, che con concetti purgari della nostra mente gli attribuiamo. Ma passiamo avanti .

possono esprimere con proprietà le divine perfezioni, quali sono in se stesse. E però posfiamo noi negare a Dio tali perfezioni, non in quanto al loro effere, ma in quanto al nostro modo di concepire; e negandole in questa guisa, dicesi che conosciamo Iddio ner via di negazioni, o come altri vogliono. per ablationem , qualiche glie le togliestimo , quando in realtà con quello modo d'intendere piuttosto glie le ingrandiamo, come vedremo in breve. E quelto appunto volle significare l' Areopagita ( Myflic. Theolog. c. 5. ) con quelle celebri parole : Rurfus dicamus ascendentes, quod neque anima est Deus, neque intellectus, neque ratio, neque intelligensia; nec dicitur, nec intelligitur, nec stat, neque movesur, nec potentiam babet, nec potentia eft, neque lumen, nec vivit, nec vita eft , nec substantia eft , nec scientia , nec veritas, neque sapientia, nec unum, nec unitur, nec Deus , neque Deitas , nec Spiritus eft , nec filiatio, nec paternitas, nec alind quid nobis, aut alicui entium cognitorum, neque quid non entium, neque quid entium eft, neque entia eam uognoscunt, ut ipfa est, neque ipfa cognoscit entra secundum quod entia funt , neque ratio ipfius est, neque nomen, neque agnatio, nes lumen , neque est universaliter ipfins positio , neque ablatio ; omnia quippe incomparabiliter , O inexcogitabiliter excedit, O nec numero, nec specie, nec genere quidquam cum eo com-municat. Dice, che Iddio non è ne intelletto, ne ragione, ne inrelligenza, ne lume. ne vita, ne fostanza, ne virtu, ne scienza, ne sapienza ec. non perche queste cose non si ritrovino in Dio; ma perchè non vi si trovano in quel modo imperfetto, con cui noi col nostro scarso intendimento le concepiamo; ma vi sono con eccesso infinitamente superiore alla nostre specie, ed alle nostre baffe idee .

82. Spiega lo stesso Areopagita questi due diversi modi di conoscere Iddio, con la parità del pittore, e dello scultore, che procedono diversamente nella formazione delle loro opere, uno per via di fottrazione, l'altro per via di accrescimento. Forma il pittore l'immagine del suo prototipo, con aggiun-gere colori a colori : forma l'istessa immagine lo scultore, con togliere al rozzo marmo molte di quelle parti, che lo compongono. Non altrimenti chi conosce Iddio per via di affermazioni, imitando il pittore, va ponendo in Dio tutte quelle pure perfezioni, che sono concepibili dalla sua mente. Chi lo conosce per via di negazioni, imitando lo scultore, tutte glie le toglie nel modo detto. Così per vie tanto diverse giungono ambedue

bedue a formare gran concetto delle divine grandezze. A dire il vero però, il modo di procedere per via di cognizioni negative è migliore : sì perche si accosta più al vero; sì perchè ci fa formare di quell'effere incomprenfibile più alta stima; sì perchè è più atto a sospendere le nostre menti in una profonda ammirazione, ed introdurle in una quiete, e soave contemplazione. Così dicono comunemente i Dottori, e specialmente S. Cipriano ( in prolog. de Cardin. Oper. ) l'infegna con le feguenti parole : Affirmasio quippe de Dei essenia in promptu haberi non poteft : neque enim definibilis eft divinitas, fed verius, finceriu/que remotio indicat, negando quid non su, quam afferendo quid sit. E il Damasceno più dissulamente ( de fide lib. 1. cap. 4. ) lo spiega. In Deo impossibile est quidnam effentia ac natura ipfa fit dicere, aptiusque est ex omnium verum sublatione, atque inficiatione operationem babere. Neque enim orum que sunt, quidquam est. Quod quidem non ita accipiendum est, quasi non sit; sed quia Juper omnia qua funt, ipfe fit, atque adco super ipsum effe. Sunt porro nonnulla, que tametsi de Deo dicantur, pracellentis tamen negationis vim babent : v. g. cum de Des verba facientes tenebrarum vocem usurpamus. non caliginem animo proponimus, fed qued luz non fit , verum lumine sublimior . Hic igitur modus Deum cognoscendi, negat omnia que de Deo dicimus, non propier imperfectionem, led quia ipfe omnia illa superiori quadam ratione antecellat .

82. Si avverta però, che queste cognizioni negative non devono consistere in una mera negazione, che altro effetto non faccia che sottrarre a Dio ogni sorte di persezione a noi nota, perchè farebbe questo una cola troppo facile, e affatto inutile; ma devono indurre un concetto astratto sì, ma pofitivo, ed eminente di quelle sistesse perfezioni, che a lui si negano, onde risulti nell'anima una grande stima di Dio. Così dopo che la persona avrà detto, che in Dio mon vi è quella bontà, quella potenza, quella sapienza, quella maestà, quella grandez-2a, di cui ella ha notizia, dovrà dire, che vi à una bontà, una potenza, una sapienza, una maeftà, una grandezza infinitamente eccedente ogni sua specie: onde formi di tali persezioni un concetto tante più alto, e su-blime, quanto più superiore a tutto il create, e ad ogni suo pensiere, il quale la metta in alta stima di Dio, e l'accenda del suo fanto amore. In questo modo le negazioni vanno congiunte con un concetto politivo di Dio, altrettanto eminente, quanto più in-

diftinto, e confuso; come appunto infegnano doversi fare i Dottori Missici, tra quali S. Bonaventura ( in traft. qui dicitur Parum bonum particula 5. ) parla così : Hec est igitur erectio per viam affirmationis, sed alia est eminentior per viam negationis : quoniam, ut dicit Dionysius, affirmationis incompatte funt; negationes vero, licet videantur nibil dicere. plus tamen dicunt .... Eft etiam supereminentis positionis inclusio, ut, cum dicitur: Deus non est quid sensibile sub supersensibile, nec imaginabile, sed super imaginabile; nec intelligibile, fed superintelligibile, nec existens boc, vel boc, fed super omne ent. Et tune veritatis afpectus fertur in mentis caliginem . G altius elevatur, G profundius egreditur pro eo quod excedit te, G omne creatum. Es bie est nobtlissimus elevationis modus. Sed tamen. ad bos ut fit perfectus, exigit aliud, ficut perfectio illuminationem, & ficut negatio affirmasionem .

84. Premesse queste dottrine, dico in pri-mo luogo, che l'una, e l'altra contemplazione, e acquisita, e infusa, alle volte si forma per via di affermazione . Nella contemplazione infusa questo succede, quando Iddio dona all'anime una luce molto straordinaria, con cui si scopre qualche sua perfezione : molto più se con la luce gliene infonde le specie, onde quella resti con istupore, e diletto filla nella vista di quel divino attributo. Nella contemplazione acquisita poi questo accade a poco a poco salendo l'anima per li gradini della confiderazione delle perfezioni create alla contemplazione delle persezioni divine, secondo la regola, che ce ne dà l'Appostolo (Rom. 1. 10.) Invisibilia ipsius a creatura mundi per ea que facta funt , intellecta conspiciuntur . E in questo ci possiamo molto ajutare : poiche riflettendo noi a quanto di bello, e'di buono riluce in questa macchina dell' Universo, possiamo depurarlo dalla scoria di tutte le imperfezioni', e attribuirlo a Dio, che n'è la prima cagione : e se in tanto ci riesce col favore di qualche luce particolare di rimirare in Dio con dolce ammirazione tutta questa bellezza, e bontà, già lo contempliamo per via di affermazione.

85. Dico in fecondo luogo, che ambedue le contemplazioni, acquisita, ed infuía, molte volte fi formano per via di negazioni. Avviene questo nella contemplazione acquifita, quando l'anima fortraendo da Dio quanto può intendere di perfetto, e di amabile, s'innalza ad un concetto di lui affatto s'i, ma fublime, con cui trascende se stessa, voglio dire trapassa le cognizioni ordinarie.

E' se questo concetto sia con luce, che fissi la mente in una dilettevole ammirazione ; già è contemplazione originata da negazioni. come ognun vede . Nella contemplazione infusa però tutto questo l'opera Dio da se , concorrendo folo l'anima, e cooperando alle divine mozioni. Egli è quello, che combina, o infonde nella di lui mente le specie della fua incomparabilità : egli è quello. che con una luce molto straordinaria le rifchiara , onde ella penetri al vivo l'inconoscibilità delle sue persezioni . E qui si sorma la vissione in caligine, e il raggio nelle senebre, per cui l'anima si unisce a Dio i-gnoto nell'ignoranza di tutte le cose : termini usati tutti dall' Areopagita . Io non mi fermo a spiegarli : perchè di questa visione caliginosa, e di queste tenebre luminose doviò pariare di proposito . Solo offervo , che le contemplazioni infuse, che si fanno con atti indistinti , e massime le più elevate, di ordinario procedono per via di negazioni , mel modo che ora ho accennato.

86. Il più volte citato San Dionisio ( de Divin. Nominib. cap. 4. ) seguitato dall' Angelico Dottore ( 2. 2. quest. 180. art. 6. ) riconosce nella contemplazione tre moti : uno circolare, l'altro retto, e l'altro obbliquo . E benche questi non sieno moti locali , di cui non sono capaci le nostre potenze razionali, ma fian foltanto moti intellettuali, o per dir meglio, fiano diversi modi, con cui le nostre potenze procedono nelle operazioni della divina contemplazione; contuttociò è necessario accennare la diversità che passa tra questi moti locali : acciocchè s' intenda la dottrina del divino Areopagita. Il moto circolare è quello, che fi fa attorno al centro, in quel modo, che i cieli si muovono attorno il centro della terra, ed è fempre uniforme , perchè per veloce che egli fia, non allontana mai dal centro, circa cui si raggira . Il moto retto è quello , che va per linea retta al fuo termine , o questo sia posto in alto, o al basso, o per traverso. Il moto obbliquo è quello, che si porta al suo termine per linea ritorta, e curva , e partecipa del retto , e del circolare: partecipa del primo, perchè va come quello da un estremo all'altro; partecipa del secondo, perchè per la sua inflessione, e curvità ha anche ello un non so che di circolare. Poflo questo, veniamo a spiegare l' analogia che ha la contemplazione con quefli tre moti nel suo modo di procedere, incominciando dal moto retto , per renderne più facile l'intelligenza

87. Il moto retto della contemplazione fi

è, quando l'anima dalla contemplazione delle creature s'innalza alla contemplazione del fuo Creatore. Confiderando e. g. l' uomo la vastità dell' Universo, si solleva a mirare con dolce supore l'Onnipotenza di quel Dio, che lo traffe dal nulla : o pure riflettendo al buon ordine di simmetria, e disposizioni delle sue parti , vi riconosce l'infinita Sapienza dell' Artefice divino , che lo formò , e vi rimane afforto. Questo modo di contemplare chiamasi moto retto , perche porta l'anima dalle cose create direttamente a Dio, come a suo centro, ed ivi le lascia in soave ripolo ; e benchè possa competere alla contemplazione infusa, è più proprio dell'acquifita , a chi fi appartiene formare molte riflessioni , e discorsi circa le creature , per falire per mezzo di esse quasi per tanti gradini direttamente alla cognizione del Cre-

88. Il moto obbliquo della contemplazione si è quando la persona si diverte dalla contemplazione delle divine perfezioni a considerare i loro effetti creati, per ritornare poi con maggior forza d'intelligenza, e di amore all'istessa contemplazione della divina bontà. Se quello da quello sguardo fisso passi a ponderare le tante opere, che da quella sono dimanate affine d' immergersi più profondamente e con la mente, e con l'affetto in quel pelago di bontà ; questo contempla in modo obbliquo, e sto per dire tortuolo, perchè dalla contemplazione di Dio discende alla considerazione delle cose create, e poi con l'intelligenza nuovamente si ritorce in Dio. Questo stesso spesso accade nellacontemplazione del nostro amabilissimo Redentore, poiche contemplando l'anima la grandezza della fua divinità, passa sovente a riflettere all' eccellenza della sua umanità sì strettamente unita alla persona divina : e poi dalla considerazione della umanità, e delle sue opere torna ad afforbirsi più altamente nella contemplazione della divinità . Questo modo obbliquo di contemplare è proprio dell' una, e dell'altra conremplazione, acquisita, ed infusa. Nella contemplazione infusa però questo ritorcimento di cognizioni da Dio agli effetti creati, e dagli effetti a Dio, lo fa Iddio stello, movendo diversamente le specie, e infondendo, o pure contemplando la sua luce nella mente del divoto contemplativo : ma nell'acquisita lo fa la persona colle proprie industrie, poiche sentendosi mancare la luce della contemplazione, fi ajuta con la confiderazione delle opere di Dio, per rimetterfi in contemplazione . Si offervi , che il retto , ed obbliquo della contemplazione in fostanza diffetiscono in questo, che il primo contempla negli essetti la prima cagione, il secondo contempla nella prima cagione i suoi esfetti.

89. Il moto circolare della contemplazione si è, quando l'anima non si allontana mai da Dio con la cognizione delle cose crea-. te, ma fi muove attorno a lui folo con un purissimo affetto, e nel suo moto uniforme prova un molto dolce, soave, gaudioso ripofo . Qui l'anima non fa alti bassi, alzandosi dalle creature a Dio, e scendendo da Dio alle creature; ma sempre sta fissa in lui col femplice (guardo, e cell' ammirazione delle fue perfezioni, e con un placidiffimo, e delizioffimo amore. Quindi il moto delle potenze in questa contemplazione dicesi circolare, perche movendosi queste coi loso atti, non si allontanano da Dio, ma con perfetta uniformità operano sempre attorno a lui . Questo moto circolare è più proprio della contemplazione infusa, massime negli alti gradi di mistica unione; in cui opera la pura intelligenza, e il puro amore fenza il mescolamento, ed il divertimento di altre cognizioni . Nella contemplazione acquistata può accadere qualche uniformità di cognizione, e di affetti circa le cose divine : ma come che la sua luce non è sì viva, ed il fuo affetto non è sì acceso, presto la mente decade da quell' altezza, e a diverte ad altre cognizioni.

# CAPO IX.

Avvertimenti pratici al Direttore sopra i due precedenti Capitoli.

Vvertimento I. Avverta il Diretto-A re, che può, e deve introdurre nella contemplazione acquisita chiungne con un fufficiente profitto, e con un lungo efercizio di meditare, se lo ravvisi bastevolmente dispo-Ro; purche cominci già a riceverne da Dio la luce necessaria. La ragione è chiara : perche sebbene una tal contemplazione, parlamdo in rigore, non è dovuta a qualunque nofira fatica, e diligenza, perchè in realtà non è debito, ma dono, come ho detto di sopra; contuttociò ha ella qualche vera dipendenza dalle nostre industrie, in quanto che Iddio la suol concedere in riguardo al profitto, che noi andiamo facendo nello studio della meditazione, e delle virtù: e però fi può anche da noi meritare, non già con merito condegno, e rigorofo, ma folo congruente. Se dunque vedrà il Direttore, che un'anima fiasi sufficientemente preparata ad una tale

contemplazione, potrà francamente concedergliene l'ulo. Ma avverta a ciò che ho detto, che per disposizione deve esfer preceduto un lungo esercizio di meditare : perchè questa è una specie di contemplazione che nasce dalla meditazione, perche l'anima col lungo uso dell' orazione discorsiva penetrando con maggiore e maggior chiarezza, e conmaggiore affetto la grandezza, ed amabilità di Dio, arriva finalmente a fissare in essa lo fguardo femplice, e soave della contemplazione . E' necessario che Iddio incominci a comunicarle una luce particolare, per cui ella rimiri-con sguardo ammirativo, ed afsettuoso quelle virtù divine , che prima andava rintracciando coi suoi discorsi. Dissi che cio è necessario, perchè essendo indebita questa luce, può Iddio assolutamente negarla; non ostante qualunque buona disposizione, come di fatto ad alcuni la nega per la fuoi fanti fini, e allora rimane la perfona inabile a qualunque contemplazione . In forma se conoscerà il Direttore, che i suoi discepoli già lungamente esercitati nella meditazione, crescano in luce, crescano in amore, e nel progresso delle loro orazioni trovino in Dio un dolce pascolo senza fatica di discorso, lo lasci loro godere; perchè così contempleranno con frutto, e senza pericolo d'alcuno inconveniente .

91. Avvertimento II. Se il Direttore dopo un diligente esame sopra l'orazione del sue penitente, rimarrà dubbiolo, le egli fia più disposto alla meditazione o alla contemplazione acquisita, lo faccia meditare, perchè in caso dubbio questa è la parte sicura: poichè la meditazione è quella che assoda la fede, estirpa i vizi, pianta la virtù, affeziona l'anima all'imitazione di Cristo, e con gli affetti sensibili, che desta verso le cose celeffi , diffacca l'appetito dall'affetto verso le cose terrene. Dice il Gaetano, ( in 2. 2. quast. 185. art. 1. ad 3.) che a molti, per volersi intrudere indispossi nella contemplazione, ne proviene un gran danno, trovan-dosi dopo molti anni di orazione alla fine impazienti, risentiti, inquieti, superbi, e vani . Notent qui alios in via Dei instruunt ad prosectum spiritualem, & diligenter effi-ciant, us prius in vita activa exercere faciant quos edecent, quam ad contemplationis fastigium suadeans : siquidem oportes prius passiones domare babitibut mansuetudinis, patientia, liberalitatis, bumilitatis Oc. & eifdem federe , quam ad contemplativam vitam ascenderes G ob defectum bujus multi non ambulantes , sed saltantes in via Dei, postquam multum temporis vita fua contemplationi dederunt, va-

cui virtutibus inveniuntur, impatientes, iracundi, superbi, si in bujusmodi sanguntur. Però si assicuri il Direttore nei casi dubbj . Intendo però, che il suo dubbio sia prudente, fondato in ragione, e che non nasca da un certo vano timore ( che pur troppo alligna in alcuni Maestri di spirito ) di contendere all' anima la contemplazione, anche quando Iddio coi suoi lumi, e mozioni interne dolcemente ve l' invita, parendo loro che questa sia una strada piena di balze, di dirupi, di precipizi. Questi timori mal fondati devono superarsi, ma non devono aversi per regola di direzione; perchè in realtà non può il Direttore ( come ho detto altrove ) togliere la contemplazione ad una perfona, a cui Iddio ne faccia la grazia, se non vuole attraversarsi a' suoi progressi spirituali, in vece di promovergli, come è tenuto .

92. Avvertimento III. Circa la contemplazione infusa avverta il Direttore, che non appartiene a lui introdurre in essa chicchessia. Questo è un gabinetto, che Iddio ha riservato a fe folo, egli folo ne tiene le chiavi, per ammertervi chi gli pare. E di questa specie di contemplazione appunto intesi parlare nell' Avvertimento II. del Capo V. dove diffi, che non fi deve da' Direttori permettere ai loro figli spirituali di usare alcun' arte, e alcuna industria, per sollevarsi, alla divina contemplazione. Già avrà compresa la ragione, chi avrà ben penetrate le dottrine esposte nei due precedenti capitoli. La contemplazione infusa non è come l'acquisita, che in qualche modo dipende dalle nostre industrie; è un' opera che Iddio vuol tutta fabbricare con le sue mani, nè altro richiede dalle sue creature, senonche vi concorrano con il loro libero confentimento. Vuole esso movere, e combinare le specie nelle loro menti; effo vuole qualche volta infondervele di nuovo; esso vuole donare una luce molto straordinaria, appartenente al dono dell' intelletto, e della sapienza, che illumini le dette specie, e infiammi la loro volontà, onde feguono atti di contemplazione sublimi. Or chi non vede, che il volersi intromettere in una tale specie di contemplazione, o il volervi introdurre altri, è un manifelto atrentato? perche è un voler tentare un' opera, che non dipende punto da noi, ma solo da Dio. Che diremmo noi, se vedessimo che un Direttore desse regole al fuo discepolo per profetare ? Non la stimeremmo noi una gran temerità? E perchè quello? Perchè il dono della profezia non dipende dalle nostre diligenze, ma dall'arbitrio di Dio, che lo dà a chi vuole. Lo flefic dite della contemplazione infula, in cui Iddio non ha voluto flar foggetto a regole, ma ha voluto le mani libere, per donardo achi gli aggrada. E qui appunto fi fonda l'arditezza de' Quiettlit, come già accennai nel Capo V. fopraccitato: Conofcono, che questa contemplazione è un mero dono di Dio, eppure danno regole per confeguirla con la sespendio di ogni atto di fantata, d'intelletto, e di volontà, quasichè a Dio vedere un'anima oziosa alla prefenza fosse un potente motivo per operare in lei straordinariamente.

93. L'officio del Direttore circa la contemplazione infusa consiste in ciò, che ora sono per dire. Si sforzi d'introdurre nei suoi penitenti tutte quelle disposizioni, che all' infusione di questo dono sono rimote. Perciò proccuri che si fondino in umiltà, che attendano di proposito alla mortificazione del corpo, e de' sensi, e sopra tutto alla negazione dell' intelletto, della volontà, e di tutto il loro interiore, che si distacchino generosamente da tutto Il creato, che siano dediti all' orazione, al ritiramento, ed alla solitudine, e cose simili. Per animarli all' esercizio di queste sode virtù, altri motivi loro non proponga, che il lustro della Cristiana persezione, che l'imitazione di Gesù Cristo, il suo gradimento, e l'amor suo, acciocche non entrino in pretensione di cose alte ; il che è sempre pericoloso . Fatto questo, non pensi ad altro; già ha fatto le par-ti sue. L'innalzarli, o no alla contemplazione straordinaria, è officio di Dio; egli farà ciò che sarà di sua maggior gloria.

94. Se poi vedrà, che Iddio incominci ad elevarli a qualche grado di detta contemplazione, suo officio allora sarà invigilare sopra la loro orazione, acciocche procedano con rettitudine, senza inganno, senza illusione, e in modo, che ritraggano tutto quel profitto, che si conviene. Se la contemplazione è veramente di quella specie, di cui ora parliamo, voglio dire infufa, infegni loro a lasciarsi giudicare dallo spirito di Dio, e di fecondarlo. Non si curino di aggiungervi alcuna cosa del loro, col veler passare avanti ad intendere più di quello che Iddio loro sa intendere. Si astengano da ogni conato, da ogni follecitudine, e da ogni premura di volontà, per piccola che fia : perche l'opere della contemplazione infusa sono sì gentili, e delicate, che ogni poca di anfia, e di follecitudine basta a turbarla, e ad impedirla. Se ne stiano nelle mani di Dio con pace, e quiete, nè altro facciano che secondare i lumi, e le mozioni interne, che lo Spirito Santo infilila loro nella mente, e nel cuore. Questo sia detto in generale. Circa i gradi poi di contemplazione in particolare, altro qui non posso di concendi dovrà regolarili con quegli avvertimenti, che darò in tutto il Trattato terzo, e quatro, in cui parlerò di proposito di tali cose.

95. I contrassegni per conoscere se la contemplazione sia infusa, sono quei tre che spiegai nel Capo II. cioè che l'anima non possa più meditare, nè abbia voglia di difirarsi sopra altri oggetti inutili, o vani, e che si trovi avanti a Dio con una certa attenzione, o per dir meglio, con un certo fguardo ammirativo, ed amorofo. Se poi si aggiungano a questi altri fegni, che esposi nei due ultimi capitoli, cioè che la persona non pensando a Dio, senta fortemente, e soavemente raccogliersi in lui, o pure stando in orazione fentafi all' improvvifo tutta internamente mutare, ed anche portare ad altri oggetti, a' cui non penfava : molto più dovrà credersi, che la contemplazione sia infusa, mentre in tali cas è manifesto, che la contemplazione non dipende da diligenza umana, ma da una molto speciale, e straordinaria infusione di grazia.

96. Avvertimento IV. Acciocche il Diretrore non inquieti fe , e non metta in agitazione i suoi Penitenti, avverta a ciò, che altre volte ho accennato, cioè, che Dio dona qualche volta alle persone che non sono persette, qualche grado di contemplazione infusa : lo dice manifestamente S. Gregorio: ( in Exechiel. Hom. 17. verf. fin. ) Non enim contemplationis gratia summis datur, & mi-nimis non datur; sel sape banc summi, sape minimi, fapius remoti, aliquando etiam conjugati percipiunt. Si ergo nullum eft fidelium officium, a quo possis gratia contemplationis excludi, quisquis cor intus bubet, itlustrari etiam lumine contemplationis potest. Ecco che il Santo Dottore ammette la grazia della divina contemplazione, non folo in quelli che fono giunti alla fommità della perfezione; ma anche in quelli che ne sono ancora da lungi, e fino negli stessi conjugati. Poiche dic' egli. che chiunque ha mente abile ad intendere, e cuore disposto ad amare, è capace dell'infusione di questo dono. Due cose però si avvertano: la prima, che agl' incipienti, e proficienti non si suol concedere questa straordinaria contemplazione nei gradi più eminenti di mistica unione, ma solo qualche grado inferiore di raccoglimento, e di quiete: la feconda, che la contemplazione fuol cangiarli in profonde tenebre, e in lunghe,

e penose aridità, e in molti altri tormenti atroci, con cui Iddio purifica le loro anime, e le dispone al ricevimento di altri gradi di più alta contemplazione. Se dunque capiti ai piedi del Direttore qualche persona non ancora assodata nella Cristiana persezione, che sia favorita da Dio di questo dono; offervi se nella sua orazione vi sieno caratteri di vero spirito, se ne risultino effetti fanti di un notabile miglioramento, e profitto. Se questo accada, non tema punto, perchè Iddio per questo mezzo vuole trarla a quella perfezione che ancora non ha Solo invigili, che non cada in qualche inganno, che non fi abusi del dono che Iddio le fa, ma se ne serva per vincere coraggiosamente fe ftessa, per estirpare i suoi mancamenti; e acquistare le sode virit . Quindi si deduca un utile conseguenza, ed è, che la contemplazione non canonizza alcuno, nè lo dichiara per Santo, mentre può ritrovarsi in persone disettose. E che neppure la mancanza di questo dono dichiara alcuno imperfetto : mentre si trovano persone molto avvantaggiate nella persezione, e ricche di gran virtà, che ne sono prive . Segno infallibile d'effere perfetto è quello , che ci dà Crifto in S. Matteo : ( c. 19. 21. ) Si vis perfe-Bus effe, vade, vende omnia que babes, da pauperibus, & veni, & sequere me. Quello & sicuramente persetto, che si distacca da tutto il creato, siegue l'orme del Redentore, ese-guisce i suoi consigli, e imita esattamente le sue virtu. Solo può dirsi, che sebbene non è la contemplazione fegno certo di gran perfezione, è però un mezzo molto potente per confeguirlo.

97. Avvetimento V. Avverta il Direttore, che molti sono i fini , che ha Iddio in fottrar la contemplazione ( o sia infusa o acquisita ) a quelle anime, a cui è solito companirla . I fini principali sono i seguenti . Primo purgare l'anima, per renderla disposta alla infusione di qualche altra più alta contemplazione ; e allora le arridità fogliono effer lunghe . Secondo , punirla per qualche suo leggiero difetto , ne è poco gaftigo ad un' anima amante vedersi priva della dolce prefenza, e degli accarezzamenti del suo diletto . Terzo far pruova della sua fedeltà, e della fua costanza, che mai meglio non si esperimenta che nella sottrazione di tali favori, mentre allora la persona serve a Dio non per la mercede di alcun diletto, ma a spese di proprie fatiche, e a costo di molti patimenti . Quarto tenere l'anima umile, e bassa. Spesso accade, che l'aura favorevole della grazia innalzi l'anima incauta a qualche compiacenza, e a qualche stima di se, non per colpa della grazia, ma del foggetto, che provando tra tali prospecità facile il viaggio della persezione, forma qualche concetto del proprio profitto, e della propria virtà . E però è necessario , che cellando il vento prospero della contemplazione , dia di tanto in tanto nelle secche a qualche penosa aridità, in cui incominciando ad esperimentare le antiche ripugnanze, e a sentire le solite difficoltà, riconosca la sua miseria, si abbassa in se stessa, e si sumili avanti a Dio. Quinto il mantenere la falute corporale. Con il lungo, e continuato efercizio di contemplare, si fa gran confumo degli spiriti vitali, il corpo si estenua, e le membra s'illanguidiscono: onde Iddio provvedendo opportunamente non folo a progreffi dello spirito, ma alla salvezza del corpo, toglie all'anima diletta la contemplazione, acciocche possa più lungamente goderla. Sesto, render la persona pronta all' opere esterne , massime di carità . La contemplazione ama la solitudine , il silenzio , il ritiro , e con le sus profonde fissazioni ritarda i sensi efterni dalle sue operazioni . Perciò volendo Iddio che il contemplativo si eserciti a pro de' prossimi , o in predicare , o in confessare, o insegnare, o in altre-funzioni proprie del suo grado, ritira la grazia della contemplazione, acciocche fia più abile, e pronto a tali opere di sua maggior gloria. Settimo, rendere più preziola, e più cara l'istessa contemplazione : siccome dopo la fatica è più gradito il riposo, dopo la fame è più saporito il cibo, dopo la sete è più dolce la bevanda : così dopo l' aridità, e le tenebre è più dolce, e più gioconda la contemplazione, e con maggior cura, e gelosia, viene custodita.

98. Avvertimento VI. Ma qualunque sia il fine , per cui Iddio fottrae all' anima la grazia della contemplazione, deve il Diretsore usare ogni diligenza, che ella priva di questo dono, non si arretri; ma segua a far viaggio verso il porto della perfezione , a cui aspira . E giacche le manca il vento prospero delle celesti comunicazioni, proccuri di andare avanti a forza di remi, voglio dire con lo sforzo delle sue diligenze, con la farica delle sue industrie, e con la generosa vittoria di ogni sua ripugnanza. E però avverta il Direttore in primo luogo, che il fuo discepolo privo di questo celeste pascolo non dia in inquietitudine, e in iscontentez-ze; il che sarebbe segno di un grande attacco ai diletti dello spirito : e molto più che non cada in diffidenze, in ifgomenti,

ed in pufillanimità , quafiche Iddio lo avefse abbandonato: poiche l'abbandonamento dell' anime non contifte nella fottrazione di tali doni , mentre suole a questi succedere un' altra grazia occulta sì, ma potente, con cui Iddio le governa, e le regge: e però rimova generofamente da se tutte quelle deboiezze, fopporti la mancanza di un tal favore con animo raffegnatisfimo, umilissimo, e pazientissimo, quanto gli sarà più possibile . Diffi con animo raff-grasiffimo : perchè ficcome folo da Dio fi dona la contemplazione, così da Dio solo si toglie : e però conviene che la persona si soggetti con piena, e perfetta conformità al fuo divino volere . Diffi con animo umiliffimo : perche deve ciascuno riputarsi indegno di simili grazie per li suoi mancamenti, e per la sua mala corrispondenza, e a vista della sua indegnirà umiliarfi profondamente, foffrirne la mancanza con pace. Delli con animo pazientissimo : perchè la contemplazione e grazia indebita, della cui fottrazione non pofsiamo giustamente querelarci ; ma dobbiamo foffrirla pazientemente, infieme con quei patimenti, e ripugnanze, con cui va femore congiunta.

99. Avvertasi, che l' anima non trovando più il folito pascolo in Dio, non lo vada a cercare tra le cteature , diffondendofi in discorsi inutili, in tagionamenti vani, e dissipandosi in ispassi, e divertimenti, da' cui foleva prima aftenerfi ; foprattutto , che non lasci le penitenze corporali, ma piurtosto discretamente le accresca , e che non si rallenti nella mortificazione delle paffioni de' fenzi, ma vada contro loro con più vigore; afficurandolo, che quando egli si porti in tal guifa fedele a Dio, tornerà a visitarlo il Signore con la grazia della contemplazione, e che quando ancora non torni per li suoi santi fini , piucche la contemplazione , le farà profittevole da di lei mancanza.

100. Avvertasi anora, che non potendo, p. anima contemplare, non se ne resti pigra, lenta, oziosa; ma faccia ciò che abbiamo detto altrove, tomi a mediare, si aiuti col discorse, e con gli affetti, come sogliono praticare quelli, a' cui non è mai stata da Dio consenta questa grazia. Se si trovera impedita nel discorso, proceda, e opera in sede oscura: se si trovera artida negli affetti, gli eserciti con la nuda volontà, e specialmente con le domande, con le umiliazioni, con le rassegnazioni, e con gli abbandonamenti in Dio, e s'accerti, che una tale orazione, quanto sarà meno gradita alei, tanto più farà accetta a Dio.

101. AV-

73

sot. Ayverta finalmente, che mancando la grazia della contemplazione, è bene che la persona si occupi in opere esteriori di ca-rità, di zelo, e di obbedienza (intendoperò, compite che abbia le sue consuete orazioni, ed esercizi di pietà, di cui deve essere in questo tempo più che mai gelosa ) e piuttosto allungarle, che diminuirle, perchè questo è un de motivi, come ho accennato di sopra, per cui Iddio non dà mai ad alcuni la grazia di contemplare, e ad altri gli la fospende, acciocchè s'impieghino di propofite in esercizi di carità. E però può in quefli casi il Direttore allargare la mano. Quefti, ed altri simili sono gli uffici, che deve esercitare un Direttore discreto sopra la contemplazione de' suoi penirenti, specialmenre fe ella sia infusa : e non già volerli introdurre con arte ( come fanno stoltamente i Quietisti ) in tali orazioni elevate, quando ancora non ne hanno ricevuta da Dio la grazia : perchè questo è un voler fare che voli chi non ha l'ale.

### CAPO X.

Si mostra, qual sia l'oggesto della Divina Contemplazione.

n cui ella fi divide, quali i modi con cui procede, passiamo a vedere quali siano gli oggetti, che ella prende di mira coi suoi puri iguardi ; giacchè circa quello punto ancora, non meno che circa gli altri, hanno preso gravissimi abbagli i falsi contemplativi. Dice il Malavalle seguito dal Molinos, che l' oggetto della perfetta contemplazione non fono l'opere di Dio, ma Dio solo; anzi vogliono, che il contemplativo debba separare con la sua mente dallo stesso Dio tutti i suoi fublimi attributi, la santità, la sapienza, la potenza, la bontà, la provvidenza, la misericordia ec., e che debba mirarlo fotto il più confulo, e generale concetto, che sia poffibile: e. g. forto quello, con cui Iddio stello si dichiarò a Mosè dicendo: Ego sum, qui sum: Io sono quello, che da me sono: perchè dicono, che l'andar dietro a tanti oggetti è un soddisfare al sensibile, che ama la verità. Cose tutte contrarie alla dottrina de' Santi, anzi alla ragione istella, come ora ; vedremo.

103. Dico dunque con l' Angelico Dottore, che l'oggetto primario della divina contemplazione è Iddio, e che l'oggetto secondario fono tutte le opere naturali, e sopran-

Diret. Mift.

naturali, che ha fatto Iddio, in quanto ci conducono alla cognizione di lui, e al di lui amore. Ecco le sue parole limpide, e chiare: ( 2. 2. quest. 180. art. 4. ) Principaliter quidem ad vitam contemplativam pertinet contemplatio divine veritatis, quia bujus modi contemplatio eft finis totius bumane vite ; unde Augustinus dicit in primo de Trinitate. quod contemplatio Dei promittitur nobis actionum omnium finis , atque eterna perfectio gaudiorum, que quidem in futura vita erit perfe-Cla, quando videbimus eum facie ad faciem , unde perfectos, & beatos faciet ; nunc autem contemplatio divine veritatis competit nobis intperfecte, videlicet per speculum in anigmate: unde op Philosophus in X. Etbic. in contemplatione optimi intelligibilis ponit ultimam felicitatem bominis . Sed quia per divinos effe-Aus in Dei contemplationem manuducimur , fecundum illud ad Romanos 1. Invisibilia Des per ea, que facta funt, intellecta conspiciuntur ; inde eft , quod etiam contemplatio divinorum effectuum fecundario ad vitam contemplativam pertinet , prout scilicet ex boc manuducitur home in Dei cognitionem. Dice dunque il Santo Dottore, che il principale oggetto della contemplazione è Dio, e ne arreca la ragione di S. Agoffino: ( de Trinit. lib. 1. c. 8. ) cioè che siccome Iddio è l' oggetto primario di quella perfetta contemplazione, che ci renderà a pieno beati nella celefte patria, così deve anche effere l'oggetto primario di quella contemplazione più bassa, che ci rende impersettamente beats nel nostro esilio. Lo stesso insegna S. Gregorie, S. Bonaventura, e generalmente parlando, in questo concordemente convengano tutti li Dottori Mistici. Ma se Iddio è il primo oggetto della contemplazione, chi non vede, che deve essere anche suo specialissimo oggetto la potenza, la sapienza, la santità, lo provvidenza, la bontà, la misericordia, e tutte le altre perfezioni di Dio; mentre in realtà altro non sono che lo stesso Dio?

101. Siegue a dire l'Angelico, che la comerciarpazione ha in fecondo luogo per oggette l'opere di Dio, in quanto quefte ci fono feorta, e guida fedele per giungere a Dio, voglio dire per conofere le grandezze di Dio, e per amarie con dolce ammirazione. E prima di lui lo diffe chiaramente l'Appo-fiolo delle genti citato dallo ffelfo Santo : (ad Rom. 1. 20. luviffolia Dri a creatura mundi per cu, que facta funt, intelletta compliciantur, fempiterna quoque ejus : nitus, O'Divinitas. Che per mezzo delle sofe create

giungiamo noi ad intendere le invisibili magnificenze di Dio, la sua Divinità, e le sue perfezioni, ed a miratle con lo squardo del-le nostre menti. Testo più chiaro contro i falsi insegnamenti de' Quietisti non si può dare. Tra queste opere divine la più illustre è senza fallo la santissima Umanità del nostro amabilissimo Redentore, di cui però presentemente non parlo, perchè voglio ragionarne in disparte, e di proposito rigettare gli errori di quelli eretici , che l'hanno temerariamente esclusa dalla divina contemplazione. Per ora dico, che tutte le creature, che ritplendono in ciclo, e che adornano la noftra terra, possono essere materia di contemplazione , o perche ci fanno intendere l'onnipotenza di quel gran Dio, che con una fola parola le traffe fuori dal nulla, o perchè col loro buon ordine, e simmetria di parti ci riducono alla mente la fomma fua lapienza, che seppe sì bene disporle; o perche con la loro bellezza ci servono di scale per innalzarci alla cognizione di quella infinita bellezza, che nel loro creatore risplen-de : o perchè ci rammentano l'immenta sapienza della fua vastissima mente , che non offante la loro moltitudine, e varierà, tutte le conosce, e le comprende : o perchè ci ricordano la provvidenza del loro supremo Signore, che le governa, e sollevandoci tutte all'intelligenza di questi, ed altri divini. attributi, fissano in essi la nostra mente con foave stupore.

105. Conferma tutto questo Cassiano : Collat. 1. cap. 15. ) dicendo, che Iddio non folo confiderato in fe fteffo è oggetto di contemplazione, ma considerato ancora nelle fue creature . Contemplatio vero Dei multifarie concipitur : nam Deus non fola incomprehensibilis illius substantia sue admiratione cogroscitur, quod samen adbue in spe promissionis absconditum est; sed etiam creaturarum suarum magnitudine, vel equitatis sue consideratione, vel quotidiane dispensationis auxilio pervidetur : quando scilicet cum Sanctis suis, que per singulas generationes egerit, mente puriffima perluftramus, tum potentiam ipfius, que universa gubernat , moderatur , & regit , cum immensisatem scientie ejus, & oculum, quem secreta cordium latere non possunt, trementi corde miramur ; cum arenam maris , undarumque numerum immensian ei cognitum pavidi cogitamus; cum pluviarum guttas, cum fæculorum boras, ac dies, cum praterita, futuraque universa obstupescentes scientie ejus affistere contemplamur . . . Sunt autem alie quoque bujusmodi contemplationes innumera, que pro qualitate vite, ac puritate cordis in noftris lenfibus orientur, quibus Deus vel videtar mundis obtutibus, vel tenesur.

106. Oggetto della divina contemplazione sono anche tutte l'opere di Dio soprannaturali: la grazia santificante, in cui spicca a maraviglia la sua immensa bontà, che per mezzo di essa ci sa partecipi della sua istessa natura, e ci dona un effere divino : le grazie attuali, in cui fa un nuovo spicco la sua bontà, mentre con esse ci previene, continuamente ci accompagna, ci desta, c' illumina, ci accende, ci corrobora, acciocche abbiamo forza a refistere ai contrasti della nostra natura ribelle, ed agli assalti de' nemici infernali: onde possiamo agevolmente confeguire il bramato fine della nostra eterna beatitudine : i Santissimi Sagramenti , in cui riluce la sua benignissima provvidenza, dandoci mezzi sì etticaci per ricuperare il prezioliffimo teforo della grazia, fe esso sia per nostra colpa smarrito, o d'accrescerlo, se esso sia pet suo savore in noi conservato: i benefici, che riceviamo ad ogni ora nell'ordine della natura, e della grazia, in cui fa un sì bei risalio il suo infinito amore. Che più? Gli stessi peccati, le nostre debolezze, la nostra bassezza, il nostro niente sono tutti materia di ogni più sublime contemplazione; mentre non vi è cosa che ci saccia meglio intendere la grandezza della divina milericordia, quanto la gran moltitudine de peccati, che Iddio tollera con tanta clemenza, e perdona con tanta facilità; nè vi è cosa che tanto ci sollevi alla cognizione di, Dio, quanto l'umile cognizione delle proprie milerie: come accadeva a S. Agostino, che con quei due pensieri, noverim me, noverim te, entrava tofto in alta contemplazione. E però seguita a dire Cassiano ( loc. supracit.) che allora noi ci innalziamo alla contemplazione, cum ineffabilem clementiam e jus consideramus, que innumera flagitia, que in fingulis quibusque momentis sub ipsius commistuntur aspectu, indefessa longanimitate sustentat; cum intuemur vocationem, qua nos, nullis præ-cedentibus meritis, gratia fue miferationis afcivit; cum denique occasiones salutis tribuit adoptundis, cum quodam admirationis intuemur excessu, quod ita nos nasci precipit, ut ab ipsi incunabulis gratia infunderetur nobis, legifque sue notitia traderetur, quod ipse adversarium in nobis vincens, pro fole bone voluntatis affensu eterna beatitudine, ac perpetuis premin munerat : cum postremo dispensationem sue incarnationis pro nostra falute suscepit , ac mirabilia Mysteriorum suorum in cunclis gentibus dilatavit .

107. Ha anche la contemplazione per og-

getto i Santi, gli Angeli, e la loro Regina, in quanto che in esti, come in opere le più nobili che siano escite dalle mani di Dio, si fa Iddio degno di ammirazione alle nostre menti , secondo il detto del Profeta Reale : Mirabilis Deus in fanclis fuis. Ne esclude el-la dai suoi purissimi sguardi i quattro novisfimi, in cui trova che ammirare, e che amare; non esclude la gloria del Paradiso, perchè l'anima nella di lei confiderazione comincia a provare un saggio di quella contemplazione perfetta, che dovrà un giorno zenderla compitamente beata ; non esclude l' inferno, ed il giudizio di Dio, in cui campeggia a maraviglia la divina giustizia, esi fa oggetto dei suoi slupori : non esclude la morte, perchè distaccandoci questa con la sua rimembranza da tutti i beni caduchi, ci porta alla contemplazione, ed all'amore del fommo bene . E per dir tutto in breve , dird con Riccardo di S. Vittore: ( de contempl, lib. 1. cap. 3. & lib. 4. cap. 22. ) che qua-lunque cosa che è materia di fede, è anche oggetto di contemplazione : perchè come dice l'Angelico , ex hoc manuducitur homo in cognitionem Dei : perche tali cose innalzano l'uomo alla cognizione di Dio; e se nel tempo stesso risplenda nella di lui mente un raggio della divina luce, lo fanno rimaner fiffo in lui con amoroso stupore. Però conclude S. Bernardo : ( in Sentent. ) che l'anime fante trovano in tutte le cose materia di contemplazione : Hi, qui foli Deo vacant considerantes quid sit Deus in mundo, quid in Angelis, quid in scipsis, quid in reprobis, contemplatur quia Deus est mundi rector, & gubernator , hominum liberator , Angelorum fapor, & decor, in feipso initium, & finis, re-proborum terror, & borror, in creaturis mirabilis, in hominibus amabilis, in Angelis defiderabilis, in feipso incomprenbensibilis, in reprobis intollerabilis. E si avverta, che tutto ciò che ho detto, compete ad ambedue le contemplazioni, acquisita, ed infusa: perchè può ciascuno servirsi dei detti oggetti per ascendere alla contemplazione, e può ancora servirsene Iddio per innalzarlo.

108. Getrati già quelli (odi fondamenti, veniamo ad atterrare le mal fondate dottrine dei Quieriffi, che accennai (ul principio del prefente Capo. Io non dico, che Iddio confiderato in un concetto universale, o pure nella fua nuda effenza, non sia oggetto di contemplazione, anche fublime. Dico folo due cose: la prima, che questo non impedice punto che debbano effere ancora oggetto dell'istessa contemplatione gli attributi, e le persezioni, che sono in Dio, auzi che so-

no lo steffo Dio , tutte le cose create , che sono fuori di lui, in quanto sono mezzi chequali a mano ci guidano a discoprirlo, secon-do la dottrina di S. Tommaso, e degli altri Santi appoggiati all' autorità irrefragabile dell' Appostolo. In secondo luogo dico, che per entrare in contemplazione con questi concetti astratti ed altri, si richiede una luce altissima, ed eminente, per cui Iddio manifefli fe fteffo all' anima in un tal concetto, e facendosele in quello vedere superiore a qualunque suo pensiere, l'assorbisca in una profonda ammirazione, ed in un dolce amore . Del resto poi, se l'anima sia priva di una tal luce, se ne rimarrà bensì nel suo concetto universale ottenebrata, ma non già con tenebre luminose d'intelligenza ( come parlano i Mistici sotto la scorta dell' Areopagita) ma folo con tenebre di desolazione, di noja, e di freddezza. Or non è ( dico io ) un delirio di mente audace, proporre ad ogni perfona che vuole far orazione, un tal modo dicontemplare, per cui si richiede una luce tanto sublime, e che però non suol da Dio concedersi , senonchè ad anime purgate, ad anime predilette, e ciò che più rilevà, ad anime difinteressate, che procedono con semplicità avanti a Dio, ne ulano questi vani artifici per unirsi a lui .

109. E' vero, che Iddio per dichiarare se stesso, una volta si espresse nella Sacra Scrittura con quel concetto altissimo: Ego fum qui fum : Io fono quello, che da me fono; ma quante volte nominosti col titolo di Onnipotente, di buono, di benigno, di misericordioso, di giusto? Quaute volte chiamass Iddio degli eserciti, Iddio d'Israelle, Iddio delle vendette, e con altri nomi più confacevoli al nostro basso intendimento? Anzi nello stesso sopraccitato testo appena ebbe Iddie detto a Mose: Sic dices filiis Ifrael : Que eft, mist me ad vos: che vedendo di estere male inteso dagl' Ifraeliti sotto un concetto sì elevato, tornò subito a dichiarar se stesso con termini più adattati alla loro capacità. ( Exod. 3. 15. ) Dixitque iterum Deus ad ad Moyfen : Hee dices filiis Ifrael : Dominus Deus patrum nostrorum, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob misit me ad vos; boc nomen mibi eft in eternum : E con questi nomi espressivi di amore, di bontà, di provvidenza, di governo, di misericordia, giudicò di affezionarsi meglio la gente, e di condurli meglio alla contemplazione di se steffo, che con quel nome le fono quello, che fono, eminente sì, ma di sua natura inestabile, e impercettibile. Quindi imparino li Quietlfti, che il modo più atto per condur l'anime alla cognizione, ed amore di Dio, e di renderle disposte alla divina contemplazione, non è metterle in concerti alti, ma l'infinuare a ciascuna considerazio-

ni adattate alla fua capacità.

110. Ma penetriamo più addentro per rintracciare l'origine di questi falli insegnamenti, che i predetti autori propongono alla gente divota. Non vogliono questi, che l'anima contemplativa consideri le grandezze di Dio nelle creature, anzi che neppure si fissi nella considerazione degli attributi, che sono in Dio, perchè suppongono che quella affolutamente fia più perfetta contemplazione, che si fa in un concetto di Dio il più aftratto, e il più elevato che sia poffibile, in cui si esprima la nuda essenza di Dio : il che è faltissimo, come ora mostrerò. Datemi un uomo, che ponderi l'effenza di Dio in fe steffa fotto quelto sublimidimo concetto: Iddio è un effere da se indipendente da ogni altro effere; ma che però nella fua ponderazione abbia poco lume, e poco fervore di carità. Datemi un altro, che confideri la bellezza di Dio in qualche sua opera, e. g. in un prato, o in un fiore, o in una stella, ma però con luce sì viva, che lo follevi, e fissi con alta ammirazione in quel bellissimo oggetto del loro autore, e lo faccia liquefare in amore . Domando , quale di quette due contemplazioni è la migliore ? quale è la più perfetta ? Chi non lo vede, che è la seconda; benchè prenda l'origine da un oggetto più basso. E perchè quefto? Perchè la maggior perfezione della contemplazione non si desume tanto dal suo modo di procedere o più precifivo, o più astratto, o più alto, quanto dalla maggior penetrazione dell'oggetto, o dalla maggior ardenza di carità . E la ragione è manifesta, atteso ciò che dicemmo della contemplazione nella di lei definizione . Dicemmo , ch' ella è un sguardo fisso ammirativo, ed amoroso di Dio: e però quella contemplazione che più partecipa di questi predicati , e che più si fissa in Dio per lo stupore, e più arde in fiamme di carità, quella è migliore, e non precifamente quella, che va per via di concetti più astratti, più consusi, e più sublimi . Concludiamo dunque, che ogni cofa che è materia di fede , è ancora oggetto di contemplazione, e che di quelle materie di fede dobbiamo noi valerci per contemplare, che in pratica più ravvivano in noi la cognizione di Dio, e ci accendono più nel di lui fanto amore .

111. Ma operando in questo modo ( ripigliano essi ) seguitiamo il sensibile, che

ama andare vagando fulla moltiplicità degli oggetti . Che male ci è ( dico io ) condiscendere al sensibile, quando questo ci porta a Dio, e ci ajuta ad unirci con lui? Già diffi, che allora è biasimevole aderire al fensibile, quando la persona lo prende per fine del suo operare, e si attacca con l' affetto: ma male alcuno non vi è, quando lo prende spogliatamente, come puro mezzo per andare a Dio, e per amarlo. Chi configlierebbe mai ad alcuno di non mangiar mai più, perche mangiando trovi diletto sen-sibile nelle vivande? Sano consiglio sarebbe il dirgli, che mangi, ma non pigli mai il diletto del palato per fine del mangiare, lo pigli folo dittaccatamente come mezzo necelfario a mantenere la vita, le forze, la fanità, con cui possa servire a Dio . Lo stesso dico nel caso nostro. lo nen nego, che il portarsi variamente con la mente ora sopra gli attributi di Dio, ora fopra le sue opere stupende di natura, e di grazia, sia cosa più conforme alla nostra natura, e al senso istefso più dilettevole, che lo starfene sempre in un concetto astratto, e confuso di Dio. Ma che per questo? Si avranno dunque a lasciare tante belle, divote, e profittevoli considerazioni, che circa Dio ci propone la santa sede, per timore di aderire al sensibile? Stolto consiglio. Insegnamento retto, sano, e santo sarà il dire, che ciascuno fi ferva di quelle ponderazioni, che lo fanno più avanzare nella cognizione, e contemplazione di Dio, e più l'infiammano dell'amor fuo, avvertendolo folo di non cercare in queste istesse considerazioni divote qualche sua sensibile soddisfazione, ma di cercare per mezzo di esfe, e di volere Iddio sclo. lo non to ciò che pretendano questi falsi contemplativi. Da una parte si mostrano sì indiscretamente nemici di ogni santa sensibilità . Dall' altra parte vorrebbero introdurre : tutti fenza scelta, ed elezione nella divina contemplazione, che è una cosa non solo per lo spirito, ma per il senso istesso la più dolce, la più foave, che possa godersi in quefla vita . lo non l' intendo .

# CAPO XI.

Si rigetta l'errore di chi esclude Gesà Cristo dalla persesta Contemplaziono; e si sa vedere, che anch' esso può essera oggesso proporzionasissimo.

112. S Embrera superfluo il presente capitolo, potendo bastare ciò che abbiamo diauzi detto, per render manissito che

tra gli oggetti della perfetta contemplazione, non ha certamente l'ultimo luogo l'Umanità santissima del nostro Redentore. Contuttociò perchè vi fono state in diversi tempi persone audaci, che hanno avuto animo di opporsi ad una tal verità, e sorse non ne mancano a giorni nostri ancora ; è necessa-rio che noi la mertiamo in chiaro, e la stabiliamo con particolari ragioni, e autorità : I primi ad escludere dalla contemplazione il nostro amabilissimo Redentore, furono i Beguardi, e i Beguini, che ebbero ardire di afferire, che farebbero decaduti dall'altezza della loro contemplazione, se avvessero degnata d'un pensiere passeggiere l' Umanità di Gesù Cristo, o nascosta sotto gli accidenti Eucaristici, o esposta al furore de' carnefici in tempo della sua dolorossima Passione ( Clem. V. in Conc. Vienn. error. 8. ) Afferentes quod effet imperfectionis ziuldem . li a puvitate, & altitudine fue contemplationis tansum descenderent, quod circa Myfterium, seu Sacramentum Eucharistie, aut circa Passionem Humanitatis Christi aliqua cogitarent. E giunfero a tanta arroganza, che ricusavano piegare il ginocchio a terra mentre da' Sacerdo-. ti alzavasi sull'altare l'Offia sacra, quasi che la loro contemplazione gli avesse constituiti superiori agli Angeli del Cielo, i quali pure hanno debito di adorarla ( ad Hebr. 1. 6. ) Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terre, dicit : Es adorent cum omnes Angeli Dei . Dopo questi forsero nella Spagna gl' Illuminati, o per dir meglio, gli ottenebrati dalla caligine di molti errori, i quali vaghi di promovere una certa loro stolta contemplazione, davano l'empio insegnamento, che niuno orando discorra, o mediri neppure la Passione di Gesti Cristo, e molto meno fisti il pensiero nella sua fantissima Umanità ( in corum damn. apud Salelles 1. 3. Fribu. fid. reg. 325. ) Ne in Jesu Christi quidem Paffione, multo minus in fancha Humanitatis cognitione immoretur. Finalmente il Molinos per brama anch' effo di flabilire una fua ideale, e vana contemplazione, priò nello stesso scoplio: perche proibendo ogni amore all' Umanità di Gesu Cristo, alla sua Madre, ed a' suoi Santi, venne a vietare ogni divota confiderazione. Nec debent elicere aclus amoris erga Beatam Virginem , Sanflot, & Humanitatem Christi; quia cum ista fensibilia sins objectia, talis est amor erga illa. E di nuovo: Nulla creatura, nec Beata Vir-go, nec Sancti sedere debent in nostro corde: quia folus Deus vule illud occupare, & puffidere ( Innoc. XI. in damnat. ejus errorum errere 35. @ 36. )

112. Santa Terefa incorfe una volta . fenza alcuna malizia però, in quello inganno; e benche il fuo errore fosse innocente, pur non lasciò di piangerlo a lagrime inconsolabili . Concioffiacofache avendo letto , come ella stessa racconta, in alcuni libri di orazione, che per giungere alla perfetta con-templazione era necessario allontanare la mente da ogni immagine corporea, ed an-che dalla fagrofanta immagine dell' Umanità di Cristo, lo credette un saggio insegna-mento, e per breve tempo lo praticò. Ma poi avvedutali del suo sbaglio, tornò a stama parsi nella mente, e nel cuore quella divi-na immagine, e si ssorzò di rendere avvertiti quanti potè in voce ( come ella attefla-) ed in iscritto ( come noi vediamo nelle sue opere ) a non aspirare per vie sì florte, ed ingannevoli alla divina contemplazione. E quello appunto fu il fine, per cui permife in lei Iddio un tale inganno. Dice dunque la Santa così nel libro della fua vita ( cap. 22. ) O Signore dell' anima mia, e ben mio Gesu Crocififfo, non mi ricordo mai di questa opinione che senni , che non ne senta pena, e non mi paja di aver fatto un gran tradimento, benche per ignoranza . Era io stata tutto il tempo della mia visa tanto divota di Crifto, e poi verso il fine, ciod poco prima che il Signore mi facelle quelle grazie di ratti, e di vistoni, mi lasciai ingannare . Ma durd poco lo stare in questa opinione, nen potendo ia non ritornare al mio falito costume di confularmi con questo Signore, massime quando mi comunicava. Avrei io voluto tenere sempre innanzi gli occhi il suo ritratto, giacche non poteva tenerlo [colpito nell' anima mia', come avrei voluto . E' poffibile , Signore, che mi venisse in pensiere, e vi stelli per un' ora, che voi doveste impedire il mio maggior bene? Donde vennero a me tutti i beni, se non da voi ? Non voglio pensare, che in questo abbia avuto colpa , perchè mi viene troppo da piangere. Gertamente fu ignoranza, e così voleste voi per vostra bould porvi rimedio, e con darmi chi mi cavaffe da questo errore, e dopo con fare, che io vi ve-dessi tante volte, come appresso dirò, acciocobò più chiaramente riconoscessi quanto granac fosse detto errore, e che lo dicessi a molte persone, come bo fatto, e perchè lo scrivessi ora qui .

114. Ma acciocche si veda l'insuffistenza.

114. Ma acciochè fi veda l' infuffifenza: di queflo errore giufnamente riprovato da Sommi Pontefici, e da' Sacri Tribunali, ci convien rintracciara le ragioni, per cui Gent Criflo può effere, e di fatto è all' anime divote vero, o proprio oggetto di perfetta contemplazione: dico per ranto così. E' cer-

to, che Gesu Crifto in virtu dell' unione ipostatica tra il Verbo Divino, e l'Umanità, è tanto Dio per verità, quanto era Dio lo stesso Verbo, prima che si congiungesse all' Umanità con sì stretta unione. Dunque! fe il Verbo Eterno è oggetto proprissimo di soprannaturale contemplazione ( cola che nessuno mai ha rivocato in dubbio ) bisogna dire , che lo fia ancora Gesu Crifto . Dunque non è solamente oggetto della nostra contemplazione Iddio nudo nudo, come dicono i Quietisti ; ma anche Iddio vestito di carne, e ricoperto delle nostre spoglie mortali. Quello è indubitato, e solo dovrebbe bastarci, acciocche stessimo sempre immersi con la mente, e col cuore nella considerazione del nostro divinissimo Redentore.

115. Se poi vogliamo considerare in Gesù Cristo la sola sua santissima Umanità, dico, che questa dopo Dio può essere, e deve essere il primo oggetto della nostra contemplazione. S. Tommaso nel luogo sopraccitato insegna, che tutte le cose create, in quanto ci conducono a Dio, possono essere oggetto fecondario della divina contemplazione . In un altro luogo poi discende al particolare, e parlando dell' Umanità di Cristo afferma, che questa principalmente ha per officio di condurci alla cognizione, ed amore di Dio: d' onde siegue, che a questa divina Uma-nità in primo luogo si debbe dopo Dio l'esfere oggetto delle nostre contemplazioni . Ecco le sue parole ( 2- 2, quest. 80, art. 3. ad 2. ) Dicendum , quod ea que funt Divinitatis, funt fecundum fe maxime excitantia dile-Slionem, & per consequens devotionem, quia Deus est super omnia diligendus. Sed ex debilitate mentis bumane eft , quod ficut indiget manuductione ad cognitionem divinorum, ita ad dilectionem per aliqua sensibilia nobis nota, inter que pracipuum est bumanitatis Chrifti, secundum quod in Prefatione dicitur: Ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per bunc in invisibilium amorem rapiamur. Et ideo ea que pertinent ad Christi humanitatem , per modum cujusdam manuductionis muxime devotionem caufant . E fi avverta , che in tutto questo articolo parla il Santo Dottore di quella cognizione, amore, e divozione delle cole divine, che nasce dalla soprannaturale, contemplazione, il che è appunto quello, che fa al nostro proposito.

116. Che poi all' Umanità fantifima del Redentore fi appartenga principalmente, come fua specialifima proprietà, condurci alla cognizione di Dio, e unirci a lai, è tanto certo, quanto è certo ch' egli non può fallire nelle sue parole, aveadocelo detto

di propria bocca (Joan. 14. 6. ) Ega fune via, & veritas, & vita. lo, dice Crifto, fono la strada con la mia Umanità, per cui si giunge alla cognizione, ed amore della Divinità; così spiega S. Tommaso (in c. 14. Jean. lett. 2 .. ) Via quidem secundum bumanitatem , terminus secundum divinitatem . Cost. interpreta S. Agostino con termini anche più confacevoli al nostro proposito ( Serm. 55. de verbis Domini ) Affumendo hominem fa-Eus est via . Ambula per bominem , pervenis ad Deum: per iffum vadis, & ad ipfum vadis. Noli quærere, qua ad illum pervenius, nist per spsum . . . Melius est in via claudicare, quam preter viam fortiter ambulare. L' Umanità di Cristo è la strada, dice il Santo, la sua Divinità è il termine. Cammina sempre con le tue considerazioni per questa strada sicura, senza cercare altre vie, se vuoi giungere a riposare nel suo termine con perfetra contemplazione. E qui si osservino quelle parole, che il Santo quali prefago degli errori che dovevano inforgere nei tempi avvenire, pone sul fine : Melius est in via claudicare, quam preter viam fortiter am-bulare. Meglio è, dice, camminare a passo lento, e quasi zoppicando per la retta, e buona strada, qual è la memoria della sacratissima Umanità, che correre a passi di gigante per istrade floste , ed illegittime , quali fono certi modi di contemplare artificiosi, che taluni inventano: perchè chi cammina, benche zoppicando, per la buona firada, arriva benche tardi al termine del suo cammino; ma non vi giunge mai chi se ne va suori di strada. E a questo volle alludere S. Terefa ( in vit. c. 22. ) allorche renduta cauta del suo inganno, disse, che noi a bello studio, e con diligenza ci avvezziame a non proccurare con sutte le noftre forze di portare sempre presente ( e piacesse a Dio che folle sempre ) questa sacratissima Umanità: questo dico, che non mi par bene, e che sia un camminar l' anima al vento, all' aria, come si suol dire: imperocche pare che non abbia appoggio, per molto che le paja di andare piena di Dio. Molto bene si accordano i detti di questa gran Maestra di spitito (Castel, int. Mans. 6. cap. 7. vers. fin. ) con li detti del foppraccitato Santo Dottore : perchè camminar fuori di strada, e camminar all' aria, al vento, fono finonimi, ma finonimi infausti, che competono sempre a chi senza la scorta sicura di questa sacrofanta Umanità aspira alla divina contemplazione: anzi confessa di se la Santa, che in quel tempo, in cui per salire a sublime contemplazione allontanossi alquanto da Cristo con

grada della divina contemplazione. 117. Non contento il Redentore di averci fignificata fotto l' allegoria della firada la necessità, che abbiamo tutti della sua Unitanità , per falire alla cognizione , ed amore della Divinità, torna ad infinnarci lo fleffo fotto l' allegoria della porta ( Joan. 10. 9. ) Ego sum oftium: per me si quis introieris; salvabitur, & ingredietur, & egriedietur, & pascua invenier . In questa porta, per cui s'entra, e si esce, e si gode il pascolo di celesti delizie, riconosce l'Angelico ( in cap. 14. Joan. left. 2. ) l' Umanità di Gesti Crifto, attorno a cui ci conviene stare sempre picchiando coi nostri pensieri , e coi nostri affeiti, per entrare nei segreti gabinetti della divina contemplazione, e per gustarvi il dolce cibo delle spirituali consolazioni. Offi-cium enim ostii est, ut per ipsum quis ad domus interiora ingrediatur ; & boc Chrifto convenis: nam per eum oportes quemlibet ad Dei fecreta intrate: Hec porta Domini, stilices Christia, & justi intrabant in eam. (Pfal, 117. 20.) Siccome, dice egli, non si può senonche per la porta entrare nelle parti interiori della casa, così non si può entrare negli arcani della Divinità ( che sono appunto l'oggetto della contemplazione più eminente ) senonche per mezzo dell' umani-tà di Cristo, che n'è la porta: Ego sum ossium. Quindi deduce S. Bonaventura (in stim. amor. par. 2. cap. 3.) che chisinque entra in contemplazione , fenza passare per questa porta sacrosanta, debba riputarsi un ladro, mentre non vi entra in modo legittimo , ma furtivamente : Quicumque ad consemplationis quietem , & dulcedinem , nist per Christi lateris ostium volueris introire , furem fe reputet , & latronem . Ottima espreffione , ne già iperbolica, ma propria: perche ficcome il ladro entra bensì nell' altrui cafa . non però vi si ferma, ma è costretto presto ad uscire : così chi abbandonata la porta ordinaria della contemplazione, che è la san-

tissima Umanità, si fabbrica nuove porte di

concerti aftratti, precifivi, alti, e confuli, può ester ( quantunque non me lo persua da ) ch' entri in contemplazione; ma presto ne decaderà, perchè non vi entrò legittimamente. E questo appunto volle significate S. Teresa ( in vit. esc. 22.) allorchè ammaeritata dal proprio basglio disse così: Tesse, in per me, che quando P anima se qualicato sono di carno suo per ajurassi in questa orazione di unione, sobbane subiro pare che giovi, mondimeno come cosa non sondate; somme de ma presto a ricultere.

178. Più specie però mi fa l'altra spie-gazione; che da S. Tommaso ( 2004). 8 artie. 20.) diceidoy' che la sua santifima Umanità non solo è portà di contemplazione alle menti di not mortali, ma alle menti ancora del comprensori nella patria beata. Illud ad quod Sancti primo attendunt, est ipse Deus, & eum habent medium cujustibet coghitionis, & regulam cujuslibet operationis? Christi , quam e jus bumanitatem , In utraque tamen contemplanda delectationem inveniunt ? unde dicitur ( Joan. 10. 9. ) Ingredientur feilicet Beati , ad contemplandam Divinitatem Christi, & egredientur ad contemplationem ejus humanitatis, & utrobique paftua invenient , ideft detectationem . Dice il Santo che i Beati nel Cielo hanno per prime oggetto della loro eccelsa contemplazione la Divinità del Redentore, e per secondo oggetto ne hanno la sua divinissima Umanità, e che rivolgendo lo fguardo delle loro menti ora all' uno, ora all' altro, trovano in ambedue gaudio, e diletto. Dove sono ora quei Quetisti, che rivolte le spalle a Gesti Crifto, come ad oggetto troppo basso delle loro contemplazioni, vanno in cerca di Dio puro puro, nudo nudo ? Che dicono a queite dottrine? Dunque l' aquile del Paradifo. avvezze a mirare con occhio intrepido la faccia del Sol divino , non isdegneranno fisfare i loro limpidissimi sguardi nell' Umanità del Redentore, e di compiacorsi, e dilettarsi in essa come in proprio oggetto: e noi talpe cieche di questa terra, immerse nel fango dei propri corpi , ricuferemo di averlo per oggetto delle nostre contemplazioui , quaficche le contemplazioni di questo esilio infelice avessero ad esfere di rango più nobile delle contemplazioni di quella celefte patria? O temerità, e ardire intollerabile!

110, Ma mi dicano un poco questi gran contemplativi, cosa manca all' Umanità di Gesù Cristo, per cui non possa essere oggetto della loro contemplazione? Forse non è capace di risvegliare nelle loro ment

quel

quell' ammirazione, che è tanto propria degli atti contemplativi ? Ma come ? Se non vi è in questo mondo cosa più atta a rendere i nostri intelletti attoniti per lo stupore, quanto un Dio umanato, un Dio umiliato. un Dio piagato , un Die sprezzato , un Dio morto tra mille ffrazi, perche questo è un oggetto, che più di ogni altro ci fa intendere l' immensa bontà , l'infinita misericordia, e l'eccessivo amore del nostro Dio? Lo diffe chiaramente San Leone ( Serm, 11 de Paff. ) Quid inter omnia opera Dei, in quibus humane admirationis fatigatur intentie, ita contemplationem mentis noftre & oblectat , & Superat, sicus Passio Salvatoris? Forse non e capace l'Umanità del Redentore di accomdere nei loro cuori quelle fiamme di amore, che sempre ardono tra i flupori della contemplazione? Ma eterno Iddio! Qual cofa mai vi è più idonea ad infiammare di un fanto amore, che la vita, la passione, la morte di un Dio umanato? Poiche s'egli è vero, com'è verissimo, che l'altrui amore è calamita de' nostri cuori , che potentemente. li provoca ad un reciproco affetto; come potremo fare a meno di non amare il nostro Dio, se lo comtempleremo ricoperto di car-. ne mortale per nostro amore, lacero sotto i, flagelli per nostro amore, per nostro amore trafitto fotto le fpine, per noffro amore efangue sopra un infame patibolo ? Certamente che non ne poteva fare di meno S. Ignazio Martire, che a vista del suo Signore Crocifisso fentiva liquesarsi in amore, come egli stello confessa in una lettera ai Romani : Amor meus Crucifixus oft . . . . Credite mibi, quia Jesum diliga, quoniam & ipse dilexis me, & se ipsum tradidis pro me. 120. Il Padre Luigi da Ponte ( in Cant.

lib. 10. efort. 10. \$. 2. ) fu quelle parole della Cantica : Lampades ejus , lampades ignis , atque flammarum, iuduce opportunamente lo Sposo divino a parlare con l'anima diletta, e a dimostrarle, che tutti i misteri delle sua vita, e della sua passione son lampade di suoco, e fiamme di amore, che egli vibra verso i nostri cuori, per accenderli, e trasformarli nel suo santo amore. Se egli nasce nella stalla di Bettelemme, getta fiamme di amore da quelle ruvide paglie, sopra cui giace; fe egli è circonciso nella sua infanzia; se perseguitato sugge in Egitto; se nascosto dimora nella sua casa, gitta fiamme di amore in chi lo mira o infanguinato, o cercato a morte, o vilipefo, o negletto in vil bottega . Se scorre le Città di Palestina con la fua predicazione, folgora per ogni parte con la luce delle sue celesti dottrine, e sparge per tutto fiamme di amore : le fue ferite, le fue piaghe, le sue pene, i suoi obbrobri, le sue lividure, il suo sangue, e la sua dolorissima morte sono tutte fiamme di amore, abili a destare in chiunque divotamente le consideri incendi di carità: Lampades ejus, lampades ignis, atque flammarum. Dunque io torno a dire , cofa manca all' Umanità di Cristo , per cui non possa effere a questi ritrosi contemplativi oggetto di ammirazione, di amore, di perfetta contemplazione? Onde postala in disparte , debbano Rarfene sempre fiffi nell' essenza nuda di Dio, più che non fanno i comprensori beati, che pure si degnano di vagheggiarla coi propri fguardi. Lo dirò io divozione verso il Redentore : perche se avesfero Crifto nel cuore , l' averebbero anche presente alla mente, essendo cosa troppo conforme alla nostra natura, volar colà col pensiere, dove si porta coi suoi affetti il cuore.

121. A queste aggiungo due altre ragioni prese da S. Teresa (in vit. c. 22.) con cui mostra la Santa, che non folo l' Umanità, fantissima del Redentore è oggetto di vera contemplazione, ma è tale, che senza di ella mai l'anima non vi giungerà, o almeno non vi farà alcun progresso. La prima ragione si è ( dic' ella ) che vi cammina una cer-, ta poca umiltà tanto dissimulata, e nascosta che non si fente . Ma noi possiamo dire nel caso nostro senza scrupulo, che vi cammina una vera superbia. Perche se il solo pretendere la divina contemplazione, che è mero dono, come fanno i Quietisti , che per averla vi adoperano tante arti vane, improprie, ed erronee, non può scusarsi da manifesta superbia; che sarà il proccurarla, con iscancellare a bella posta dalla mente ogni memoria del nostro dolcissimo Redentore ? Cosa che sa errore solo a pensarci. Ma se dall' altra parte non vi è cosa che più si opponga all' insussone della contemplazione, quanto la superbia, anzi ogni suo neo, converrà dire, che per quell' istessa via si ritardino questi l' acquisto della contemplazione . per cui si ssorzano di ottenerla. Seguita la Santa ad esporre la seconda ragione . Tornando dunque al secondo punto, non siamo noi Angeli, ma abbiamo corpo. Il voler farci An-. geli, stando in terra ( e tanto nella terra, come io vi stava ) è sciocchezza prande ; anzi per ordinario il pensiero ha necessità di appoggio. Parla da quella che è. Bilogna perluaderfelo : non fiamo Angeli , ne possiamo sempre operare con la pura intelligenza. Questo può accadere alcune volte in qualche elevazione di mente; ma farà affai di rado. Siamo uomini composti di corpo, che per operare gli atti nostri, benche siano spirituali, e fiano circa gli oggetti divini, abbiamo bi. fogno del concorso della fantasia, e però dipendiamo da questa potenza materiale, che ha per oggetto suo proprio le cose corporali . e sensibili . Quindi siegue . che se noi vogliamo cancellare dalla niemoria l'immagini di tutte le cose corporee anche dall' Umanità fantiffima, e ffarcene fempre nell'orazione così, non troverà dove fermarsi il penfiere, rimarrà fenz' appoggio la nostra mente, e saremo costretti ad andarcene in aria fyolazzando a guifa di uccelli, come faviamente dice la Santa. Ne questo, come ognun vede, può in modo alcuno conferire ai progress della contemplazione. Perciò dice bene S. Tommaso nel testo sopraccitato, che est debilitate mentis bumane, e per l'imperse-zione della nostra mente dipendente da fantafmi nel suo operare, ci conviene stare appoggiati all' Umanità di Cristo, per innalzarci alla contemplazione : perchè mentre questa tiene dolcemente occupate la fantalia con la fua immagine, leva nel tempo stesso lo spirito con l'intelligenza a Dio, e lo pone in foave contemplazione.

122. Confermo gl' infegnamenti della Santa, anzi tutto l'affunto del presente capitolo, con una dottrina molto opportuna presa dall' Angelico Dottore. Dice egli, che le menti umane, prima della venuta di Crifto erano deboli, ed impotenti a sostener quella luce, con cui la Divinità ci si palesa. Per-ciò il Verbo eterno si ricoprì con la nuvela della nostra carne mortale, perche attemperando in questo modo la vivacità della sua divina luce, si sarebbe renduto e visibile, e godibile, e contemplabile alle nostre menti. La similitudine è presa dal nostro Sole materiale, che non può mirarfi dalle nostre deboli pupille, mentre folgora ignudo tra i suoi splendori ; ma può vedersi, e godersi, se sia coperto da qualche tenue nuvoletta. Su quelle parole di S. Giovanni, & vidimus gloviam ejus, parla San Tommaso così (in Toan, cap. 1. left. 8. ) Ante Incarnationem Verbi mentes bumane erant invalide ad videndam in feipfa lucem divinam, que illuminat omnem sationalem naturam: O ideo ut a nobis fe texit. Tanto è vero, che la santissima Umanità di Ge u Cristo non solo è con tutta proprietà oggetto di contemplazione, ma di più è tale, che senza di essa ( parlando di legge ordinaria ) non si può salire alla contemplazione più alta, che è della Divini-Diret. Mift.

tà in fe stella. Vada ora chi vuole a spargere tra la gente semplice, che Gesù Critico
è d' impedimento alla contemplazione, che
da queste sisse contra contemplazione, che
da queste sisse contra c

#### CAPO XII.

Si risponde all' obbiezioni di quelli, che escludono l'Umanità di Griù Cristo dalla divina Contemplazione.

5 Ebbene le autorità, e le ragioni adnità del Redentore siano si potenti, che non pare che vi possa essere intelletto ragione-vole, e Cristiano, il quale non debba darsi loro per vinto; contuttociò stimo necessario rispondere a varie difficoltà, che da alcuni fogliono addursi in contrario, per disgombrare dalla mente del divoro lettore ogni ombra di fospetto, che vi poresse insorgere. Oppongono alcuni quelle parole di Cristo (Joan. 16. 7. ) Expedis vobis ut ego vadam: si enim non abiero, Paraclicus non venies ad vos. Diffe il Redentore agli Appostoli, che era ad effi espediente che si allontanasse dalla loro presenza: altrimenti non sarebbe difceso sopra di essi lo Spirito Santo ad illustrare le loro menti, e ad accendere i loro cuori in fiamme di carità. Dunque, inferifcono questi, per salire alla contemplazione della Divinità, è necessario allontanarsi dalla piesenza di Cristo, e cancellare dalla memoria la di lui immagine. Rispondo, che gli Appostoli rapiti dalla dolce presenza, e tratto amabile del Redentore, con cui dimeflicamente trattavano, eransi attaccati alla di lui fantissima Umanità con un amore molto imperfetto: e però era necessario che Cri-flo si partisse da loro, acciocche deponessero quell'attacco disettoso, e incominciassero a conofcerlo, e ad amarlo a lume di pura fede; e quindi fossero più disposti al ricevimento di quello Spirito divino, che doveva accendere i loro cuori. In questo luogo rifletre saggiamente S. Teresa, che Gesti Crifto non diffe l'ifteffe parole alla sua Santifma Madre, perche sebbene l'amava ella più

che tutti Apostoli insieme, l'amava però diflaccatamente, l'amava con tutta perfezione, regolando il suo amore non con la vista, ma con la fede: e però non poteva la di lui prefenza efferle d'impedimento alla discesa dello Spirito confolatore ( Caft. int. man. 6. c. 8. ) Allegano , dice la Santa , quello che egli diffe ai suoi discepoli, che conveniva che egli si partisse. le non lo posso soffrire. Asse-curatevi, che non lo disse alla sua benedetta Madre, perchè flava ferme nella fede, e fapeva che era Iddio, ed nomo; e quantunque l' amasse più di loro, era perd con tanta perfezione, che anzi l'era di ajuto. Ma da cid che si deduce a favore dei Quietisti, o di altri indiscreti contemplatori? Niente affarto. perchè occupando noi in tempo di orazione il pensiere nell'Umanità di Cristo, non to rimiriamo cogli occhi, come gli Appostoli, ma lo contempliamo oscuramente in fede. E però siamo lungi da quegli inconvenienti, in cui quelli incautamente incorfero trattando con il Redentore. Al più si può da questo inferire, che quelle persone, che ricevono visioni corporali, o immaginarie di Gesu Cristo, stiano caute di non attaccarsi a quella dolcezza sensibile, che risulta da tali vifle, acciocche non contraggano per loro colpa ( come accadde agli Appofloli ) qualche offacolo ai progressi della loro contemplazione. E però è buon configlio per tali perfone, che ricevute le predette visioni, se ne spoglino, e seguano a trattare con Gesù Crifto in fede, come infegneremo a fuo luogo .

124. Secondo. Oppongono quelle parole del Redentore ( Joan. 20. 19. ) Beati qui beatt quelli, che lo videro . Dunque può conferire ad ottenere quella beatitudine, che reca seco la conrempsazione, rivolgere lo sguardo dalla di lui umanità . Rifpondo, che quefo tello conferma a maraviglia la dottrina, che abbiamo data nel precedente numero. Riprese Cristo S. Tommaso Appostolo, perche mancando di fede, bramò vederlo : e diffe, alludendo a noi, che quelli farebbero beati, che non curandoli di mirarlo cogli occhi, farebbero contenti di crederlo, e di contemplarlo a lume di fede. La cognizione dunque, che nasce dalla sede di Cristo, è quella che ci ha da rendere beati. E perche la beatitudine in questa vita, secondo S. Agoflino, e S. Tommaso altre volte citati, confifte nella contemplazione, e nell'altra vita nella visione beata; altro modo non vi è per effere beato nella presente vita, che cammimare in fede, alla presenza del nostro ama-

bilissimo Redentore. Ed in fatti se fu S. Tommaso degno di biasimo, allorche volle prima vedere che credere; fu poi altrettanto degno di lode, allorchè credendo ciò, che non poteva vedere ( voglio dire la divinità di Gesti Crifto ) esercitò la vera fede . ( Joan. 20. 28. Respondit Thomas , & dixit ei : Dominus meus, & Deus meus. Così spiega S. Gregorio ( bomil. 26. ) Sed aliud vidit , aliud credidit. A mortali quippe bomine divinitas videri non posuit . Hominem ergo vidit , & Deum confessus est dicens : Dominus meus, O Deus meus . Videndo ergo credidit , qui confiderando verum bominem, bunc Deum, quem videre non poterat, exclamavit. Sicche altro alla fine non si deduce da quelle parole, Beati qui non viderunt , & crediderunt , che una grande commendazione della fede verfo il Redentore, come mezzo potentissimo per arrivare alla beatitudine della divina contemplazione; il che è appunto quello ch' io

125. Terzo. Oppongono quelle parole di Crifto : Ego sum via , veritas , & vita : . riflettendo sopra di esse, dicono così. L'Umanità di Cristo è la via per andare a Dio: Iddio è il termine, a cui per mezzo di essa si giunge : dunque chi è arrivato già a possedere Iddio per mezzo della contemplazione, non deve tornare alle considerazioni dell'Umanità; perchè niuno che è arrivato al termine del fuo pellegrinaggio, torna a mettersi in istrada per giungere al termine, a cui di già è giunto, ancorche per altro fosse la strada lastricata di porfido, o di ognit altro più fino marmo. Quanto questa obbiezione ha più di apparenza, tanto è pià vuota di fostanza. Dico in primo luogo, che niuno giammai in questa vita mortale è giunto al suo termine : perche dice l'Appo-Itolo ( 2. ad Corint. 5. 6. ) che tutti, finchè siamo uniti a questo corpo frale, siamo pellegrini : Dum fumus in boc corpore, peregrinamur a Domino : per fidem enim ambulamut, O non per speciem. Al più si pud dire, che alcuni per niezzo della contemplazione, che porta feco una cognizione di Dio più viva, ed un amore più fervido degli altri, si accostino al loro termine. Dunque, inferisco io, se mentre fiamo esuli, e pellegrini in questa valle di lagrime, siamo tutti lungi dal termine del nostro viaggio, a tutti ci conviene inceffantemente camminare per la via della santissima Umanità, come appunto conclude l' Angelico ( Quodi. 8. art. 20. ) Nondum sumus Deo perfecte conjun-Si, fed oportet ad Deum per Chriftum accedere. Dico in secondo luogo, che l' Umanie

di Crifto & via , e la Divinità è tetmine, ma però è un termine sostanzialmente congiunto con quella via : e però non è possibile nella presente vita arrivare al termine, abbandonando una tal vita. Sant' Agostino ( Homil. 44. ) su questo proposito, parla così : Qua vis ire? Ego sum via. Quo vis ire? Ego sum veritas. Ubi vis manere? Ego sum vita. Ecco che nello stesso divino Supposto riconosce il Santo la via per cui passare, e il termine in cui posarsi; e altrove coll'iftella chiarezza ( Idem tract. 69. in Joan. ) O nos quo imus , nisi ad ipsum? Et qua imus wifi per ipfum? E di concerto con questo Santo Dottore, dice lo stesso S. Bernardo ( Serm. in Can. Dem. ) parlando del Reden-sore : Via, per quam est eundum : veritas, per quam est veniendum : vita, in qua est permamendum. E qui io rivolto la parità contro chi l'ha proposta, e dico così. Se su questa postra terra fangosa si potesse formare una frada intrinsecamente unita col termine . a cui conduce, chi non vede, che qualunque paffaggiero giunto al termine di una tal firada, fi troverebbe ancor dentro l'ifteffa ftrada? Or questa strada sì prodigiosa, che non è possi-bile a rinvenirsi in terra, si trova nel Cielo, e nel Sacramento del Santissima Eucaristia , dove Gesù Cristo, essendo Uomo e Dio, è via, ed insieme è termine di questo nostro infelice pellegrinaggio. E però bisogna ripofare in lui con la quiete della contemplazione, e cercare sempre per mezzo suo questo dolce ripofo in lui. In terzo luogo, domando a questi contemplatori : giunti che sieno al loro termine con la contemplazione, fono forse sicuri di averci a stare sempre? No certamente, perche la contemplazione suol' effer breve. Dunque hanno sempre bisogno di rimettersi in via, voglio dire di toruare alla considerazione della Santissima Umanità .

126. S'industriano alcuni di ottenere il loro intento con una similirudine lusinghiera, abile a far travedere gl'incauti. La simili-tudine è d'un uomo semplice, che chiamato per sublime savore dal Re nella sua Reggia, in cambio di fiffare gli occhi nella persona del Re medesimo, sosse tutto intento a mirare il manto, di cui è vestito, o lo scettro, la corona, e la collana di cui va adorno. E applicando la fimilitudine, dicono, che così fa chi potendo fiffare lo fguardo della contemplazione nell'essenza nuda di Dio, va contemplando la fua umanità, che è appunto il manto, di cui Iddio a coprì prendendo carne mortale. La fallacia di questa similitudine non è diversa da quella, che dinanzi discoprimmo nella parità della strada.

La porpora, il manto, lo scettro, la corona, la collana, e gli altri abbigliamenti reali sono tutte cose estrinseche alla persona del Re ; ma l' Umanità santissima non è già estrinseca alla Divinità, che l'affunse, e seco continuamente l'uni. E però quando an-cora non convenga a chi si trova all'udien-7a del Re, fissare lo sguardo nelli suoi vestimenti, e regie insegne, come in cose a lui affatto estrance ; ci conviene però , quantunque fossimo giunti ad una altissima persezione, tener la mente filla nella sacratissima Umanità del Redentore, come in cosa strettissimamente unita al Divin Verbo, e però la più opportuna che dar si possa, per essere elevati ad ogni più eminente contemplazio, ne . Prende la mia risposta vigore da un detto di Sant' Agostino. Dic' egli, che la por-pora, e il diadema del Re posti in disparte. non meritano alcun offequio; ma fe fiano posti indosso al Re, meritano onori reali. Quanto più dunque, dico io, sarà degna della contemplazione della noftra mente, e degli ossequi del nostro cuore la santissima Umanità, che non è già un semplice manto posto per accidente, dirò così, indosto al Verbo Eterno, ma è una natura congiunta fostanzialmente con lui in una sola persona! Sic fi quis vestrum , dice egli { de Verbis Domini Ser. 68. ) purpuram aut diadema regale jacens inveniat, numquid ea conabitur adorare? Cum vero ea Rex fuerit indutut , periculum mortis incurrit, si ea simul cum Rege quis adorare contempferit . Ita etiam in Christo Jefu divinam Humanitatem non folam, aut nudam, sed Divinitati sue unitam unum Dei Filium, Deum verum, & Dominum verum, qui adorare contempferit, aterne mortis panam patietur . E qui ritorco la similitudine contro chi l'addusse, come feci sul fine del precedente numero. Che direbbero questi contemplatori della nuda Divinità, se un suddito giunto alla presenza del suo Sovrano, correffe a levargli di fopra la porpora, a strappargli lo scettro di mano, e la corona di fronte, e si protestasse di non far quello per oltraggio alla reale persona, ma per pura brama di viderlo con se stesso nudo, senza tante vesti, ed ornamenti, che lo ricoprono? Sarebbe questo un operare da savio, o pure un procedere da forsennato, e da stolto? Or una cosa simile fanno questi eccelsi contemplativi della Divinità : mentre per voglia di mirare Iddio neila sua nuda essenza, non dico già che in realtà lo spoglino dell' Umanità assunta, perchè non possono ciò fare; ma ne lo spogliano nella loro mente, allontanandone industriosamente dalla memoria l' immagine e la presenza.

127. Quinto . All' autorità della Scrittura; ed alle fimilitudini ingannevoli aggiungono le ragioni, con dire, che essendo Iddio una sostanza puramente spirituale, non può conoscersi per via di forme, e di figure. Onde necessario radere dalla memoria tutte le'immagini delle cofe corporee, ed anche della fantissima Umanità, acciocche risulti una cognizione pura di quell'effere divino puriffimo, e semplicissimo. A questo abbiamo già risposto in tutto il precedente capitolo infieme con S. Tommafo. Noi non diciamo che le cofe create, e specialmente l'Umanità di Gesti Cristo sia oggetto della contemplazione, perchè la nostra mente abbia e fermarfi nelle immagini di tali oggetti, fenza paffare più avanti, ma folo perchè per mezzo di effi, come per guide fedeli, manutucimur ad congnitionem divinorum, fiamo condotti alla pura cognizione di Dio, ed alla intelligenza delle fue perfezioni, in cui consiste la contemplazione della Divinità; perchè in realtà non vi è cofa, che ci faccia tanto intendere la grandezza dell' amore, della bontà, della carità, della misericordia, e degli altri attributi di Dio, quanto l'incarnazione, la vita, e la passione del nofire feavissimo Redentore. Così dice S. Bernardo ( Serm. 61. in Cant. ) Patet arcanum cordis per foramina corporis : patet magnum illud pieratis Sacramentum : patent viscera mifericordia Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto . Quidni vifcera per vulnera paseant ? In quo enim clavius, quam in vulnerivibus tuis eluxisset, quod tu, Domine, suavis es , & mitis , & multe mifericordie ?

128. Seffo. Infifte alcuno di loro dicendo, che chi pensa a Dio, pensa bastevolmente anche a Gesu Crifto. Falfo, falfo: perche Gesu Crifto effenzialmente è Dio ed uomo, e chi pensa a Dio, come Dio, non penía ad un uomo Dio, e però non penía a Gesu Crifto . Altrimenti avremo a dire , che chi parla di Dio, parli di Gesh Cristo; che chl crede in Dio, creda in Gesù Cristo, e bastantemente eserciti la fede verso il mistero dell'Incarnazione tanto necessaria al confeguimento dell' eterna falute. Ma quante rifleffioni, Dio buono, per rimovere la povera gente dalla divota considerazione del-la vita, e passione del Redentore, quasi sosfe l'impedimento maggiore, che possa darsi all' acquisto della divina contemplazione ! Ma non ha detto Gesù Cristo di propria bocca, che niuno può unirsi con l'Eterno suo Padre, senonche per mezzo suo ( Joan. 14. 6. ) Nemo venit ud Patrem, nifi per me ?

Non ci si è sato intendere con gran chiarezza, che non può alcuno giugnere alla cognizione, e conseguentemente alla contemplazione del suo Divino Genitore senonche per la cognizione di se: Si cognovistiti me, & Pattere meune usique cognovistiti ? Come dunque è possibile; che vi sia chi creda, e che si ssorzi di persuadere alla gente, che it Redentore ci possi essere del ostacolo alla perfetta contemplazione? Eppure vi sono. E ciò ch' è più lagrimevole, persone sì cieche persono la nuda essenza di Dio, senza mezzo di santafmi, e di oggetti, come se fossiro l' aquise dei contemplativi. Grande: illusione!

129. Settimo . Oppongono l'autorità del Sacri Dottori : e in primo luogo quelle pa-role deil' Areopagita ( Mystic. Theol. cap. 1. ) Prectermitte & sensus, & mentis actiones, eague omnia, que & sub sensum catuni, & animo cernuntur &c. Dunque se per ascendere alla contemplazione, bisogna abbandonare tutti quegli oggetti, che cadono fotto i fenfi, bilogna anche allontanatfi dall' Umanità fantissima del Redentore. In secondo luogo quelle parole di S. Bonaventura ( in Medit. vice Christi c. 50. ) Scire debes , contemplasionis tria effe genera, duo principalia propier perfectos; tertium additur pro imperfectis. Duo perfectorum funt , contemplatio majestatis Dei , O curie coleftis : tertium pro incipientibut, o imperfectis, est contemplatio bumanitatis Christi . Es ideo ab bac tibi incipiendum est, fi vis ascendere ad majora: alias non tam ascendere, quam reversi posses; nunquam enime ad sublimia Dei mente elevare te posse confidas, nifi in bac te diligenter, & longo tempore exerceas. Dunque, se la gloria celeste, e la grandezza di Dio sono oggetto di contemplazione per li perfetti, conviene dire, che chi è giunto alla perfetta contemplazione, non deve tornare indietro alla confiderazione dell' Umanità del Redentore . In terzo luogo oppongono l' autorità del Taulero ( Instis. c. 35. ) e di S. Giovanni della Croce ( Sal. del mon. frequenter ) Il primo dei quali dice, che l'anima, per giungere alla pura, e perfetta contemplazione, bifogna che si spogli di tutte le immagini ; il fecondo , che fi fvella di tutte le forme , e di tutte le figure, e conseguentemente anche delle figure, e delle immagini rappresentanti la santissima Umanità del Redentore .

130. Rilpondo alla prima autorità, che S. Dionifio ( de Divin. nom. c. 2. ) tra gli oggetti che cadono fotto i fenfi, non iaclude, nè vi può in modo akuno includere

1 -

il nostro Redentore, mentre il è dichiarato atrove, che Gestè il manifestativo di ogni Mistica Teologia: Est comina Troslogia manifestativam Jesus. Cioè che egli è quello, che ci conduce agli atti di Mistica Teologia, che sono le contemplazioni più sublimi, che si concedono nella presente vita: anzi aggiunge, che quelle modo di contemplare per mezzo di Gestì Crisle, egli l'ha appreso dal divino Geroteo.

121. All' autorità di S. Bonaventura, rispondo, che le citate parole in cui egli dice, che il Paradifo, e Dio fono oggetti di contemplazione ai perfetti, e l' Umanità di Crifte oggetto di contemplazione ai principianti, non hanno fenfo esclusivo in riguardo ai perfetti , come l' hanno rispetto ai principianti . E però vogliono fignificare, che ai perfetti oltre l' Umanità di Orifto fi concede di contemplare anche la gloria beata, e l'effere di Dio in fe fteffo ; ma non si concede già agl' imperfetti ( almene di legge ordinaria ) oltre l' Umanità di Cristo, d' innalzarfi alla conremplazione della celeffe patria , e dell' estenza di Dio . Il che non prova; che anche l'anime fante non debbano tener fiffa la mente nell' opere , nei patimenti, e nella morte del loro Redentore . Che quello sia il vero significato di quelle parole, non se ne può dubitare, perche il Santo Dottore ha altrove spiegata la fua mente con termini pur troppo chiari. Poiche dope aver detto, che non vi è stato, in cui debba mai alcuno tralasciare di considerare con singolare attenzione la pasfione del suo Signore, che quasi palma eccelfa invita ogni uomo a cogliere da lei frutto o di confusione, se sono peccatori, o di dolore, se sono penitenti, o di documenti, se sono proficienti, o di divozione, se sono perfetti, o di unione con Dio, se sono confumati nella perfezione ; conclude alla fine così ( in stim. amor. p. 1. c. 5. ) Nullus ergo se excuset, quin bic inveniat pabulum suum, quin bic inveniat portum suum , quin bic in-veniat domicilium, & centrum suum. Non vi fia chi dica , che in questa facratissima pasfione non trovi il fuo pascolo, il suo porto, la sua stanza, il suo centro. Poteva parlar più chiaro?

132. All' autorità del Taulero ( Inflit. 6. 33.) dico, che egli piottofto nel luogo fopraccitato ci eforta a confiderare lla vita, e la paffione del nosfro Redentore, e a tenerne in mente la divota immagine. Dice così: Que autore (ais aliquis) funt utiliffimacine? Primo quitem, ut quis tura binimi cratis delare, perfectaque averfique male

tranfactam, immo & prefentem malam vitam fuam vecte cognofcat . Secundo, ut vita , & institutionum Salvatoris noftri discat babere notitiam . Tertio , ut ejufdem acerbiffiniam paffienem , ac mortem , ex ineffubili amore susceptam , quantum potest , scire conetur . Ha plane funt utilifime Imagines . Fieri quippe non poteft, ut ad altiora proficiat, qui non prius has Imagines fapienter percurrit . Que vero nobilissime sum Imagines? Primo altissima , & incomprehensibilis unio Divine Humanaque nature. Secundo nobilitas. O Excellentia Divini Spiritus, bumaneque natura. Tertio prastantifimum Salvatoris Cornus, Hac fi bene perspiciantur, nonlissimas ese Imaginer, facile conflabit. Già veda il Lettore, quanta fia la flima, che fa questo Mitico Dottore di qualunque immagine mentale, che ci rappresenti o le parti, che compongono il nostro Divinissimo Redentore , o azioni della fua vita, o i tormenti dell' acerbissima passione : e quanto bene ci esorti ad arricchire l' erario della nostra mente di tali specie, non meno nobili che-profitte-voli. E' vero, che poco dopo alludendo alle purghe passive, con cui dispone Iddio l' anima alla contemplazione - più alta di perfetta unione d'amore, aggiunge, che deve la persona spogliarsi di tutte le immagini, non solo di Cristo, ma di Dio, o della Santissima Triade. Ma questo s'intende di certe immagini vive, groffolane, industriosamente fabbricate nella fantalia che non fono opportune in tale flato; non s' intende di tali specie discretamente usate. Ed in fatti egli stesso dice, che possa l'anima allora circa quegli oggetti divini efercitarfi in fede. Dunque fe può , deve farlo . fervendosi di dette specie oscuramente e seccamente al meglio che può.

133. Alle parole di S. Giovanni della Croce (Salit. al mont. Carm. Ibb. 2. cap. 32.)
io non titipondo, perche egli fleffo ha riforfio da fe, protellandofi in più luoghi, che quando egli dice, dover l'anima che afpira all' unione con Dio, purgare la memoria, le forme, e le figure; non intende mai includere l' Immagine di Gestì Crifto. Dice dunque così: Però fivent di guefto tempo (parla del tempo, in cui l'anima fi trova in attuale contemplazione ) is tutti i fui efferenza, che le recbramo medita vioni nella maicra, che le recbramo maggior divuzione, e profisso: particolarijimamente intorno alla vian, paffione, e morte di Gestà Crifto Stanor mofino, per confermere le fue azioni, efercizi, e vista can quella di lim. Ed altrove più

chiaramente ( Ibidem lib. 3. cap. 1. ) Avvertendo, che questo studio e diligenza di scordarsi, e di lasciar le notizie, e le figure, mai s' intende di Cristo, e della sua Umanizà . Che sebbene alcuna volta in quell' altezza di consemplazione, e semplice villa della Di-vinità l'anima non si ricorda di questa santiffima Umanità: perchè Iddio di fua propria mano inmalad lo spirito a questo come confuso, e molto foprannaturale conoscimento : però far diligenza, e studio di scordarsene, in nessuna maniera conviene : poiche la sua vita, e meditazione amorosa sarà di ajuto ad ogni bene , e per suo mezzo si falirà più facilmense al più alto dell' unione. Rifletta di grazia il Lettore, quanto contro ogni ragione citino i Quietisti questo Santo contemplativo a lor favore, mentre pare, che non fi posta con termini più espressivi, e più chiari di quello che egli fa, confutare la loro falsa

134. Concludiamo dunque, che non solo non può Gesù Cristo esferci d' impedimento a qualunque, benche eminente, contemplazione, che anzi egli è il mezzo più proprio, e più efficace per conseguirla : perchè Iddio fi è fatto uomo visibile , per innalzar l' nomo alla cognizione di Dio invisibile. Egli è la via, per cui si va all' intelligenza di Dio: egli è la porta, per cui vi si entra con profonda contemplazione. Le sue piaghe , conforme il detto dei Cantici ( Cant. 2. 9. ) fono le finestre ; le sue ferite sono i cancelli , a' cui bifogna affacciarsi con mente divota, per mirare gli eccelsi pregi della Divinità. En ipfe ftat post parietem nostrum, respiciens per fenestras, prospiciens per cancellor . Si offervi, che quei Santi che fono stati tra gli altri più distinti col dono della contemplazione, sono anche stati più affezionati alla santissima Umanità del Redentore. Non vi è certamente chi contrasti a Maria Vergine il vanto d'effere la Regina dei contemplativi : eppure ruminava ella inceffantemente con tenero affetto tutto ciò. che da lui, e di lui fi diceva : Maria confervabat omnia verba bec , conferens in corde suo . Anzi dopo la Rifurrezione del divino Figliuolo, com' ella stessa rivelò a S. Brigida , andava fovente visitando quei luoghi sacri, in cui erano stati da lui operati i Misteri della nostra Redenzione, per sollevarsi con quella dolce memoria ( come dice il Durando nelle fue note ) alla contemplazione delle divine cole: Us inde ad factarum retum meditationem , & contemplationem animum fuum excitaret. Ognun sa, che S. Giovanni su simboleggiato sotto figura dell'. Aquila,

perchè potè con occhio intrepido fiffare lo sguardo negli splendori della Divinità e fenza rimanervi abbagliato penetrarne gli arcani, che poi a noi riferì nel fue Evangelio . Ma chi fu che corroborò l' occhio della sua intelligenza? Chi l' innalzò a sguardi così sublimi ? Non fu il Redentore, allorche egli riposò nel di lui petto ? Recubuit Super pettus Jesu . Vi fu mai chi spiegasse più alto il volo della contemplazione , che l'Appostolo Paolo ? Il quale giunse sino al terzo cielo, sino al trono di Dio, e quivi, come vogliono molti gravi Dottori, lo mirò a faccia scoperta , fenz' alcun velo in compagnia dei Beati ? Eppure aveva egli sempre nella penna, e nella lingua Gesù, come mostrano le sue lettere, aveva sempre nella mente Gesù, come egli se ne protesta ( 1. ad Corint, 2. 2. ) Non judicavi me scire aliquid inter vos , nifi Jefum Christum , & bunc crucifixum . Aveva nel suo corpo le cicatrici di Gesh : Ego autem Stigmata Domini mei in corpore meo porto (Galat. 6. 17.) Operava, vivea, respirava con la vita di Gesù : Vivo ego , jam non ego , vivit vero in me Christus ( Ibid. 2. 20. )! Non vi è chi non sappia qual alto posto avesse tra' contemplativi un S. Francesco d' Assis . Ma chi vuol intendere quanto bene egli uniffe con la sua sublime contemplazione l'amore a Gesù crocifisto, basta vedere le piaghe, che egli porta scolpite nelle mani, nei piedi , e nel costato . Certo è , che tra contemplativi non tiene l'ultimo luogo Sant'Antonio di Padeva . Ma chi vuol sapere qual luogo aveffe nel suo cuore l'amor di Gesù, basta osfervare quel divin Bambinello , che egli stringea tra le sua braccia. Tra le sante contemplative fono fate fempre in pregio singolare una Caterina da Siena, che nella corona di spine , di cui porta cinte le tempia, mostra chiaramente l'amor grande, che portava al suo Sposo addolorato : una S. Brigida, che andava ogni giorno a ricevere dalla bocca del suo Signore Crocissso insegnamenti di Paradiso: una S. Teresa, che pianse amaramente quei momenti, in cui non aveva peníato a Gesù. E per non allungarmi foverchiamente nelle relazioni di fimili esempi, dirò generalmente, che non troveratfi alcun Santo contemplativo, la cui contemplazione non andaffe del pari con l'amore verso l'Umanità fantissima del Redentore . Questa è la strada, che hanno battuto tutt'i Santi per avvantaggiarfi nella cognizione, ed amore di Dio: ne cerchi altra chi vuole. Ma si ricordi, che in vece del bel nome di contemplativo, riceverà da San Bonaventura il titolo già di sopra riferito, obbrobrioso di ladro contemplatore, mentre presume: entrare in contemplatore, e non per la porta, che è Cristo, ed è quanto di restrappare dalle mani di Dio con modi indebiti gioja così preziosa.

#### C A P O XIII.

Si danno Avvertimenti pratici fopra i due

35. A Vvertimento I. Non ho pretefo già con le precedenti dottrine di obbligare le persone spirituali a pensare unicamente alla vita, passione, e gloria del noftro Redentore, e che fola, ad esclusione d' ogni altro, debba effer l'oggetto delle loro considerazioni : non è stato questo certamente il mio intento : perche già diffi nel Capo IX. che tutte le cose create possono effer materia di vera contemplazione, in quanto fono capaci di follevare la mente alla cognizione di Dio, e di provocare il noftro cuore al di lui amore . Quindi è che Sant' Agoftino, mirando il cielo, mirando la terra, e nell' uno, e nell' altra tante vaghe creature che l'abbelliscono, gli pareva di sentire, non con l'orecchio del corpo, ma della mente tante voci fonore , che l' efortaffero all' amore del loro divino fattore : Calum & terra clamant , ut amem te ; come lo udiva il S. David quando diffe : Cali enarrant gloriam Dei, & opera manuum ejus annuntiat firmamentum . ( Pfal. 18. 1. ) E S. Simone, folo camminando per li prati, vi trovava tanti oggetti di contemplazione, quante erbe e quanti fiori gli si presentavano alla vista; e percuotendo col fuo bastone ora questi, ora quelle, Quietatevi, diceva loro, che già vi bo intesi: voi con tante vofire wagbezze, di cui siete adorni, mi ricordate la somma beltà di quel Dio, che vi formo: quietatevi che già ho inteso il vostro muto linguaggio . E così dicendo , rimaneva afforto in amore . Diffi ancora nell'istesso capitolo, che Iddio in se stesso è l'oggetto principale della contemplazione, e però non si vie-ta il considerarlo talvolta spogliato dalla sua umanità, o suo effere femplicissimo, o nelle fue altissime persezioni; ma specialmente allora, che Iddie stesso ci doni una luce pura, che ci fissi dolcemente la mente in tui i come fuole accadere a persone avvantaggiare nella perfezione. In questi casi si lasci pure in disparte la fantissima Umanità, che ella ne è contenta ; fi seguano le tracce di quella luce, che ci conduce a Dio, e

P anima stiasene pure sospesa in lui con dolce sguardo di amore. Ciocchè ho preteso nei due precedenti capitoli si è. Primo. che fi abborrisca l' errore di quelli , che a bolla posta si allontanano da Cristo, quasi da oggetto pregiudiziale ai progressi della loro contemplazione . Secondo, che ogni anima (intendo parlare particolarmente di quelle , che hanno già trascorsa la via purgativa, in cui l'anima deve fondarsi in un santo timore con altre massime ) in qualunque stato ella sia , quantunque sosse giunta all' unione mistica, e trasformativa con Dio, la più alta che si conceda in questa vita, de-ve tornar sempre alle considerazioni della vita, dei patimenti, e glorificazioni di Criflo . Eccerto però quei casi , in cui Iddio, con ispeciale ispirazione, come dinanzi dice. va . invita l' anima alla contemplazione di fe, ove la tiene attualmente immerfa ; e tutti quei casi ancora , in cui si giudica espediente al maggior profitto dell'anime tenerle occupate nella ponderazione di altre verità di fede. Sebbene neppure in tali congiunture converrà rimovere affatto lo fguardo da questa puriffima Umanità; perchè ella in realtà è una vivanda al palato d'ognuno. Ciafcuno vi trova il fuo pascolo, vi trova il fuz nutrimento, vi trova un profitto proporzionato al suo stato , come diceva nel precedente capo insieme con S. Bonaventura .. Se la persona non avrà mai gustato il dolce della contemplazione, per mezzo di Gesta Crifto ( intendo, fe ciò le farà espediente ) incomincierà a sapereggiarlo. Se pei avrà altra volta goduto di questo dono, tornerà per mezzo del Redentore a riceverlo nuovamente anche in maggior abbondanza: e vi farà gran progressi . Ma prescindendo ancora dalla contemplazione, la memoria di Cristo, e la considerazione dei suoi detti, e dei suoi fatti ci è necessariissima per l'acquisto delle virtu, e della Criftiana perfezione. Il che è appunto quello, che deve premerci più, e deve efferci di motivo potentissimo per non allontanarci mai da questa santissima Umanità : perchè alla fine la contemplazione non conviene a tutti , ne è male efferne privo : ma è gran male effer privo delle virtu. Di-ceva pur bene a questo proposito Santa Te-resa ( Cost. inter. mans. 6. c. 7. ) Or credano a me, ne se ne stiano tanto assorte (come altre volte ho già detto) che la vita è lunga e ui s'hon in-lei motti travagli, che per so-portarli con perfezione, abbiamo necessità di mirare come dal noftro esemplare Gesh Crifto furono paffati, e come anche li foffrirono i fuoi Aprafioli . e Santi . Grande ajuto è per foffrire con: pazienza, anzi con allegrezza i travagli, che in questa nostra misera vita ad ogni pasto s' incontrano, tener sempre avanti gli occhi Gesù appassionato. Grande ajuto è per l'acquisto dell' umilià, della manfuetudine, della carità, dell' obbedienza, della mortificazione, del disprezzo del mondo, e di se stesso, tener sempre fisso lo sguardo della nostra mente nel prototipo di ogni eroica virtù , qual' è certamente il nostro amabilissimo Redentore . Però S. Teresa parlando, non già con anime tiepide, ed imperfette, ma elevate già a sublime contemplazione, dice loro faggiamente, che non fe ne stiano tanto assorte nei loro gusti contemplativi; ma volgano spesso gli cochi a Gesti Cristo, di cui turti abbiamo bisogno, per passare con perfezione tra i travagli, da' cui à affediata la nostra vita. Quivi apprenda il Direttore il modo, con cui dovrà guidare l' anime fottoposte alla sua direzione. Dopo ehe con le massime di timore le avrà liberate dal peccato mortale, e dalle occasioni pericolose, procuri di affezionarle alla perfona del Redentore, ed alla meditazione delta sua vita, e passione, ne permetta loro di abbandonarlo mai più, ancorche le vedesse S. Paolo nel terzo Cielo . Inrendo però che tutto si faccia con la debita discrezione, e colle limitazioni, che ho pofte di fopra.

136. Avvertimento II. Se vedrà il Direttore, che qualche anima, mentre medita la paffione, e la vita di Gesù Cristo, entra in contemplazione, e però perduta di vifta la fantiffima Umanità , fe ne rimanga tutta afforta nella Divinità, con ammirazione di ganta fua misericordia, e di tanto amore, non le tolga questo gran bene, gliele lasci godere in pace ; perche questo è appunto l'officio di questa santa Umanità, introdurre l'anime divote nella contemplazione, e nei gaudi della Divinità. E questo ci volle significare S. Giovanni della Croce nel sopraccitato testo, e in più luoghi l' insegna S. Teresa . ( in vit. c. 221 ) Quando Dio vuol sospendere tutte le potenze (come si è veduto nei sopraddetti modi di orazione ) chiaro è . che quantunque non vogliamo, ci si leva quefla perfenza (. Parla della presenza di Gesù Crifto ): Allora . vada in buon' bra ; felice val perdita': poiche è per maggiormente goder di quello che ci pare si perda : attesoche allora l' anima tutta s' impiega in amare colui , il quale l'intelletto s' à affaticato conoscere . E tisti , che chi è giunto al termine , non ha da rimetterft in via ; che chi ha prefq por-

to, non ha da spiegare nuovamente le vesc al vento, per riporfi in viaggio ; che chi è arrivato, per mezzo di una scala alla sommità di qualche torre, non ha da ritirarsi dietro la scala, per cui è asceso! Sono buone. dico , queste similitudini per quel tratto di tempo, in cui trovasi l'anima in contemplazione, perche non conviene allora turbare quell' opera di amore , per tornare alle considerazioni dell' Umanità. Ma non sono già buone nel senso, in cui i Quietisti le apportano, cioè per fignificare, che falita l'anima alla contemplazione, non debba mai più tornare a rammentarsi di quest' Umanità santisfima, per cui vi giunse. Perciò io torno a dire, che il Direttore nel predetto caso lasci. godere al suo discepolo la contemplazione che Dio gli dona; ma avverta, che poi non perda di mira Gesù Crifto, ma ritorni a lui con divote confiderazioni nelle fue orazioni, e proccuri d'averlo appresso. Questo avvertimento è importantissimo, e deve essere replicato più volte: perchè i diletti che nascono dalla Divinità, come dice S. Tommalo ( 2. 2. quest. 82- art. 3. ad 2. ) sono più di ogni altro dolci, e dilettevoli: Dicendum, quod ca que funt Divinitatis, funt fecundum fe maxime excitantia dilectionem , O per consequens devotionem . E però l' anima . che una volta gli ha gustari, adescata da tanta foavità , vorrebbe starfene sempre fiffa in Dio con lo sguardo puro della contentplazione, dimenticandofi tal volta incautamente di quell' Umanità fantiffima, che l' introdusse în quei segreti gabinetti della Dis vinità; come appunto un bambino allettato dal dolce latte, che riceve dai petto della fua balia, si scorda della madre, da cui su consegnato al di lei seno. Ma s' inganna la poverina, perchè in questo modo procede per la via della contemplazione con sodezza. di spirito, nè vi farà gran progressi, come avvifa la predetta Santa nel capo sopraccirato. Tengo per me, la causa di non fare molte anime più profitto, e di non arrivare ad una una gran libertà di spirito, quando giungono ad avere orazione di unione, sia questo: cioè allontanarsi da Gesù Cristo, come avevalo detto di sopra . Dia dunque il Direttore al fuo penitente, che si trova savorito da Dio con questo dono, quel regolamento, che diede alla stessa S. Teresa S. Francesco Borgia. Dopo: averla udita quello Santo in una conferenza fatta con esto lei , e dopo aver riconofciuta l' altezza della contemplazione, a cui avevala, già Iddio sublimata, non le diffe già, che in avvenire, ponendosi in orazione, tentasse voli sublimi verso la Divi-

nità : ciocche le disse su questo , secondo la relazione ch' ella flessa ne fa ( in vit. cap. 24. ) che era fpivito di Dio, e che non gli pareva bene di fargli più resistenza, che fino allora fi era ben fatto; ma che sempre incominciassi l'orazione con un passo della Passione, e se poi (non procurandolo io ) il Signore m' elevaffe lo spirito, non facesse resistenza, ma lafeiaffi operave a fua Maefta. Ecco i favi configli., che danno i Santi all' anime contemplative tornare dopo le loro contemplazioni all' Umanità di Gesti Cristo, per ripassare mediante l'istessa Umanità (quando a lei piaccia) alla contemplazione della Divinità. E in quelto confifte, come dicemmo nei palfati capitoli l'effere il Redentore, non solo a noi, ma anche ai Beati del Cielo la porta, per cui s' entra alla Divinità, e si esce ail' Umanità con dilettazione di spirito in sì deliziofo passaggio . E questo appunto è il documento, che dà Lodovico Bloho ( Inft. Spir. cap. 6.) ad ogni contemplativo, benchè di merito sì eccelso, che volando in Dio, perda i fensi, perda lo spirito, se ip-fum seliciter perdat. Questo dico è l'insegnamento, ch' egli prescrive al contemplativo tornato in se , aum fibi restituitur . Torni fubito a Cristo, e così poi siegua del continuo a paffare dali' Umanità alla Divipità, e dalla Divinità all' Umanità : tanto egli ciò stima debito di ciascuno, benchè provetto. Expedit prorfus, ut bis nunc incomprensibilem divinitatem, nunc nobilissimam bumanitatem Christi attendat , atque per iftam ad illam ascendas, & de illa ad istam redeat . Sic enim tamquam lignum plantatum secus decarfus aquarum flumine caleftis gratic mirifice inundubitur . ...

: 137. Avvertimento III. Avverta il Direttore, che non ha da effere in tutti lo steffo il modo di ponderare l'opere ammirabili delnostro Redentore . I principianti , che hanno meno d'intelligenza, devono adoperarci a fantafia : i proficienti , che hanno più d' ntelligenza ; meno devono metterci di fanasia ; i perfetti, che superano e gli uni , e gli altri nell'intelligenza, meno che ambe-due devono impiegarvi di fantasia: così la confiderazione delle operazioni Cristo riuscirà a ciascuno nel suo stato più profittevele. Pigliamo a cagione di esempio un mistero della, Paffione del Redentore, e questo fia la Crocifissione : esosserviamo i diversi modi , con cui debba quello confiderarfi da persone di diverso stato. Se un principiante voglia meditare questo termento ignominiofo , e crudele , a cui fu condannato l'innocente Signore, farà bene, che se lo rappre-Diret, Mift.

fenti alla mente con i più vivi accesi colori della sua fantasia, che si figuri al vivo la Croce , i chiodi , i martelli , le ferite , il 1 fangue ; s'immagini di udire da lungi i fi-! bili del popolo adunato in gran numero , di appresso le derissoni degli Scribi, e Farifei , gl' infulti dei carnefici ; e soprattutto di vedere a piè della Croce Maria pallida, ed efangue per il cordoglio . Perchè non avendo egli ancera lume bastevole ad intendere i misteri della Divinità, che sotto quelle azioni materiali si ascondono, è bene che con" quelle vive immagini desti nel suo cuore una compassione tenera, un amor dolce, un do-lor sensibile delle sue colpe, che sono appunto quegli affetti, di cui è capace in quello stato, e che sono più confacevoli al suo profitto . Se poi debba ponderare il predetto supplicio una persona approfittata nelle virtà , lungamente efercitata nell' orazione, non farà necessario che se lo rappresenticon immagini sì vive, e pittoresche, nè che si fermi lungo tempo in tali immaginazioni : ma avendo già acquistato luce per penetrare la grandezza della misericordia, e dell' amor di Dio, che le si manifesta in tante ingiustizie, in tanti obbrobri, e in tante piaghe, e in tanta copia di sangue sparso per lui, vada presto a fistarsi colà con la mente per accendersi in affetti più spirituali, pù intimi, più forti, e perfetti: e fe Iddio intanto gli doni lume bastevole, e rimanga a vista di si immensa bontà, che in quelle ferite risplende, sospeso per lo slupore in dolce contemplazione, chi non vede, che questo modo di meditare riescirà più acconcio ad una tal persona, ed anche giovevole? Se poi dovrà confiderare la Crocifissione di Cristo una persona più avvanzata nella perse zione, ed avvezza già a contemplare , bafte rà molte volte uno fguardo, che dia con la fua fantalia all'azioni di un tal mittero, perfarla rimanere attonita, e per tenervela forfe per ore intiere. Cost dice S. Terefa ( Caftel. int. man. 6. capt 7. ) bene fperimentata in queste materie. L'unima ( parla del contemplativi ) intende questi mistere con modo più perfetto, ed è questo, che glieli rappres fenta l'intelletto, e s'imprimono nella memovia di forte, che in folo vedere il Signore caduto in terra, con quello spaventoso sudere questo le basta non pure per una sol ora, mis per molti giorni . Forse accaderà ( seguita a dire la Santa ) che rimanga alla fine quest' anima sospesa in Dio con perfetta contemplazione, e allora sparità dalla wista interiore della sua fantasia la funesta catastrofe di tante pene. Aggiunge poi, che anche tali perpersone hanno necessità ( se vogliono far profitto ) di penfare alla Paffiope del Redentore, benche però non abbiano bisogno di adoperare un discorso streto, ne alcuno sforzo d'immaginazione nelle loro considerazioni, perchè al primo rappresentarsi alla loro mente Gesu appassionato, opera molto in este l' intelligenza, e presto si raccolgono in Dio. Finalmente conclude con queste notabilissime parole, che tali anime non siano giudicaso inabili per godere di si gran beni, come fon quelli che stanno racchiusi nei misteri del no-Ao Signore Gesh Crifto; no mi darà veruno ad intendere, fia quanto fi vuole spirituale, che camminerà bene, fe salvolta in quelli non penfa ( Ibid. ) . Ed ecco i diversi modi , con cui deve il Direttore accommodare la meditazione della Vita, e Passione del Redentore ad ogni stato di persone : acciocche riesca cibo acconcio al palato di ogni anima, dia a tutte il debito nutrimento, e comunichi a tutte forze proporzionate per andare avanti nella via della perfezione, ed anche della contemplazione, fe Iddio le guidi per quella.

138. Avvertimento IV. Alcuni configliano, che per più affezionarsi al Redentore, fia bene di mantenerne la prefenza anche faori dell'orazione, figurandolelo apprello di le o in dolorofe sembianze, qual era in tempo della fua Passione, o in aspetto glorioso, come regna ora nel Cielo. Questa pratica è molto divota, e può effer molto profittevole; ma se non sia usata con la debita discrezione, può riuscire anche nociva. Se la perfona, che tral giorno s' immagina di aver Grifto presente, sia molto illuminata, sic-che la luce, e l'affetto facilitine la mozio-ne di quei divoti fantasmi, onde possa ne di quei divoti fantasmi, onde possa fenza sforzo, e stancamento di testa tenere avanti gli occhi della mente quel divino oggetto, continui in quefto divoto efercizio; perchè farà fenza danno del corpo, e con gran vantaggio dello spirito. Ma se ella non abbia questa abbondanza di grazia, e di lume, ma con conato continuo di testa debba formare quelle immagini sensibili di Cristo o piagato e mesto, o splendido e gloriofo, dico che a lungo andare indebolirà gli organi del cerebro, e rimarrà offesa nella tefla ; ne potrà poi profeguire le fue confuete orazioni, e l'altre occupazioni mentali proprie del suo stato. E però io stimo bene, che di ordinario di questa presenza di Gesti Criflo si proceda in fede, con quanta minore operazione di fantasia si può. Il che potrà farfi così. Creda la persona divota, che ha Iddio dentro di fe, o pure attorno a fe:

poi a questo atto di fede ne aggiunga un altro. che quel gran Dio, che ha intimamente prefente, prele carne mortale, fu ferito, fu piagato, fu oltraggiato, e mort tra mille ftrazi per amor suo. Per avere una tal credenza, non vi è bisogno d' immagini vive, edespressive, ne di alcuno sforzo di fantasia. Così l'anima potrà senza indebolire la testa mantenere svegliato l'amore verso di Dio. umanato, e conservare di lui una sufficiente: memoria . Questo stesso potrà praticarsi anche nell' orazione, quando la persona non medita di proposito qualche mistero particolare della vita, o passione del Redentore; ma si trova semplicemente alla prienza di Dio, e farà un'ottima induftria per avere presente Gesù, anche quando si pensa alle grandezzo di Dio.

139. Avvertimento V. Ciò, che ho detto: di Gesu Cristo, dico ancora della sua santissima Madre, e de suoi santi, la di cui memoria, ed affetto neppure ci può effere di alcun pregiudizio a qualunque alta contemplazione, anzi ci deve esfere di grande ajuto; e però deve il Direttore promoverne quanto più può la divozione nei suoi penitenti, contro quello che infegnò il Molinos, condannato da Innocenzio XI. ( Prop. 36. damn. ) Nulla creasura, nec Beata Virgo, nec Sancti sedere debent in nostro corde, quia so. lus Deus vult illud occupare, & possidere. lo non lo cola pensino alcuni, temendo che la divozione a Maria Vergine, ed ai Santi del Paradifo debba effer loro d'impedimento per l'esercizio di contemplare. E torse che venerando i Personaggi del cielo, pregandoli, amandoli, come li più grandi amici di Dio, e li più intimi familiari della sua Reggia. verranno a perdere alcuna di quelle buone disposizioni, che si erano a grande stento acquistate per la divina contemplazione ? Perderanno forse la quiete intima dello spirito? Perderanno forse il silenzio, il ritiramento, la solitudine? Perderanno la purità della coscienza? Perderanno le virtù, perderanno il dominio sopra le loro passioni? Che perderanno mai questi miferi, onde abbiano ad abbandonare Gesù Crifte, e la sua Madre, e i suei più cari amici? Sebbene, che dice perderanno? Anzi cola non acquisteranno di vantaggiolo anche in disposizione a quell' istessa contemplazione, a cui agognano, beuche per vie improprie, e irragionevoli ? Per mezzo di Maria, e dei Santi ( fe ne faranno teneramente divoti ) otterranno l'emendazione di quei diferti, che ofcurano le fguardo della mente, onde non poffa tiffarfi nella contemplazione della bellezza di Dio.

Per merro di Maria, e dei fuoi Santi confeguiranno un totale distaccamento delle cose terrene, e una piena superiorità sopra i propri appetiti, acciocche non turbino quella pace, ch'e tanto necessaria per riposarsi plaeidamente in Dio. Per mezzo di Maria, e fuoi Santi giungeranno ad impetrare quella luce, e quell'amore, donde nasce la sospensone della mente, che tiene l'anima del contemplativo afforta in Dio. Anzi dico di più: nell' istessa Regina del Cielo, aegli stessi Santi, negli stessi beati, negli stessi Angeli, se saranno loro ossequiosi, vi troveranno mareria di melto fublime contemplazione : perche ficcome fono queste le creature più perfette. in cui piucche nell'altre risplendono le perfezio-zii di Dio, così sono più capaci dell'altre di follevarci la mente ad un' alta cognizione di Dio . Che timori stolti dunque sono questi. che la memoria, l'amore, gli offequi, che fi prestano alla Vergine, agli Angeli, ed agli altri personaggi della Reggia celeste, ci possano esfere di ostacolo alla perfetta contemplazione; mentre questi sono tutti mezzi efficaci per promoverne gli avanzamenti? II che è tanto vero, che non troveraffi nell' iftorie ecclesiaftiche Santo contemplativo, che rion fosse singolarmente divoto di nostra Signora. Tra mille e mille, che ne potrei ad-durre, uno ne prendo da' fecoli remoti, è questo sia il mellistuo S. Bernardo, si emimente contemplativo, che dei fensi tanto fene ferviva, quanto gli era necessario per le funzioni della vita omana; ma però sì amante alla Regina del Cielo, che meritò ricevere dal di lei fagro petto per fegno di reciproco amore alcune fille del suo preziosissimo latte. Un altro ne scelgo da' secoli a noi più vicini , e questo sia S Filippo Neri , contemplativo sì eccelfo, che effendo ancora in cià giovanile, arrivava a starfene quarant' ore per volta afforto in alta contemplazione; ed effendo poi maturo di età, spiccava sull'ali di amore voli sublimi, e rimanevalene sospeso in aria alla presenza di popolo nume-roso, che facendo sull'altare il sacrificio ineruento, vedevafi talvolta aprire avanti gli occhi in maestoso teatro la gloria del Paradifo, che era coffretto in mezzo al verno a portare aperto il seno, per dare ssogo a quelle vampe di amore, che gli ardevano in petto, e che già vi avevano rilevate due coftole. Eppure univa egli con contemplazioni così sublimi un amor si tenero a Maria Vergine, che la chiamava col titolo di Mamma, a modo che usano i bambini colle loro madri . Portava fovente in mano la corona, per recitare fu quei grani cento e cento rol-

te una certa fua orazione giaculatoria, che gli aveva fuggerito l'amor di Maria: e fi sforzava di promoverne appresso tutti la divozione con fommo zelo. Non vi fia dunque chi dica, che la ricordanza, la divozione, e l'amore verso la Vergine, verso gli Angeli, e verso i Santi del Cielo possa essere d'impedimento alla più elevata contemplazione, mentre Iddio fe ne ferve come di potentissimit mezzi per avanzarla, e pro-moverla. Domando: a cui suole Iddio dare le visioni di Gesti Cristo, di Maria Vergine , e dei Santi ? Non fuole egli di ordinario donarle all' anime contemplative ? E perchè questo ? Se non perchè vuole per mezzo di queste viste stampare nelle loro menti una specie viva, ed una stabile memoria di quel personaggi celesti, e vuole imprimerne ne loro cuori una divozione indelebile? Dunque una divozione, ed una tal memoria non è di danno, ma di utile fommo ai progreffi della celeste contemplazione. Non rema dunque il Direttore, ma promova con tutto ze-lo fimili divozioni nel cuore dei suoi penitenti, e vedrà con l'esperienza, che aumentandoli queste, crescerà anche in essi la contemplazione, e ciò che più rileva, la perfezione.

# CAPO XIV.

Si dice quali fiano i principi, e le cagioni, che producono le divine contemplazioni.

140. D Iverse sono le cagioni, che concor-Altre sono estrance all'intelletto che le produce, come gli oggetti, i quali benche rifiedano fuori di questa nobile potenza, pure la muovono al di dentro a conoscere, e con le loro mozioni fono anche effi cagione delle sue intelligenze : e di queste prime cagioni abbiamo bastevolmente ragionato nei precedenti capitoli, mostrando in esti, quali fiano gli oggetti, che hanno virtu di muoverci alla contemplazione; e gli abbiamo difefi dalle opposizioni di quelli, che hanno voluto contrastar loro un sì bel pregio . Altre cagioni poi fono intime all'intelletto, e unite con lui producono anch'esse gli atti nobili delle sue contempiazioni. Tali sono gli abiti infuli, i doni dello Spirito Santo, ed altri simili, se pure altre ve ne sono. Di queste seconde cagioni parleremo nel presente capo, ... acciocche si veda da quali principi traggano la loro origine atti si illustri.

141. E'certo in primo luogo, che alla contemplazione concorre l'abito infuso della

M 2 fed

fede, perche di ordinario la contemplazione fuol effere un arto di fede circa qualche vorità divina dallo stesso Dio rivelataci . E. benchè non avverta espressamente la persona che contempla, nè alla rivelazione di Dio, ne al proprio consenso, tutto questo però implicitamente si contiene nel suo atto contemplativo. E così mentre la persona ammira in Dio con un semplice sguardo della sua mente l'onnipotenza, la fapienza, l'immenfità, la bontà, la misericordia, la giuttizia, ed altri suoi attributi, in quel suo atto ammirativo si contiene la fede di tali persezioni divine, in cui deve influire, come propria cagione, l'abito teologico della fede. Diffi a' ordinario, perchè può darli il caso, che a qualche atto di contemplazione con-corra l'abito della Teologia. Il che allora accaderà , quando la verità che fi contempla, non è di feile, ma è bensì dedotta col discorso da qualche verità di fede per mezzo di detto abito. Si avverta però, che in quefto cafo deve fempre precedere il dilcorio teologico, e poi nella verità già rintracciata deve fermarsi la contemplazione con lo fguardo'.

142. Secondariamente è cetto, che alla contemplazione deve anche concorrere l'abito infuío della carità teologica, perchè la contemplazione, come abbiamo avedato nella fua definizione, contiene l'amor di Dio, che deve provenire dalia virità della carità, come

da fuo proprio principio:

143. Ma perchè la contemplazione eccede il modo di operare umano, ed ha un non fo che di eroico; perciò non fono cagioni fufficienti a produrla l'abito della fede, e della carità, che si danno per gli atti delle virru teologali ordinari, e comuni, praticab li da ogni fedele, che si ritrovi in grazia, Ma si richiede di più il concorso dei doni dello Spirito Santo, che hanno per uflicio innalzare le nostre potenze, e renderle abili agli atti di straordinaria virtù. Non dico già, che tutti i doni di questo divino Spirito abbiano a concorrere all'opere della contemplazione; ma quelli folo, che fono atti ad illustrare la fede delle cose divine, e ad accendere la volontà in un amore dilettevole verso gli stessi divini oggetti, quali sono principalmente il dono della fapienza, e dell'intelletto, giacche da questa fede viva, e calda rifulta quello fguardo ammirativo, ed amorofo, in cui confiste l'essenza della divina contemplazione.

144- Il dono dell' intelletto ( come abbiamo detto nel primo Trattato ) è una luce divina, per cui la potenza intellettiva

penetra acutamente , e profundamente per via di apprentione le perfezioni divine , e. gli arcani della nostra santa fede : così dice, S. Bonaventura ( de dono Intellett. cap. 5. ). Spiritus Sanctus per donum intellectus facie. nos penetrare velanina facrarum Scripturarum, introducens nos ad claram consemplationem pure veritatis. Dopo aggingne : Spiritus San-Elus per donuns interlectus .non felum facit .nos penetrare omnia velamina veritatis incarnata fed etiam veritatis increute . Penetrando noi. col lume di questo dono i veli, sotto cui si ascondono le verità di un Dio incarnato, e di un Dio increato, le miriamo, e le am-, mitiamo con un femplice sguardo, e ci accendiamo verso di esse con un soave amore. Effette di quello dono fono certe intelligen-. ze lublimi , che hanno alcune anime contemplative , di Dio , de le fue perfezioni , delia fantifima Trinità, e di altri divini mitteri : perche con la luce di questo dono, fe sia data in grado eminente, giungono a penetrare gli arcani-della Divinità . Il che è appunto quello che bramava l' Apostolo ai Colossensi ( cap. 2. ) Us confolentur corda ipforum, instructi caritate, & in omnes divitias plenituainis inteltectus in agnitionem myflerii Dei Patris, & Christ: Jesu , in que Junt omnes thefauri fapientia , & fcientia Dei absconditi.

145. Il dono della fapienza è una fempliciffima luce , con cui l' intelletto giudica delle cose divine con gran sapore.. Così infegna S. Bonaventura ( 7. itiner. aternit. itiner. 4. dift. 2. ) dicendo: Supientia a fapore dicitur, ut dicit Bernardus, & objectum fapientie principale, & primarium est ipfe Deus ea ratione , qua verum est excitatioum voluntatis ad ejus faporofum delectationem . Es ideo sapientia a:lus est contemplari Deum, non quocumque modo , fed cum delectatione , O cum quadam fuavitate experimentale in affectu. Ed ecco che il dono della fapienza confifte in una pura luce, che ci fa contemplare Iddio con dilettazione, e con sapore, e in quel sapore di Die ci sa intendere con la propria . elperienza quale sia Dio. A questo dono volle alludere il Profeta Reale ( Pfalm. 33. 9. ) allorche diffe : Guftate , & videte quoniam fuzvis est Dominus : gustate di Dio, e nel sapore che proverete in lui, conoscerete per esperienza cosa sia Dio ; come appunto chi mangia il mele, si accorge subito , ( ancorche non l'avesse mai veduto, ne mai udito parlare di un tal cibo ) nel sapore che vi sente, quale esso sia . Il che appunto è la similitudine, di cui in più luoghi fi serve lo Spirito Santo, per

fignificare quel faperolo diletto, che l'anima per mezzo di quello dono esperimenta; in Dio ( Eccle. 24. 27. ) Spiritus meur fuper mel, dulcis, & bæreditas mea super mel, G favum . Il mio fpirito , dice Iddio , a chi lo saporeggia è più dolce del mele, e più soave di un favo. Differiscono tra di, loro questi due doni intelletto, e sapienza,. in p.u cole . Primo , che l' intelletto , come, dice l' Angelico, apprende con acutezza le divine cofe; ma la fapienza ne giudica conla profondità. Secondo, che l' inselietto ha di fingolare, e di proprio il penetrarle; ma la sapienza ha di particolare il saporeggiarle. Da questo però siegue, che anche il dono dell' intelletto non abbia qualche dilettazione, non trovandosi grado di contemplazione milica fenza diletto : fegue folo che non ne abbia tanta, e tale, come ildono della sapienza. Questo dono entra quasi in tutti i gradi di contemplazione, di cui ragionerò nel seguente Frattato, perchè quasi in tutti prova l'anima foavità, e in alcani è tale, che la fa perdere tutta in Dio. .. 146. Alcuni pongono tra le cagioni della contemplazione il dono della ccienza. Ma io non vedo qual luogo vi posta avere, se non si unisca con alcuno de' predetti due - doni . Il dono della scienza , secondo S. Tommaso da me citato nel detto Trattato, è una luce, che ci mostra ciò che deve crederfi, e fecondo quella credenza regola le nostre azioni . Ma tutto questo non par che basti a contemplare, se non sopraggiunge un' altra luce, che nell' oggetto da credersi faccia vedere all' intelletto qualche perfezione di Dio, che lo porti alla di lui contempl zione.

147. La difficoltà maggiore confifte in vedere, se per alcuni gradi di contem-plazione eminenti possa bassare il dono della sapienza, e dell' intelletto, o si richiegga di più qualche altra luce particolare, appartenente alle grazie gratisdate . Mi spiego, per essere ben inteso in ciò, che ora vado dicendo. Alcuni Teologi Miflici parlando delle cagioni che concorrono alla contemplazione, fenza fare distinzione alcuna di gradi, affolutamente dicono, che gli atti contemplativi dipendono dal dono della sapienza, e deil'intelletto. Altri poi distinguono nella contemplazione certi gradi più baffi da certi gradi più alti, che chiamano firaordinari in genere di contemplazione, quali sono l'estasi, i ratti, le visioni, e le locuzioni; e affermano, che sebbene per quei primi gradi possano bastare i due predetti doni, per i secondi fa d'uopo d'un'altra luce più alta spettante alle grazie gratisdate. lo venero con fomme rispetto questa opinione per il molto sapere, e autorità di quelli che l' infegnano : ma pure ( confesso il vero ) io non mi ci posso accomodare per varie ragioni , che mi si presentano in contrario, come ora esporrò. Suapongo però prima ciò, che essi ancora suppongono, cioè che per grazia gratisdata non s'intenda qui un favore, che non si può da noi degnamente meritare, ma si dona da Dio gratuitamente a chi vuole ; perchè è fuori d'ogni controversia, che tutte le contemplazioni, e le cagioni, da cui esse dipendono, fono in quello fento gratisdate. Per grazie gratisdate s'intendono quelle di cui parla l'Appostolo, dicendo (1. Cor. 12. 8.) Alii per Spiritum datur fermo Sapientia Oc. e di cui noi dicemmo coll' Angelico nel Trat, tato primo, che non fi donano in riguardo alla fantificazione del foggerro, ma in riguardo all' utilità de' proffini, e però postono conferirsi ad un'anima macchiata di colpa grave. Non si dispensano queste sorti di grazie, dice il S. Dottore, ( 1. 2. queft. 111. art. 1. ) ut bomo ipfe per eas justificetur , fed potius ut ad fanctificationem alterius cooperetur .

148. Mi pare dunque, che alla formazione di qualunque grado di contemplazione , anche d' estasi, di ratti, di locuzioni, e vifioni possa bastare il dono della sapienza e, dell' intelletto, e che però non sia necessario ricorrere alla luce delle grazie gratisdate. Diffi in termini politivi, non già esclufivi , che possono bastare i predetti doni : perchè vedo molto bene, che a chi trovasi in contemplazione, si può da Dio donare un' altra luce quasi estranea, che gli faccia; conoscere l' issesse divine persezioni in modo comunicabile al profimo, la qual luce apparterrebbe senza fallo alle grazie gratisdate .. Ma questo altro alla fine non sarebbe , che un nuovo dono aggiunto al dono della mistica, ed unitiva contemplazione già compita nel suo essere, come vedremo meglio in appresso. Stabilisco pertanto questa proposizione a mio parere innegabile, che la luce. dell' intelletto, e della sapienza, in quanto sono doni dello Spirito Santo, sia capace di aumentazione, e che polla, come tutti gli altri lumi foprannaturali , crescere in vivezza, in chiarezza, in ardore, e in gradi di maggiore intenzione. Sicche rischiarate le nostre menti con una luce più viva del dono dell'intelletto potranno conoscere le perfezioni divine con maggiore, e maggiore, penetrazione; ed illustrate con un lume più

accefo del dono della fapienza, potranno intendere con maggiore, e maggiore chiarez za, con maggiore, e maggiore fervore, e fapore di carità. Quindi fiegue, che Iddio conofciuto con una luce inferiore, formerà un grado di contemplazione più baffo; conofciuto poi con una luce più viva, e più accefa, cofitiuirà un grado di contemplaziote più alto. E perchè, come abbiamo detteo, può la luce di quefil doni crefcere fempre più in chiarezza, ed in ardenza; percil dobbiamo concludere, che per mezzo di queffa fola luce poffa formarii qualunque grado di contemplazione proprio dello flato noftro di contemplazione proprio dello flato noftro

presente de' viatori.
149. Ma affinche meglio fi scorga questa

verità, mettiamo il caso in pratica : discorrendo fopra quei gradi di contemplazione . che sogliono accadere. Mi doni Iddio tanta luce di fapienza, chi mi faccia chiaramente conoscere la sua presenza, e me la faccia gustare con sapore di spirito : eccomi in orazione di quiete. Accresca Iddio questa luce in modo, che la presenza di Dio mi penetri all' intimo, e quel fentimente faporofo di Dio mi riempia tutto di gandio, ficchè io portato dall'interno giubilo, prorompa in propolizioni di amore sconnesse, ed anche in atti esteriori all'apparenza poco composti a modo di persona ebra : eccomi in e-brietà di amore, che è un altre grado di mu alta contemplazione . Avvivi Iddio que-Ha fervida luce fino a fiffare il mio intelletto nelle sue divine persezioni in modo, che non sia più capace di divertirsi ad altri oggetti, e quel soavissimo sapore della Divinità mi penetri l' anima sì profondamente, fino a farla perdere tutta in Dio: eccomi in contemplazione d' unione . Si aumenti questa Ince fino ad estrarre l'anima da' sensi : eccomi in unione estatica. Mi doni Iddio quella luce improvvisamente, e con tanta forza, che in un subito mi rapisca a lni : eccomi in unione di ratto; così discorrendo per tutti gli altri gradi di contemplazione, che poffono accadere .

150. Spiego, e confermo questo fiesso con la parità del lume della gloria tra i personaggi del Cielo. Benché turti siano in quanto alla foltanza beati, vi è però grandissima diversità nel vedere, nell' amare, e nel godere l'oggetto della loro beatitudine. Se a cagione di elempio si ponga Maria Vergine a paragone di un bambino, che sia volato al Paradis con questo della loro di grazia, che ricèvè nelle acque battesimali, chi non vede, che lo avanza millioni, e millioni di doppinella finizione, nel gaudio, e nella signia;

E perche quefte ? Forfe perche la bearirudi. ne della Vergine ha origine da diversi principi? No al certo: perche la beatitudine di ambedue, nasce dal lume della gloria . Ma che lo flesso lume di gloria dato con masse gior intenzione , e vivezza produce una vipiù trasformativo dello spirito in Dio: donde risulta poi quell' eccesso di gaudio; e di gioria , con cui un Santo supera l' altro, e Maria avanza tutti i personaggi di quella Reggia beata. Or perche non abbiamo a discorrere nello stesso modo nel caso nostro ? Tanto più che i Santi Padri , e i Dottori paragonano la contemplazione alla visione . e il lume dei doni dello Spirito Santo al lume della gloria ; con quelta diversità però . che questo partorisce in chi lo possiede una beatitudine perfetta, quello l'arreca folo imperfetta; perchè (dico) non possiame ra-gionare così ? I beati col lume della gloria vedono (velatamente Iddio, e l'amano con carità confumata: i contemplativi col lume della fapienza , e dell' intelletto vedono Iddio trasparente sotto il velo della fede, e l' amano con amore di semplice carità . Se si beati fi accrefca il lume della gloria, vedono più chiaramente Iddio svelato, più ardentemente l' amano, più intimamente con lui si uniscono, e più altamente lo godono. Dunque se ai contemplativi si accresca il lume della sapienza, e dell' intelletto, più chia-ramente mireranno Iddio velato, l' ameranno più strettamente, e più soavemente si congiungeranno con esso lui in unione di amore. La parità cammina, come suol dirfi, a quattro piedi, ed insieme spiega, e dimostra, che a qualunque grado di contem-plazione unitiva proprio di questa nostra vi-ta, possono bastare i doni dello Spirito Santo, fenza che vi sia alcun bisogno di ricorrere ad altra luce straniera.

151. Ciò che ho detto dell' unione miffica, dell' estafi, e de' ratti, deve dirsi a proporzione delle locuzioni, e visioni. Se le
parole di Dio, e le viste, che egli commica all' anime diette, contengono sensi profetici, e siano indirizzate all' altrui spirituale prostito (quali erano appunto le locuzioni, e visioni simboliche degli antichi Profeti
consessi anime di proprieta di prazie
grazissati date, perchè portano in fronte il carattere proprio di tali grazie, che secondo l'
Angelico è l' altrui santiscazione. Ma se le
locuzioni, e le visite altra mira non abbiano,
che la perscuone delle anime, a cui si donano; dico, che non derivano da luce spettante alle grazie gratissate, perchè in tal caso

in realtà non vi è ragione di afferirlo; ma procedono dai doni dello Spirito Santo, che fempre hanno per fine la fantificazione del foggetto, in cui operano. Tali erano molte di quelle parole, che diceva il Signore a S. Terela ( in vita cap. 25. ) come quando trovandofi ella tutta foffopra, agitata, e fconvolta, con solo dirle così; Non aver paura, a figlia, che fono io, e non ti abbandenero, non temero: la ripose in placida calma, ed in tranquilla ferenità . Chi non vede , che queste parole altro non avevano di mira, che quietare quell' anima, accioche poteffe ripigliare con pace le sue orazioni , e gli altri esercizi di pietà? Tali surono quell'altre parole dettele pur da Dio in ratto. Non veglio che su abbi conversazione con gli nomini, ma con gli Angeli: (in vit. cap. 24.) mentre altro non pretele Iddio con quelle ( come fi vide in effetto ) che distaccarla per sempre da tutte le amicizie terrene . Tale u quella vicione intellertuale, che ella ebhe di Crifto per due anni, vedendoselo sempre apprello, mentre altro fine non ebbe il signore con favorirla di quella sì lunga vifia , che tenerla in un intimo, e continuo saccoglimento, e in una grande attenzione fopra le preprie azioni ( come accenna ella fteffa in vita cap. 27. ) acciocche in tal guisa si disponesse con una somma purità dicoscienza al ricevimento di altri gradi di orazione più eccelfi, che le voleva compartire. E tali fogliono esfere di ordinario le locuzioni, e le visioni, che Iddio concede all' anime divote a giorni nostri : poiche non siamo più nei tempi dell' antica legge, in cui il Popolo aveva necessità di essere ammaestrato, ed istruito per bocca de' Profeti. Ha già parlato molto Dio nella Sacra Srittura; molto ha parlato Gesù Cristo nel Sante Evangelio , molto i Santi Appostoli nelle lore Epistole ; molto si è parlate negli Atti Appostolici, molto hanno parlato i Sacri Concili nelle loro adunanze ; molto banno parlato i Sommi Pontefici dalla loro cattedra; molto hanno parlato i Santi Padri, molto i Teologi , molto i Dottori : ficche poce più rimane da dire con parole, ed a fignificare co' fimboli per istruzione altrui. Però volendo era iddio parlare all' anime buone o per mezzo di voci, o di viffe, altra mira d'ordinario non ha , che produtre in elle effetti di fantità . Donde fegue, che per tali locuzioni, e visioni le cagioni necessarie fiano i doni dello Sprito Santo, non già le grazie graziscate : mentre a quelle, e non a quelle si appartiene di lero primaria istituzione portate la fantificazione al foggetto, che le zicove.

152. Aggiungo un'altra ragione sperimentale, per cui si vede in pratica, che alcune persone, le quali hanno unioni, estasi, ratti, ed intelligenze altissime di Dio, non le nicevono in virtù di alcuna grazia gratifdata . Dico pertanto così : folo dagli effetti fi può conoscere, se risieda in un' anima alcuna delle grazie gratisdate . Per vedere v. gr. se alcuno habbia la grazia di far miracoli , non vi è altro modo , che offervat se di farto gli faccia: per vedere se qualcuno abbia la discrezione degli spiriti , altra ftrada non vi è , che notare se di fatto penetri con lo fguardo della fua mente il fecreto de' cuori : lo stesso dico del dono delle lingue, delle interpretazioni de' fermoni ec. Dunque per conoscere se alcuno abbia la fapienza, in quanto è grazia gratifdata , ( ed è appunto quella grazia , che sarebbe più atta a formare l'estasi, e unioni mistiche, e l'intelligenze di Dio più sublimi ) non vi farà altro modo , che vedere se egli abbia cognizioni altissime delle perfezioni divine in modo comunicabile a' fuoi proffimi , cioè fotto tali specie , e concetti, con cui possa facilmente spiegarle agli altri , onde formine anch' effi gran concetto delle divine- grandezze . Ma noi vediamo dall'altra parte con esperienza, che vi sono donne, ed altre persone rozze, che hanno estasi , ratti , e grandi intelligenze di Dio , eppure nulla sanno dire di ciò , che intendono; non fanno riferire ciò che provano, e neppure sanno spiegarsi coi loro stessi Direttori; e però se accade che il maestro di spirito non lappia interrogarli, non arriverà mai ad intendere ciò, che egli facciano in quelle loro alienazioni da fensi. lo di quello ho grand' esperienza : perchè mi è convenuto efaminare più anime , del cui spirito non poteva prudentemente dubitare ; ma sì inabili a dichiarare ciò, che intendevano di Dio nei loro rapimenti , ed estali , anzi ciò che sperimentavano in se stelle in quel tratti di orazione, che erano tanto in-felici in parlare di fimili cofe, che non farebbero flati altri ; che non avessero ricevuto mai di tali favori neppure un' ombra. Ma come è possibile, dico io , che queste avessero la grazia di palesare con faciltà i pregi della divinità , se erano sì inette a ragiomarne ? Come è possibile che avessero la fapienza , in quanto è grazia gratifdata , fe di tal grazia non ne appariva in esfe minime effetto? Ne giova il dire, che ciò non oftante le unioni, e l'eftafi di queste anime erano indirizzate al bene de' proffimi , perchè Iddio con quelle grazie le disponeva a

pregare con grande ardore, a fare grandi penitenze per loro , a dar buono efempio , ed a cooperare con altri modi all'altrui falure : poiche nello stesso modo potrei io dire, che anche per il primo grado di contemplazione si richiede l'influsso delle grazie gratisdate ; anzi che richiedesi per l'istessa meditazione, se sia servente: perche que-se ancora instillano spirito di carità, di buon esempio, e di zelo per la salute de' proffimi . Ma ciò non fia mai vero , perche le grazie gratifdate hanno il produrre effetti, che per se stelli , ed immediatamente giovino alla fantificazione de' proffimi : ne basta che partoriscano efferti , che rimotamente, e quafi da lontano fiano loro di giovamento.

153. Ognuno fa, anzi ognun vede con quanta chiarezza, e con che fodezza, e fublimità di dottrina Santa Terefa parli di Dio: ( in vit. cat. 23. ) e di tufti quei gradi di contemplazione, con cui l'anima si unisce a Dio. Quesia su senza dubbio una grazia gratisdata , che Iddio le fece per utile del Cristianesimo , e specialmente dell' anime contemplative, che hanno ricevuto sì gran luce dalle sue bell' opere . Or ella nel libro della fua vita ( cap. 23. ) riferifce di fe, che non eta gran tempo che avevale Iddio concesso un sì bel dono, e confessa che prima balbutiva anche essa al pari dell'altre donne, ne trovava modo di spiegare, non dico a persone estranee, ma neppure ai suoi Con-fessori ciò che vedeva, e provava nelle sue altissime contemplazioni. Ma domando: primache Santa Terefa si ponesse ad esporre Pistoria della sua vita, aveva ricevute da Dio locuzioni, visioni, estasi, ratti, unioni missiche e trasformative, e cognizioni sublimissime della Divinità? Chi ne può dubitare, mentre di queste cose appunto da lei ricevute, appieno ne parla in tutta quell' istoria ? Eppure godendo allora di sì alte contemplazioni, non aveva la grazia gratifdata di faper esprimere ciò che mirava in Dio , cib che in lui godeva ; e che in fe stella sperimentava in tali eccessi di mente . Dimque convien concludere , che a formare qualunque contemplazione unitiva dell'anima' con Dio, non fono necessarie le grazie gratisdate , ma bastano i doni del divine Spirito .

n 154. lo però non nego, come diffi già da principio, che col dono di contemplazione eminente possi a lavolta congiungersi qualche grazia gratisdata, specialmente la sapienza, in quanto si appartiene a questa specie di grazie; s scoke l'anima dipendente-

mente dai deni dello Spirito Santo contempil le perfezioni di Dio, e le guffi con cognizione esperimentale di amore: e poi con un'altra luce lo conosca con cognizione comunicabile, e in modo esplezabile al proffimo, come accade a Santa Terefa in diverfa rempi: Ned qual caso converrà dire che l' anima riceve due sivori diffiniti, l' uno, con cui si unisca a Dio per mezzo dalla fapienza, in quanto è dono dello Spirito Santo: l'altro, con cui si rende utile ai proffimi con la sapienza, in quanto è grazia gattissata.

155. A questo volle alludere S. Tommaso ( 2. 2. quest. 35. art. 5. ) laddove diftinfe due sapienze : una, con cui la persona giudica in contemplazione delle cose divine, e fecondo quel retro giudizio regola le proprie azioni, per quanto è necessario ad acquistarsi con perfezione la sua falute : e questa fapienza dice egli che l'hanno tutti quelli che fono in grazia ; e però appartiene ai doni dello Spirito Santo, che sono comuni a tutti i giufti . L'altra sapienza è quella , con cui la perfora giudica anche più alramente delle cose divine, ma' in modo però di poterle comunicare agli altri, e di potere con quel giudizio dirigere l'altrui azioni. E questa dice egli che è grazia gratisdata , che non si comunica ad ogni giusto ; anzi fe, condo la dottrina generale, che egli dà circa tali grazie, può combinarsi con la colpa mortale . Dicendum , quod sapientia , de qua loquimur, sicut diflum est, importat quam-dam reflitudinem judicii circa divina conspicienda; O confulenda . Et quantum 'ad utrumque ex unione ad divina secundum diversos gradus aliqui fapientiam fortientur . Quidam enim tantum fortiuntur de recto judicio tam in contemplatione rerum humanarum fecundum diversas regulas, quantum est necessarium ad salutem; & boc nutti deest sine precato mortali existente per gratiam gratum facientem; quia fi natura non deficit in neceffariis , multo minus gratia. Unde dicitur I. Joannis 2. Un-Etio docet vos de omnibus . Quidam aucem altiori gradu perficiunt sapientia denum, & quantum ad contemplationem divinorum, in quansum scilices altiora quedam Mysteria & cognofount , @ altis manifesture poffunt ; @ etime quantum ad directionem humanarum fecundum regulas divinas; in quantum possunt secundum eas non folum fe ipfor , fed etiam alios ordinare . Et ifte gradus fapientia non eft commenis omnibus babentibus gratiam gratum faciensem , fed magis pertinet ad gratias gratifda. tas , quas Spiritus Sandlus diftribuit prout vult . lecundum itlud 1. ad Corinsh. 12. Alii

datut per Spiritum fermo sapientie Oc. Donde a deduce ciò , che di fopra diceva , che alla sapienza in quanto è dono dello Spirito Santo , attiffimo a produrre qualunque contemplazione in chi l' ha , aile volte fi aggiugnes la sapienza in quanto è grazia grazildata, utilissima per cooperare alla santificazione de' proffimi. Ed in tal caso dice il Santo Dottore , che chi ha l'una , e l'altra sapienza, è più persetto in sapienza di chi ne possiede una sola. Cose maniteste ex terminis . Ma qui si può cercare, se chi ha la fapienza come dono, e la fapienza come grazia, poslegga una contemplazione, più perfetta di chi ha folamente la fapienza come dono. Rispondo non sempre : perchè può darsi il caso, che chi riceve la contemplazione dipendentemente dalla lapienza come dono, l'abbia sì sublime, che superi la contemplazione, che dipende da ambedue le sapienze. Concludiamo dunque, che per qualunque grado di contemplazione firaordinario balla il dono della lapienza, e dell' intelletto , compartiti però all' anima or con maggiore, or con minore intergione, e chiarezza, secondo la maggiore, o minore sublimità degli arti contemplativi, che ella dovrà produrre, nè è necessaria alcuna grazia gratildata.

156. Se bramaffe sapere il Lettore, se anche per la contemplazione acquisita si richieda il dono della sapienza , o dell' intelletto ; risponderei , che quefto punto è dubbioso . e incerto appresso i Dottori Mistici , perche pare ad alcuni, che per una contemplazione bassa, qual è questa, possa bastare la luce delle grazie attuali, compartita in maggior copia. Contuttociò a me pare di fi , perchè il conoscere la verità con un semplice sguardo della mente ( come certamente accade nella predetta contemplazione ) è un modo di conoscere superiore all' intelletto umano, che ha di proprio rintracciare le verità con il discorso, e però sembra, che anco ad essa sia necessario il concorso di qualche dono dello Spirito, a cui s'appartiene l'influire negli atti di virtù fatti al modo fopraumano. Vero è, ch' essendo questa contemplazione l'infima di tutre, come abbiamo già veduto, baha che concorra il dono o della fapienza, o dell' intelletto in grado molto rimello .

Label of Lives as as

C A P O XV.

Si cerca, fe alla Contemplazione concorra la famaglia: e fi conchiude, che concerre alla Contemplazione meno perfetta, ma non già alla perfetta,

157. C Ompreso già quali siano per parte degli oggetti le cagioni esteriori della contemplazione, e quali siano le cagioni interiori per parte delle nostre potenze, resta ad esaminare quale sia il mezzo, in gui elle si formano, e se queste siano le sole specie intelligibili, che appartengono all'intelletto, o pure anche le immaginazioni maseciali , che dipendono dalla fantalia . E per parlare con termini più chiari , dirò cost. Rimane ad indagare, se la fantasia concorra anch' essa con le sne immaginazioni alla divina contemplazione . Di mal cuore mi accingo ad elaminare un tal punto, perche mi avveggo di entrare in un campo di contraveriie, e di liti, non accordandosi i Teologi con le loro decisioni . Alcuni troppo nemici della fantasia , l'escludono da qualunque contemplazione di Dio, benche sia acquisita. Così decide il Cardinale Lauria ( Opufe. 3. de Orat, Contempl, cap. 16. ) parlando auche di quella specie infima di contemplazione. Dico primo, objecta merc. spiritualia in solis speciebus intelligibilibus sunt consemplabilia, O nello modo in phantasmatibus. immaginativa : O cum inselleflus ea consemplasur , imaginatio circa ea nibil operatur. Se poi ( feguita a dire ) vorrà la persona contemplare Iddio nelle creature; potrà ne fantasini ver dere le creature, ma non già Dio, perchè suole che questo solo nella sola specie spiriturle sia conoscibile : Si in contemplatione acquistia objecta contemplanda cum ordine ud Deum sunt corporalia, possunt videri, & cor gnosci nedum in speciebus intelligibilibus, sed etiam in phantafmatibus; ita tamen ut Deus, seu ejus potentia, aut sapientia, aliave perfe-Elio, quam respicit illud corperale, cognoscatur in sola specie inselligibili. Altri Teologi poi troppo forse aderenti alla fantasia, la vogliono introdurre in ogni contemplazione, benche sublime ; e avvezzi a, speculare nelle scuole in quel modo connaturale, con cui ili nostro intellerto partorisce i propri atti, fiimano che sarebbe una specie di prodigio, se in qualche grande elevazione di spirito producesse egli qualche atto indipendente da questa potenza vile, che abbiamo comune coi bruti. Ma perche tutti gli estremi sono difettoli, io penso di prendere in compagnia

di altri Teologi la via di mezzo, e seguendo per effa la scotta fedele de' Santi Padri . e de' Dottori più rinomati, spero di cogliere nel vero. Dico dunque, che ne tutte le contemplazioni, benchè fiano foprannaturali, ed infuse, sono indipendenti dalla fantasia. nè tutte le fono foggette: ma che le contemplazioni più basse, e quasi di rango in-feriore, dipendono dalle sue immaginazioni, e le contemplazioni più alte, e quasi di rango superiore, non ne dipendono.

158. Primo però avverto ciò, che universalmente affermano i Filosofi fotto la scorta del loro maeftro Ariflotele ( lib. 2. de Anim. cap. 6. ) che l'intelletto umano non può in questa vita mortale efecitare i suoi atti spirituali, e le sue intelligenze senza dipendenza da' fantasmi : Numquam , dice il filosofo , sine Phantasmate intelligit anima . L' Angelico (2.2. quaft. 147. art. 2. ad 4. ) premendo le sue vestigia. afferma anch' esto che connaturale eft homini fecundum flatum prafentis vite, ut ma Mtelligat fine phantasmate . E tutti prendono motivo a stabilire questa opinione, ed a riputarla per vera, dall' esperienza inalterabile che ne proviamo in noi stessi. Poiche vediamo, che leso in noi, o impedito l'organo della fantafia, non può più l'intelletto produrre i propri atti. Così qualunque volta fia quelta potenza materiale o offela per la pazzia, o ftravolta per qualche frenefia, o occupata dal fonno, fi perde, s'impedifce l' nso della ragione, e rimane l'intelletto inabile a tal ufo, o a produrre le locuzioni.
All'opposto, se la fantasia si trovi disposta ad operare con vivezza, e con prontezza le fue immaginazioni, con l'istessa abilità si

fuoi atti. 159. Avverto, ancora, che quando diciamo contemplazione più basta, e contempla-zione più alta, non intendiamo di dire, che tna contemplazione conosca Iddio vero, qual a in se fleffo, e l'altra non lo conosca in nal guifa. Questi surono deliri del Molinos, che non hanno alcuna fembianza di verità; concioffiacofacke ogni atto di contemplazione soprannaturale di questa vita, qualunque fiafi, anzi ogni atto di femplice fede conoscelddio in verità, in ispirito, qual è in se stesso. Solo vogliamo significare il modo più, o meno perfetto, con cui può conoscersi Iddio nella contemplazione. Poiche, siccome i Beati in Cielo conoscono Iddio in un modo as-

trova l'intelletto circa le intelligenze. Dun-

que se l'intelletto opera, o è impedito ad operare fecondo le disposizioni, e secondo gli

oftacoli, che trova nella fantafia, fegno è,

che da lei, e da' suoi fantasmi dipende ne'

fai più perfetto che non lo conosciamo noi l ed effi lo conoscono qual è veramente in fe, perchè essi lo conoscono per ispecie propria, e intuitivamente, e noi lo conosciamo per ispecie non propria, ed aliena, e come dicono le scuole astrattivamente : così può l' anima in questa vita conoscere Iddio con la contemplazione, quale è veramente, in modo più, o meno perfetto. Perche può cono. scerlo per ispecie infusa, indipendentemente da ogni fantalma, e per ispecie acquistata, e dipendente dalla fantafia ; anzi può conofcerlo con ispecie acquisita più, o meno elevata da coleste lume. Sicche la maggiore, o minore altezza della contemplazione fi riduce al modo più, o meno perfetto di co-

noscere le divine perfezioni .

160. Posto queste, dico che alle conternplazioni più baffe, e d'inferior grado la fantafia concorre. Abbiamo detto, che l'intelletto umano unito al corpo , benche fia foirituale, dipende nelle sue operazioni da questa potenza materiale, e corporea : e la ragione a priori di ciò ( per parlare coi termini delle sole ) altro non è che una certa fimpatia molto naturale, che paffa tra queste due porenze, per cui una, naturalmente parlando, non opera fenza l'altra. La fantalia fantasticando gli oggetti fomministra all'intelletto, o risveglia in lui la specie di quelle cose, circa le quali ella forma le sue immagini, e così lo muove ad intenderle; Se l'intelletto è il primo ad operare, eccita la fantalia, e se la tira dietro ad immaginare ciò che egli intende, e in questo modo procedono confederati ne' loro atti. Or per rompere quella simpatia, che passa tra quefte due potenze umane, non basta la luce di una contemplazione baffa ; fi richiede o una specie intelligibile infusa, intrinsecamente foprannaturale, che di fua natura non dipenda-dalla fantaga; o pure una luce ch'elevi la specie intelligibile non infusa, ma acquistata, e insieme sopisca la fantasia; ficche non essendo questa più capace di operare, operi l'intelletto da se solo con la specie spirituale. Il che accade, come vedremo in breve, nelle contemplazioni più alte, ma non già nelle più baffe, e meno perfette . Al più queste dando all' intelletto 'qualche elevazione, possono indebolire la fantasia; onde lentamente ella lo accompagni, e gli dia quello ajuto, che può. E questa è la ragione, perchè in queste contemplazioni men alte ha la fua parte la fantafia .

161. Fin qui vale il famoso detto di Aristorele ( 3. de Anim. cap. 3. ) che per mezzo di fantasmi conviene che speculi chi vuol

intendere . Fin qui pollono bene applicara le parole di S. Tommaso ( 1.2. quest. 84. ar. 6.) Impossibile est, insellectum secundum prasentis vite flatum, que peffibili corpori conjungitur. aliquid intelligere in actu, nife convertendo fe ad phantasmata. Di quella forte di contemplazione parlò l' Arcopagità (de Caleft, Hier. cap. L. ) laddove diffe: Impossibile est lucero nobis, divinum radium, nist varietate sacrorum veluminum circumvelatum. E' impossibile che risplenda nelle nostre menti il raggio della divina contemplazione, senonche era i veli delle nostre sante immaginazioni. Di queste contemplazioni, dico, ragiona qui il Santo Dottore, perche parlando altrove d'altre contemplazioni più eminenti, insegna l'opposto, come vedremo in appresso.

162. Queste sante immaginazioni che sollevano il nostro intelletto alla contemplazione, sogliono formarsi nella nostra fantasia per ministero degli Angeli . Poiche siccome può quella potenza materiale, come ho detto altrove, combinare le sue specie in tal maniera, che vengono a fotmare l'immaginazione di oggetti mai non veduti da fensi esterni ; e. g. unendo infieme la specie del monte, e dell'oto, può produrre l'immaginazione di un monte d'oro; può ancora dalla specie che possiede nell'erario della sua memoria, cavarne altre, che rappresentino oggesti mirabili, mai più non veduti fotto i fuoi fensi esterni: così gli Angeli, entrando in lei, possono ordinare in mille modi le sue fpecie, possono dedurne altre, e in questo modo formare rappresentazioni ammirabili delle cose divine, che illustrate da celeste lume siano attissime ad innalzare l'intelletto alla contemplazione di Dio, Cosi spiega S. Barnardo ( In Can. ferm. 41. ) la cooperazione, che presta la nostra fantasia all' opere della contemplazione : Cum autem divinum aliquid raptim, & veluti in velocitate corusci duminis interluxerit menti spiritu excedenti, sive ad temperamentum nimii splendoris, sive ad doctrina ufum, continuo ( nescio unde ) tadfunt imaginatoria quadem rerum inferiorum similitudines insussis divinitus sensibus convenienser accommodate, quibut quodammodo adumbratur puriffimus ille, ac splendidiffimus verisatis radius, & ipfi anime tolerabilior fiat . G quibus communicare illum voluerit, captabiliar : Existimo tamen , ipsas formari in nobis -fanctorum fuggestionibus Angelorum; sicut e consvario contrarias . O malas ingari immissiones

per angelos malos, non dubium est. 163. Ma prima di passare avanti a dimostrare l'altra parte, che di sopra mi sono prefisto, mi conviene scionliere una difficol-

tà, che oppongono alle dottrine dinanzi addotte tutti quelli , che elcludono l'opera della fantafia da qualunque contemplazione, La fantafia, dicono quelli, à una potenza ani, malefca, che di quelli foli oggetti può for-mare l'idee, di cui da fenfi efferiori le fono trasmelle Je specie, Or non essendo quefte capaci di conoscere altre cose, che le tenfibili , a materiali , ne fiegue , che neppur ef. sa posta produrre altre immaginazioni, che di cese corporee, sensibili, e grossolan, cae di cese corporee, sensibili, e grossolane. Co-me dunque è possibile, che l'intelletto no-stro, speculando queste vili, e rozze imma-gini, possa intendere in este l'estere di Dio, che non ha corpo veruno , non ha materia, non è in mode alcuno foggetto ai nostri sensi, ne può effere oggetto delle loro operazioni? Tanto più che la contemplazione è un'opera divina, con cui la nostra mente più che con qualunque altra cosa si accosta a Dio, e le nostra volontà più per amore si unisce a lui. Rispondo, effer pur troppo vero, che la nostra fantasia altro non può con le sue immaginazioni esprimere, che oggetti materiali, e corporei; e se il nostro intelletto avesse a sermarsi in queste rozze immagini, ne altro avesse mai ad intendere. che quello ch' elleno gli rappresentano, non giungerebbe mai in eterno a contemplare l' essere di Dio, e le sue ammirabili perfezioni . L' intelletto nostro però non si ferma in queste immaginazioni imperfette, ma le trapassa, le trascende, le supera, e si solleva con l'intelligenza a Dio, e in lui si fissa con dolce sguardo di amore . E come una palla scagliata dalla mano del giuocatore, tocca a terra; e da quella risalta tosto verso del cielo; così l'intelletto si abbassa a quegli oggetti terreni, che gli spresenta la fan-tasia, ma da essi presto s'innalza con la contemplazione a Dio. Ma se questo è vero, ripigliano essi, che servono questi fantalmi, le l'intelletto conoscendoli tanto disfimili da quell'effere semplicissimo, che egli brama intendere, gli ha da trascendere? rifpondo, che servono di fondamento, e di base alle sue intelligenze, perchè dovendo il nostro intelletto, finchè è congiunto col nostro corpo, per vna certa naturale simpatia operare gli atti fuoi spirituali insieme con la fantafia, ha bisogno per intendere, dell' appoggio delle fue immaginazioni . Servono aucora quelli fantasmi, per somministrare all' intelletto quegli oggetti motivi, che hanno forza d'innalzarlo a Dio : e percio, quantunque non siano essi l'atto della contemplazione hanno però il vanto di cooperare, e concorrere ad un atto sì illustre.

'164. Così, fe volendo io contemplare la bellezza di Dio, m'immaginassi una purisfima luce ; non mi fermerei certo fu questo oggetto : altrimenti non arriverei mai, non dico a contemplare, ma neppure a conoscere rozzamente le divine bellezze, non essendo iddio in modo alcuno quella luce materiale. che io mi posso figurare con le mie basse idee. Ma me ne fervirei folo di motive estrinfeco, per applicare la mia mente à Dio. e trapassando coll' intelletto una tale immaginazione, mi porterei coll'intelligenza, con la luce materiale alla luce increata, alla luce indefettibile, ineftinguibile; impercettibile, ineffabile, che S. Giovanni ( 1. Joan. 7. ) mi dice effere Iddio : Deus lux eft, & tenibre in eo non fum ulle. E se intanto lo Spirito Santo m'illustrasse la mente con un raggio della sua divina sapienza, a vista di quella luce incomprensibile me ne resterei per l'ammirazione fospelo. E questo è quello, che volle fignificare Sant' Agostino ( lib. de quint, anime ) allorche parlando della contemplazione, diffe che l'anima vides pulchrisudinem : per mezzo di una beltà creata vede la bellezza increata, e per mezzo di una rozza copia scorge le somme vaghezze d'un eccellente originale . Aggiunge Ugone Cardinale, che l'intelletto contemplando in queste immagini le bellezze di Dio, non penfa alle immagini, che ha presenti, ma pensa a Die, cioè le trascende, come io dianzi diceva: e porta l'esempio di Narciso, che specchiandosi nell' acque, non pensava a quell'immagine, che mirava nel fonte, ma folo alle bellezze del suo volto, che scorgeva in quella immagine.

165. Questo ancora volle significare l' Areopagita ( Theol. Mult. cap. 1. ) in quella celebre istruzione, che diede al suo Timoreo: Tu vero, Timothee caviffine , intentiffmam consuendis Spediaculis myflicis exercitationem , & Jenfus velinque, & intellectuales operationes, O fensibilia, O intelligibilia omnia, O que non funt , & que funt omnia , ut illi jungatis, qui super omnem subftantium, omnemque scientiam est ignotus, pro viribus teipsum insende . Enim veru abs se ipfos, asque ab omnibus libere, & absolute ac pure excedendo, ad supersubstantialem divine caliginis radium, Sublatis omnibus, & absolutus ab omnibus, evolabis. Non volle già egli con questo per-suadere a Timoteo, che si spegliasse di tutte le immaginazioni : perchè sebbene questa è una cosa, che la può fare Iddio in noi, operando molto straordinariamente in qualche perfetta contemplazione, come ora vedremo; non possiamo però fatla da noi con

le nostre industrie, come abbiamo di fopra mostrato. Molto meno vuol egli persuaderlo a spogliarsi di tutte le cognizioni spirituali. essendo assolutamente impossibile unirsi a Dio per amore, senza conoscerlo in qualche modo. Dunque che pretefe con quella forte efortazione l' Areopagita ? Quello appunto , che dianzi abbiamo detto, che Timoteo trapaffaffe tutto l'immaginabile, e tutto l'intelligibile, riflettendo che Iddio supera tutto ciò, che di lui si possa immaginare, ed intendere, e che formando delle sue porfezioni un concetto sopraeminente, con questo fi fiffaffe in lui in alta e profonda ammirazione. Ed ecco feiegato il modo, con cui le nostre immaginazioni, benchè materiali, non folo non c'impediscono certe contemplazioni meno perfette, anzi ci fono di ajuto per con-

166. Paffo alla feconda parte, e dico, che alle contemplazioni più alte, e di rango fuperiore non concorre effettivamente la fantafia; e tali fono le contemplazioni puramente intellettuali . Lo dimostro con l' autorità de' Santi Padri, e Sagri Dottori, a cui conviene prestare ogni fede, e per la loro eminente dottrina, e per la luce celefte, da cui eras no illufrati . S. Agostino diftingue ( in Ges nel. ad list. lib. 12. cap. 6. @ fegg. ) tre forti di vilioni, oculare, immaginaria, ed intellettualle. La prima la chiama corporale, la feconda spiriruale formata dallo spirito, la terza intellettuale prodotta dalla fola mente, e dal solo intellerto. La seconda vuele si faccia per mezzo d'immagini corporee inferiori; ma alla terza non vuole che vi concorra l'immaginazione. Quando autem penisus avertitur atque abripitur animi intentio a fenfibus corporis, sunc magis exftafit dici foles . Tune omnino que funt presentia corpora & patentibus oculis , non videntur , nec ulle voces audiuntur ; totat anime intuitut nut in corpevis imaginibus est per spiritualem, aut in rebus incorporeis, nulla corporis imaginatione figuratis, per intellectualem visionem. ( lbid. cap. a dire lo stesso, aggiungendo, che di queste tre visioni una è più persetta dell' altra . Quamquam itaque in eadem anima siant visiones, five que fentiunter per corpus, ficut boc corporeum calum , terre , & quecumque in eis nois effe poffunt , quemadmodum poffunt ; five que Spiritu videntur similia corporum , de quibus multa jam diximus : five cum mente. intelliguntur, qua nec corpora funt, nec similisudines corporum, babens utique ordinem fuum, er eft aliud alio preexcellemius. Efpone qui il Santo le visioni , che a fanno nell' anima per metzo degli occhi del corpos le visioni, che in essa si farmano per mezzo dello spirite (che egli qui intende per l' immaginativa ) e di queste afferma, che si fanno per mezzo di similitudini, cioè di specie corporee; e sinalmente le visioni, che in essa si di comma con l'intelligenza della mente: e di queste asserbi che non contengono similitudi ne alcuna, o specie corporea, e però sono dell'altre più eccellenti. E queste appunto fono quelle contemplazioni puramente intellettuali, di cui ragioniamo, indipendenti dalla fantasia.

167. S. Bernardo con termini più chiari esclude ogni immaginazione dalla perfetta contemplazione. Dice così ( in Cant. Serm. 52. ) Sed moriatur anima mea morte etiam ( fi aici potest ) Angelorum , ut prajentium memoria excedens , resum fe inferiorum , corporeasumque . non modo cupiditatibus , fed & similitudinibus exuat , fitque pura gum eis conversatio , cum quibus est puritatis similitudo. Talis , ut opinor , excessus aut tantum , aut maxims comtemplatio dicitur: rerum enim cupiditatibus vivendo non teneri , bumane virtutis est ; corporum vero similitudinibus speculando non involvi , Angelice puritatit eft : utrumque camen divini muneris eft utrumque excedere, utrumque feipsum transcendere est, sed longe unum, alterum non longe. Beatus, qui dicere posest. Ecce elongavi fugiens, & mansi in solitudine. Ed ecco espressa dal S. Dottore la perfetta contemplazione fenza fimilitudini intenzionali, fenza immaginazioni al modo angelico, di cui non dubira afferire espressamente, che essa o solamente, o principalmente è la vera contemplazione.

168. Parla nello stesso modo della contemplazione pura Ugo di S. Vittore ( de Anim. lib. 2. cap. 20. ) Cum enim caperit mens per param intelligentiam semesipsam excedere . G illam incorporee lucis claritatem tetam insueri, & in his, que intrinfecus vides, quemdam intime suavitatis saporem trabere , & ex eo intelligentiam fuam condire, O in fapiensiam vertere, tantum in boc mentis exceffu invenitur , asque obtinetur , ut fiat filentium in colo quafi bora dimidia , ita ut contemplantis animus nulla altercantium cogitationum tumultuatione turbetur, nibil inveniens, quod vel per desiderium petat, vel per fastidium arguat, vel per odium accuset; sed intra contemplatio. mis tranquillitatem totus colligitur . Intromittitur in quemdam affectum multum inusitatum interfum, ad nescio quam dulcedinem, que si Jemper fic fentireiur , profecto magna felicitas effet . Nibil fenfualitas , nibil bic agit imaginatio, fed omnis interior vis anima proprio interim viduatur officie. Si notino quelte due ultime parole, in cui dice, che in quella pura contemplazione nulla opera l' immaginazione, e qualunque altra potenza del senfo vile, nibil fenfualitas, nibil bie agit imaginatio: non si poteva meglio esprimere il nostro intento. Ma perche appoggiata all' autorità dell' Appostolo segue a dire, che in tali contemplazioni perfette lo spirito si separa dall' anima, e va ad unirsi con Dio; convien sapere, che spirito, ed anima sono un' istessa softanza spirituale indivisibile. In quanto questa soltanza produce l' operazioni animalesche, cioè immaginazioni, affezioni dell' appetito fensitivo , e gli altri atti de' fensi esteriori , chiamasi anima : in quanto genera gli atti spiriturli dell' intelletto, e della volontà, dicesi spirito; e però il dividersi in contemplazione lo spirito dall' anima, altro non è, ne può esfere, senonchè le operazioni spirituali si separino delle operazioni fensitive, e conseguentemente l' intelligenze dalle immaginazioni . Il che è appunto quello, che accade in queste pure contemplazioni. Purior autem anime pars in il. lud intima quietis fecretum, & fumma tranquillitatis arcanum felici jucunditate introducitur. Vivus quidem fermo eft Dei , & effican , & penetrabilior omni gladio ancipiti, & per-tingens usque ad divisionem anima & spiritus: Et ideo nibil in creaturis bac divisione mirabilius cernitur , ubi id quod effentialiter unum eft, atque individuum in fe ipfum , scinditur ; & G fimplex in fe & fine partibus conftat , quafi quadam partitione dividitur . Neque enim in bomine uno alia effentia eft ejus fpiritus , atque alia est ejus anima, sed prorsus una, ea-demque simplicis nature substantia : non enim in boc gemino vocabulo gemina substantia intelliguntur: fed cum ad distinctionem ponitur gemina vis ejufdem effentia, una superior per Spiritum, altera inferior per animam designatur. In bac igitur divisione anima , & quod animale eft, in imo remanent ; fpiritus autem , & quod spirituale est, ad summa evolat, ab infimis diviaitur ut ad Jumma Sublevetur , ab anima scinditur ut Domino uniatur . Ne più chiaramente , nè più fondatamente poteva esprimere una tal verità.

169. Riceardo di S. Vittore ( de Coss. lib. 3. cap. 1.) etclude della perfetta contemplazione ogni fantasua con termini tanto espressiva, per di meglio contro la fantafa, o per dir meglio contro chi tenta introdurla importunamente in qualunque atto di contemplazione benche enimente. Quid bie facir phantasmaum corporatism creativa, moderanira, or reparatix imaginatic ? Rece-

da

dat procut ab bot negotio tot phantasmatum formatrix imaginatio, que tot curporalium formas quotidie novas creat, antiquas reparat, & tam multiplices , variosque modos pro arbitrio disponit , & ordinat . Nibil bic prosunt , immo multum objunt suorum simulacrorum tam copiofa multitudo . Quid se imbrobam buic opera ingeris? Quid tu in hac officina? Quid tibi cum pura intelligentia ? Nescis purgare aueum, que semper turbas intellectum purum. Qui si ristetta, che Riccardo non sa intendere come possano accoppiarsi insieme queste due cose, immaginazione, e intelligenza pura , mentre ogni opera di fantasia basta ad intorbidare la di lei intellettuale purità : Quid tibi cum pura intelligentia ? Nescis purgare aurum , que femper turbas insellectum Durum .

170. S. Bonaventura ( in 5. Icin. eter. dift. 4. ) seguendo le pedate di Riccardo pone la visione intellettuale in un tocco d' interna, e soave inspirazione, senz' alcuna immagine di cose visibili . E cita a suo favore Aimone, dove dice che la visione intellettuale alle volte si forma senza alcuna similitudine . o specie corporale . ma per la fola manifestazione della nuda verità all' intelletto di chi contempla. Secundo modo fis bec revelatio eternorum, feu vifio intellectuadis, ut dicit Ricardus, quod Spiritus bumanus per internam inspirationem suaviter tactus nul-lis mediantibus rebus visibilibus ad calestem cogitationem erigitur, sicut dicit Propheta, qui vidit in spiritu .... Et Haymo super Apocal. concordat , ubi dicit : Intellectualis vifio . five revelatio fit quandoque non per corporales ves , nec per similes ; fed ipfa veritas immediate manifestatur credentibus , quod proprie electorum eft .

171. Dionisio Cartusiano ( in com. Mysti. Theol. art. 8. ) non folo non ammetre ombra di fantasmi nella contemplazione più alra, ma dimostra che neppure ve l' ammette l' Areopagita, e ne arreca per testimonio le sue istesse parole. Dice così : Quid in bac contemplatione conferrent phantasmata, quando jam apex mentis foli increase luci inbentus est, & unicus per theorica lumina, per fapientia radium, per impressiones deificat ? Rursus eodem dicis capite ( nempe Sancius Dionysius cap. 1. Mistica Theologia') Omnium caufa folis incircumvelate & vere apparet transcendentibus omnia immunda, & matevialia, & omnes animos supercalestes . Audis gued ait, incircumvelate, boc est fine fensibilium formarum velamine. Et si oportet in bas intuitione & angelicas puriffimas mentes tranfcendere , quomodo non magis vilia , & mate-

vialia ifta phantasmata ! Adhue autem & fins phantasmata nequit mens humana quidquam cognoscere, quomodo vera sunt, que de anagogica , ac pure mentali contemplatione, & Superna illustratione Sancti locuti sunt, & scripfe-runt? Cur beatissimus David cateris prascrius Prophetis , qui imaginarias visiones fortità funt . cum ipfe anagogice , O pure immaierialiter . O fine | banta matum velamento divina pravidis mysteria, & facra cognovis abscondita : Incerta inquient , & occulta sapientia tue manifestafti mibi ? Adverte , & perfpice , quod secundo Regum libro loquitur de se spso: Spiritus Domini locutus est per me , & sermo ejus per linguam meam , ficut lux autore , oriente Sole, mane absque nubibus rutilat, & ficue pluviis germinat berba de terra. In tutto quefto lungo testo particolarmente si osfervino quelle parole di S. Dionifio, come opportunamente l' esantina lo stesso Autore : Omnium caula folis incircumvelate, & vere apparet transcendentibus omnia immunda, O materialia . & omnes animos supercalestes . Dice il Santo, che Iddio, causa universale di tutte le cose, si lascia vedere senza velo di fantalmi , incircumvelate , & vere , a quelli , che col favore di una luce particolaristima hanno trapassata la cognizione di tutte le cose materiali, e intelligibili, e si trovano in perfetta contemplazione di luminosa caligine. Dunque quando il Santo altrove afferma, che non è possibile che risplenda alle nostre menti il raggio della contemplazione fenonche fotto i velami de' fantalmi , parla manifestamente delle contemplazioni meno perfette, che più si conformano col modo umano; ne di queste vi è dubbio, che abbiano ad andare involte nelle immaginazioni della fantalia per la dipendenza che ha l' intelletto ( qualunque volta operi in modo connaturale ) da questa vile potenza : non parla allora di quelle contemplazioni, che fi formano totalmente al modo Angelico . In queste già si è dichiarato, che Iddio apparifce alla mente incircumvelate . O vere . fenza i groffi veli di queste fantastiche rappresentazioni.

172. Il Lirano commentando le parole citate del Cartufiano (2. Reg. c. 23. 2. 4.)
Spiritus Domini lectus est ad me. - ficus
lax autore, oriente Sole, mane absgue nubribus rutilar; dice anch' esso, con cui Iddio se gli
comunicava, errano senz' alcuna vista-immaginaria; ec he il Santo Prostra alsomiglia
quelle sue pure contemplazioni alla luce dell'
aurora, che nasce senza nubi, per significare ch' erano senza immagini materiali, se

quali fono appunto quelle nuvole, in cui Iddio di ordinario involge le verità intelligibili , per adattarle alla debolezza dell' intelletto umano ( Lyranus in Text. cit. ) Spivitut, ideft fpirituali visione instruxit me, abfque visione imaginaria . Et ad illud , Sicut lux: Ideo illud pro exemplo indusitur ad oftendendam excellentiam prophesia David, que fuit fine imaginibus, ut predictum est, que suns veluti nubes contemperantes veritatem intelligibilem debelitati intelledus bumani . Potrebbero addursi molte altre autorità de' PP. e de' Dottori Mistici, che per non allungarmi soverchiamente, volentieri tralascio, potendo queste sole bastare per persuadere , che sebbene deve ammettersi il concorso della fantafia in certe contemplazioni più baffe, che più fi conformano al modo umano di conescere, non deve però ammettersi in certe contemplazioni più alte, e più perfette, che più si assomigliano al modo Angelico d'intendere .

### CAPO XVI.

Si risponde ad alcune obbiezioni , che sogliono farfi contro le dette contemplazioni intellettuali pure . In tal congiuntura fi fpiegano i modi , con cui fi formano .

173. A Leuni Missici, aderenti forse più del dovere alle dottrine filosofiche oppongono a queste contemplazioni pure dell'intelletto l'autorità dell' Angelico, il quale spesso dice, che il nostro intelletto non può speculare , ne intendere fine conversione ad phantasmata, senza rivolgersi a' fantasmi, e rimirare in effi quafi in uno specchio gli oggetti delle sue intelligenze . E in specie parlando della contemplazione, che è la materia dei presenti capitoli, afferma lo ftesso ( S. Thom. 2. 2. quest. 180. art. 5. ad 2. ) Contemplatio bumana fecundum statum presentis vite non potest elle absque phantasmatibus . Anzi in prova di quello più volte apporta il celebre detto dell' Areopagita, che il raggio della contemplazione non può folgoreggiare nel nostro intelletto, senonche trasparendo tra i velami de nostri fantasmi. Appoggiato a questa illustre dottrina arriva a dire che neppure le flesse visioni intellettuali de' Proferi furono senza qualche velo d'immarinazione.

174. Ma a torto questi si fanno scudo dell'autorirà di S. Tommaso, per difendere la loro opinione : perche, come dice il dottif-fimo Alvarez de Paz ( toni. 3 lib. 5. rar 3. cap. 1. ) mai l'Angelico ha negato queste in-

mercio almeno fenza concorfo di fantafia dali' intelletto si producono. Anzichè in più luoghi manifestamente le ammette; e se qualche volta con linguaggio scolastico dice, che non si può intendere, e contemplare senza la cooperazione dell' immaginativa, parla di quelle intelligenze che dal nostro intelletto si formano nella linea soprannaturale in modo a lui connaturale ; e non di quelle che lo superano non solo in quanto alla sostanma in quanto al modo. Hoc autem ( dice il P. Alvarez ) Thomas Aquinas non negat, immo aperte concedit, dicens posse bominem in hac vita ad videndum clare divinam ellentiam efferri : O dum ais banc elevationem interdum fieri per aliquas intelligibiles immissiones, quod est proprium Ang-lorum . Cum vero sepissime dicis more scholastico , impossibile effe, quod intellectus intelligat fine conversione ad phantasmata, vel sine cooperatione imagi-nationis, maniseste loquitur de modo connaturali cognoscendi , quem anima etiam gratia sublevata babet existens in corpore.

175. E' vero, che parlando il Santo della contemplazione, affeverantemente afferma, che non può ella sussistere senza fantasmi . Ma si osservi bene nel testo, di qual contemplazione egli ragioni. Non dice già, consemplatio secundum statum prasentis vita non posest esse absque phantasmatibus : eppure se avelle voluto parlare di qualunque contemplazione di questa vita, tanto bastava; dice contemplatio humana , per fignificare , che egli parla della contemplazione formata al modo umano, di cui è proprio, come già diffi nel precedente capitolo, dipendere dalle immaginazioni . Noi però qui parliamo di quelle contemplazioni più nobili , che in quanto al modo hanno più dell' Angelico, che dell'umano .

176. Ciocche poi voglia intendere il Santo Dottore, quando afferisce, che il raggio della divina contemplazione non riluce che fotto il proprio sipario de' nostri fantasmi, distendendo questa dottrina fino alle divisioni intellettuali de' Profeti ; lascero che lo dica Dionisio Carrusiano ( in com Myft. Theol. art. 2. ) Interprete più dotto , e in queste materie più esperto non sarebbe facile a rinvenirlo: Verum quoniam quandoque pro se allegas B. Dionysii verba, posissimum illud: Non est possibile aliter nobis lucere vadium divinum , nist c roumteclum varies tegumentis Sensibilium formarum : qued supra expositum est, atque solutum, qui a intelligendum est quan-tum ad primam intellectus informationem Ge. Dice, che i raggi velati da' fan:asmi, di

cui parla l'Angelico, aderendo al detto dell' Areopagita, devono intendersi in quanto alla prima informazione dell' intelletto, cioè in quanto alle prime specie, che servono all' intelletto di sostrato alla contemplazione, perchè queste sono certamente involte nelle immaginazioni. Ma che? Trassorie ch' abbia l' intelletto quelle immagini materiali col savore di qualche specie inssa, o di quakhe lume eminente, esce libero da quei veli, e da se solo con l' intelligenza si fissa in Dio in pura contemplazione, e vissone intellettuale.

177. Ma tutto questo è poco : perchè non folamente l' Angelico ( de Verit. quest. 13. ert. 2. ad 9. ) non si oppone a queste con-templazioni pure fatte al modo Angelico fenza concorso di fantasia, ma positivamente le ammette in più luoghi. Parlando egli dell' eltasi di Adamo, dice che l' intelletto in due modi può effere sollevato all' intelligenza di Dio, o per ispecie intelligibili, trasmessegli da Dio, cioè per ispecie intelligibili infuse soprannaturali, il che è un modo di conoscere proprio degli Angeli; e in questo modo su la mente di Adamo innalzata in quel fonno estatico a conoscere Iddio, e su fatta partecipe del consorzio degli Angeli , penetrando nel Santuario di Dio: o pure può esfer l' intelletto sollevato alla cognizione di Dio per mezzo della visione beata, con cui vede Iddio per essenza. Uno modo secundum quod intellectus intelligit Deum per aliquas intelligibiles immissiones . quod est proprie Angelorum ; & fic fuit extafis Ade, (ut dicitur Genefi 2. in Gloffa ordin. Super illud, Ade non inveniebatur ) que extasis intelligitur ad boc immissa, ut mens Ade particeps Angelice curie , @ intrans in Sanctuarium Dei novissima intelligeret . Alio modo fecundum quod intellectus videt Deum per effentiam, & ad boc fuit raptus Paulus. Dungne ammette il Santo Dottore un modo di conoscere Iddio per ispecie intelligibili, non natutali, ma infuse, che certamente non hanno alcuna dipendenza dalla fantalia .

178. Altrove il Santo spiegando il modo, con cii si formano le visioni proficiche (che certamente sono vere conteniplazioni) dice che alcune si fanno per ispecie corporali, le quali rappresentano agli occhi l' oggetto: altre per sipecie immaginarie da Dio combinate nella sinatsia, acciocche lo rappresentino alla mente; ed altre per sipecie intellino alla mente; ed altre per sipecie intellino alla mente; aguesti. 173. art. 2.) Sive estam imprimendo species intelligibilis esti pismesestam imprimendo species intelligibilis si pismesestam imprimendo species intelligibilis si pismese.

ti ; ficut patet de bis , qui accipiunt feientiam, vel sapientiam infusam . Or è certo, che a quelta terza specie di visioni, e contemptazioni, che fi fanno per impressioni di specie intelligibili, non vi concorre l' immaginativa : altrimenti non si diftinguerebbe dalla seconda specie. E più chiaramente nella questione seguente palesa il Santo Dottore la fua mente. Dice ivi, che è più degna la manifestazione, che si fa delle divine verità per mezzo della nuda, e semplice contemplazione, che quella che si sa per mezzo di ipecie corporali immaginarie : perchè quella più si assomiglia alla visione della celeste patria. E però le Profezie, in cui si veggono le verità foprannaturali con ifguardo intellettuale, sono più illustri di quelle, in cui si mirano involte in specie materiali con visione immaginaria. Ma se il Santo mette le contemplazioni intellettuali, a cui non concorre la fantafia, a paragone di quelle a cui la fantalia concorre, e a quelle le preferifce, suppone manifestamente che si diano. ( S. Thom. 2. 2. quest. 174. ars. 2. ) Manifestum est autem, quod nunifestatio divina veritatis , que fit per nudam contemplationem ipfius veritatis , potior est quam illa , que fit fub similitudine corporalium rerum : magis enim appropinquat ad visionem patria , secundum quam in ellentia Dei veritas conspicitur . Es inde eft, quod prophetia, per quam aliqua fupernaturalis veritas conspicitur secundum intellectualem veritatem , eft dignior quam illa , in qua veritas supernaturalis manifestatur per similitudinem corporalium rerum secundum imaginariam vifinim.

179. Si oppongono ancora alcuni a quefle contemplizioni intellettuali pure con la ragione ; e quella altro non è che la connessione, che passa tra la fantasia, e l' intelletto umane unito al corpo, per cui non opera mai uno naturalmente fenz' altra : onde par loto, che l'operare diversamente di queste due potenze, sia una specie di miracolo da non ammettersi. Ma a questo abbiamo già sufficientemente rispotto ne' numeri precedenti con la dottrina dell' Angelico . Poiche tutta la connessione, che passa tra la fantasia, e l'intelletto, è solo circa quelle cognizioni , che dali' intelletto fi producono con le specie naturalmente acquisite : perchè siccome queste riconoscono la loro origine dalla fantafia, così dalla fantafia dipendono in operare i loro atti (febbene possa darsi anche in questo qualche limitazione secondo le diverse opinioni ). Ma se poi noi ammettiamo con S. Tommalo ( come certamente conviene ammettere ) che Iddio infonda qualche

volta nell' intelletto di certe anime perfette una nuova specie intelligibile soprannaturale, questa non ha alcuna connessione ne coi fantalmi , nè con la fantalia : perchè ficcome non è nata da effi , ma creata da Dio, così da esti non dipende: onde può l' intelletto da se solo con questa specie insusa con-

templare le divine cole.

180. Ma perche vi sono Teologi Misticidi molta autorità, i quali vogliono, che possa aversi la contemplazione pura intellettuale anche per mezzo delle specie acquistate, non voglio restringermi alle sole specie infuse, ma riferire le loro opinioni. La connessione che passa tra l'opere della fantasia, e dell' intelletto, dice il Suatez, che non è così intrinseca, ne sì dovuta a queste potenze, che non possa rompersi da Dio. In oltre quetta non confiste, che in una simpatia, e quali in una naturale amicizia tra ambedue; fieche incominciando ad intendere l'intelletto, si tragga dietro la fantasia ad immaginare; onde mai non accada che operi l'uno fenza l'altra . Ma tutto questo quanto & facile ad impedirfi da Dio? Fatemur omnes Theologi, non implicare contradictionem elevari mentem bominis in bac vita ad boc genus contemplationis, in quo intelligibile consemplesur sine ullius sensus coopera-zione. Ratio a priori est, quia bec necessitas cooperationis phantafia , dum intellectus nofter operatur, non eft tam effentialis, vel intrinfeca, ut repugnet impediri divina virtute, O confortari intellectum bominis ad operandum fine ullius fenfus interni, vel externi cooperatione . Ergo Gc. Antecedens patet : pura illa cooperatio phantafie eft realiter diftincta ab operatione intellectus, O non oft caufa per fe illius; fed ad fummum foles elle occasio, vel excitatio quedam ex parte objefti, & Sape eft porius quasi effectus : nam postquam intellectus jam est informatus specie abstracta a phantasmatibus, O illa utitur, secum rapit imaginem ad cooperandum : neque alius modus dependentia ibi encogitari potest : in illis autem nulla apparet intrinseca dependentia, sed sympatia quedam potentiarum , quam Deus puteft facile impedire ( Suarez som. 2. de Relig. lib. 2. de Orat. cap. 14. feff. 4. )

181. Il P. Alvarez de Paz ( tom. 3. lib. 5. 3. c. 1. ) spiega il modo, con cui può. Iddio rompere questa simparia, che passa tra la fantafia, e l'intelletto: onde possa questo fenza alcun prodigio operare da le, e traboccando nella fantasia, la può sopire. Allora l'intelletto ha quanto gli baffa, per contemplare folo da se, perche ha la specie intelligibile, quantunque non sia infusa, ma

acquistata; ed ha l'eccitamento di detta specie per mezzo di un'alta luce : nè altro si richiede per l'atto della contemplazione. Dall'altra parte la fantafia non può operare ad un tal atto, perche ellendo fopita, non può cooperare: onde per necessità deve seguire un atto di contemplazione intellettuale pura: Intellectus nofter in cognofcendo non pendet & phantasia, vel imaginatione, nist tamquam ab excitante , vel tamquam a potentia per quamdam sympatiam fimul operantem. Deus autem immissione lucis parest multo efficacius intelle-Bum excitare, O in eam veritatem, quam contemplatur, inducere, & imaginationem fopire. Questo è molto verifimile che accada in certe estafi affai lunghe, e continuate per più ore, che talvolta accadono in certe anime sante. Poiche la lunghezza di tali estasi non può essere cagionata da visione immaginaria, essendo questa brevissima, come vedremo a suo luogo. Ne pare che possano aver origine da contemplazioni formate per mezzo di specie insuse, poiche queste, ope-rando in un' estasi l'intelletto da se solo, la sciano, quanto è de se, la fantasia, e i sensi esterni liberi ai loro atti, come accadeva in Gesù Cristo, e in Maria Vergine, allorchè per mezzo della scienza insusa contemplavano fenz' alcuna alienazione da' fenfi. Sicche pare che convenga ricorrere ad una luce alta, che sopisca la fantafia, conseguentemente impedifca l'ufo de' fensi interiori, ed esteriori : e in questo modo tenga lungamente lo spirito alienato con Dio.

182. Il P. Suarez ( loc. cit. num. 5. ) però è di parere, che Iddio senza infusione di nuova specie, e senza questo sopimento di fantasia possa elevare l'intelletto a contemplare puramente, fenz' alcuna cooperazione de' fensi interni, ed esterni, confortandolo precisamente con una luce eminente. Lo accenna nelle sopraccitate parole: Non est tam effentialis, vel intrinseca, ut repugnet impediri divina virtute, & confortare intellectum bominis ad operandum fine ullius fensus interni, vel externi cooperatione. E più chiaramente nel numero seguente. Terrio etiam mado potest hoc contingere sine infusione scientia per se infusa per solam elevationem intellectus ad utendum speciebus a sensibus acceptis, sine a-Aualis cooperatione phantafie : nam boc etiam non repugnare probat ratio superfactu; lices de usu, G de tali divina operatione non constet. Dice, che può accadere la contemplazione dell' intelletto pura, anche fenza infusione di scienza : perchè può Iddio coi suoi celesti lumi sublimare l'intelletto a servitsi delle specie naturali acquistate da sensi per contemplare

fenza cooperazione della fantasia. Aggiunge poi, che non fi sa se Iddio operi mai intalguisa nell' intelleto umano. Ma Dionisio Cartufiano ( Th. Myft, art. 5. ) uomo nell' una, e l'altra Teologia dottiffimo, ed espertiffimo in quefte materie, afferma che ciò di fatto accade in certi intelletti preparati, disposti, splendidi, decorati, e renduti simili a Dio: poiche questi sono da celeste lume sublimati ad intendere sopra il modo ordinario, fenza rivolgersi ai fantasmi. Nonne intelle-Elus bumanus multipliciter decoratus, deiformiter fimplicatus, & radio contemplationis perfu-Jus, & splendens, & magis proportionatus, preparatus, & dignificatus est ad suscipiendum. immediate, & pure in fe influentiam, & ir: radiationem luminis, & illuminationem mentis Angelice? Hoc quippe sublimi lumini mens supra modum Juum orainarium intelligendi per conversionem ad phantasmata sublimatur. Racchiudiamo ora il già detto in poche parole. La contemplazione intellettuale pura fi da, è può formarli e per ispecie infuse sopranna. turali, e per un alto lume, che abilitando l' intelletto a contemplare per mezzo delle specie acquistate, addormenti nel tempo steffo la fantalia, onde non possa concorrere all'atto della contemplazione; ed anche per un lume eminente, il quale benche fia fvegliata la fantafia, elevi l' intelletto ad intendere le cose divine senz'alcun concorso di fantalmi.

### CAPO XVII.

Si danno alcune limitazioni alle Contemplazioini intellettuali pure, di cui abbiamo ora ragionato .

183. F Inora non abbiamo già pretefo di dire, che con la contemplazione intellettuale pura non si accompagni mai alcun fantasina: quasiche un tal accompagnamento precisamente da se togliesse all'atto intellettuale la fua purità, e perfezione. Abbiamo solamente detto, che la fantasia non concorre effettivamente in tali contemplazioni; e però , non hanno queste dall' immaginativa dipendenza alcuna. La ragione si è, perchè sebbene in tali contemplazioni spirituali interceda qualche fantafina, ad effo non fi volge l'intelletto, nè in esso coatempla il proprio oggetto, ma lo contempla in fe fleffo, e in le stesso contempla le verità divine o per ispecie infusa, o per lume molto straordinario, come abbiamo dichiarato. Questo non pregiudica all'intelligenza pura. Certo è, che l'anime beate nel cielo, quando faranno unite ai loro corpi glorioli, intenderanno puramente le verità, vedranno gli oggetti con visioni intellertuali puriffime, ma non per questo la loro fantafia starà oziofa, e quasi morta, poiche ciò non conferirebbe punto alla loro felicità. Opererà in tal modo, che febbene non operaffe, tanto il loro intelletto intenderebbe, e vedrebbe le ftelle verità in se stesse dipendentemente dalle sue specie intelligibili. È questo basta alla perfezione dei loro atti intellertuali -

184. Danque in due modi può farsi la contemplazione intellettuale pura. Può farsi in modo, che non le preceda alcuna immagina. nazione, e nepoure le venga dietro. Quello accaderebbe, se ad una persona, mentre pensa a cose disparate, Iddio infondesse una fpecie intelligibile, che l'elevaffe all'intelligen. za di qualche celefte verirà, e poi non le venisse appresso alcun fantasma, che rappressentasse la verità dall' intelletto compresa Questa fatebbe ficuramente contemplazione pura dell' intelletto fenz' alcun mescolamento d'immginnzione ! ne la persona in tal cafo potrebbe mai esprimere ciò che intese ; perche mancando i fantasmi alla mente, mancano anche le parole alla lingua.

185. Questa forte di contemplazioni intele lettuali esclude S. Tommaso, quando dice, che l'intelletto non contempla fenza famafmi, come spiega bene il Cartusiano sopraccitato. Di questa pagla il Suarez; - quando dice, che tali contemplazioni intellettuali poffono darfi, ma che non cofta fe di fatto fidiano , perchè in realtà portano feco un operare affarto proprio degli Angioli, e in ninn modo proprio degli uomini mortali, che hanno unità l'anima al corpo, e l'intelletto congiunto con la fantafia. E di quefle parla manifestamente Martino del Rio ( lib. 4. Difquif. Mag. cap. 1. q. 1. ht. F.) e però dice, che fono rare; ne si concedono, fenonche per un fingolare privilegio. Hoe genus revelationis dupliciter fieri poteft. Prima elevando intellectum ad cognoscendum fine operatione phantafie: & bic modus est valde extraordinarius, quia non est accomedasus anime unice corpori paffibili : & ideo ras ro, & tantum ex fingulari privilegio concedio tur . Aliter fit bec revelatio modo magis bumano, & cooperante phantafia ipst intellectui; non tam quad motus fit ab ipfa, quans quia ipfa mover , & applicat , ut fecum operetur

186. In altro modo però può formarsi la contemplazione puramente intellettuale. Può farfi in tal guifa, che preceda, o fegua all' atto contemplativo qualche immaginazione

per una certa connaturalezza; ma non in modo che concorra, e cooperi all' atto intellettuale . E questo è queilo , che dice in secondo luego il citato Martino del Rio. Può ciò accadere precedentemente alla contemplazione, quanium ad primam intellectus informationem, come dice il Cartufiano nel testo fopraccitate. Se ne sta uno e. g. meditando per via d' immaginazione la passione del Redentore, o pure lo sta mirando appassionate con la fantafia per mezzo di una visione immaginaria. All' improvviso è elevato coll' intelletto ad un' altissima contemplazione della divinità : gli sparisce dalla mente la emanità fantifima, e fi trova tutto per lo flupore, ed amore immerso in Dio . Questa and certamente dirfi contemplazione intellettuale pura, benche non fia fenza, fantasmi, i quali supponiamo esser di già preceduti. La ragione è chiara, perchè tali fantafmi in niun modo concorrono agli atti di questa contemplazione : . poiche, febbene non foffero effi preceduti, tanto l'intelletto sarebbe falito a quella sublime contemplazione dipendentemente dalla specie intellettuale, o da lume eminente, che Iddio v' infute. E pezò questi sono tutta la cagione adequata di tali atti contemplativi. Le immaginazioni previe non ne iono cagione, ma iono un mero preambolo, che aggiunge loro una certa connaturalezza propria di chi intende in carne mortale. E questo è il modo, con eui certe anime grandi in mezzo alle loro orazioni ascendono a contemplazioni puramente spirituali.

187. Può ancora accadere, anzi di fatto accade, che alla contemplazione dell' intelletto venga dietro il fantasma. Dopochè questa porenza spirituale elevata da Dió nel modo detto, ha veduto, o compreso qualche oggetto soprannaturale, la fantalia ( se non sia alienata ) va formando qualche confusa, ed imperferra immaginazione di ciò, che l' intelletto intende da se solo in pura conremplazione, e quafi va facendo una rozza copia delle sue intelligenze. Ma siccome la fantalia allora non coopera a quegli atti spirituali, che trova fatti da cagioni più nobili, ma solamente li ritrae impersettamente; così non intorbida punte la lor purità. Spiego questo con una parità. Supponiamo, che un eccellente Pittore formasse col suo dotto pennello una vaga immagine, e che un altro Pittore inesperto, flandosi a lato, andaffe copiando ciò, che quello fa di propria invenzione: non potrebbe certo dirfi in tal cafo", che quello concorra, o cocperi all' opera di quello; o che il primo non formi

da se folo la pittura, perchè viene accompagnato dal fecondo, che la ritrae. Lo fleflo fi dica dell' intelletto, quando con virrà
fitaordinaria infusa è renduto da Dio abile ad
intendere, ed a contemplare da se, ed è
folo feguito dalla fantasia quasi copista delle
se opere. Allora, come dice bene Alvarez,
de Paz (10m. 3. ib. 5. p. 3. cap. 12.) l'
immaginazione che segue , non toglie che
la contemplazione intellettuale, che procede, non sia pura. Hae adjuissisio imaginationis, que posse seguitus, non tollit, quad
visso intellettuali prius C pura sucri, C in
hae praecipua calsse visionum.

188. In questo fento, dice l'Angelico (2. 2. quest. 174. art. 2. ad 4. ) le visioni in-tellettuali dei Profeti, benche fossero senza visione immaginaria, pure non erano fenza fantasmi naturali, Il che deve intendersi, in quanto che precedevano, o feguivano a tali visioni alcune immaginazioni per una certa connaturalezza di operare, ma non già in quanto concorrestero queste immaginazioni alla formazione di quelle visioni pure, che da principi soli spirituali traevano tutta la loro origine: Illustratio divini radii in vita prafenti non fit fine velaminibus phantasmatum qualiumcumque ; quia connaturale est bomini fecundum fatum prafentis vite, ut non intelligat fine phantasmate. Quandoque tamen sufficiunt phantasmata, que communi modo a senfibus abstrabuntur, nec enigitur aliqua visio divinitus procurata. Et sic dicitur revelatio pro-phetica sieri-sine imaginaria visione.

189. Prefuppofto furto.ciò, avverta il Lettore, che ragionando noi nel feguente capitore, che ragionando noi nel feguente capitolo;-apzi tutta l'opera delle vifioni puramente intellettuali, non intendiamo parlare
di quelle, che ne, prima, nè dopo hanno alcun accompagnamento d'inmaginazione,
perchè quefle rariffime volte fi trovano anche nella mente dei più fublimi contemplativi; ma folo di quelle, a cui non coperano le immaginazioni, benchè vadano loro
avanti, e vengano loro dietto per una certa
connaturalezza propria dello flato prefente di
noftra vita.

190. Quando poi accade, che con la visione intellettuale si unisca anche la visione imaginaria, allora se l'immaginaria è principale, l'intellettuale non è più pura: perchè allora P intellettuale non è più pura: perchè allora P intellettu contempla l' eggetto in dell' immaginazione chiara, e luminosa, che Iddio fveglia nella fantasa, per mezzo di esta fale all' intelligenza delle veris di divine, e in esta tutto si sonda. E però allora la potenza spirituale è situata da fantasmi, e de esse di dipende nelle sic chiare intelligenze.

2

191. Quefte visioni, in cui si mescola l' intellettuale coll'immaginario, fono facili a ridirfi, perchè avendo annessa l'opera della fantafia, si trovano parole atte a dichiarar-le. E però volendo Iddio manifestare a qualche anima diletta alcuna verità per istruzione, e per profitto altrui, suole a lei comunicarla per mezzo di queste visioni, e rivelazioni miste, affinche ella abbia modo di palefarla. Ed in fatti volendo Iddio rivelare ai Profeti le cose future, soleva loro palesarle con vive immaginazioni, ed insieme intellettuali. Così fece vedere a Giacobbe la millepiofa Scala, che dalla terra arrivava a poggiare nel Cielo ( Gen. 28. ) : a Giuseppe il Sole, la Luna, ed undeci stelle, che correvano offequiofe ai fuoi piedi per adorarlo ( Gen. 37. ): a Geremia ( Jer. 1. ) la pentola accesa, la verga vigilante, e così agli altri. Nè le visioni immaginarie impedivano punto la rivelazione delle verità; ma folamente quafi in luminofi veli l'involgevano, come dice l' Angelico ( 1. 2. q. 1. art. 9. ad 2.); poiche le menti dei Profeti , per mezzo di quelle figure fensibili erano innalzate a mirare con vista intelletuale le cose future, e nel tempo stesso erano per mezzo di quelle immagini renduti più idonei a pubbliearle alle genti : Ridius divine revelationis non defiruitur propter figuras fensibiles, quibus circumvelatur, fed remanet in fua veritate, ut mentes , quibus fit revelatio , non permittat in fimilisudinibus permanere; fed eleves eas ad cognitionem intelligibilium, & per cos, quibus facta eft revelatio, alii etiam infruamur.

192. Su quefto S. Bonaventura ( 7. procef. religiof. cap. 18. ) è di parere, che S. Giovanni vedeffe con visione intellettuale tutte le verità future, che si espongono nell' Apocalisse, e che poi le pubblicasse sotto varie figure di città d'oro, di troni, di agnello, di vecchioni venerandi ec. per adattarle alla capacità del popolo, o pure per manifestare i misteri ai buoni ( che se ne sarebbero approfittati ) in tal maniera, che rimanessero ascosi ai cattivi , che gli avrebbero avuti a scherno : Vel propter capacitatem al. orum , quibas ipfa pura veritas pro fui Iplendore imperceptibilis fait : vel magis propter myfteriorum revelationem non paffim omnibus propalanda funt, ut exerceantur digni, ut excludantur indigni a factorum mysteriorum intelligentia, ficut reliquarum Scriptururum veluminibus lant oferta .

193. E qui il pio Lettore bramerà sapere, qual sia più perfetra, se la visione inreilettuale pura, o la visione intellettuale non pura, che va unita con la visione im-

maginaria. A questo dice con S. Tommaso (3, par. questi, 30, ar. 3, ad. 1.) che. se la visione intellettuale presa da se sola paragonata con la visione immaginaria, prefa pure da se, quella è più persetta: ma se la visione intellettuale contiderata sola, da se si paragoni con la intellettuale, che va congiunta con la visione immaginaria, e anche con la visione corporale, questa seconda è più persetta: Dicendum, quod intellectualis visio est posior, quam visio immaginaria, vel corporalis, fi si sola; sed spe Augustinus dicit, quod excellencio est proporta, quam babet simul intellectualem, G. immaginariam visionem, quam illa, que babet alteram santum.

194. Ma per bene intendere questa dot-trina dell' Angelico, è necessario supporre, che nelle visioni miste alle volte la visione intellettuale & la principale, e la visione immaginaria è accessoria, e secondaria, perchè viene dono per rappresentare al soggetto in modo materiale e tentibile la verità, che già intende in modo spirituale, e insieme per rendergliela in qualche modo esprimibile, e ad altri comunicabile. Altre volte poi la visione immaginaria è la principale , e l' intellettuale è secondaria : perchè prima incomincia a vedere la fantafia, e poi l'intellerto paffa ad intendere la verità nascosta nel luminolo fantasma, che questa gli rappresenta . Prendiamo l' esempio da quella vilione, ch' ebbe Mosè nel deserto, quando vide il roveto intarto tra tante fiamme divoratrici. La prima vitta fu corporale agli occhi, ( si applichi lo stesso alla fantasia, giacche ad essa ancora talvolta lo stesso accade ) ma senza visione intellettuale della verità occulta in quell' oggetto visibile : perche fut principio non intele il mistero contenuto in quelle fiamme innocenti, che bruciando lo ípinajo, non lo consumavano. Lo dise egli sesso ( Exod. 3. 3. ) Vadam, O videbo visionem hanc magnam, quare non comburatur rubus. Ma poi illustrato da celeste luce comprese il tutto, e allora alla vista immaginaria dell' oggetto si aggiunse la vista intellettuale del vero. Ma questa visione intellettuale , come ognun vede , fu fecondaria, perchè appoggiata, e fondata nella visione corporale di quell' oggetto . Posto questo, già si rende chiara la mente dell' Angelico Dettore . Quando il Santo dice, che le visioni miste, in cui il vedere intellettuale si congiunge col vedere immaginario, fono migliori delle visioni intellertuali, prese sele sole da se, intende delle visioni mifte, in cui l'intellettuale è la principale,

e non delle visioni mitte, in cui l' immaginaria è principale. e quasi dissi vi fa la prima figura. La ragione ognun la vede, perchè in quelle vi è tutta la perfezione della visione intellettuale pura , come abbiamo dichiarato di fopra, e infieme vi è la perfezione della visione immaginaria, che le va congunta . In oltre la verità in quelle è più esplicabile, e ad altri meglio partecipabile, che fe tal verità fosse veduta con iseuardo intellettuale senza l' accompagnamento di alcuna vista materiale: il che le aggiunge nuova perfezione. Si avverta, che in questo fenso deve intendersi il tefto di S. Tommafo citato nel precedente capo, in cui dice, che la contemplazione nuda per mezzo dello sguardo intellettuale puro, è migliore di quella che si fa per fimilitudini, e immaginazioni corporali. S' intende, fe in tal contemplazione l' immaginazione abbia il primo luogo, e vi faccia la principale comparsa, conforme la fpiegazione che ora abbiamo data.

#### CAPO XVIII.

Si dice quali siano in particolare quei gradi di Contemplazione, in cui contempla l' intelletto con guardo puro intellettuale le verità divine.

195. L A contemplazione intellettuale pura di legge ordinaria non è propria dei principianti , e dei proficienti , ma folo di persone purgate, e raffinate, che sono giunte già all' eroico della viriù. A queste si conviene di rassomigliarsi agli Angioli nel modo di contemplare, g acche si sono rendute loro simili nel modo di vivere. Avendo dunque mostrato nei precedenti capitoli qual fia la contemplazione puramente intellettuale, ed anche affegnate le limitazioni, con cui deve intendersi questo modo di contemplare in puro spirito, senza commercio di fantalia; discendo ora ad assegnare quali siano i gradi di orazione straordinaria ; in cui interviene questa contemplazione intel lettuale, affinche sappia il Direttore ravvifarla, fe mai capiri a' fuoi piedi qualche anima adorna di sì eccelfi doni .

196 In primo luogo io non dubito, che l' unione miftica di amore fia una contemplazione intellettuale pura : perche in effa non ha alcun luogo la fantalia, se non in quanto qualche immaginazione la precede quasi preliminare, o le viene dopo ouasi rozza copia di sì illustre operazione. Cosa fia i' unione mistica , lo vedremo nel fe-

TRATTATO SECONDO, CAPO XVIII.

i miste, in cui l'imma guente Trattato. Per ora basta sapere, che
le. e quasi dissi vi sa la è un' opera di puro spirito, per cui lo spirito umano si unisce con lo spirito di Dio. e in lui si trasforma : il che non può farsi fenonche con atti fpirituali puriffimi . Si rammenti il Lettore delle autorità addotte nel capo IV., e ne rimarrà perfuafo. Ivi parlando Ugone di S. Vittore ( de Ani. lib. 2. c. 20. ) dell' unione mistica di amore, dice: In bac igitur divisione anima, O quod animale est, in imo remane; spiritus autem, & quod spirituale est, ad summa evolat, ab insimis dividitur, ut ad summa subsevetur, ab anima scinditur, ut Domino uniatur . Or questo dividersi lo spirito dall' anima, il separar le operazioni animali dalle spirituali, il rimanere quelle al basso abbattute, e il volare queste all' alto, per unire lo spirito a Dio , è egli altro , che unirsi l' intelletto umano a Dio con pure intelligenze senza alcuna cooperazione di fantasia? Certamente non se ne può dubitare : e quando ancora potesse in ciò cadere qualche dubbio, lo toglie lo stesso Autore, concludendo, che nibil fensualitas, nibil il-lic agis imaginasio: che in quest' opera illustre nè la sensualità, nè l'immaginazione vi ha parte alcuna .

197. E quella morte Angelica, che tanto bramava il Mellifluo ( in Cant. ferm. 52. ) Moriatur anima mea morte ( si dici posest ) Angelorum : non è certamente morte filica, perchè gli Angeli, effendo puri spiriti, non Iono capaci di una tal morte . Dunque è morte di spirito in senso morale, in quanto che l'anima, separandosi da tutte le operazioni materiali, e corporce, si perde in Dio per mezzo di atti Angelici, cioè fatti a modo degli Angeli in puro spirito; il che è lo stesso che unirsi mislicamente a Dio. E che S. Bernardo per questa morte fpirituale intenda l' unione missica , è manifeflo . Perche li Teologi convengono , che una tal unione sia l' atto di contemptazione il più perfetto, che si conceda nella presente vita . E il Santo afferma , che un tal' eccesso di mente, chiamato da lui col titolo specioso di morte Angelica, debba o solamente, o principalmente dirfi contemplazione : Talis, ut opiner , exceffus aut tanium, aut maxime contemplatio dicitur . Dunque vuole il Santo, che la mistica unione si formi per atti Angelici puramente spirituali .

108. Ma p u chiaramente elprime il suo sentimento il Principe dei Teologi Missici ( Theols Myst. cap. 1. ) laddove es reards il suo Timoteo a congiungers con Dio con mistica unione : Per unirti a Dio, gli dice,

lafcia tutte le operazioni de' fenfi ( tra' quali non vi è dubbio, che hanno il primo luogo le immaginazioni, ed i fantasmi ) ed abbandona ancora tutte le operazioni intellettuali ( quelle però che procedono per via di affermazioni, non già quelle che vanno per via di negazioni : giacche non è possi-bili senza qualche cognizione unirsi a Dio : ) Sensus relinque , & intellectuales operationes : & sensibilia, & intelligibilia omnia: & que non sunt, & que sunt omnia, ut illi sungari:, qui super omnem substantiam, & omnem scientiam est. E allora, seguita a dire, entrerai in quel raggio di divina caligine , in cui si forma una si bella unione : Ad supersubstantialem divine caliginis radium, fublatis omnibus, & absolutus ab omnibus evolabis. E foggiunge, che entrata l'anima in quella luminofa caligine, che è la fornace di amore , in cui ella fi liquefa , e fi trasforma in Dio, gli apparifee Iddio incir-eimvelate, fenza il velo di alcuna immagi-nazione. Dunque fe ( fecondo l' Arcopagita ) il modo di giungere all' unione mistica e l' abbandonare tutt' i fensi interni, non folo non potrà ombra d' immaginazione cooperare ad atto sì nobile, ma il folo ravvifarvela, almeno come cagione efficiente, bafterà per decidere, che ella non è mistica unione .

199. All' autorità dei Padri aggiungo l' esperienza autorevole della gran maestra di fpirito S. Terefa ( in vit. cap. 18. giacche in materie mistiche può fare anch' ella degna comparía tra' Dottori sì illustri. Parlando la Santa dell' unione mistica, benchè in infimo grado, che ella chiama unione semplice, dice chiaramente che qui non vi ha alcuno accesso la fantasia. Ma questo stare del tutto perdute ( le potenze in tempo di unione, di cui qui parla ) e senza immaginar cosa alcuna ( che a mio parre an-che l' immaginativa si perde affatto ) dice, ch' è per breve tempo. Questo stesso torna a spiegarlo in altri modi . Qui mancano la potenze, e si sospendono di maniera, che in niun modo si conosce che operano. Se stava penfando in un paffe , così si perde la memoria , come fe non vi avesse mai penfato ; fe legge, non vi è ricordanza, nè visicssione atsomo quello che leggeva; lo fteffo dico, fe vocalmente ora. Sicche a quest' importuna furfalletta della memoria si abbruciane qui le ali e non pud più moversi , ne inquietare . Il mancare di tutte le potenze non può intendersi, senonche delle potenze materiali : poiche è certo ( come dice altrove l' istessa Santa ) che le potenze razionali non fono

mai più deste, nè mai operano più akamente, che in tali unioni : e però opportunamente loggiunge, che si perde la memoria di tutte le cole e passate , e presenti , perche rimanendo sopita la fantasia, devono per necessità rimanere tutte le specie addormentate; e quelta potenza inquieta fe ne resta immobile seuza recare alcun disturbo alle potenze razionali; come appunto un' inquieta farfelletta, arfe le ali alla fiamma di una candela, non può più effer di noja ai circostanti coi suoi voli importuni.

200. A tutto ciò però non si oppone , che possa a quelta contemplazione di unione, benche puramente intellettuale, precedere l'opera della fantafia, non come cagione efficiente, ma come preambolo, che le dia una certa connaturalezza propria di chi contempla Iddio in via, e non lo vede ancora svelatamente in patria, secondo la dottrina già data nel precedente capitolo. Porto per esempio una certa unione di puro spirito, che fi fa in ratto, riferira dalla detta Santa nel suo Cattello interiore ( Minf. 6. cap. 4. ) Evvi una maniera di ratto, che effindo l' ani ma tocca ( benche nos si trovi in atto di orazione ) da una parola che si ricordi, o oda di Dio , pare che fua Maestà fino dall' intimo di tei fascia cresoere la favilla, che d cemmo di fopra . . . onde abbruciandoft ella sutta, ve-Iti poi a guifa di fenice rinnovata col perdono delle fue colpe : e così pura , e limpida l'unifce feco , fenza che altri che loro due l'intendano. Qui parla la San;a di una unione spirituale sì pura, che l' intende solo l'anima, e Iddio, e rimane occulta a tutti i fensi. Eppure si avverta, che le precede una rimembranza di Dio, fatta per via di pa-role, e di fantasmi. Venne poi in appresso un accendimento di amore, in cui l'anima rimase tutta consunta; ed essendo ciò seguito con gran fensibilità d' affetto, non pote. accadere senza l' opera della fantasia. Fi-nalmente restò l' anima unita a Dio per mezzo di una operazione spiritualissima, ignota ai sensi, e nota solo a lei, e a Dio. Ed ecco come può d' anima con molta naturalezza salire all' atto di contemplazione intellettuale pura, senza escludere l' operazione dei sensi.

sor. Agli altri gradi poi di contemplazione, che si fanno in fede per mezzo dei doni dello Spirito Santo , inferiori all' unione miflica ; come il raccoglimento interiore infuso, la quiete, l'ebrietà di amore, e molto più la contemplazione acquifita, fempre concorre la fantalia, e vi coopora effettivamente con le sue immaginazioni : perchè non

effendo queste contemplazioni sì spirituali, sì intime . come l'unione , non vi è fondamento di escludere da esse la cooperazione di questa potenza corporea. Eccettuo però quel-grado di contemplazione, che chiamali fonno spirituale, perchè è una intelligenza di Dio si pura, e si nascosta a i sensi, che non pare posta avere alcuna comunicazione colle potenze fensitive. Ma di questo parleremo più diffusamente nel seguente Trattato. Per ora basti sapere, che sebbene la fantasia concorra a molti atti di contemplazione; non però devono attribuirfi a lei : perchè la contemplazione confiste nella semplice intelligenza delle cofe divine, la quale appartiene propriamente all' intelletto , benche vi poffa l'immaginativa al fuo modo cooperare. 202. Passiamo ora a vedere, se nelle vifoni intervengano mai contemplazioni intellettuali pure ; il che è lo fteffe che dire , fe si diano visioni intellettuali pure . E per procedere con fondamento, con chiarezza, distinguiamo due specie di visioni : una che ha per oggetto le cofe spirituali, e. g. Iddio, i luoi attributi , i suoi secreti , le Persone divine, il Mistero della Santissima Trinità, gli Angeli, l'anime separate da'corpi, o pure verità nude, ed altre cose di puro spi-tito: l'altra che ha per oggetto le cose corporee ; e. g. l'Umanità fantissima di Gesù Crifto, Maria Vergine, i corpi beati; e le verità espresse in figure simboliche. Ciò presupposto, dico col P. Alvarez de Paz, ( Tom. 2. lib. 5. part. 3. cap. 12. ) e comunemente con gli altri Teologi Mistici , che si danno visioni intellettuali pure per via di chiare inteiligenze fenza alcun fantasma, o figuramento nell'oggetto . Vifionum , dice il citato autore, five revelationum pracipua est intellectualis , qua omnino spiritualis est , & non in fenfu exteriori, non in phantafia , feu imaginatione, fed in folo intellectu perficitur : Eft autem vifio intellectualis manifestissima quedam rerum divinarum, aut caleftium oftenfie, que foli intellectui inspicienda objicitur.

20; Si danno tali visioni circa gli orgetti si spirituali, specialmente circa l'esser di Dio, e delle sue perfezioni. Lo, dice chiaramente S. Agostino nel testo sopraccitato (d. Gen. ad litt. hb. 12. cap. 6.) Viv egli parla dell'essai, in cui tutti i sensi esteriori si smarticono. Più non si vegeono gli ocapetti, più non si ascoltano le voci, ma l'anima sta tutta intenta con lo sgunrdo intertore a mirare gli oggetti con similitudini, e forme corporali, per visione immaginaria, che egli chiama spirituali, oppure le cose similitudi di incorpore, fenza immaginaria, che egli chiama spirituali, oppure le cose similitudi di incorpore, fenza immaginaria, che egli chiama spirituali, oppure le cose similitudi e di incorpore, fenza immagina-

zione, e figuramento dei corpi, per visione intellectuale. Quando autro: penitus avveriiur, aqua abripius anima intentio a fessibus corporii, tunc extafi: magis dici foles: thuc omnino que funt prefenita corpora Dartentibus coudii non videntur, net ulla voces autimitus non videntur, net ulla voces autimitus aut in corporis imaginibus est per spiritualem, aut in rebus incorporeis, nulla corporis imaginatione figuratis, per intellectualem visionem.

204. Discende il Santo Dottore f Confessi lib. 9. c. 10. ) a parlare della visione intel-letuale pura di Dio in un discorso, che fece con la sua madre sulle bocche del Tevere, mentre erano per far vela verso l' Africa, rimanendo ambedue fommersi in un mare di celestiali delizie. La dichiara così: Si oui fileat sumultus carnis, fileant phantafia terre, O aquarum, O acris, fileant poli, O ipfa fibi anima fileat, & transeat fe non fe cogitando; fileant fomnia, & imaginaria revelationes, omnis lingua, & onne fignum, & quidquid transcundo fit. Si cui sileat . mnino, quoniem fi quis audiat, dicunt bec temnia, non ipfa nes fecimus, fed fecit nos, qui manet in aternum. His dielis, fi jam taceant, quoniam erexerunt aurem in eum , qui fecit ea , & loquatur ipfe folus non per ea , fed per seipsum, ut audiamus verbum ejus, non per linguam carnis, non per vocem Angeli, neque per sonitum nubis, neque per enigma similitudinis , sed ipsum quem in bis amamus, ipfum fine bis audiamus, ficus nunc entendimus nos, & vapida cogitatione attingimus eternam fapientiam fuper omnia manentem . Si continuetur hoc , & fubtrahantur alie vifiones longe imparis generis . O bec una rapiat, & abforbeat, recordat in interiora gaudia Spectatorem fuum , ut talis fit fempiterna vita , quale fuit boc momentum intelligentia . cui suspiravimus, nonne hoc est Inira in gau-dium Domini sui? Qui parla il Santo manifestamente della vifione intellettuale di Dio, che immerge l'anima nel gaudio del fuo Signore, nel modo che può ciò farfi in questo misero esilio. E per giungere a queflo, vuole che abbiano a ceffare tutte le fantafie, le immaginazioni, le fimilitudini .: gli enigmi, e le visioni più basse, e che Iddio solo abbia a parlare, cioè ad operare nell' anima fenza alcuna di queste immagini . '

205. Vero è, che a queste visioni intellettuali di oggetti spirituali si aggiungono di ordinatio, come dice S. Bernardo ( in Cant. Serin. 41.) è noi già accennammo nel precedente capitolo, alcune rappresentazioni ammaginarie, accomodate a rappre-

ien.

fentare gli oggetti già dall' intelletto compresi, le quali temperano la vivacità della luce intellettuale purissima, rendono le verità più adattate alla capacità di un' anima unita al corpo, e più facile a comunicarsi a chi ella vorrà . Cum autem divinitus aliquid rapeim , dice il Santo , & veluti in velocitate corufci luminis interlugerit menti spiritum excedenti, sive ad temperamentum nimii splendoris, sive ad doctrine usum : contimuo ( nescio unde ) adfunt imaginarie quedam rerum inferiorum similicudines , infusis divinitus fenfibus accommodate, quibus quodammodo adumbratus puriffimus ille, ac fplendidiffimus veritatis radius O ipfi anime tolerabitior fiat, & quibus communicare illum volucrit, capsabilior. Poi fegue a dire, che queste immaginarie espressioni si formano in noi per mano degli Angeli , in modo però , che l' atto , con cui rimira l' intelletto puramente senza alcun ajuto di fantasia, debba attribuirsi a Dio solo, che vi concorre solo da se : e la bella immagine con cui si esprime ciò, che ha veduto l' intelletto, si ascriva al ministero degli Angeli. E tutto questo la spiega applicando le parole dell' Appostolo : Videmus nunc per speculum in anigmate. Profegue dunque così : Existimo samen. ipsas formari in nobis Janctorum suggestionibus Angelorum; ficut e contrario contrarias, & malas ingeri immissiones per Angelos malos non dubium eft; & fortaffis bine illud eft speculum, atque enigma ( ut dini ) per quod viaebat Apostolus ex istiusmodi puris pulchrisque imaginibus Angelorum quast manibus sabrica-tum, quatenus est Dei esse, quod purum, & absque omni phantasia corporeasum imaginum cernitur, fentiamus; & elegantem quamlibet similitudinem, qua id digne vestitum apparuerit, misterio deputetur Angelico. Il che altro non è alla fine, che aggiungere alla vista dell' intelletto alcune immaginazioni, atte ad esprimere il concetto intellettuale; quella formata da Dio folo, queste combinate dagli Angeli, senza che queste intorbidino la purità di quella, ma folo le diano una conveniente espressione. Il che è appunto quello, che noi abbiamo già dichiarato.

206. Si danno ancora visioni intellettuali pure circa gli oggetti corporei, come di Gesù Cristo, di Maria Vergine, dei Santi, che vi cooperi la santasia. Così il sopraccitato Alvarez de Paz (loc. cir.) Hac espo visione intellestuali videtur Christu Dominus ib anima contemplante, & Beasa Virgo Maria, & alii ex Sanstii, & Angelus Custor, vel aliity, & boc sive ulla imagine corporati. Videntur etiam multa veritates and sidem, vel adequate etiam multa veritates and sidem, vel ad

mores pertinentes, quibus bomo de cognofcendis, @ agendis instruitur. Prius vero quam emplicemus modum bujus visionis, lector scire debet boc effe certiffmum, lices ipfe nunquam expersus fuerit similem visionem fine imagine, circa quam phantafia operetur. Poi arreca una parità molto atta a dichiarare come questo accada. E' certo, dice egli, che un Angelo, un'anima separata dal corpo può vedere collo fguardo semplice del suo intelletto un uomo, e distinguere in lui le membra, il colore, la flatura, le fattezze, ed ogni sua qualità esteriore; e tutto questo sonza alcun atto di fantasia, perchè nell' Angelo, e nell'anima separata questa potenza materiale non vi è. Fingiamo ora il caso, che quest'anima sosse riunita al suo corpo, e che si abbattesse a vedere lo stesso uomo; certo è, che lo ravviserebbe per quello che veduto aveva stando fuori del corpo. Indi conclude, che in quel modo, che l' anime separate veggono i corpi senza alcun previo fantasma, li veggono ancora talvolta gli nomini spirituali per divina virtù: Ad bunc ergo modum datur anime alicujus veri fpiritualis vifto intellectualis Christi, & Sanctorum, qua absque prævia imaginatione Dominum, & cives exeletes videat, ut ardentius, & spiritualius sandis af-sections incalescat. In questo comunemente convengono li Dottori Missici, con le limitazioni però che abbiamo dato; dovendo fempre rammentarci, che sebbene l' uomo spis rituale arriva alle volte ad intendere al modo degli Angeli, non è petò Angelo, privo di materia, e di corpo.

207. Finalmente nelle locuzioni . che Iddio fa all' anima, possono intervenire contemplazioni intellettuali pure . Il modo, con cui questo accade, lo vedremo a suo luogo. Per ora basti sapere, che locuzioni di quette specie si danno nelle menti elevate, e che tali erano le locuzioni, con cui parlava Iddio a David : Mibi locutus est fortis Ifrael . . . Sicut lux aurora, oriente Sole, mane absque nubibus rutilat . Arrecai fopra l' autorità del Lirano, che spiegando queste parole, dice che le profezie di David erano puramente intellettuali, perchè per esse intendeva le verità, che Iddio gli rivelava fenza nubi d' immaginazioni, e di fantasmi. Ora aggiungo l' autorità dell' Abulense ( lib. 2. Rig. c. 23. queft. 3. ) che dice lo stesso. David autem cognoscebat Deum spiritu prophetico , sicut vidit Solem non obumbratum, quia illa est perfella cognitio. Et fic oft fenfus, quod ficut lux aurore, oriente Sole, mane absque nubibus rutilat; fic erat modus prophetia David, feilicet quia cognoscebat veritatem supernaturalem ful-

gen

## CAPO'XIX.

Avvertimenti pratici al Direttore fopra i precedenti capitoli.

Vvertimento I. Credo, che il Di-A rettore avrà gia compreso, quanto si grande la stoltezza di quelli , che infegnano, anzi inculcano all' anime divote di spogliatsi nelle loro orazioni di tutti li discorsi, e di tutte le immaginazioni, a fine di entrare nella quiete della divina contemplazione. Abbiamo veduto, che per fare un atto di contemplazione fenza l' ufo di fantalmi fi richiede una grazia firaordinaria, e quasi prodigiosa, che innalzi l' intelletto umano fopra il modo suo di operare naturale. Eppure i Quietisti vogliono, che ognuno possa poggiare sì alto con le sue proprie industrie. Abbiamo veduto, che quella contemplazione pura, esente, o indipendente da fantasmi, ad altri non si concede che ad anime purificate, perfette, e adorne di eroi-che vittà. Eppure questi vogliono, che vi posta agognare qualunque persona, che si dia all' esercizio dell' orazione. Dico di più: neppure le contemplazioni firaordinarie, edinfuse, se non siano in grado eminente, vanno libere dal concorso dell' immaginativa : e però secondo le dottrine date, anche nel raccoglimento interiore dello spirito, anche nella quiete, anche nell' ebrietà d' amore, e in altre simili contemplazioni, benche alte e fublimi, deve con l'intelfetto operare questa potenza corporea. Eppure quelli pretendono, che ogni donnicciaola, e ogni uomo rozzo ponendoli ginocchione avanti a Dio, debba orare fen-22 fantasmi, e senza immagini . E non è questa una vera stoltezza? Ma chi vuole intendere quanto ella fia grande, bafta che rifletta, che proponendo questi falsi contemplativi alla gente un tal modo di operare, le infegnano un impossibile. Mi spiego con una parità. Ognun sa, che nell' estasi per-fetta si perdono tutti li sensi esteriori i l'occhio più non vede , l' orecchio più non ode , il tatto più non sente : e ciò che è più mirabile, benche siano li detti sensi in molte guise tormentati, ed afflitti, non ternano alle loro operazioni , nè punto fi rifentono. Or supponiamo, che vi sia una persona, che proccuri con industria di entrare in estasi : e però fissandosi con la mente in Dio , si ssorzi di perdere la vista, l' odorato, l' udito, il sentimento di tutte le cose, a di ridursi a termine, che Diret. Mift.

fremendo il cielo coi tuoni, egli non eda, che stando con occhi aperti, punto non veda , che percosso , ferito , scottato , punto non fenta : che diremo noi di tal per-Iona? Diremo fenza fallo, che ha perduto il senno, che merita d'effer posta fra lacci, e tra catene come flolta . E perche? perche pretende di ettenere con le sue industrie naturali un effetto, che non dipende da lei , ma folo da una grazia affatto firaordinaria : e quello è appunto il caso nostro. Non meno gli atti del nostro intellerto ( finchè questo è unito al corpo ) sono connessi con gli atti della fantafia, di quello che le onerazioni dei fenti nostri interiori fiano connesse con le operazioni dei sensi esteriori . Or siccome chi proccura di staccare li sensi interni dagli esterni, per farsi affettatamente estatico, è un pazzo, perchè tenta una co-fa, che unicamente dipende da una grazia di Dio particolarissima; così chi proccura nell'orazione di distaccare affatto l'intelletto dalla fantafia, per mettersi in contemplazione pura, è un mentecatto, uno stolto: perche tenta una cosa, che dipende da una grazia straordinariissima, che si concede a pochissimi, ne a questi istessi si dona a tutto pasto.

209. Aggiungo, che oltre l'effere Rolti tali infegnamenti, fono ancora non poco pericolofi alla fede . Sappiamo tutti, che guerra atroce ha fatto la Santa Chiefa contro gl' Iconolasti, e con che costanza ha difese sempre le Sacre Immagini, e ne ha mantenuto inviolabile il culto ad onta di ogni loro impugnazione. E perciò nelle Chiese, che sono case di pubblica orazione, ha ordinato che si tengano esposte alla pubblica venerazione, e negli oratori : esse sono stanze di privata Orazione, se non l'ha espresfamente comandato, le ha certamente configliaro anche ai contemplativi. Ne si può dubitare, che uno dei motivi principalissimi, che ha acceso tanto zelo nella Chiesa di Dio a favore delle Immagini divote, è stato l'effere elleno grandemente giovevoli all' orazione dei fedeli, perchè risvegliano nelle nostre menti le immaginazioni di Gesù Cristo, e di Maria Vergine, dei Santi, di Dio, e di tutte le cose celesti, e ne avvivano la divozione. Or se mai si ammettesse la falsa dottrina, che le immaginazioni della nostra mente non fono utili per innalzarci a Die nell'orazione, anzi fono dannote, ende convenga cancellarle a bella posta dalla memoria; subito ne seguirebbe, che distrili, ed anche perniciose sarebbero le immagini esteriori, e che bisognerebbe gettarle giù dagli

altari, e dagli oratori, e dalle mura, a cui stanno appese, o almeno non voltare loro lo sguardo, perchè invece di effere alle nostre orazioni di ajuto, fervirebbero loro d' impedimento con l'eccitazione di quei divoti fansasmi , che questi stolti contemplativi dicono di effere di oftacolo alla perfetta orazione ; cofa che non può udirli fenza errore . E fantamente Innocenzo XI. fulminò quelle tre propofizioni del Molinos, che avevano di mira il bandire dalle nostre orazioni ogni divota immaginazione. I. Qui in oratione utitur imaginibus, figuris, speciebus, & propriis conceptibus, non adorat Deum in spiritu, & veritate. Il. Qui amat Deum eo modo , quo ratio argumentatur, aut intellectus comprehendit, non amat Deum verum. III. Afferere, quod in oratione opus est fibi per discursum auxilium ferre, & per cogitationes, quando Deus animam non alloquitur, ignorantia est. Deus numquam loquitur, ejus locurio est operatio; & semper in anima operatur , quando bac fuis difcurfibus, cogisationibus, & operationibus eum non impedis. Dunque il Direttore, fenza dar mente alle dottrine infuffistenti di questi Novatori, insegni ai suoi discepoli di procedere in mode confacevole alla loro natura. Non permetta loro mai di far violenza alle proprie potenze, per ottenere una fede chimerica, voglio dire una fede impossibile ad ottenersi da un'anima unita al corpo, qual è la fede de' Quietisti affatto distaccata da fantasmi, come sopra abbiamo provato : ma proccuri che battano fempre quelle vie', per cui camminano li Santi, e che da Maestri di vero spirito sono flate approvate come legitume. Perciò infegni loro a dar principio alla meditazione da preludi adattati alle verità di fede , che vogliono ponderare ; voglio dire da qualche immaginazione, che ajuti la fantafia, disponga l'intelletto al discorso, e la volen-tà agli affetti preporzionati. Così volendo considerare la vita, e la Passione del Redentore, si rappresentino sul principio nell' immaginativa la persona di Cristo in quei luoghi, e circostanze, in cui accadde il miflero, che prendono a ruminare: così volene do meditare l'onnipotenza, la sapienza, la provvidenza, la bontà, e l'altre perfezioni di Dio, si pongano avanti gli occhi della mente tutte quelle cose create, per cui quafi per mezzo di gradini, come dice l'Appoftolo, fi sale alla cognizione de' divini attributi : lo stesso dico di qualsivoglia altra confiderazione, che voglia farsi . In questo modo mediteranno con attenzione, con divozione, e con frutto; ne faranno a Dio d'im-

pedimento per innalzarli alla contemplazione, se siagli in grado di sollevarvi alcuno di loro.

210. Avvertimento II. Avverta il Direttore di non lasciarsi ingannare, se mai capitasse a' suoi piedi alcuno, che instrutto delle dottrine del Quietismo, gli dicesse, che la pura fede specialmente delle opere di Dio e-sclude tutte le forme, e le figure, perchè le immaginazioni, come quelle che prendono l'origine da sensi esterni, non possono rappresentare senonche cose materiali , di cui Iddio non è capace. Non si lasci, dico, sedurre da tali dottrine : perchè sebbene la nostra fantalia ci rappresentasse in Dio qualche cosa di materiale, e di corporeo, che a lui non compete, l' intelletto la corregge, o la trascende con la sua intelligenza, come abbiamo già mostrato, e libero da ogni materialità rapidamente , e puramente fe ne va a Dio con un atto di fede; e in questo modo molto bene si combina coi fantasmi la pura. fede di Dio, e delle sue perfezioni . Altrimenti feguirebbe , che niuno ( eccettuata qualche anima elevatissima in qualche gran unione estatica, o ratto, o elevazione straordinaria di mente ) potrebbe praticare la pura fede, perchè fuori di questi eccessi rarisfimi di mente non possiamo in modo alcuno, stante la nostra presente condizione, praticare alcun atto di fede fenza l' uso delle immaginazioni, e dei fantasmi.

211. Avvertimento III. Stia canto il Direttore di non lasciarsi sorprendere da certe belle similitudini, con cui promovono li Quietifi quella loro flolta opinione, che Iddio deve conoscersi quale è in se stesso, senza forme, e figure, come lo conoscono l'anime separate da corpi , e gli Angioli nel Cielo; e che però dobbiamo spogliarci di tutte le immaginazioni, e discorsi, che sogliono pra-ticarsi attorno le cose create, a fine di venire per mezzo di esse alla cognizione di Dio. Proportò alcuna di queste similitudini ingannevoli, che dia regola al Direttore a fapersi schermire da altre simili. Dice alcuno di que sti, che chi per accendersi in amore verso. Dio, invece di considerario in se stesso, fi pone a confiderario nelle fue creature, fa come quello, che in vece di andare avanti al Sole, per riscaldarsi, fi mette avanti una bella immagine del Sole dipinta dalla mano di un eccellente pittore. La similitudine par bella, ma è puerile. Il riscaldarsi, cioè fentire il calore, non è azione dell' occhio, è operazione di tatto, di cui non è oggetto proporzionato l' immagine del Sole, 'ma il Sole istesso col suo calore: onde non è ma-

raviglia, se in faccia alla di lui immagine rimanga egli gelato . L' opposto accade nel caso nostro . Il riscaldarsi in amore , è atto proprio della volontà : e l'oggetto di questo fante riscaldamento non & solamente il Sol divino in se stesso, ma sono ancora le sue immagini create : perchè e dall' uno, e dall' altre prende ella incentivi di amore, e fiamme di carità . Sicche volendo ella ardere in questo sagro suoco, le sa d'uopo mettersi fovenie con la considerazione avanti a questi

ritratti del Sole divino.

212. Dice un altro , che chi in vece di mirare Iddio col guardo di fede pura, spogliara di ogni immaginazione, fi pone a considerare tante opere belle fatte da lui come creatore dell' universo, fa come quella fanciulla, che chiamata dal Re a fine di fposarla, in vece di volar subito alla sua presenza, si ferma a vagheggiare la bellezza del suo palazzo , la vaghezza degli addobbi , e la gloria di quelle sale, e di quelle stanze, per cui le conviene passare . La disparità è manifesta. Quella fanciulla nella bellezza delle stanze , nella vaghezza degli arredi , non vede la bellezza della faccia del Re, che deve essere l' oggesso dei suoi amori ; ma noi nella bellezza delle creature contempliamo l' infinita bellezza di Dio, che di lui c' innammora . V' è ancora un' altra disperità più manifesta. Stolta sarebbe la predetta fanciulla traitenendosi ad ammirare l'opere del fuo Sovrano, mentre può mirare lui stesso svelatamente in volto; ma non possiamo noi vedere svelatamente la faccia, e le perfezioni del nostro Dio : e però è necessario che le andiamo confiderando sparse tra le creazure, per invaghirci in qualche modo di lui. Si avverta però a ciò, che ho detto nei precedenti capitoli, che considerando noi Iddio nelle fue creature, non ci abbiamo a fermare nelle creature, ma da queste dobbiamo passare a Dio : per dir meglio, abbiamo a contemplare nelle creature unicamente le bellezze, e le grandezze di Dio; come fa quello, che mirando nello specchio l' effigie di una persona a lui molto gradita , vede l' immagine, e non la cura; ma sta tutto rivolto con la mente e col cuore all' originale, che nell' immagine gli si rapresenta . E questo e ciò, che voleva fignificare il Profeta Reale ( Pfal. 61. 4. ) con quell' amorofa protesta che faceva al suo Dio: Delettafli me , Domine, in factura tua . Non diceva già : Le tue creature, mio Dio mi hanno recato diletto; no: Tu mi hai dato diletto nelle tue creature ; perche mirando effe , a te solo badava, te solo amava. Chi sa pro-

cedere in tal guifa, fi ferva pure de lle immaginazioni delle creature per contemplare, perche contemplera in maniera altissima anche con esse. Ma se poi crescendo nel pro-gresso dell'orazione la luce, e infiammandos l'affetto , svaniscano dalla mente del contemplativo tutte le immagini delle cose create, e se ne rimanga senza di esse fisso, e afforto in Dio, felice una tal perdita : il fine, è vano cercare i mezzi , per cui a quello si giunse. Imbeva dunque il Direttore i suoi discepoli di queste massime sane, e fante . Faccia loro fludiare, come facevano i Santi, ful gran libro dell' universo; e da prati, da fiori, da fonti, da fiumi, da mazi, da monti, dalle Stelle, dal Sole, da Pianeti . dalla vaftirà dei cieli , dalla vaghezza della terra, e dal bell' ordine, e fimmettria delle parti, che compongono questa gran mole del mondo gli faccia falire alla cognizione di Dio, e delle sue persezioni . Anzi volendo eglino considerare Iddio in se stesso, non proibisca loro di figurarfelo ful principio dell' orazione, quale videlo in altiffime contemplazione l'aia ful trono eccelfo tra due schiere di fplendi. diffimi Serafini, in atto di cantare a vicenda il famoso Trisagio . Sebbene nel progresfo dell' orazione, raccolto già il penfiero., e risvegliato l'affetto, farà bene che l'anima paffi avanti a riflettere, che la maeftà, e l'amabilià del suo Dio è infinitamente più grande di quanto possono suggerirle i luoi pensieri : onde ne segua un' intelligenza più alta dell'effere di Dio, ed un effetto più spirituale, e più puro. In somma abbia sempre a mente il deuo di S. Terefa, che noi non fiamo Angeli, abbiamo corpo, e però, dovendo operare conforme l' efiggenza della nostra natura, è necessario che ci ferviamo delle potenze corporee . Il volerci far Angeli , col presumere di operare colla pura intelligenza, oltre l'essere un impossibile, è anche cosa soggetta a gran illufioni, come dicea S. Francesco di Sales ( Introd. par. 2. cap. 2. ) Le pretensioni così elevate di cofe straordinarie sono grandemente foggette alle illusioni , agl' inganni , ed alle falfità. Onde conviene , che quelli che penfavano di effer Angeli . non fiano nemmeno uomini buoni .

212. Avvertimento IV. Avverta il Direttore, che quando noi diciamo che non fi può, naturalmente parlando, esercitare la fede verso Dio, e verso le sue divine grandezze senza l' opera della fantasia, non vogliamo già dire, che abbiano le persone ad affannarli a guila di pittori , per formarfi 116

nella fantafia certe immagini delle cofe- divine , accese , e vive : perchè tal' immaginazioni , oltre che di ordinario stancano la testa, e molto l' indeboliscono . fon anche fortoposte ad inganni : perchè il demonio valendosi opportunamente di quell' indrifereto modo di meditare, entra talvolta nella fantafia, a cui non gli fi può impedire l'accesso, dà su quelle immagini fantaftiche qualche pennellata forzata , le avviva con la sua luce infernale, e in questo modo fa travedere gl' incauti, e miseramente gl' illude . Solo vogliamo fignificare . che è errore il credere, che si possa pensare a Dio (se pure lo stesso Dio non opera nelle potenze ragionevoli molto straordinariamente ) senza l' uso dell' immaginativa . Onde deve questa adoperarsi nell' orazione, ma però discretamente, quanto basti ad approffimare all'intelletto gli oggetti foprannaturali , acciò poi questo col suo discorso , e col lume di Dio accenda la volontà. Ne l' nso dei fantalmi deve effere in tutti lo fteffo ; ma più devono servire della fantasia i principianti, meno i provetti, e molto meno i perfetti, perche questi trovano più facilmente, e più presto Iddio, e l' intelli-genza in essi è più svegliata, più pronta, più luminofa; anzi entrata l' anima in contemplazione, opera la fantafia sì debolmente e sì languidamente, che pare che non operi, ma che faccia tutto l' intelligenza . Quindi prenda lume il Direttore a diriggere i fuoi discepoli in modo, che adoperino bensì nell' orazione l' immaginativa, ma con moderazione, quanto basti ad intendere con pace la verità di nostra sede, e per sollevarsi Coavemente con lo spirito a Dio ; e insieme a difenderli da quegli eccessi, che possono recare della fatica e forfe lesione alle potenze corporali, e dar adito alle illutioni del nemice infernale.

214. Avvertimento V. Avverta il Direttore , che sebbene può Iddio elevare l' intelletto umano ad operare indipendentemente dalla fantafia , come abbiamo veduto nei precedenti capitoli, quello però non suole accadere, senonche ad anime molto persette , che passate già per le strette trafile delle purghe passive, abbiano deposti quei pregiudizi, che provengono allo spirito dal conforzio del corpo vile, e fiano state già sublimate ad un alto commercio con Dio. Perche dice chiaramente S. Bernardo ( in Cans. Serm. 52.) non si può operare al modo Angelico, se non da chi si è renduto simile agli Angeli nella purità della vita : Suque pura cum eis conversatio, cum quibus est paritatis

similitudo. In anime men perfette, e men purgate al più si troverà qualche visione intellettuale di cose corporee, come del Redentore, della sua Madre, e di altri oggetti timili; ma non già di oggetti puramente spirituali, alla di cui pura intelligenza non fono ancora proporzionate. Ho voluto ciò notare, acciocche il Direttore dalla qualità delle persone che ha in cura , possa prender lume ad intendere la qualità dei favori che ricevono; specialmente quando queste non sappiano dichiarare ciò, che passa nel loro interno, e formando giuste concette delle loso comunicazioni soprannaturali, possa dat loro giusto regolamento. E questo basti aver detto circa il concorso della fantassa agli atti della divina contemplazione,

215. Ma procediamo avanti nella materia, che abbiamo presa a trattare; e dopo aver mostrato qual sia l'essenza della contemplazione, quali i fuoi oggetti, quali le cagio-ni che la producono, quali i mezzi, o le specie, in cui ella rimira i propri oggetti, passiamo a vedere quali sieno le sue proprietà, e i suoi effetti : onde abbia di lei il Di-

rettore piena notizia.

### CAPO XX.

Si dichiara quali siano le proprietà , e quali gli effetti della Contemplazione.

A Cciocche s'intenda ciò che in que-flo capo dovrà dirii, conviene distinguere ciò che va sempre connesso con la contemplazione, e sempre si trova nell' anima, mentre effa vi è, da ciò che va disgiunto dalla contemplazione, e rimane nell'anima, quando ella n'è già partita. Il prime fi chiama proprietà, perchè ficcome è proprietà del fuoco il calore, che sempre l' accompagna, è proprietà del Sole la luce , che mai non lo abbandona; così è proprietà della contemplazione ciò, che mai da lei non fi separa. Il secondo chiamasi effetto, perchè siccome sono effetti del Sole tutte quelle qualità benefiche, che egli lascia ne corpi sublunari, quando va a nascondersi sotto altro emisfero; così sono effetti della contemplazione quelle qualità divine, ch' ella lascia nell' anima , dopo che n' è partita . Le proprietà, che vanno sempre in compagnia della contemplazione, sono tre, sospensione di mente in Dio , dilettazione gaudiosa , e pace ferena . Gli effetti che restano dopo la contemplazione, iono molti, e gli vederemo in breve .

217. In-

217. Incominciamo dalle proprietà . La sospenfione della mente in Dio consiste in una perfetta attenzione all' oggetto divino, che si contempla, con piena dimenticanza di qualunque altra cosa . Anche nella meditazione v'è attenzione, ma non però sì profonda; mentre vediamo, che tra discorfi meditativi facilmente fi mescolano pensieri importuni ; anzi l' istessa attenzione non sta femore ferma fulla medefima verità : all' oppofto durante l' atto della contemplazione rimane l'anima in una totale obblivione di tutte le cose, flabilmente fissa in Dio, e perciò l'attenzione della meditazione non chiamafi fospensione di mente . Questa fofpensione nasce da due cagioni : dalla luce di Dio, e dall' amore. La luce rappresentando con chiarezza l' oggetto divino, vi ferma fopra la mente, e ve la tiene immo-bile; l'amore ancor' aduna tutte le forze dell' anima attorno l'oggetto amato, acciocchè tutta s' immerga in quello : onde non vi è luogo a divertimento di pensieri, ne a rimembranza di altri oggetti . Amor Dei amorem anima paris , dice S. Bernardo ( in Cant. Serm. 69. ) & illius pracurrens intentio intentam animam facit . L' amor di Dio sveglia amore nell' anima diletta, che la rende tutt' attenta all' amato suo bene , E però posta l'anima in contemplazione, va delcemente ripetendo con la facra Spofa, se non con le parole, almeno con gli effetti ( Cant. cap. 2. 16. ) Dilectus meus mibi , & ego illi . Il mio Diletto pensa sempre a me ; ed io voglio pensare a lui solo in una perfetta dimenticanza di tutto ciò, che effo non è . Questa sospensione! è più che la sola elevazione di mente in Dio, perchè fa che l' anima s' interni più nel fommo bene, e con maggiore stabilità, e tranquillità vi ripofi.

218. Dalla fospensione. nasce l'ammirazione della mente: la quale numerano alcuni tra le proprietà della contemplazione: ma avendola noi inclusa nella di lei definizione, non abbiamo occasione di ragionarne in questo luogo. Ciò non offante dico, che entrando l' anima in contemplazione, quello appunto le avviene, che accaderebbe ad un cieco nato, che tutto ad un tratto ricuperasse la luce degli occhi. Certo è, che al vedere tante belle creature, che sono sparse sopra la nostra terra, in vedere quel vago azzurro, di cui è dipinto il Cielo, quel Sole, quella Luna, quei pianeti, di cui è adorno, e quelle tanre stelle, di cui è tempestato, rimarrebbe forpreso da grande ammirazione. Così aprendo Iddio in un fubito a qualche anima di-

TRATTATO SECONDO, CAPO XX. 117 amo dalle proprietà. La letta gli occi della mente, in vederii ella comparire avanti quafi in treatro di gloria le divine grandezze, non può fare a meno di restare sospesa in soave ammirazione. E siccome la Regina Saba ( Reg. lib. 3. cap. 10. 4. ) in offervare la sapienza, e la magnifi-cenza di Salomone, la maestà de' palagi, la fontuosità delle vivande, la ricchezza dei tesori, la moltitudine, e il decoro de cortigiani, e de servi, la copia delle vittime offerte al tempio , fi lasciò tanto sopraffare dalla maraviglia , che non babebat ultra fpiritum, ficche fentiffi mancare lo fpirito in un dolce languore : così alcune anime innalzate a ffraordinariissima contemplazione, a vista delle divine perfezioni rimangono sopraffatte da sì alto stupore, che abbaddonano affatto i fensi, e lasciano il corpo estatico fenza spirito, senza moto, senza vista, senza vigore, inabile affatto ad operare alcun atte efferiore .

219. La seconda proprietà della contemplazione è la dilettazione, e il gaudio. Quefla è sì grande, che S. Gregorio ( in Ezech. bom. 4. ) arriva a dire, che la contempla-zione è l'istessa dolcezza, e dilettazione istessa: Contemplativa vita amabilis valde dulcedo eft . Riccardo di S. Vittore ( de Contempl. lib. 5. c. 16. ) afferma effer tale la foavità di quella dilettazione, che rende infipido a chi la gusta ogni altro piacere tera reno, e lo costringe a rigettarlo con nausea. Tanta est, ut nulla exterior delectatio posse anima aliquatenus sapere, nec aliqua hujus mundi gloria aliquid consolationis asserte, ita ut veraciter audeat profiteri, & decere : Renuit confolari anima mea; e quod veraciter fentiat, & pro certo definiat, quia omnis caro fanum, & omnis gleria ejus quasi flos fani. Denique tadet eam vita fua, quoties non da-sur consuetas delicias pro voto babere: vitaque ipfa in tedium, imo & in odium vereitur, quoties bec illi sua interne solemnitatis gaudia aliquando subtrahuntur. Ma so vuole intendere il Lettore la cagione di questo gaudioso diletto, faccia due riflessioni. Rifletta in primo luogo, che la dilettazione è un affetto, che si desta alla presenza di un bene che s'ama, e che quanto è maggiore il bene prefente, tanto è maggiore il diletto che prova la volontà nel suo possedimento. Rist tta in fecondo luogo, che nella contemplazione Iddio 6 fa prefente all'anima, e le palefa fe stesso, e le sue perfezioni. Quivi le dà quegli abbracciamenti, che tanto bramava la Sposa ( Cant. cap. 8. 3. ) Leva ejus Jubcapite meo, & dextera illius amplexabitur me. Quivi le dona quei dolci baci che gli chie-

deva la Spola con tanto affetto ( Cant. cap. 1. 1. ) Ofculetur me ofculo oris sui . Nimirum omnimodis cupiens, come spiega S. Bernardo ( in Cant. Serm. 2. ) tanta fuavitatis participatione non fraudari . Poi deduca . quale debba esfere la dilettazione, e il gaudio dell' anima, trovandoli alla presenza, fra i baci, e tra gli amplessi, cioè dentro l'affetto esperimentale, che prova del sommo bene. Finalmente concluda con lo stesso S. Bernardo ( vel alius de inter. domo c. ult. ) che un tal godimento, posseduto per breve tempo in questa vita, è una vera caparra dell' eterna felicità : Qui divina inspiratione, G revelatione ad contemplationis gratiam promovetur, quasdam arrbas illius plenitudinis ac-cipit, ubi sempiterna contemplationi perpetuo inberebit. Anzi è un piccolo saggio di quella beatitudine, che dovrà godere per tutti i fecoli, come dice lo stesso Santo ( vel alius lib. de Amor. Dei ) Sicut in sanclitate vite & hominis interioris contemplatione jam futuea vita beatitudinem pralibare in hac vita videntur, & imitari : fic etiam de corpore ipforum glorificatione, quam plene ibi percepturi funt, in bac vita non nibil precipiumt .

220, Si avverta, che questa dilettazione, tanto propria della contemplazione, alle volte si contiene nella parte superiore dell'anima, e allora siccome è più spirituale, più ne gode la volontà, febbene non lascia di parteciparne in qualche modo il corpo ancora. Altre volte paffa dalla parte superiore all'inferiore dell'anima: e allora ficcome è molto sensibile, riempie i sensi interiori di una indicibile soavità. Onde seguono certi amorosi accendimenti, certi soavi svenimenti, e talvolta certe lagrime dolci, non procurate con industria, ma tramandate spontaneamente da quella fonte di amore, che Iddio ha aperta nel cuore. Qualche volta accade, che questa gran dilettazione dai sensi interni giunga a trabboccare fino nei sensi esterni : e allora si sentono certi sapori ineffabili, al cui confronto tutte le vivande più esquisite degli Eliogabali sembrerebbero ghiande vili, e cibo di animali immondi; certe fragranze ammirabili, che non sono da paragonarsi con gli odori delle rose, dei gigli, dei giacinti, delle giunchiglie, dei cinnamomi, e dei balsami più delicati : certe voci, certi canti, certe armonie si soavi, a fronte di cui le nostre musiche dovrebbero dirfi belati rauchi di pecore. Sicche si verifica letteralmente il detto del Profeta Reale ( Pfalm. 83. 3. ) Cor meum, & caro mea exfultaverunt in Deum vivum : che il cuore, in cui risiede l'appetito sensitivo, e la car-

ne, in cui si fondano i sentimenti del corpo, si uniscono ad esultare con dilettazione, e con giubilo in Dio vivo. Spiega mirabilmente tutto ciò S. Bonaventura ( Procef. 7. Relig. c. 20. ) Sunt etiam quadam fenfibiles dulcedinis, & fuavitatis experientie, que devotis quandoque infunduntur, & mirabilis fragrantia odoris, & ineffabilis suavitas saporis, & hymnidice melodie vocum, & fonerum, & tallu perceptibiles experientie indicibilium susvitatum, qua cum vera sunt, & a Deo possumus astimare, quod aut dentur quibusdam novis, aut rudibus qui spiritualia nondum lucide intelligunt, ut faltem per fenfibilia confolentur in Domino, qui veritatem pure spivitualium non cognoscunt, in quibus major vis eft , & certior veritai , & fruduofier profedius, O purier perfectio ; aut quod ideo dentur perfectioribus in Spiritu fensibiles coasolationes proprer redundantiam interiorts dulcedinis, ut ficut anima communicat corpori suo quasi comiti, & focio vine paffiones suas, ita & communicet ei confolationes .

Si noti però, che il Santo Dottore parlando delle persone avvanzate nella perfezione, vuole che questi odori, sapori, e diletti corporali purissimi si producano nei loro sensi esterni per ridondanza di dolcezza interiore, nava dalla divina contemplazione, come dianzi dicevamo anche noi; ma parlando di persone rozze, ed impersette, che non fono ancora capaci di contemplare con lo sguardo puro della mente le cose divine, dice che queste dilettazioni sensibili efferiori devono attribuirsi al ministero degli Angeli, che producono nei loro fensi esterni tali diletti spirituali, acciocche si consolino in Dio con questo modo sensibile, e basso, giacche di altre comunicazioni più perfette non fono

capaci in quello flato.

221. La terza proprietà, che va sempre con la contemplazione congiunta, è la pace interiore, ferena, e fincera. Nasce questa dolce pace dall'oggetto, e dall'atto stesso della contemplazione. Nasce dall'oggetto, che è Dio; e siccome un sasso giunto al suo centro, più non si muove, ma in esso riposa; come una fiamma, giunta alla sua sfera, più non si agita, ma in essa si quieta : così arrivata l'anima con l'atto della contemplazione al possesso di Dio, che è la sua stera, il fuo centro, il fuo ultimo fine, in esso placidamente ripola con bella pace. Tanto più, che l'anima aveva prima ardentemente bramata la presenza del suo Diletto, ne era ita in cerca, come la facra Sposa per vicos, & per plateas, per mezzo di molte confiderazioni fatte sopra le creature ; sicchè

raggiuntolo alla fine con lo sguardo della contemplazione, dice anche essa con la Sposa: Tenui sum, nec dimittam. Lo abbraccia con lo sguardo, coi suoi assetti, e in lui riposa dolcemente, come in termini delle sue brame. Gosì dice S. Lorenzo Giustinia mi ( de cass comundo. C. 52; ) Ex bus simplemodi luminit; & gustu infusione, quassi duabus sum pennis amantis cor ab infunit elevatur ad famma: de intelligensia transcendit ad veritatem co altint, quo intentur clarius, sum quad degusta. Magna sune mens positur pace, & gaudio jucandissimo, nam quad siribundo querbast affecti, invoeris, is soque requiesciei.

222. Nasce ancora questa pace dallo steffo arro della contemplazione : perchè ficcome questo è pieno di un diletto, che empie tutti i sensi dell'anima, e la rende paga, così deve in lei partorire una dolce pare . Leggesi in I(aja ( c. 66. 10. ) che Iddio dona prima allegrezza, e gaudio, e poi pace in abbondanza : Letamini cum Jerufalem, G exultate in ea omnes, qui diligieis eam: gaudete cum ea gaudio universi, qui lugetis super eam ; ut sugatis , & repleamini ab ubere consoluzionis ejus: ecco la consoluzione, e il gaudio. Quia bec dicit Dominas, ecce declinabo super eam fluvium pacis: ecco la pace. Cosi Iddio nella contemplazione immerge prima l'anima nel fuo gaudio, quali dicendole, Intra in gaudium Domini tut; e po: l' afforbifce in un fiume di pace, declinat fuper eam fluvium pacis. Dentro questo fiume di pace si perdono tutte le immaginazioni importune , ne più recano all' anima alcun disturbo ; dentro questo fiume di pace rimangono fommerse tutte le sollecitudini, e tutti i moti inquieti dell'apperito sensitivo, nè più apportano all'anima agitazione alcuna , perche quel Dio, che imperavit ventis, & mari, & falla eft tranquillitas magna, che comandò ai venti, e al mare, e lo pose in calma, appressandos all' anima diletta con la contemplazione, comanda ai pensieri della mente, e questi si quietano; comanda agli affetti torbidi del cuore, e questi si placano : e fa nascere in tutto l'interiore dell' nomo una piena calma , ed una perfetta serenità. Ecco dunque le tre proprietà, che mai non vanno disgiunte dalla contemplazione, fospensione di mente in Die, diletto, e pace ferena. Passiamo ora a vedere i frutti, che dopo la contempla-zione restano nell'anima per persezionarla.

223. Non è già mai intenzione numerare totti i frutti che partorifee la contemplazione nell'anime pure, poiche questi tanfono, quanti sono i beni spirituali, di cui

sono capaci l'anime nostre, mentre di tutti ella è seconda : e però basterà che ne riferisca alcuni dei principali. Il primo frutto è un' umiltà intima, e profonda. Nasce questa dalla luce contemplativa, la quale siccome mostra all'anima la grandezza di Dio, così le palefa la fua baffezza. Tornando la perfona a se stessa, dopo quel dolce commercio avuto con Dio, conosce con chiarezza il suo nulla, e vede, che nel favore che allora ha ricevuto, niente vi è del suo. Conosce la sua miseria, le sue impersezioni, le sue debolezze, perchè il raggio divino le fcuopre ogni macchia, ogni neo, ed è costretto abbassare la testa, ed a riempirsi d'interna consussone: Sedebis falitarius, & tacebis, di-ce Geremia (Tren. c.'3. 28.) quia levavis Super se, pones in pulvere os sum. Dimorando taciturno nella fua folitudine, s'innalzò con la contemplazione sopra se stesso, e pofe la faccia sopra la polvere, perchè a vistadelle divine grandezze comprese la sua miseria : come l'intese anche Abramo (Gen. cap. 18. 27. ) profeguendo a parlare con Dio: Qui femel capi, loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis, & cinis. S. Tommaso spiegando quelle parole del Santo David ( Pfulm. 30. 23. ) Ego autem dixi in excessu mentis mea : Projectus sum a facie oculorum tuorum: dice, che quanto più l'anima si acc sta a Dio con la contemplazione, tanto più intende la sua picciolezza, la sna bassezza. E che però es-sendosegli il Reale Profeta molto avvicinato in quell' eccesso di menre, conobbe quanto foste da lui diverso. Projectus sum a facie oculorum tuorum; idest, perpendi me longe esse a te: quia quanto bomo magis accedit ad Deum, tauto fe minorem advertit . Lo fteffo S. Anfelmo ( hom. 4. in Matth. ) dice che a proporzione che l'anima fi avanza nella cognizione di Dio, cresce anche nella cognizione del fuo nolla ; e più profondamente fi annichila avanti a Dio : Omnes Sancti, cum in Dei virtute proficiunt, quanto magis divinitatis interna conspiciunt, tanto magis se nibil effe cognoscunt . Donde s'inferisce, che quanto è più alto il grado della contemplazione, a cui un'anima è sublimata, tanto è più basso. il concetto che ella forma di fe, e tanto è maggiore il dispregio che di se concepisce . E si avverta, che questa cognizione si umiliativa non nasce per via di meditazione, e di discorso dalle proprie industrie, ma vien partorita nell'anima da quell'istessa luce infusa, che l'innalzò alla contemplazione: e però le fa vedere chiaramente, e toccar con mano, e quasi palpare le proprie miserie, e più giova ad annientarla, che molti meli, e forse anche molti anni di maditazione, che ella abbia impiegati in conoscere se stessa.

224 ll secondo frutto è il distacco da tutte le cose terrene : l'afferma San Bernardo (vel alius de inter. domo ) appoggiato alla propria esperienza , se pure esso è che parla in quel trattato : Gratia contemplationis cor ab omni mundano amore non folum mundat, sed sanctificat, & animum ad collestium amorem inflammat . Poiche l'anima cominciando a provare quonium suavis est Dominus, quanto sia dolce il Signore, vede con le pro-prie esperienze, che tutti i diletti, e le de-lizie di questa terra sono spazzature, e mondiglia vile ; e non folo se ne distacca , ma le disprezza , ma si arrossice di avere per lo passato pasciuto di cibo sì insipido i propri affetti . E però torna a ripetere il Mellifluo ( idem in medit. c. 7. ) con più viva espressione : Nibil in bac vita dulcius sentisur , nibil aviaius sumitur , nibil ita mentem ab amore mundi separat . . . quam gratia contemplationis .

225. Il terzo frutto fi è , che toglie dal-Panima i diferti, perchè scoprendoglieli con la sua luce, sa che gli abborrisca. Ma ciò che è più stimabile, svelle da lei la radice de' mancamenti abbattendo le passioni tumultuole, che ne sono la cagione. Una selva nociva può gettarfi a terra o col ferro , o col fuoco : se si adoperi il ferro , vi vuole più tempo, e più fatica per atterrarla ; e poi più presto ripullula : ma se vi si getti dentro il fuoco, prestamente l'incenerisce, e la confuma ; ne è sì facile che torni poi a gettare i suoi rampolli . Tanto chi medita, quanto chi contempla, ha di mira lo svellere dal suo cuore la selva dannosa de' propri difetti . Chi medita par che adopri il ferro, mentre ora investe una imperfezione con le sue considerazioni , ora ne abbatte un' altra con i suoi propositi; e se egli non è molto cauto, fradicate che elle fiano, tornano presto a germogliare. Ma se entri in lui la contemplazione, e con essa entri, come suol accadere, il suoco del divino amore, presto ogni mancamento si consuma, e proseguendo ad atdere quella fiamma di amore, diffecca le radici delle paffioni ribelli, ne è sì agevole che i difetti tornino di nuovo a pullulare. E questo è appunto uno dei più belli pregi, che S. Climaco ( Grad. 9. ) ammiri nella conremplazione, parlando di esfa sotto nome di tranquillità, cioè mondare il cuore, e purgarlo da' vizi: Sulcitat quidem a terra mentem inopem, atque a stercore vitiorum erigit pauperem beata tranquillitas, que videlicet liberatio a vitiit , cordifque munditia est .

2.6. Il quarto effetto fi è il defiderio di mortificazione nel corpo con le penienze nai: fenfi, col raffinamento dei loro atti negli appetiti, coll'abbattimento dei loro mori, perchè l'amor di Dio, che nella contemplazione fempre fi accende, metre nella perfonza un fanto odio di fe, ed interne itilia defideri di gran petrizione, che acquiltar noni può lenza l'efectizio di una continna mortificazione. One ella ancorra dice con la Spofa dei Cartici (Cant. 1. 12.) Faficialus myerba Diletius meus mibi. Il mio Diletto fempre filami nel feno, fempre nel cuore, come un faficatto di mitra amara, che mia fempre foffirie alcuna cofa per lui, in fempre nel foffire alcuna cofa per lui, in

227. Il quinto effetto è la foriezza in foffrire le tribulazioni, o queste vengano dagli uomini con le persecuzioni , o da' demons con le tentazioni , o dalla natura istessa coi dolori, e con le infermità : perche la persona contemplativa infiammata dall' amore di Dio, defidera patire gran cofe per il suo amato Signore; e se perfezionandos la contemplazione, si accresca, e si avvalori nel divino amore , giugne a mettere la sua gloria, il suo diletto, il suo gaudio nei travagli come l'Appostolo ( 2. ad Corintb. 12. 9. ) Gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi : o a protestarsi con una delle Serafine del Carmelo, che vuole o patire, o morire aut pati , aut meri ; o con l' altra, che non vuole morire, ma patire per il tuo Diletto non mori , sed puti . E tal volta arriva a dire per eccesso di amore con Sant' Ignazio Martire : Vengano pure sopra di me le fiamme, e le croci, le fiere, la rottura dell'offa, lo squarciamento delle membra , lo stritolamento di tutto il corpo , e i tormenti di tutti i Diavoli dell'Inferno, che io non listemo punto, purche aggradisca a Gesù e m'impossessi di lui mio sommo bene : Ignis , crux , bestie , ossium confractio , membrorumque divisto , & socius corporis contritio, O ominia tormenta diaboli in me veniant , tantum ut Christo fruar ( in Epist.

ad Romanor.)
228. Il fefto effetto si è l'annegazione
del proprio gudizio, e della propria volonata
perchè la fapienza, d'onde trae l'oregine
la contemplazione, non è dura, non è proterva, dice l'Appostolo S. Giacomo (m Episto.
Camon. cap. 3, 17.) na docile, ma piacevole: Que autem defursion est Sepienzia, prumum quidero pudica est, deinde pacifica, modesta, fuadibilis. Ed in fatti i contemplativi veri sono facili a soggettarsi all'obbedienza dei loro Superiori, ad accomodarsi al
volere degli uguali, ed a soggettarse il pro-

prio

prio giudizio all'altrui parere. Non est obstianta, dice Riccardo (in Cant. 15.) parlando della sapienza, sed suadibilis, bonus conseniens, benevolenzibus concordans.

229. Il fettimo effetto principalissimo si è la carità del proffimo, il faticare, il patire, e l'operare indefessamente per loro . Ognun sa che la carità di Dio va connessa con la carità del proffimo ; perchè nascono dall' istesso motivo della divina bontà , e possono dirfi parti gemeili di una stessa madre. Onde mon par possibile, che uno si accenda in con-templazione dell'amor di Dio, e non arda insieme di carità, verso il suo prossimo; che voglia patire per Dio, e non voglia melto impiegarsi in vantaggio dei suoi fratelli . E di fatto vediamo coll' esperienza, che quei Santi, i quali fono faliti a più alto grado di contemplazione , sono stati anche più utili al genere umano con le loro fante operazioni , Così Mosè salito nella cima del Monte entrava dentro la facra caligine a parlare con Dio; ora discesone alle falde, si tratteneva col popolo. Così il Battisla nella sua solitudine ora era immerso con la contemplazione in Dio, ora era tutto intento a predicare alle genti la penitenza. Lo stesso dicesi degli Appostoli , lo stesso di tanti Santi Dotteri ; e di tanti Santi Prelati, che hanno retta, ed illustrata la Chiesa di Dio: lo flesso dei Santi Fondatori delle Religioni; e di tanti Uomini Apostolici, i quali tutti per amore dei proffimi si privano in parte almeno di quelle dolcezze, che contemplando godevano in Dio . E in questo modo davano a vedere quanto fosse forte, e sincera quella carità, che nella contemplazione era sì ac-cesa nei loro cuori, come dice S. Tommaso ( in 3. dist. 35. q. 1. art. 4. ) . Hoc ipsum videtur effe forsioris, caritatis secundum genus , quod bomo præsermissa consolatione, qua in Dei contemplatione reficitur, gloriam Dei in aliorum conversione querat : quia etiam in bumana amicitia verus amicus querit magis bonum amici, quam de ejus prefentia delectari. Altri contemplativi poi non potendo giovare ai proffimi con la dottrina, e con la predicazione, fi fono con l'orazioni impiegati a pro loro, e con grandissimo vantaggio non solo delle persone private, ma talvolta delle Provincie, dei Regni interi, come saviamense riflette Giovanni Gerione (de more Cont. 6. 27. ) Contemplativi per devotas fuas orationes omnibus aliis profunt, & accidit fapius , quod propter corum merita Deus facial quidam maximum bonum , puta pacem alicujus regni, vel confimilia: quia nibil po[[umus fine Dirett. Mift.

gratis speciali, quam cities boni contemplativa imperant a Deo, quam aclivo: Altri pino non contenti di dar soccorso all' anime dei loro prossimi, si sono industriati a tutto loro potere di collevarsi anche dalle mierie casporali, o servendo loro negli Ospedali, o confondotti nelle Carceri, o loro soccorrendo con le proprie sostante nelle loro necessità, come plativi. Altri molti sono gli effetti, che lascia nell' anima la divina contemplazione, percobe non vi è bene spirituale, che o da essa non nasca, o per mezzo di esti non si perfezioni, come dissi fin dal priacipio.

## CAPO XXI.

Si dice quali siano quelle disposizioni, con sui deve l'anima prepararsi all'acquisto della divina Coatemplazione;

230. DArlo in questo Capo congruentemente alle dottrine, che ho date di fopra; e dico, che posta anche qualunque buona disposizione, con cui l'uomo spirituale fiasi preparato alla celeste contemplazione pure non gli è di rigore dovuta. Perchè questo è un dono, che, come parlano i Teologi, non si può da noi meritare de con-digno: al più può la persona, apparecchiandosi con somma cura, mettere qualche me-rito congruente al ricevimento di una tal grazia. Ma che? Neppure in questo mode e ficura di ottenerla, perche tanto Iddio rimane con le mani libere, per compartirgliela, o no, come più gli aggrada. Il che è più vero, se si parli della contemplazione infusa, in cui Iddio non si è soggettato ne a leggi, ne a regole, ne a condizioni; ma ha voluto effer libero, e dispotico dispensatore. So, che neppure fi è il Signore obbligato di compartire ad alcuno la contemplazione acquisita; ma almeno questa suole da lui concedersi in riguardo, e in premio delle congrue disposizioni, con cui siasi l'ani-ma apparecchiata al di lei conseguimento. Onde può in qualche vero fenfo dirfi frutto delle sue fatiche, e acquisto delle sue indufirje ..

231. Non ostante petò che Iddio nella difiribuzione della contemplazione, e specialmente dell'infusa, non ha voluto legassi adalcuna disposizione, che trovisi nella creatura; è sempre vero, che volendola donare ad alcuno, di ordinario la comparte piuttosto a chi è disposto, che a chi fi trova non preparato a riceverla. Onde è necessirio, che io dichiari guali siano le disposizioni,

( almeno le principali ) che rendono l' anime abili al ricevimento di sì gran dono acciocche conoscendole il Direttore, si studi introdurle in quelle persone spirituali, che vedrà chiamate da Dio alla vita contemplativa . Sappia dunque il Direttore , che oltre le disposizioni morali soprannaturali, di cui parleremo poi, molto conferifce all' acquifto della divina contemplazione aver fortito da Dio animam bonam, voglio dire un buon naturale, quieto, placido, tranquillo, facile e pieghevole: non già perchè le doti naturali possano positivamente disporci all'infusione de' doni foprannaturali, e divini, mentre tra l'opera della natura, e della grazia non v'è proporzione; ma perchè una buona indole è priva di-molti impedimenti, di cui un' indole castiva abbonda per il confeguimento di questo dono. E però le persone inquiete; torbide, focose, dure, ed indocili non sono atte a fare gran progressi nella contemplazione a cagione del loro naturale . che non le lascia trovare quella quiete, e quel riposo interiore, che è necessario per contemplare le divine cose, e le porta piuttoflo a faccende, a fatiche, e ad operazioni esteriori, proprie della vita attiva. Onde conclude S. Gregorio (9. Moral. cap. 17.) le persone placide, e quiete più devono attendere alla contemplazione che all'azione , e le persone ardenti, e inquiete più devono applicarsi all'azione che alla contemplazione: perchè ai primi può effere di danno la foverchia fatica, ed ai fecondi può effere di pregiudizio la troppa quiete. Nonnulli namque bominum ita otiofa mentis Junt, ut si cos sabor occupationis excipiat, in ipsa operis in-choatione succumbant; O nonnulli ita inquieti funt , ut fi vacationem laboris habuerint , gravius laborent , qua tanto deteriores cordis tumulius tolerant, quanto eis licentius ad cogi-tationes vacat. Unde necesse est, ut nec quieta mens ad exercitationem fe immoderatioperis dilatet , nec inquiera ad fludium contemplationis fe angustet : sape enim qui contemplari quieti Deum poterant, occupationibus press ceciderunt, ut fape qui occupati bene bumanis ulibus viverent, gladio fae quietis extincti funt. 232. Contuttociò se il Direttore avvertirà,

as a Constitution de la Director avvertura, sia chiamata da Dio alla contemplazione, o abbia già abbracciata la vita contemplativa in qualche Religione, che la professi per suo infilituto, non dovrà in modo alcuno ritaria dallo fludio della contemplazione, anzi con tutto suo potere dovrà anumaria: perche tali con l'ajuto di Dio potranno confeguio quesso dono, se lo chiederanno, e insiema.

fi sforzeranno di superare tutte le difficoltà della natura. Così saggiamente insegna Dionisio Ricchellio ( 1. de Contempl. art. 22. ) Porro fi qui naturaliter inquieti in flatu perfe-Aionis fuerint constituti, non propter naturalem inbabilitatem debent totaliter a contemplatione ceffare , fed propter gratiam emendationis , & reformationis fuorum defectuum Deum inexorabiliter exorare, & fibi ipfi bonam violentiam facere, intendendo folitudini, & quieti, orationi, & meditationi, donec naturalem ineptitudinem gratiæ suppleat incrementum . Se poi vedrà il Direttore, che la persona di sua natura fervida, e inquieta, non fia tenuta per obbligo o d'inftituto, o di particolare fua vocazione ad applicarfi alla celefte contemplazione , potrà prescriverle un tempo determinato da darsi ogni giorno alla meditazione di qualche massima di sede : ed una certa taffa proporzionata di orazioni vocali, giacche tali efercizi convengono ad ogni forta di persone ) e poi occuparla in opere esteriori, che siano in vantaggio o corporale, o spirituale de' prossimi . E questo , fecondo il configlio di S. Gregorio, tarà ottimo regolamento per lui.

233. Dall' attitudine naturale, che può aversi per la contemplazione, passiamo a vedere le disposizioni che noi possiamo mettere con le nostre industrie, per facilitarne l'acquisto. Tali disposizioni, se bene si confiderino, fono quelle iftelle virtu, che dalla contemplazione già introdotta nell'anima divota si perfezionano, e noi già le numerammo come suoi effetti nel precedente Capitelo. Poiche ficcome il calore operando con gran forza nel legno, vi produce il fuoco, e poi lo stesso calore è esfetto del suoco già prodotto, ma però in grado più fervido, e più intenso : così le viriù portano la contemplazione nell' anima, e poi sono dalla contemplazione innalzate a grado di maggior perfezione, e talvolta fono sublimate a grado di eroicità. Ma per venire al particolare, dico che la prima disposizione alla contemplazione deve effere la folitudine, il ritiro, la custodia de' sensi, e la moderazione dell' opere efteriori : si perchè Iddio si è die chiarato di non voler parlare all' anima, ne lasciarsi goder da lei, se non la vede solitaria : Ducam eam in folitudinem, & loquar ad cor ejus: si perche l'anima per mezzo della solitudine, del raffrenamento de' fensi, della cessazione dalle operazioni indiscrete, rimane sgombro da mille specie importune di oggetti terreni, che le ritardino il volo della mente a Dio.

234. Ma qui fermiamoci un poco ad of-

ier.

fervare, che tutto questo deve effere intelo . e praticato con molta discezione, acciocche la persona divota per quella via , per cui cerca la contemplazione , non perda la perfezione del proprio flato, e con essa la contemplazione ancora. Perciò avverta il Direttore, che niuno per brama di ascendere alla contemplazione, deve cercare un ritiro improprio dello stato, in cui Iddio l'ha posto, ne intermettere quelle operazioni , che sono o dovute, o convenienti ai propri impieghi: perchè tali occupazioni, essendo da Dio vo-lute, sono pienamente conformi alla di lui perfezione, ne possono estere d'impedimento ai progressi della sua orazione. Quindi deduca il Direttore, che sarebbe degno di molta riprensione quel Religioso, che obbligato dal proprio Instituto ad operare coi proffimi predicando, infegnando, confessando, ed efercitando anche opere di carità corporali, volesse esentariene, e per desiderio di folitudine amaffe piuttofto di flarfene ritirato, e nascosto nella sua cella: che sarebbe molto biafimevole quella Donna, che poco amante de'lavori manuali, e poco follecita di foddisfare alle faccende domestiche, volesse menare vita romita in un angolo della fua cafa : che farebbe molto condannevole qualunque Capo di casa, che in vece d'invigilare su-gli andamenti della propria famiglia, e in vece di attendere ai lavori, ai negozi, ed agli affari necessari per il suo decoroso mantenimento, volesse passare le giornate intiere o nelle Chiese orando, o nella sua stan-2a leggendo libri divoti. La solitudine di questi sarebbe degna di molto biasimo, perchè contraria alla perfezione del loro statuto; nè mai potrebbero per questa via inoltrars nella cognizione, e nell' amore di Dio .

235. La solitudine virtuosa, e lodevole consiste in due cose. La prima, che compiute interamente tutte le obbligazioni del proprio stato, la persona non si vada diffipando in ragionamenti inutili, non si trattenga in conversazioni vane, non si prenda divertimenti più conformi alla fua inclinazione, ed al suo genio, che alla virtà : ma si riviri da solo a solo con Dio o in orazioni vocali, o in lezioni divote, o in fante meditazioni . La seconda, che in tempo delle occupazioni esterne, e del tratto coi proffimi l'uomo spirituale non perda di vista Iddio; ma a lui indirizzi tutte le azioni fue esteriori con purissima intenzione di piacere a lui solo, e poi mentre opera, lo tenga presente a se quanto gli è più possibile. In una parela, non fi doni alli fuoi impie-

ghi, immergendoù con l'affetto in quelli : ma a loro folamente fi presti, rimanendo tra le sue occupazioni con la mente, e col cuore libero a Dio. In quello modo l'onere esterne non gl' impediranno quella solitudine, che è necessaria per la contemplazione : perche passando dalle fatighe esterne alla quiete interna, e dal tratto coi proffimi al tratto con Dio, troverà il cuore disposto ad innalzarfi, e ad unirfi a lui. Tutto questo con utilissima dottrina c'infegna S. Lorenzo Giuftiniani ( lib. de cast. connub. c. 12. ) Magni aftimet ( parla dell'anima contemplativa) si pro Dei honore prosis proximo; non autem minoris, si je illibatam custodiat Ver-bo. Proprerea laudabili discretionis moderamine fic fecum agit, ut nec pro commodis proximorum contemplationem deferat , neque pro amore contemplationis aliorum curam funditus derelinquat. In utroque se constituit in medio. Nam, cum licet, vacat sibi, cum caritas urget, fe exponit proximo; fic tamen, ut continue anbelet ad cubile sponft fecreti reditum, de que fraterne caritatis accenfa zelo egre [a eft . Semper cum foris manes , cordis postes prudenter observet, ne cum ad fe tota revertitur, iniquitatis maculam contrabat , per quam sponsi aspectibus valent displicere . . . . Sollicitaque ad se redit, se in Verbi amplemus jucun-dissime ruit, dulci gestu repletur, persunditur gaudio, enaltat assectu, lumine coruscat, & dilectione languescit .

226. La seconda disposizione sia un generoso distacco da tutte le cose terrene : perche l'amore de'beni caduchi non può far lega nei nostri cuori col divino amore che nella contemplazione si accende . Volendo Iddio palesarsi a Mosè nel Roveto ( Exod. c. 35. ) fotto figura di fiamme ardenti , gli comando che sciogliesse le scarpe da piedi c Solve calceamenta de pedibus tuis. Per quefte scarpe vili s'intendono gli affetti baffi, con cui il nostro cuore s'immerge, e si lorda nel fango de' beni terreni . E da questi attacchi bisogna che si sciolga l'anima fervorosa, che brama come Mose vedere in contemplazione le grandezze di Dio. Perciò saggiamente ci avverte S. Bonaventura (7. itiner. Ætern. itin. 2. dift. 2. ) che i primi paffi , che dà un contemplativo nel cammino dell' orazione, devono effere il calpestare con piè magnanimo tutte le cose terrene, farsi a tutte superiore con l'affetto, acciocche lo spirito libero, e sciolto sen voli a Dio. Debet, dice il Santo , effe liber a defiderio ; & cure temporalium, que sunt juga dave fervitatis. Liber autem fpiritus dimittitur, quando calcasis serrenis defideriis, ab appetitionis tempora-

lium in fecuritate mentis exoneratur. Ed altrove infinua più caldamente ai contemplativila necessità, che hanno di morire coi loro afferti al mondo, per entrare con la contemplazione nelle cose eterne, e divine, e rimanete dolcemente afforbiti dentro di quelle . E la ragione di ciò l'arreca Ugone di S. Vittore ( de Anim. lib. 3. c. 49. ) perche la persona non distaccata dalla terra, e da froi beni meschini, starà in orazione col corpo, ma anderà altrove vagando col cuore, ne potrà mai fissare lo sguardo puro della contemplazione a mirare e godere quanto & foave il Signore : Multi fiquidem etfi feiunt vacare corpore, minime tamen valent vacare corde, nescientes facere Sabbatum de Sabbato, & ideo non valent implere quod dicitur in pfalmo : Vacate , & videte quoniam fuavis oft Dominus . Vacantes siquidem corpore , sed vagantes ubique corde, nequaquam merensur vi-dere quam dulcis est Deus, & quam bonus Ifrael Deut, & quam bonus Ifrael Deus bis,

qui recto funt corde .

237. La terza disposizione è la purità del cuore, e la mondezza della coscienza, non folo da ogni peccate grave, ma anche da ogni colpa leggiera, e mancamento volontario: perchè ficcome ogni piccola macchia, che entri nell'occhio, basta ad intorbidargli la vista, sicche non posta più con chiarezza mirare gli oggetti; cesì ogni macchia di colpa volontariamente contratta è bastevole ad offuscare l'occhio della mente, onde non possa in contemplazione vedere le divine perfezioni . Già l'ha detto Gesù Crifto, che per vedere Iddio o svelatamente nell' altra vita, o fotto i veli della fede nella vita prefente, è necessario aver l'anima monda, e purgata da ogni neo di volontaria imperfezione : Beati mundo corde , quoniam ipfi Deum videbunt. Perciò deve il contemplativo con incessante cura invigilare sopra ogni sua operazione, e fopra ogni moto del fuo cuore, acciocche non ammerta mai avvertentemente atto alcuno, che possa macchiare il suo candore. Se la persona non si trovi ben disposta, anzi si veda contaminata da molte colpe da lei vedure, non accade, dice S. Bernardo (in Cant. ferm. 32.) che vada in cerca dello Sposo divino, perche non le so-no ancora dovuti i di lui dolci amplessi. Cerchi piuttosto un medico spirituale che rechi balfamo alle sue piaghe. Qui nondum invenitur ita affectus, fed compunctus mazis acluum recordatione suorum, loquens in amaritudine anime . fue dicat Deo: Noli me condemnare; aut forte etiam periculofe teneatur a propria concupiscentia abstractus, & illectus: bic salis non sponsum requirat, sed medicum, ac per boc non oscula quidem, & amplexus, sed sansum remedia vulneribus accipiat suis in

olio utique, & unguentis.

238. La quarta disposizione deve esfere l'estirpamento de' vizi, e delle pussioni. Per falire alla contemplazione non basta togliera i diferti, ma bisogna svellerne le radici, che sono le passioni scorrette: e ciò per due ragioni. La prima, perche rimanendo queste radicate nel cuore, non è possibile che non producano sevente maligni germogli di peccati . e di colpe almeno leggiere . Secondo , perchè le paffioni immortificate turbano coi loro interni tumulti quella pace ferena, che è tanto necessaria per la contemplazione delle divine cose; e ciè che è peggio, sono di grave pelo allo spirito, lo tengono al basso, e lo deprimono, onde non possa salire agile a Dio. Spiegò questo a maraviglia bene in una sua conferenza spirituale l' Abate Ifacco con la fimilitudine di una piuma. che di sua natura è leggiera, ed attissima ad esfer portata in alto dal soffio di ogni aura tenue: ma fe però sia macchiata con qualche spruzzo di fango, e renduta grave per qualche stilla di umore, di cui siasi imbevuta, perde la fua leggerezza nativa, e fe ne resta immobile sopra il terreno, inabile a muovera anche all'urto de'venti. Non altrimenti, dice egli, è il nostro spirito facile di fua natura a follevarsi a Dio, ed a spiccare full' ali della contemplazione voli fublimi verso le cose celesti, sovraumane, e divine, se però non sia macchiato di vizi, ed aggravato dal pelo di malnate passioni : Ita mens quoque nostra si accedentibus vittis, curifque mundanis aggravata non fuerit, noxicque libidinis bumore corrupta, veluti naturali puritatis sue beneficio sublevata , levissimoque spivitualis meditationis affectu sublimavitur ad fuperna, & bumilia deserens, asque verrena, ad caleftia, arque invisibilia transferetur . ( Caff.

 lore la morte, o almeno li foggettino alla ragione. Onde segue a dire il predetto Abatee stacco ( ed. collet.) che se vogliamo salire con alta orazione fino sopra i Ciell, ci e necessario sempre combattere con l'armi della mortificazione fino all'estinzione d'ogni mostra passione ribelle: siderico si volumnu orazionet nostra passiones nostra passiones nostra passiones nostra protectore, penetrare, eutremus mentem ab omnibus terreni: viiii espatgatam, candizque mundatam facious passionem, as substitutiones attem producete naturation, us tia ad Deum omnii oratio cius nullo vitiorum pondete pregravata conscendata.

240. Finalmente conclude su questo proposito S. Gregorio, ( 6. Moral. cap. 17. ) che bramando alcuno ascendere all' alto della contemplazione, esamini prima se stesso, se con l'esercizio della mortificazione fiasi tanto avanzato nella vittoria delle sue passioni, fino a non volere alcun male ai proffimi, da cui riceve gran male, a non rallegrarsi soverchiamente nell'abbondanza de'beni, e a non rattriftarsi della loro mancanza, e fino a non provar più molestia nelle sue orazioni da pensieri importuni, fattosi superiore a tutti con la vittoria di tutto. Qui culmen perfectionis apprebendere nituntur, cum contemplationis arcem tenere defiaerant, prius fe in campo operis per exercitium probent, ut follicire scians si nulla jam mala proximis irrogant, si irrogata a proximis aquanimiter portant, si objectis temporalibus bonis nequaquam mens latitia folvitur, si Jubtractis non nimio merore fauciatur ; ac deinde perpendant, cum ad fe ipfos interfus redeunt, in eo quod spiritualia rimantur, nequaquam secum rerum temporalium umbras trabunt, vel fortasse tra-Elas manu discretionis abigunt . Quando dunque si vedrà egli fatto già con la mortificazione superiore ad ogni sua mala inclinazione, allora potrà con qualche fondamento sperare il dono della contemplazione, e arriverà anche a possederlo, se però glie l'avrà Iddio destinato .

241. La festa diposizione deve essere dispersado dispersado do goni onose, e gloria moniana. Ogni passinone da contemplativi deve mortificasi e, penche tunto sono di impedimento al tratto samiliare con Dio; ma più d'ognial-tra deve essere combattuta, e vinta la passine della vanagloria, perchè Deus superiore, si fisti, bumiliare autem das graitam: Iddio si triita da superiore, gli rigetta da se; e folamente agli umili dona la grazia della contemplazione. Perciò ristetendo S. Gregorio sit quel testo dell' Esodo (22p. 19. 18.); in cui si narra, che Dio nel monte, sinai

apparve a Mosè in forma di un fuoco che tramandava un gran fumo, dice che Iddio ai superbi è un sumo, che offusca lore la mente, acciocche non mirino le sue grandezze; ed agli umili è un fuoco luminofo, che rischiara loro l' intelletto, acciocche veggano, e godano le sue bellezze. Indi conclude, che chinnque desidera volare all' alto della divina contemplazione, bisogna che prima calpesti la gloria terrena, e ne svel-la dal suo cuore ogni brama (6. Moral. cap. 17.) Hinc est , quod legem daturus Dominus , in igne , fumoque descendit : quia & bumiles per claritatem sue ostensionis illuminat, @ superborum oculos per caliginem erroris obscurat . Prius igitur mens ab appetitu glorie temperalis, & ab omni carnalis concupiscentia delectatione tergenda eft, & tunc ad arcem contemplationis erigenda. Concordemente a quefti fentimenti afferisce S. Bernardo ( vel alius de modo bene vivend. Ser- 53. ) che farà rigettato dalla contemplazion come un indegno, chiunque avido della gloria temporale cerca di comparire sugli occhi altrui : Quicumque prius in vita activa proficis, ad consemplativam bene conscendit. Qui autem bane semporalem gloriam, aut carnalem affectat concupiscentiam, a contemplativa probibetur. Chi dunque desidera accostarsi a Dio per mezzo della contemplazione, e unirfi frettamente con lui, disprezzi con tute le forze del sua spirito l' onore mondano, l' abbomini, lo calpefti : altrimenti rimarrà delufo nelle fue speranze, e sarà costretto a dire ciò, che diceva S. Agostino (y. Conf. cap. 1.) piangendo gli anni male spesi della sua passata vita: Tumore meo separabar abs te , O nimis inflata facies claudebat oculos meos . Il tumore della mia vanità mi teneva lungi da te . mio Dio, e l'enfiagione del mio spirito vano mi chiudeve gli occhi della mente, per non poterti rimirare.

243. Tutrocio, che ho detto fin ora, in fostanza altro non è, che ciò che concommente infeguano i Dottori Mistici, cioè, che alla contemplazione deve precedere l'azione, ed alla vita contemplativa la vita attiva: nè vogliono altro con questo fignificare, senonchè di legge ordinaria non giunge la persona divota a contemplare le divine gandezze, se prima con un incessante efercizio di azioni mortificative, e laboriose non abbia composto l'animo fulla nurmi della Cristiana perfezione. Tra cento e sento sentiamo ciò che dice a quelto proposito. Bonaventura (in 3. inn. atten. aist. 4. art. 4.) appoggiato anch' esso all'autorità di Origene. Elte paret de fex gradulus contem-

plationis Origenis , quod declarat dicens : Contemplatorem vesum , & jubilatorem certum te judico, fi trimum perficiat se actio. Hic Origines subtiliter considerat , quod ubi vita activa terminatur , & perficitur , ibi vita contemplativa ordinate inchantur, & gradatim furfum tendit , & proficit , donec in visionem insuitivam consumetur. Unde proprie lequendo de contemplatione , perfectio actionis non eft gradus contemplationis; fed potest dici status quidam resultans a perfectione vita activa , que necellurio pracedit, disponens potentias contemplativas "Elus fuos non impeditos , fed perfe-Bar . Ecco che il Santo mette la perfezione della vita attiva, come disposizione necessaria alla contemplazione. Il che è appunto quello, che abbiamo detto ne' precedenti numeri .

243. La settima disposizione sia un indefesso studio di orazioni vocali, e mentali, ed una continua presenza di Dio: perchè questi sono i gradini, per cui si sale all'alta cima della celeste contemplazione. Con la meditazione comincia l'anima ad accendersi in amore ; con la presenza di Dio va mantenendo quel fagro calore, che nella meditazione si accese; sicche tornando tante vol. re a riscaldarsi , e ad accendersi in questo fanto fuoco . scende alla fine sopra di lei il raggio della contemplazione, che la fa tutta ardere in fiamme d' amore, fino a farla talvolta divenire per trasformazione l'istessa fiamma di amore. Ma per giungere qui , una gran costanza vi vuole nell'esercizio dell'orazione . Quante ftanchezze di tefta, quanti tedi, e quante noje, quanti rincrescimenti, quante desolazioni , quanti travagli convieu soffrire ! Dicefi nel Genesi ( cap. 2. 2. ) che Iddio operò sei giorni nella creazione dell' universo, il fettimo giorno poi si riposò : Requievit septimo die ab uniberso opere, quod patraverat : Così dobbiamo noi operare lungamente, e constantemente colle potenze nell' nso frequente delle meditazioni, ed orazioni vocali , e nella divota pratica della presen-22, per giungere poscia un giorno a riposare con Dio nel monte sublime della contemplazione.

244. Oltre quefle disposaioni, che certamente sono le principali, molte altre ve ne sono, con cui l' anima rendesi idonea a ricevere i luminosi influssi della contemplazione. A niuna però di queste, to torno a dire, anzi neppure a tutte queste infieme è dovuto per giustizi a secesso dono. E però quando la persona avrà molto faticato, molto patito, e molto si farà inostrata nel camaino della perfezione, non avrà a mettensi

in pretentioni vane , ma dovrà rimanerfene indifferente nelle mani di Dio , contenta di lei , dicendo con rassegnazione , ed umiltà (Luc. 17. 10.) Qued potuimus facere, fecimus : fervi inutiles sumus . Avverta però il Direttore, non effer necessario che le predette virtà accioche fiano disposizioni alla contemplazione , debbano trovarsi nell' anima in grado perfetto: giacche il perfezionarle, come ho già detto di fopra appartiene ali' istessa contemplazione. Ma basterà, che la persona procurri con tutte le sue forze di conseguirle , e che di fatto vada profittando in effe . Quando Iddio veda ciò, non lascierà di compartirgliele, se però avrà stabilito di condurla per questa via alla celesta patria.

#### C A P O XXII.

Si risponde ad alcuni questi che possono farsi circa la maieria del presente Trattato.

245. D Rrimo Questo . Se i tratti della divina contemplazione fiano brevi, o pure durino luggamente. Rispondo che la contemplazione secondo la dottrina comune de' SS. Padri , e de' Teologi Mistici , suol effere breve, perche corpus quod corrumpitur . aggravat animam ( Sap. 9. 15. ). S. Agostino parlando di se stello dice così : Era rapito a te, mio Dio, dalle tue bellezze : ma poco dopo dal peso del mio corpo n' era diflaccato, e con mio grave cordoglio era restituito a me stesso: Rapiebar ad te decore tuo, moxque diripiebar abs se pondere mes, & ruebam in ifta cum gemitu ; & pondus boc confuerudo carnalis eft (Confeff. lib. 7. cap. 17.) ( Altrove torna a querelarh , dicendo : M' introduci alcune volte, Signore, in una sì însolita dolcezza, che se giungesse a perfezione, io non so ciò che farebbe di me : folo, che non farebbe quello un diletto proprio di questa misera vita . Ma che? Presto ricado nel mio folito stato: e per la con-dizione mortale di questo corpo sono molto tenuto, che non torni col volo per la contemplazione a ripofare in te ( Idem Confell. lib. 10. cap. 40. ) Et aliquando introducis me in affectum quemdam inufitatum introrlus ad nescio quam dulcedinem , que si perficiatur in me, nefcio quid erit : fcio quod vita ifta non erit . Sed recido in bec evumnofis ponderibus , & reabsorbeor folitis & tencer : @ multum fleo; fed multum teneor: tan tum confuesudinis farcinadepravat : bic effe valeo , nec volo , illic volo , nec valeo; mifer surobique. S. Gregorio aper-

tamente afferma ( Moral. lib. 5. cap. 23. ) che non può la nostra labile mente stare lungo tempo fiffa nella contemplazione delle divine cose : e però la rassomiglia ad un raggio di luce, che improvvisamente risplende, ma tosto si nasconde : Nec enim in suavitate contemplationis intime diu mens figitur, quia ad fe ipfam immenfitate lucis reverberata revocatur : cumque internam dulcedinem deguftat , amore aftuat , ire supra semesipsam nitiaur , sed ad infirmitatis sue tenebras refracta relabitur , & magna virtute proficiens videt , quod videre non potest bac quod ardenter dili-gis : nec tam ardenter diligeret, nifi aliquatenus videret . Non ergo flat , sed transit spiritus, quia supernam lucem nostra nobis contemplatio aperit, mon infirmantibus abscondit. Ric-cardo di S. Vittore dice (in prapar. ad conzempl. cap. 76. ) che rari fono quelli , che salgano al monte della contemplazione, più rari quelli che ci si fermano , rarissimi quelli, che vi mettono stanza, e vi riposano. Rarum valde in bunc montem afcendere ; sed multo ravius in cjus vertice stare , O ibi meram facere ; ravissimum autem ibi bubitare, & mente requiescere . Volendo con questo significare, che la contemplazione è di pochi, ed è breve. Cassiano pronuncia affolutamente, non effer poffibile, che l'uomo finche è ricoperto da spoglie mortali , goda lungamente la divina contemplazione : Inbasere quidem Des jugiter, & contemplationi ejus, quemadmodum dicitis, inseparabiliter copulari, impossibile est bomini istius carnis fragilitate circumdato ( Collat. 1. cap. 13. )

246. Si avverta però, che quando i Sacri Dottori dicono, che la contemplazione è breve, parlano, come spiega S. Tommaso, della contemplazione eminente giunta già al fommo; non parlano di alcuni gradi di contemplazione più baffi, e neppure della contemplazione presa alternativamente ne' suoi incrementi. Ma perche questa è una dottrina, che suppone altre notizie, ne rimetto la spiegazione al capo 24. del seguente Trattato. Per ora basti al lettore sapere, che la contemplazione, generalmente parlando, è di breve durata .

247. Secondo questro : Se possa darsi in qualche contemplazione amore di Dio, senz' alcuna cognizione dello stesso Dio . Pare che non vi sia di che dubitare su questo punto , mentre essendo la nostra volontà potenza cieca, non può muoversi verso l'oggetto, fe l' intelletto prima non glielo mostra con la luce delle sue cognizioni . Eppure vi soro stati alcuni Teologi Mistici , li quali non folo hanno detto che sia possibile, ma che di fatto accada cola si portentola, affermando che nelle contemplazioni più alte, e più perfetre la volontà ama Dio senza conoscerlo . Di questa opinione fu S. Bonaventura nel trattato della Millica Teologia, se pure una tal opera fu parto di quella gran mente, mentre e per quelta, e per qualche altra dottrina non ben fondata, appresso alcuni è sospetta. Di questo parere su Giovanni Gersone ; sebbene le ragioni che adduce per prova del sue intento, non sono di mol-to peso. Il P. Alvarez de Paz ( Tom.3. lib. 4. P. 3. c. 9. ) quantunque non s' impegni a tenere questa sentenza, difende però acremente quelli che la tengono, ne promuove i fondamenti, risponde con impegno alla difficoltà che gli si oppongono, e sopra tutto si duole molto di alcuni Teologi scolastici , che deridono come semplici quei contemplativi , che dicono di amare senza conoscere

l' oggetto amato.

248. Contuttocio dico, che non è possibile, nemmeno per divina virtu, amare o in contemplazione, o fuori di contemplazione qualfifia oggetto fenza conofcerlo. Questo è il sentimento di quasi tutti i Teologi scolastici, e mistici, insinuatori da S. Agostino ( de Trin. lib. 8. cap. 4. & lib. 9. cap. 2. ) da S. Gregorio, da S. Bernardo, da S. Anselmo, e da S. Tommaso nella sua Somma : perchè l'amore ha una dipendenza effenziale , e indispensabile dalla cognizione del suo oggetto , secondo il celebre detto dello steffo S.Agostino, che voluntas non potest ferri in incognitum; che la nostra volontà non può portarsi coi suoi affetti ad un oggetto Ignoto . Per intender questo, convien sapere, che l'oggetto amato non è folamente termine o scopo a cui va a serire la volontà coi suoi affetti , ma è anche cagione movente , necessariamente richiosta alla produzione di tali affetti . Ma come potrà l'oggetto muovere la volontà, e movendola produrre come sua cagione obbiettiva, l'amore, se non sia conosciuto? Questo è un impossibile. Risponde a questo il P. Alvarez, che basta che la cognizione sia proceduta, ancorche attualmente non fi congiunga con l'amore . Dunque se questo è vero, ripiglio ie, potranno gli occhi nostri mirare gli oggetti all'oscuro, perche basterà per vederli, che la luce sia preceduta. La purità ha tutto il suo vigore, perchè siccome gli occhi si muovono a formare la vista all' oggetto illuminato; così fi muove la nostra volontà a produrre il suo amore dall' oggetto conosciuto, Non ammetterà certo una illazione sì falfa il precitato Autore ; e però convertà dire , che

siccome non baffa alla vista delle nostre pupille, che sia preceduta la luce : così non basta all'amore della nostra volontà, che sia preceduta la cognizione. Risponde Giovanni Gersone, che Iddio può con la sua Onnipotenza fupplire le veci dell' intelletto, e l'impotenza della volontà, con produrre da se folo l' amor fanto, infonderlo, e confervarlo nella volonià del contemplativo . Ma chi non vede quanto ciò fia falfo, perchè I' amore che pruova l'anima in contemplazione, è atto vitale , ed è di effenza di tali arti, come dicono i Filosofi, l'essere prodotti dalla potenza, ed effere ricevuri in quella ; altrimenti non potrebbe dirfi , che per tali atti ella vive . Spiego questo con una similitudine. Se noi legassimo al tralcio di una vite un grappolo di uva non prodotto da lei, potrebbe dirfi con verirà, che foffe uva di quella vite ? Certo che no . Potrebbe folo dirfi , che l' uva è flata attaccara a quella pianta. Così Iddio se infonde nella volontà del contemplativo un atto di amore da lui non generato, non potrebbe quello chiamarfi amore di una tal volontà, ma foltanto amore attaccato, o unito ad una tal volontà.

249. A questo proposito offervo, che quando noi uliamo questi termini, contemplazione infasa, o passiva, non intendiamo significare, che Iddio produce atti di cognizione, di amore, e ce l'infonde nell'intelletto, e nella volontà, come s'infonde l'acqua, ed amori , oltre che non sarebbero liberi , e merirori, neppure sarebbero propriamente atti delle nostre potenze . Pretendiamo solo di dire, che Iddio infonde nella nostra menre la luce, dipendentemente da cui produce il nostro intelletto que'la cognizione spirituale, che è semplice sguardo delle divine verità. Infonde ancora certe interne mozioni , che svegliano la volontà, e la rendono potente a produrre certi atti fervidi , e foavi di amore, ficche tutta l' infusione della contemplazione non istà negli atti contemplativi , che non fono infusi , ma generati da noi : sta nelle cagioni, che concerrono alla produzione di tali atti . Nè bisogna in questo dar retta alle persone divote, quando dicono, che trovandoli in alta contemplazione, non par loro di produrre l' intelligenze, e gli affetti, ma folamente di ricerverli : perchè ciò proviene dalla gran dolcezza, e facilità, con la quale producono i loro atti, a cagione di cui operano, e non par loro di operare. In quello fenso ancora devono prendersi quell' altre frasi mifliche, con cui diciamo, che sin alcuni tratti di orazione l'anima passivo se babe; a pure patime divina, e simili. Tutto questo deve sempre intendersi in riguardo alle cagioni, e non agli atti della divina contemiplazione.

250. Ma diamo il caso, che potesse la nostra volontà amare Iddio alla cieca , fenza aver di lui alcuna , benche minima, cognizione; io non intendo che perfezione della contemplazione farebbe mai questa. Certo è, che la contemplazio-ne de' Beati è senza comparazione più persetta della nostra , eppure quelle anime felici non amano mai Iddio fenza conofcerlo. L'istesse siamme di amore, in cui ardono i Serafini del Cielo, non sono mai senza luce di cognizione, anzi da quelta prendono forza, e vigore i loro ardori. Che più? Iddio stesso non potrebbe amare un oggetto, se non lo conoscesse. Come dunque ha da effere persezione della terra amare ad occhi chiufi , fe è perfezione grande del cielo amare ad occhi aperti ? Dal non poter noi vedere svelatamente la faccia di Dio, proviene la languidezza de' nostri affetti : e poi dal non vederlo, neppure trasparente sotto i veli della fede, ha da nascere l'ardore de nostri amori ? Non è facile a persuaderlo. E la ragione di questo si è, perche la cognizione è la cagione proffima dell' amore, e quafi l'esca di questo suoco : nè è possibile, che coll'allontanamento della caula abbia a crescere la perfezione nell'effetto. Chi direbbe mai, che con rimovere il fuoco abbia a crescere il calore nel legno, che è già vicino a bruciarsi ? che con nascondere il Sole, debba crescere il tepore nell'aria, che già incomincia ad intiepidirsi ? Niuno certamente : perchè il fuoco è la cagione di un tal calore, e il Sole di un tal tepore. Come dunque farà possibile, che con alloritanare dall'anima la cognizione di Dio, abbia da avvalorarfi il fuoco del fanto amore, di cui quella e cagione?

che

che queste fono falle confeguenze? Perchè una cagione debole in produrre i suoi effetti, non può mai divenir forte, con toglierle quelle cofe, che la rendono o più disposta, o più robulta nell'operare. Donde fiegue . che essendo la cognizione di Dio l'unica cofa, che può render la noftra volontà vigorofa ad amare quel fommo bene , non può effer mai vero, che la fottrazione di questa l'abbia a rendere più potente ad amarlo: La parità dell'estafi nulla prova : perchè i nofici fensi , disturbando l'attenzione della nostra mente, sono d'impedimento alla contemplazione: onde conviene che talvolta fi chiudano, acciocche l'anima stia tutta in Dio. Ma la cognizione di Dio non è punto di offacolo all'amore dello stesso Dio ; anzi che l'invigorisce, lo accende,, lo fa più fervido, come essenziale cagione di esso; e pero non pub effere mai espediente che quella fi ritiri, acciocche l'amore fi avvivi.

252. Ma andiamo a toccare il fondo di questa difficoltà. Il motivo principale, che induce alcuni Dottori Missici ad ammettere un amore si portentoso, è l'esperienza o di fe, o di altri contemplativi, i quali affeverantemente affermano, che in certi accendimenti di spirito amano grandemente Iddio, fenza punto conoscerlo ; anzi dicono , che questo loro accade talvolta improvvisamente per mezzo di certi tocchi interni, mentre neppure pensano a Dio. Ma a tutto questo pare a me che possa facilmente rispondersi, senza mettere in campo nuove dottrine, di-cendo che questi tali hanno nelle loro sublimi contemplazioni vera cognizione di Dio; ma è ella sì spirituale, sì delicata, sì pura, che non l'avvertono, perciò non se ne rammentano, ne la sanno ridire . Quante volte accade lo stesso negli atti stessi sensibili, e groffi del nostro corpo ? Quanti passi facciamo noi dalla mattina alla fera? Quanti moti col corpo, e con le membra tutti liberi, e volontari, di cui per mancanza di riflessione punto non ce ne ricordiamo ; e interrogati, non li sapremmo ridire? Prende un esperto Sonatore la sua cetra, e suonando discorre, e discorrendo suona. Certo è che ogni moto della sua mano, con cui tocca le corde , è conforme alle note ; e però è necessario che nell'atto che parla, e suona conosca quelle note, a cui si conforma col moto delle sue dita. Eppure questa cognizione è sì tenue, che egli flesso neppure si accorge di averia, e interrogato risponde che fuona, e fuona regolatamente, fenza tiflettere alle regole di quel suono . Or se questo accade negli atti groffolani, e materiali del

Dirett. Mift.

nofiro corpo : cuanto più deve accadere in certe cognizioni ipiritualissime, e puriffime, che si ricevono in alcune contemplazioni . ficche l'anima avendole, non avverta di averle? E tanto più che in tali contemplazioni l'anima è sì fissa con la mente, e sì afforbita con gli affetti in Dio, che non è capace di riffettere sopra gli atti suoi. Onde non è maraviglia, se tornando la persona a fe fteffa dopo quell' afforbimento, non fi ricordi di aver avuta alcuna cognizione di Dio, benchè in realtà l'abbia avuta semplice, e pura . lo credo costantemente che la cofa paffi così, come spiegherò più a lungo nel seguente Trattato, in occasione che avrà a parlare di certi gradi di particolare contemplazione. Ma se tali esperienze di perfone contemplative possono fondatamente dichiararsi in tal modo, che serve ammettere un amore spogliato di ogni cognizione, che da Scolastici è rimirato, non dico come un portento, ma come un mostro introdotto nell'ordine della grazia , ne fi può da effe mirare senza stupore?

253. Terzo Quefito . Se nella contempla. zione fi possa più amare che conoscere, e più conoscere che amare. In quanto alla feconda parte non vi può esser dubbio, che possa l' intelletto conoscere più, e la volontà amar meno, perchè l'amore è libero : e ficcome può la volontà, conosciuto il merito dell'oggetto, non amarlo in modo alcuno , così può amarlo meno del fuo merito . Qualche difficoltà può effere nella prima parte: mentre hanno voluto alcuni Autori, che per la dipendenza che ha dall' intelletto la nostra vol ontà, non possa amare più intenfamente l'oggetto, di quello che l'intelletto l'apprende. Ma l'opposto insegna espressamente l'Angelico: poiche sebbene per amare un oggetto, si richiegga, come condizione indispensabile, qualche cognizione, che alla volontà dimostra la di lui amabilità , come ho provate nel precedente numero ; presupposta però una tal notizia, può la volontà amarlo con maggior perfezione di quella, con cui l'intelletto lo conosca. Ne adduce il Santo Dottore la ragione : perchè l'intelletto non conosce l'oggetto in se steffo, ma folo nelle specie intellettuali, che glielo rappresenta; ma bensì la volontà in se stesso lo ama. Onde proporzionandosi al di lui merito, può effere nell' amare più fervido, di quello che l'intelletto sia nell' intenderlo splendido, e luminoso. Reca anche la similitudine di chi si dia alla studio di qualche scienza, e in specie della Rettorica. Ha questi di una tal scienza una cognignizione molto confusa, ed imperfetta, perchè altro di lei non fa , senonchè insegna il modo di persuadere: eppure l'ama con gran-de ardore, mentre per acquistarla, fatica incessantemente, e si lambicca il cervello su i libri la notte , e il dì : ( S. Thom. 1. 2. queft. 27. art. 2. ad 2. ) Sed amor eft in vi appetitiva, que respicit rem , secundum quod in fe eft : unde ad perfectionem amoris sufficity quod res prout in se apprehenditur, ametur. Ob hoc ergo contingit, quod aliquid plus ameiur, quam cognofcatur: quia potest perfecte amari , etiam ft perfecte non cognoscatur . Sicut maxime patet in scientiis, quas aliqui amant propter summariam aliquam cognitionem, quam de eis babent, puta quod sciunt Rhetoricams elle scientiam, per quam bome potest persuadere, & boc in Rhetorica amant . Et finiliter est dicendum circa amorem Dei . Lo stesso . conclude il Santo, deve dirfi dell'amore di Dio. Ed in fatti entrata che sia l'anima nella caligine luminosa della missica Teologia, ha di Dio una cognizione alta sì, ma molto generale, e confula; ma pure rifulta da ella un amore fervidistimo, mentre dentro quelle splendidi caligini si forma l' unione trasformativa di amore . Così certi tocchi fostanziali, che dà Iddio a cerre anime dilette, benche non fiano fenza qualche cognizione di Dio, lo gustano però, e lo saporeggiano in modo, che qualunque cognizione non avrebbe poruto mai loro rapprefentarle. Anzi risulta da essi una molto particolare, e saporosa notizia dello stesso Dio, che l'accende in un più fervido amore, come vedremo meglio a suo luogo. Concludiamo dunque con S. Bonaventura ( s. itin. eter. dif. 5. ) Ex his igitur patet plane, quod actus dilectionis excellit, & precedit actum cogni-sionis intellectualis in aliquo gradu. In quansum autem eum excellit , in tantum eum excedit, attingendo Deum in aliquo gradu dileflionis, ad quem actus intellectualis extendi non poreft. Il che è appunto quello, che andiamo dicendo.

254. Quarto Quefite. Se vi fia grado di si alta contemplazione, in cui l'anima perde la libertà ad amare. Per intelligenza di ciò che diraffi, conviene avverire, che qui non fi patla di certe contemplazioni inferieri, in cui non vi pab effer dubbio che l'amima ami con piera libertà; perchè ficcome è indiferente, e libero il giudizio, che ella forma di Dio in tali orazioni; così deve effer libero l'amore, con cui dolcemente fi porta a lui. Si patla folo di certe contemplazioni altiffiree di effafi, e di ratti, in cui la cognizione che ha l'anima delle cofe

divine, non è libera ; voglio dire , che non l'ha per sua elezione, ma le viene infusa da Dia, e per mezzo di essa è sì potentemente fiffata nelle divine perfezioni , che pon può divertirsi ad altro oggetto. Il puuto dunque della difficoltà confifte in quefto. fe posta questa necessi: à di conescere, l'amore che fiegue, sia dalla volontà prodotto con libertà, e con merito più, che nel tempo steffo è la volontà da una mozione soavissima forremente provocata ad amare . Mosso questo dubbio da S. Teresa nella contemplazione della Cantica (c. 6.) dicendo: Ma può nascer dubbio, se flando (l'anima) canto fuori di se, e tanto afforta, che pare non posti operare cosa alcuna per efercizio delle posenze, come pud meritare? poi immediatamente rifponde , che dall'altro canto pare che non fia poffibile, che le faccia Dio favore sì grande , perchè perda sempo , e non acquifti cofa alcuna, meritando in quello : ciò non è da credere. Quelta è un' ottima ragione eftrinseca a persuadere, che in queste altissime unioni deve effere l' Amore libero, e meritorio . Altrimente che servirebbe tener l'anima lungo tempo così legata, e riftretta ? Meglio farebbe per lei effer lasciata in sua balia che potrebbe allora con qualche atto di carità meritorio procacciarsi un' eterna felicità. Sebbene prima ancora di proporre quello dubbio, l'aveva già deciso la S. Maestra, con conclusione dogmatica, e magistrale, dicendo così : ( eodem cap. ) Ben è vero, che ne anche per l'amore si trova svegliata: ma felice avventurata ubbriachezza, che fa che le Spofo supplifea quello, che l'anima non può ; che è il dare un maraviglioso ordine, affische flando tutte le potenze morte, e addormentate, resti vivo l'amore, e che fenza intendere come opera, ordini il Signore che operi tanto maravigliosamente, che resti fatta una cosa istessa col medesimo Signore dell'amore, che è Dio, con una purità grande: poiché non vi è chi la disturbi, nè sensi, nè intelletto, nè memoria; ma folo la volontà è quella, che attende, e opera con l'amore, e merita il libero arbitrio. E' cofa degna di riflessione, che una Santa sì pmile, e sì modesta, sì acuta, sì circospetta in parlare di materie dottrinali , trattandosi della libertà, e del merito, che ritiene l'anima in queste unioni estatiche, parli sì rifoluta , e merita il libero arbitrio , E più mi fa meraviglia, che effendo ella amantiffima delle lettere, e de' letterati, fi ponga a riprendete alcuni di essi, che non ammettevano una tal libertà : ( eodem cap. ) Non come alcuni letterati , i quali non guida il Signore per questo cammino di orazione, an-

zi neppure sanno sali principi, velendo essi incamminare tutte le cofe per la fola, e troppa ragione, e tanto alla mifura de loro intelletti, che non pare senonche così le loro lettere abbiano a comprendere tutte le grandezze di Die. Tanto premeva alla Santa di tenere ferma, ed inconcusta la libertà, e il merito negli atti contemplativi , benche eminenti .

255. La ragione teologica di questo si è : perchè non ostante la sorza che Iddio sa all' intelletto nel ratto, e non ostante la necessità, con cui è tenuto egli fisso nell'oggetto, tanto la volontà è padrona de' suoi atti, e de' fuoi affetti , e affolutamente parlando può non amare: e questo basta, acciocche amando ella, non solo sia fanto, ma sia libero, e meritorio il suo amore. Allora la cognizione, che tiene la mente fissa in Dio, toglierebbe la libertà agli atti di amore, quando avesse sì forti attrattive, che rapisse irrefistibilmente la volontà ad amare sì vago oggetto, come accade nella visione beatifica . Ma questo mai non avviene nella contemplazione di qualunque estasi , o ratto : perchè in tali orazioni la cognizione non è intuitiva : non vede Iddio in fe fteffo, ne scuopre evidentemente il merito, che egli ha di effere da noi amato; è soltanto aftrattiva, è lo mira folo nello specchio di qualche specie intelligilibile. Oltreche ancora la cognizione predesta, per quanto fia altamente illufrata da' doni dello Spirito Santo : in fostanza è un atto vero di fede, che tra i suoi chiarori nasconde tenebre, ed oscurità, sicchè non può avere tanta forza di rapire la volontà a Dio, che non rimanga alla volontà potenza baffevole a relistere : onde fiegue che l'anima, amando il fommo bene, l'ami liberamente, non necessitata, ma invitata dalle di lui dolci attrattive.

256. Ne bisogna dar retta ai contemplativi, quando dicono, che trovandoli nell' atto delle loro unioni trasformati in Dio, non possono fare a meno di amarlo : perchè non tutti hanno la mente perspicace di S. Terefa, che fappia negli atti fuoi unitivi ravvisare l'arbitrio, e il merito. Questo loro modo di parlare altro non fignifica, fenonche appressati che eglino siansi a Dio per mezzo della luce contemplativa, sentonsi e dall' oggetto presente amabilissimo, e dalle mozioni interne foavissime si fortemente provocati ad amarlo, che non potrebbero fenza molta difficoltà, e ripugnanza fospendere un tal' amore. Ma questo al più mostra, che in tal cafo vi è un' impotenza morale a non amare un sì gran bene, ma non già un' impotenza fifica : perche non offante tali diffi. coltà, può affolutamente la voientà, adoprando tutte le sue forze, non amarlo. E questo basta, acciocche il suo amore abbia il bel pregio di effer libero, e meritorio . .

257. Quinto Quesito . Se chi gode la divina contemplazione , fia certo di stare in grazia di Dio. Si fonda questo dubbio nelle dottrine esposte nei passati capitoli, in cui dicemmo, che alla contemplazione deve con-correre l'abito della carità, il quale secondo le diverse opinioni de' Teologi, o è l'istessa grazia santificante, o certamente da quella non va mai disgiunto. In oltre vi debbone cooperare i doni dello Spirite Santo, che fono insuperabili da detta grazia. Prima perè di rispondere a questo Questo, suppongo quella verità di sede, che niuno nella vita presente può sapere di certo, se sugli occhi del Signore sia degno di amore, o di odio, e confeguentemente fe trovisi in fua grazia. o in fua difgrazia ( Eccl. 9. 1. ) Nefcis bomo, utrum edio, vel amore dignus fit . Tutto questo però s'intende con la limitazione, che o l'uno, o l'altre non fiaci rivelato da Dio : perchè seppraggiungendo la divina rivelazione, ceffa ogn' incertezza, ogni dubbio, e diveniamo ficuri o di possedere il tesoro della grazia, o di esterne privi. Posto questo, distinguo due specie di contemplazioni : una perfetta, che confifte nell'unione mistica, e fruitiva di amore; l'altra meno perfetta, che consiste in altre contemplazioni inferiori, che non giungono a questo alto grado di miftica unione; e dico, che chi possiede queste seconde contemplazioni, non è certo di stare in grazia di Dio, perchè, come dice il P. Alverez de Paz ( 3. tom. lib. 5. p. 2. c. 4.) non può egli sapere di certo, che tali contemplazioni non provengano da qualche grazia gratisdata, che potrebbe molto bene combinarsi con la colpa mortale. Posciacche tali contemplazioni si formano per mezzo di una luce infusa, che moftra alla mente di chi ora, Iddio presente, e in lui fissa un semplice sguardo; ma tutto quelto può farsi dalla sapienza, in quanto è grazia gratisdata, e non dono. In oftre è vero, che tali contemplazioni portano feco un' affetto dolce, e dilettevole. Ma potrebbe darsi il caso, che quelto nascesse o dalla natura, o dal demonio, che con arte maligna destasse nell'appetito tali dolcezze. Donde si deduce non effervi sicurezza, che le dette contemplazioni abbiano origine dall' abito infuso della carità, e dai doni dello Spirito Santo; e per conseguenza che il soggetto che le riceve, possegga la preziolistima gioja della grazia fantificante.

258. Dico in secondo luogo, che se il contemplativo goda attualmente l'unione mistica, e trasformativa di amore, è egli cer-to di stare in grazia. Il P. Filippo della Santissima Trinità ( Theol. Myft. tract. pro-em. art. 8. ) dice che questa è opinione comune tra i Dottori Mistici : perche uno stato sì sublime esigge, che Iddio riveli all' anima fua sposa l'amicizia che passa tra di loro. Anzi credo, che perciò sia rivelazione l' istella mistica unione : conciossiacosache l' anima elevata a questa altissima contemplazione, ha cognizione foprannaturale evidente, che ella è unita a Dio, e che Iddio è unito a lei per amore . Diffi evidente , perche una tal cognizione è esperimentale : mentre l' anima per mezzo di un intimo tocco fente Iddio, fente il suo amore, e ne gusta con un sapore di Paradiso: in quel modo appunto, che chi mangia il mele ne sente la dolcez-21, ne può dubitare di averlo dentro le sue fauci . Il che è tanto vero, che dopo l'unio. ne ( come dice S. Terefa, e noi vedremo a fuo luogo ) rimane impressa nell' anima una certezza indelebile, che ella fu con Dio, e Iddio con lei : fegno chiaro , che fu evidente una tal notizia. Dunque se l'anima è certa che Iddio è unito a lei con unione di amore, è anche certa che ella gli è grata, e che vive in grazia fira: e l' istessa unione è una specie di vera rivelazione, con cui Iddio stesso a lui praticamente lo notifica , e ne l' afficura ,

250. Aggiunge S. Lorenzo Giustiniani (de Cast. Com». c. 14.) che ella è anche sicura della sua eterna siaure ; proprie esficieur certus falusti, lumine geudes veritatis , presentia esfultat sponsi, gustu pinguescii cantiati, experientie entritus amorii. E altrove torna a dire lo stello. Sponsi de Toltamo ascendii in Calam ; & de Casto jugiter descendii ad Tosmam, non pavida, non de faluse incetta: ingreditus sponsi in supernovum manssorem; sed ramquam in diselli domum, & in propriem possificorem. S' intenda però, che tutta questa sicurezza è fondata in quache rivelazione, che l'anima riceve della sua

260. Ma fi avverta, che tutto questo acade, mentre l'anima con perfetta carità si a unita à Dio, dovendo allora verificarsi il detto dell' Apostolo (1. Jeann. 4. 18.) de perfessiva carita foras mistri timorem. Del resto poi permette Iddio in altri tempi, che ella entri in timore, e in dubbio delle esperienze, e rivelazioni, o pure se ne dimentichi, acciocche operl con timore, e tremore di grande affare della sua salute. Così unendo

il Signore con ammirabile innello all'amore il timore, coll'uno tiene l'anima umile, e baffa, e coll'altro l'innalza a fuoi dolci abbracciamenti.

261. Sefto Quesito. Se le scienze, massime facre, fiano d'impedimento alla contemplazione. Rispondo che no, anzi che le sono di ajuto : perchè infegna S. Tommafo ( 2. 2. q. 82. art 3. ad 3. ) che le scienze ac-crescono in chi le possiede la divozione, purche però siano con santa umiltà riferite all' autore di ogni bene, che è il fommo bene. Dà il Santo quella limitazione al suo detto: perchè l' umiltà è ad ogni persona, o sia rozza, o sia culta, o sia ignorante, o sia dotta, la disposizione più di ogni altra importante, per ricevere da Dio qualunque celefte dono. Dice dunque così : Si scientiam, En quameumque aliam perfectionem bomo per-fects Deo subdit, en boc ipso devotio augetur. Dunque se le scienze possono conserire all' accrescimento della divozione, possono anche dar mano all' acquisto della contemplazione: giacchè questa da quella prende la sua ori-gine. S. Teresa narra di se nella istoria del-la sua vita, che nutriva nel suo cuore ardentissimi desideri, che i letterati si desfero allo fludio dell' orazione, perchè aveva veduto con l'esperienza quanto fossero disposti a farvi gran progressi; e afferma di averne conosciuti alcuni, che in breve tempo erano saliti a gradi di molto elevata contemplazione Quindi si scorge l'arroganza di Michele Molinos, che ebbe ardire di affermare, che i Teologi meno delle persone semplici, e rozze fono disposti al ricevimento della celeste contemplazione; e per provare il suo intento, in vece di ragioni, adduce quattro falsità calunniose ad una tal classe di persone degne di ogni stima per il loro sapere, e d'ordinario anche per l'integrità della vita. Ecco la fua temeraria propofizione con-dannata da Innocenzo XI. ( 64. Mol. damnat. ) Theologus minorem dispositionem babet quam bomo rudis ad flatum contemplativi: primo quia non babet fidem adeo puram : fecundo quia non est adeo bumilis: terrio quia non adeo curat propriam falutem : quarto quia caput babet refertum phantasmatibut, speciebus , opinionibus , & Speculationibus , & non potest in illum ingredi verum lumen .

262. Settimo Questro. Se la perfezione. constita nella contemplazione , o almeno se sia questa mezzo necessario per conseguirla. Alla prima parte del Questro rispondo che no: perchè S. Tommaso ha già deciso (22. 49. 18. arr. 1.-) che la Cristiana persezio. ne consiste nella carità, che ci unisce a Dio

nostro ultimo fine. Dicendum, quod unum quodque dictiur esse pressentialm, in quantum-atingis proprium finem, qui est ultima rei perfessio. Caritae antem esse que est ultima rei perfessio. Caritae antem esse que en un no Deo, qui est ultimus finis bumana mentis, quia qui manet in caritate, in Deo manet, O Dout in eo, ut dictiur (1, 1000. 4, 1) Et ideo secundum caritatem specialiter attenditus perfestio bomana vite. Al più porterbo diri, che nella contemplazione in qualche modo s'incula la Critiana perfessione, in quanto che ella in se racchiude il divino amore, o come sua parte essenziale y come sua proprietà. Mi tutto ciò può anche diris della meditazione, mentre in esse anco di esercitano atti di carità, e talvolta più robusti, e più perfetti, benchè men soavi.

263. Alla seconda parte del Quesito rispon-

do, ch' ella neppure è mezzo necessario per

il conseguimento della nostra perfezione : per-

chè la carità, in cui la perfezione consiste, può acquistarsi anche per mezzo della meditazione, anzi per mezzo delle fole pregbiere quotidiane, umili, e confidenti, a cui Iddio ha legato la concessione di tutte le grazie : Petite , & accipietis . Il che è più vero nelle persone rozze, che per debolezza di mente, e di discorso non son capaci di praticare una rigorofa meditazione . Poveri noi fe i soli contemplativi possedessero la preziosissima gioja della carità! pochi amanti avrebbe Iddio nella sua Chiesa. La persezione, come diffi un'altra volta, deve effere acquistabile da turti, perche a tutti è sta-ta da Dio consigliata. E però i mezzi neceffarj per confeguirla, quelli devono effere, che possono da tutti praticarsi . Ma tale è la contemplazione , di cui tutti concordemente dicono , che è dono gratuito ; che Iddio lo concede senza legge a chi vuole, quando vuole, quanto vuole, e com' egli vuole, e che nessuno con verun sforzo di spirito può conseguirla, finchè vive in questa carne mortale. Danque non è ella mezzo necessario , ma folamente fufficiente per

l'acquisto della perfezione, come mostrano in fatti tanti, e tanti che non menarono

vita contemplativa, eppure furono ascritti

nel ruolo de' Santi, che ora da noi si vene-

rano fopra gli altari. Afpiri dunque ciafcu-

no alla sua perfezione per quei mezzi, che Iddio gli ha dati, o questi siano la contem-

plazione, o la meditazione, o l'orazione di fervorose, ed incessanti preghiere: e sia si-

curo, che servendosi bene di tali mezzi, tutti valevoli ad ottenere il suo inrento,

giungerà a possedere il tesoro inestimabile

della divina carità, in cui si contiene anco-

ra l'alto tesoro della Cristiana persezione. 264. Ottavo Quesito. Quale sia delle tre vite, contemplativa, attiva, e milla, la più perfetta . Acciocche la risoluzione del dubbio sia ben intesa, conviene premettere alcune notizie. Siccome molte sono le mansioni nella celeste Gerusalemme, conforme il detto del Redentore ( Joan. 14. 2. ) In do, mo Patris mei mansiones multæ sunt : così molte bisogna dire che siano le strade, che conducono a quelle stanze beate. Questo in sostanza altro non sono, che vari, e diversi instituti, o tenori di vita tutti virtuofi, e tutti fanti, per cui camminandoli rettamente, si giunge con sicurezza ad alcuna di quelle celesti maggioni . I Santi Padri riducono tutte queste diverse forme, o maniere di vita a tre classi, che chiamano vita contemplativa, vita attiva, e vita mista. Così chiamolle S. Agostino in quella sua celebre divisione ( de Civit. lib. 19. c. 19. ) Ex eribus vero illis vita generibus, otiofo', actuofo, O en utroque composuo. Così chiamolle S. Gregorio, S. Bernardo, S. Tommaso, S. Bonaventura, e tutti gli altri Dottori Mistici.

265. La vita attiva è quella, che sta tutta intenta ali'esercizio delle virtù morali, e all' opere esteriori di carità corporale, e spirituale de' proffimi . In primo luogo si appartiene a questa specie di vita l'esercizio delle sante virtù, con cui l'anima si purghi, si mondi, si abbellisca, si adorni, e divenga disposta al ricevimento della celeste contemplazione . Lo dice S. Agostino ( de Conf. Evang. lib. 1. c. 5. ) Due virtutes proposite funt in anima, una activa, altera contemplativa ; illa qua itur , ista qua pervenitur , & videtur Deus ; illa qua laboratur , & cor mundatur, ad videndum Deum ; ifta qua vacatur, O videtur Deus; illa eft in praceptis exercende bujus vite temporalis, ifta in doctrina illius vita sempiterna . At per boc illa operatur , ista requiescit : quia illa est in purgatione peccatorum, ista in lumine purgatorum. In fecondo luogo si appartengono a questo tenor di vita l'opere esterne di carità, che riguardano il corpo, e. g. far elemofina, fervire infermi, visitare prigionieri, seppellire defonti ; e quelle ancora, che spettano all'anima, come l'insegnare, il predicare, il confessare, riscattare i schiavi, riconciliare le per-sone discordi, ed altre simili. Lo dice S. Bernardo ( de modo bene viven. Ser. 52. ) 0 chiunque altro sia l'autore di quel Trattato : Soror cariffima , inter adivam vitam , & contemplativam maxima eft differentia . Afliva vita eft panem efurienti dare , verbum fapientia proximes docere , errantem corrigere , ad

viem bumilisatis superbientem reducere, discordiam ad concerdiam revocere, infirmos vossiase, mortus speptire. Captivos. & in carcere possion redimere; que singulis quibuscumque expediam dispensare, necessaria unicasque providere.

266. La vita contemplativa è quella, che sequestrata dalle cure del secolo, e dall'occupazioni esteriori, e interamente consegnata alla contemplazione delle divine cose. Diffi, che è consecrata, perchè la vita contemplativa, come dice l'Angelico ( 2. 2. 9. 81. art. I. ad 5. ) non è quella che attualmente contempla, ma ch'è indrizzata per mezzi convenevoli alla divina contemplazione: Sieut etiam contemplativi dicuntur, non qui contemplantur, fed qui contemplationi totam vitam deputant . Queste due vite fi trovano fotto vari simboli espresse nelle sacre Scritture. Nel testamento vecchio ci sono rapprefentate per Lia, e per Rachele . Per Lia lippa, e lagrimante negli occhi, ma fecon-da di prole, si figura la vita attiva, che debole, ed imperfetta negli occhi della mente, non può fiffare lo fguardo nelle grandezze di Dio; ma però è feconda di sante operazioni esteriori . In Racchele di occhi purgata, e di vago aspetto, ma sterile, ed infeconda, fi esprime la vita contemplativa, che fissa in Dio l'occhio puro, e vaga per mille splen-dori, che l'abbelliscono, si ta bramare dall' anime divote più che Rachele da Giacobbe per anni interi, ne si lascia possedere, fenonche dopo lunghe fatiche, e grandi stenti: ma pur è sterile d'opere esterne a beneficio de' proffimi .

267. Ma più chiaramante nel testamento nuovo fono umboleggiate ambedue le dette vite per Marta, e Maddalena. In Marta tutta follecita in compiere le faccende domefliche per servizio del Redentore, vien significata la vita attiva, tutra data a servire con atti caritatevoli Gesù Cristo ne' prossimi . In Maddalena immobile, e quiera ai piedi del Redentore, e tutta intenta ad udire, e a pascersi delle sue dolci parole, viene simbeleggiata la vita contemplativa, che in Dio folo trova la sua quiete, il suo pascolo, il fuo ripolo. Così dice S. Gregorio ( in Ezechiel. bom. 14. ) Bene utrasque vitas due ille mulieres signaverant . Mariba , & Maria ; quarum una satagebat circa frequens ministevium , alia fedebat fecus pedes Domini , & audiebat verba de ore ejus. Conferma lo ftelfo S. Bernardo ( de Affumpt. B. M. V. Serm. 55. ) Habet Martha , dum agit , formam bene operantis. Maria vero speciem explicas conremplamis , dum fedet , dum tacet , dum interpellata non respondet; sed tantum in Dei verbum tota mentis studio intendit, a es solar quam diligit, gratiam divine cognitionis, cesera respoens, medullitus bauris, fortsque ut insensibilis redditur, dans intus ad contemplanda Dei sui gandis selicissime rapitur.

268. La vita mista poi partecipa e della vita attiva, e della contemplativa, perchè dalla contemplazione paffa alle azioni esteriori di carità; e dalle azioni torna a godere di Dio nella quiete della contemplazione . S. Bernardo ( vel alius in modo bene viven . Serm. 53. ) spiega a maraviglia bene l'unione di queste due vite, da cui risulta la terza, che chiamasi mista, dicendo così : Viri Sancti, ficut aliquando egrediuntur a fecreto contemplationis ad activam vitam; ita rurfus ab activa vita revertuntur ad fecresum intime contemplationis, ut intime Deugn laudent, ubi acceperunt unde foris ad ejus glorium operensur. Sicus Deus vult, ut aliquando contemplativi egrediantur ad activam vitam, ut aliis proficiant; ita aliquando vuls, ut nemo eos inquieter , fed ut quiefcant in fecreto contemplasionis funvillime .

269. Prelupposte queste necessarie notizie, rispondo al Quesito, e dico, che se la vita contemplativa fi ponga a paragone della vita attiva, è di effa sicuramente più perfetta, perchè l'ha detto Cristo di propria bocca Luc. 10. 43. ) Maria optimam partem elegit , que non auferetur ab ea . Maria abbrac -. ciando la contemplazione, ha scelta l'ottima parte; e ne arreco lo stesso Redentore la ragione, come nota opportunamente S. Gregorio ( in Ezech. bom. 41. ) perchè ella erafi applicara a quella parte, che non le farebbe mai tolta, que non auferetur ab ea; mentre la vita attiva finisce col finir di nostra vita, ma la vita contemplativa non ha mai fine : qui incomincia, e poi nella patria beata fi perfeziona, bic incheatur, in patria perficitur. Se poi l'una, e l'altra, contemplativa, ed attiva, presa ciascuna da se, si metta al confronto della vita mista, dico che questa è di ambedue più perfetta, perchè contiene in se le perfezioni di ambedue. Questa è la sentenza di S. Tommaso (2. 2. q. 188. art. 6.) Sicus enim majus est illuminare quam lucere ; ita majus est contemplata aliis tradere . quam folum contemplari. Meglio è compartite ad altri per mezzo di opere esteriori i frutti della contemplazione, che goderseli tutti per se . Questo è il sentimento di S. Bernardo ; (Serm. de S. Joan. ) est enim tantum lucere vanum , tantum ardere parum : lucere & ardere perfectum. Risplendere con la dottrina, e non ardere, è cola vana; ardere nelle

TRATTATO SECONDO, CAPO XXII.

famme della contemplazione, e non dissonderne suori di se la luce, è poco; ardere la contemplazione, e comunicare ad altri la luce del suo interno suoco, questo è il perservo. S. Bonaventura (sib. 4. in phonetra) concorda con S. Bernardo, ed espone il suo parere con le di lui parole. Bonum acquirit gradum, qui bene ministraverit proximo; forte meliorem, qui bene vacaverit Dro; optimum autem, qui persessibilità di matroque. La vita attiva è buona, la contemplativa è migliore, la missa è l'ottima è l'ottima.

 paragonata ad ambedue quelle vite divifamente, sia più perfetta. Se poi bramafi sapere quali regole debbano tenersi in quella vita mista, per passare dalla contemplazione all'azione, dirò in poche parole, che ciò deve sarsi qualunque volta l'esigga il proprio impiego, o instituto, o pure l'obbedienzadi chi pressede, o la carità de profimi, o l'interne inspirazioni, che Iddio pone nel cuore.

270. Finalmente si suverta, che tutto quello che ho detto, è vero, se le predette tre vite si considerino nelle loro specie; ma non è vero, se si considerino nei loro individui: perche nelle persone particolari quella vita è assolutamente più persetta, che da loro si sieccita con più persetta cattà, se; me dice l'Angessico sopraccitato.

Fine del Secondo Trattato.

# TRATTATO TERZO

In cui si tratta in particolare di quei gradi di Contemplazione foprannaturale, ed insuse, che procedono da cognizioni indissinte.

#### INTRODUZIONE.



EL Trattato precedente parlammo della Contemplazione foprannaturale ed infufa in termini generali, moftrando quali fiano i fuoi principi, quale le proprietà, quali gli effetti. Ma poco giovareb-

be al Direttore questa notizia generale, se non sapesse di contemplazione, a cui da Dio sono innalzate le anime da lui regolate, e dirette. Conciossiacosache accade qui ciò, che suole avvenire in tutte le arti liberali, e meccaniche, a chi comincia, e a chi siegue a professare, e a chi ne è divenuto perfetto, si dà egual-mente il nome di l'rofessore dell'arte: però ci fono le regole, che si prescrivono a chi è nei progressi, ed altre a chi è giunto alla perfezione delle istesse arti. Così quantunque possa giustamente chiamarsi contemplativo chiunque è giunto già a qualche grado d' infusa contemplazione; altri però sono i documenti, che conviene prescrivere a chi è nei primi gradi, altri a chi è sollevato a gradi ulteriori, ed altri a chi è giunto agli ultimi gradi della divina contemplazione. Ma come potrebbe il Direttore assegnare questi regolamenti diversi, se non sapesse distin-guere la diversità, che passa fra l'uno e l' altro grado di contemplazione, a cui fosse fublimato lo spirito de' suoi Penitenti ? Dunque è troppo necessario che alle notizie che della contemplazione in generale abbiamo dato nello scorso Trattato, ne aggiungiamo altre patticolari, per cui un grado di essa posta discernersi dall'altro; e che nel tempo stesso prescriviamo in ciascun grado alcuni avvertimenti propri di quello, con cui il Direttore sappia opportunamente disendere i suoi Penitenti da quegli inganni, ed illusioni, che vi potrebbero occorrere, ed anche sappia regolarsi, per ricevere da Dio con frutto tali favori .

2. Gradi di contemplazione, secondo S. Bonaventura ( de septem itimer. Ætern. itim. 2. dist. 5. act. 1. ) altro non sono, che al-

alcuni progressi, o avvanzamenti di cognizione intellettuale, e di un certo amore sia poroso, in contemplare le divine grandezze, in quanto queste sono all' intelletto oggetto di verità, ed alla volontà oggetto di somma bontà: Gradus contemplationii sunt qui amprogressi per si continui sunt qui di contemplationii sunt sui sunt progressi del commo pur si contemplationi sunt sunt qui sunt progressi di contemplationi sunt sunt qui sunt progressi del contemplatione, e nell' amore delle divine cose, sollevasi a più alto grado di sorvanmana contemplazione, e nell'amore di loi quanta contemplazione, e nell'amore di Dio ; ne si sunt progressi di contemplazione, a cui può effere sublimata. Contunte colo sognizione di Missisti infiringessi ad alcuni determinati gradi, che surono esperimentati da Santi, e da Dottori, e sono espressi di contemplazione que su sunt prodessi quali contro la contemplazione que sono di Missisti infiringessi ad alcuni determinati gradi, che furono esperimentati da Santi, e da Dottori, e sono esperimentati da Santi, e da Dottori, e sono esperimentati da Santi, e da Potrori, e sono esperimenta da santi, ca de lo controri, e sono esperimenta da santi, ca de lo contro se su contro la control del menti capito li control del progressi de la control del progressi de la control del progressi del control del progressi del progressi

3. Ma per intendere il metodo , che terremo nella esposizione di questa materia, convien sapere, che i gradi di contemplazione altri fono chiari , e distinti , come e. g. le visioni, le locuzioni, le rivelazioni, in cui s'intendono chiaramente in particolare le verità, che Iddio palefa, e si veggono distintamente gli oggetti presenti : altii sono indiffinti, che ci mettono in una certa ofcurità luminofa, e confistono in atti di fede circa le divine cose, rischiarati però dai doni della sapienza, e dell'intelletto, per cui l'anima si accosta a Dio; e se la contemplazione è perfetta, si unisce misticamente con lui . E però per procedere ordinatamente, separerò questi gradi da quelli, di quetti parlerò nel Trattato presente, di quelli nel futuro. Quella separazione a me sembra convenientissima; poiche i gradi di contemplazione indistinta sono appunto come i gradini di una scala . per cui dall' uno si fale all' altro . E benche Iddio possa sollevare un'anima, e qualche volta la sollevi di fatto al grado su-

periore, senzache sia passata all'inferiore, es-sendo padrone de'suoi doni; contuttociò il più delle volte non suol praticare questi innalzamenti immaturi. Mi par bene metterli tutti infieme con quell' ordine, che hanno fra di loro, incominciando dall' ultimo fino al supremo; onde veda il Direttore la contemplazione, e la dipenienza, che hanno gli uni con gli altri, e gli avanzamenti che può far l'anima, camminando ordinatamente per quelli. All' opposto i gradi di contemplazione diffinta non hanno alcuna connessione ne fra loro, ne con gli altri gradi ora detti : anzi possiamo dire, che non lianno alcun luogo proprio, mentre vediamo, che alcuni di essi si comunicano da Dio all'anime in qualunque flato di elevazione si trovino . E però mi pare opportuno separarli dagli altri, e dichiararli in un Tratrato a parte, che farà appunto quello, che immediatamente verrà dopo il presente.

### CAPO PRIMO.

Primo grado di Orazione soprannaturale, ed infusa: Orazione di raccoglimento.

4. I L primo grado di orazione straordina-ria, che espone S. Teresa nel Castello interiore ( cap. 3. ) ed accenna nel Cammi-no di Perfezione ( cap. 28. ) e dichiara in una sua Lettera ad un suo Consessore, è l' Orazione di raccoglimento. Per bene intendere la dottrina della Santa, due raccoglimenti bilogna distinguere. Uno, che la persona può ottenere con le sue industrie, rappresentandosi Iddio dentro di se, e fissando-si in esso con le sue potenze interne; e questo non è quel grado di orazione straor-dinaria, di cui qui ragioniamo, perchè ciasciuno con le sue sorze ajutato dalla grazia ordinaria vi può giungere . L'altro raccoglimento non dipende dalle nostre industrie, ma da una grazia straordinariamente infusa, con cui Iddio raccoglie le potenze naturalmente disperse sopra gli oggetti esteriori. Questo raccoglimento altro non è, che un viviro Subitaneo, e soave di tutte le potenze interiori nell'insimo dell'anima, dove Iddio loro si manifesta con vera sede. Questo si sa per mezzo di una certa luce, e soavità, che Iddio infonde nell'intelletto, è nella volontà, e che traboccando nei fensi interni, tutti gli unisce, e li trattiene dolcemente avanti a lui in quell' intimo dell' anima; dove egli per mezzo della detta luce loro si palesa. A questo raccoglimento di sensi interni siegue tofto un certo riconcentramento di fensi efter-

Dirett, Mift.

ni, i quali pare che vorrebbero anch' effi entrare in quel centro, in cui le potenze [nitituali, e lenfitive interne fi trovano già si bene occupate; come ben nota la Santa: e però gli occhi fi chiudano, ancorché la perfona non voglia chiuderli; l' udito non fi cura di acoltare cofa alcuna, e il corpo ifiefio non fi vorrebbe muovere,

5. Spiega la Santa queflo raccoglimento con la parit di un Paffore, che con un fichio chiama le fue pecorelle: e la fimilitudine è eccellente, perchè ficcome le pecorelle in fentire il fibilo del loro Paffore, fubito fi muovano, e gli fi pongno d'intorno; così le potenze interne a quella luce, e foavità, con cui fi manifefla loro ludio nell'intimo dell'anima, lafciano fubito ogni altra occupazione, a lui toflo fi voltano, e con ul fi trattengono in quefl' interiore rittiro.

6. S. Francesco di Sales ( Tratti dell' Amor di Dio lib. 6. c. 7. ) spiega questo grado d' orazione con la parità di uno sciame d'api novelle, che se ne sugga per l'aria, quale adescato o dal suono di bacini, o dalla fragranza di erbe odorifere, muta strada, ed entra nell' alveare, che gli sta preparato. Così Iddio con lo splendore della sua luce, e con la foavità della fua amabiliffima prefenza, quasi con l'odore delle sue vesti, tira a se nel centro dell'anima, in cui risiede, tutte le facoltà dell'istessa anima, quali si uniscono attorno a lui, e si fissano in lui come in suo amabilissimo oggetto. Spiega lo flesso con la similitudine della calamita, che posta in mezzo ad una moltitudine di aghi. fa che tutti rivoltino a lei le punte, e le si attacchino . Così quando Iddio dall'intimo dell'anima fa sentire alle di lei potenze la fua delicatiffima prefenza, tutte fi rivoltano a lui, e in lui si fistano. Allora la memoria, che prima andava vagabonda, fi quieta in Dio; l'intelletto lo contempla dentro di se, dove sapeva prima molto bene che vi dimorava, ma non ve l'apprendeva con tal chiarezza: la volontà in lui ripola con affetto quieto, e dilettevole; e i sensi esterni lafciano i loro oggetti, e le loro occupazioni, e si sforzano al meglio che possono con un certo ritiramento loro proprio di entrare anch' effi in quella franza interiore p a vedere . a fentire, a gustare di quel bene, che l'anima già vi gode.

7. Questo raccoglimento suole accadere improvviso, come dissi nella definizione, che ne ho data di sopra. E S. Terefa aggiunge, che alcune volte anche prima che l'anima pensi a Dio, si sente raccogliere le potenze in Dio nel modo predetto: e questa

prova appunto, che è orazione infufa, mentre fi fa in un subito indipendentemente dalle nostre industrie: anzi pare, che Iddio stesso an Osea si vanti di questo raccoglimento interiore dell' anima, come di opera sua propria, dicendo : Ecce ego lactabo eam, & dusam eam in folitudinem, & loquar ad cor ejus. Io, dice Iddie, trarro l'anima alla folitudine interna del cuore, quivi le parlero, quivi l'allattero come bambina di latte. Queste parole esprimono a maraviglia questo grado d'orazione soprannaturale: perchè in realtà l'anima, che comincia a ricevere questi primi favori, è ancora bambina nello spirito. E però Iddio come a bambina le dà În questa solitudine il primo latte de' suoi lumi e delle sue dolcezze, con cui la nutrifce, comunicandole vigore di spirito, ed infieme con quel dolce l'adesca a venirgli diebro per la via delle virtu .

8. Ma sebbene un tal raccoglimento è già orazione soprannaturale, e straordinaria, a cui non si può giungete con gli ajuti ordinari della grazia, non si può dire però che fia grado di perfetta contemplazione, ma piuttofto che ne fia un principio, o per die meglio, che sia una chiamata di Dio alla contemplazione infusa, effendo solito il Signore d'incominciare con questi raccoglimenti a destar l'anima, che vuol mettere in i-stato di elevazione soprannaturale. Si dimofira questo con le parole della Santa Maestra fopraccitata, la quale dice, che in questa orazione di raccoglimento non si ha da lasciare affatto la meditazione, e l'opera dell' intelletto. Dunque è chiaro, che non è que-Ro grado di contemplazione perfetta, in cui deve cessare ogni meditazione, ogni discorso. Veto è che l'opera dell'intelletto in questo tratto d'orazione deve effere molto parca, molto quieta, molto pacifica; acciocche non turbi quella ferenità, e quella pace, per mezzo di cui comunica Iddio all' anima gran beni .

9. Effetti di quest'orazione sono. Primo un maggior distacco da' beni mondani, e ransitori; poichè l'anima già vede a paragone di quella poca soavità che ha sperimentara in Dio, stando intimamente raccola in lui, squanto sono vili i beni della tera, quanto inspidi, e quanto vani, e però proccura di stacariene. Secondo, maggior amore nell'orazione, in cei avendo già incominciato ad esperimentare i favori di Dio, vi ritorna più spotenteri, e più spesso i romando Iddio a favorirla, prende animo sempre maggiore a perseverare in esta. Teraos, maggior amore alla solitudine, poichè

introdotta sedio l'anima pet mezzo di quefio grado di orazione a trattare da solo a solo con Dio dentro i screti nascondigli del duo cuore, s'innammora ancora della solitudine esterna, per cui spera d'ester nuevamente introdotta in quella solitudine intetrore, in cui trova il suo vero ripoto.

10. E qui prima di passare avanti non voglio lasciar di riflettere, che S. Teresa in una lettera, che scrive ad un suo Consessore, prima di questo grado d'orazione, che ora ho spiegato, ne mette un altro, che ella chiama soprannaturale, consistente in una presenza di Dio, per cui ogni volta ( almeno quando non pativa di aridità ) che voleva raccomandarsi a Dio, benche fosse in orazioni vocali, subito lo ritrovava. Questa però in rigore non può chiamarsi orazione paffiva, ed infula; perche febbene in effa vi è molto del favore di Dio, vi è anche molto dell' industria umana, senza laquale non si concede mai all'anima nella detta orazione di effer tirata alla presenza di Dio, se ella non vi si metta a bella posta .

#### CAPO II.

Avvertimenti pratici al Direttore circa questo grado d'Orazione.

A Vvertimento I. Avverta il Direttore, che in questo raccoglimento soprannaturale le potenze dell'anima non sono punto sospese, ma possono liberamente operare i loro atti. E siccome l'intelletto può esercitarsi in qualche ristessione, e in qualche discorso, così può la volontà amare, ringraziare, umiliarsi avanti a Dio, abbandonarsi in lui, offerirlegli a cole di suo servizio: e siccome l'intelletto, come abbiamo accennato di fopra, deve procedere posatamente, riflettendo con pace alia fua baffezza, ed alla grandezza, ed amabilità di quel Dio avanti cui fi trova; così la volontà deve pratica. re i suoi affetti con molta tranquillità . Al-, trimenti fe l'anima si affannerà in esercitare molti atti con qualche anfia, e conato delle potenze, diffiperà quel raggio di luce, da cui si trova illustrata, e turberà quella pace serena, di cui trovasi colma nelle sue potenze interiori . E però se il Direttore vedrà, che il suo penitente in provare quefte prime foavità di spirito, s' immerga troppo, e con atti troppo calcati, proccuri o di ritenerle, o di accrescerle. Gl'insegni a procedere con tranquillità, e con ispogliamen-to, persuadendogli, che l'opere di Dio; esfendo foavi, devono riceversi con pari foavità.

12. Avvertimento II. Se poi il suo Peninitente fosse da Dio chiamato a questo interne ritiro, mentre trovali occupato in orazioni vocali, abbia riguardo, che non cada in quell' abbaglio, in cui confesta S. Teresa (Cammin. di Perfez. cap. 31.) di effere incorfa , cioè di darsi frettra come chi ( per usare le parole istesse della Santa ) ogni di vuol finire il suo lavoro : perchè in questo : modo estinguerà lo spirito di Dio. O sospenda l'orazione vocale, se questa gli è di offacolo al suo raccoglimento interiore ( intendo però , se l'orazione non sia di obbligo ) o la proleguisca con posatezza, e con pace : perche, come dice S. Tommafo ( z. 2. q. 83. art. 12. in corp. ) l' orazione vocale di supererogazione deve usarsi per risvegliare la divozione interiore: ma se con questa si distraesse lo spirito, o in altro modo s'impedisse, si deve per allora lasciare : Es ideo in fingulari oratione tantum est vocibus, O bujusmodi fignis utendum, quantum proficit ad excitandum interius mentem. Si vero mens per boc distrabatur, vel qualitercumque impediatur, est a talibus ceffandum. Quod pracipue contingit in his, quorum mens fine bujulmodi signis el sufficientes ad devotionem

13. Avvertimento III. Rifletta il Direttore a ciò, che ho detto di sopra, che quefto raccoglimento foprannaturale, massime se sia frequente, è una chiamata di Dio alla contemplazione infusa, ed è un segno, che Iddio elegge l'anima per cose grandi. E però se egli lo scorga in qualche anima, deveprendere di lei cura più premurofa; ed a questo fine deve accrescerle l'orazione, tenerla in fanta solitudine, appartata dalle difirazioni, e dai divagamenti del Secolo, quanto porta il suo stato, e la sua condizione : poiche essendo Iddio solito, come dice S. Terefa, di tirare a quelto raccoglimento interiore quelle persone, che generosamente si vanno distaccando dal mondo, è necessario che egli per mezzo deli'orazione, e folitudine le accresca questo generoso distacco, acciocche sia sempre più disposta a ricevere quei favori, che Iddio le vuoi compartire. Ma se poi gli riuscisse, che ella nel tempo stesso si desse seriamente all'esercizio delle fode virtu, mastime dell'umiltà, e della mortificazione; presto la vedrebbe spiccare voli 'tublimi full' ali della divina contemplazione.

14. Avvertimento IV. Avverta il Direttore, che queste anime, che in modo straordinario sono da Dio chiamate all'interiore è accessario che spesso proccusino con le pro-

prie industrie il raccoglimento interno, ritirandoli frequentemente con le loro potenze, o coi loro affetti in quell'intimo, in cui Iddio altre volte fi è loro manifestato : perche vedranno, come dice la Santa sopraccitata. venire le api all'alveare, a fabbricarvi il mele; e vuole fignificare, che praticando effe tali diligenze, Iddio tornerà col mele delle fue foavità a raccorre avanti a lui nuovamente le loro potenze, quali api all'alveare. E però il Direttore prescriva loro questo raccoglimento industrioso, proccurando che nelle loro orazioni non vadano cercando Iddio al di fuori, ma lo cerchino fempre al de dentro nella loro anima, dove Iddio in modo particolare rifiede, come in suo tempio per effere amato, e venerato da loro.

## CAPO III.

Secondo grado di Orazione: il Silenzio
spirituale.

IL Padre Giacomo Alvarez de Paz Mistico illustre ( Tom. 3. 166. 5. p. 3. c. 2. ) mette questo grado di contemplazione distinto dal raccoglimento soprannaturale, di cui abbiamo parlato, e dall' orazione de quiete, di cui ragioneremo nei feguenti capitoli, perche in realtà è maggiore di quello, ed & minore di questa. E' dunque il silenzio spirituale una sospensione, in cui le por tenze dell'anima non si perdono, ma rimangono attonite avanti a Dio . Per intendere quefto, bisogna rammentarsi di ciò, che dicemmo nel capitolo precedente, cioè, che nel raccoglimento soprannaturale l'intelletto non è impedito affatto dalla meditazione, ne dal discorso, e la volontà non è punto ritenuta dagli affetti di domande, di ringraziamenti, di lodi, di offerte, di umiliazioni , di brame, di colloqui, sicche senza farsi forza, porrebbero ad essi procedere . Or se accada ; che mentre l'anima si trova nel detto raccoglimento, cresca la luce nell'intelletto, e l'amore nella volontà, quello rimane fiffo con una certa ammirazione in Dio, e questa si abbandona nel suo amore senza che ne l'una, ne l'altro procedano ad altri atti propri di tali potenze: nel qual caso l'intelletto, e la volontà rimangono sospesi in quell'arto di ammirazione, e di amore, in cui dolcemente si fermano; ma non vi re-stano però perdati, perche facendo forza, potrebbero fenza molta difficoltà paffare ad altri atti, ed anche staccarsi da quell'oggetto divino, in cui fi trovano sì felicemente oceupati, e distrarsi sopra altri oggetti. H

che non può fare l'intelletto, e la volontà nell' unione perfetta, in cui non possono tali potenze esercitarsi in altri atti , che in quelli, ai quali allora Iddio le muove. nè divertirsi ad altri oggetti. E però rettamente fi dice, che nella perfetta unione l'intelletto . e la volontà non folo fono fospesi,

ma fono anche perduti .

16. In tempo di questo filenzio soprannaturale l'immaginazione rimane attonita, nè à diverte con pensieri importuni : e come un cagnolino, che riceve alcune briccie di pane, che cadono dalla mensa del suo Padrone, non latra, contento di quel poco cibo ; così la fantalia adescara da alcune stille di consolazione, che riceve da quella mensa, in cui l'intelletto, e la volontà a fazietà fi pascono, non istrepita con le sue immaginazioni, ma staffene quieta, e taciturna : l'intelletto fiffo per l'animirazione di quelle grandezze, che Iddio con tanta luce gli scuopre, non discorre, non parla; la volontà soddisfatta, e paga riposa nel suo amore : l'appetito sensitivo giace in placida calma , fenza recar disturbo alla tranquillità, che godono le potenze ragionevoli : e così in tutto l'uomo interiore fi fa un filenzio foave, e dilettevole.

17. Quindi deduca il Lettore, che la cagione di questo filenzio interiore è la luce , e l'amore. Conciossiacosache l'intelletto illustrato da abbondanza di luce, si fissa in Dio, e contemplandolo con ammirazione, stupisce, e tace. Ne ciò sembri strano: mentre vediamo anche nelle cose naturali, che l'ammirazione nata dalla novità di qualche oggetto, ci tronca le parole sulle labbra, ci toglie ogni discorso, e ci rende le potenze sospese. La volontà ancora accesa di un grand' amore, abbandona i colloqui, e l'epressioni d'affetto , e del suo istesso amore dolcemente si pasce : poiche questa è la pro-prietà dell'amore , che essendo moderato , prorompe in parole di afferto; ma effendo grande, resta taciturno, contento di se stes-so, e del suo ardore soave. E però l' anima gode qui quel gran bene, di cui parla Geremia ( Thren. 3. 26. ) Bonum est presiolari cum sitentio salutare Dei. Le quali parole, secondo l'interpretazione di S. Bernardo, altro non fignificano, fenonche l'anima giusta vede in silenzio, e gusta quanto & soave Iddio: Prastolari in justis, dice il Santo , spectare est , gustare , & videre , . queniam fuavis eft Dominus .

18. In questo grado d'orazione, dice il fopraccitato Alvarez de Paz, che l'anima era vede, ora ode. Vede, quando con fem-

plice, e dilicato sguardo si fissa in Dio: ode. quando a modo di chi ascolta, se un altro eli ragiona, sta attenta a Dio : e in questo modo appunto fi portava il Santo David . qualora era posto da Dio in questo dolce silenzio . Diceva : Audiam quid loquatur in me Deus , quoniam loquetur pacem in plebem fuam. G fuper fanctos fuos, & in ees qui convertuntur ad cor . Introdotto il Santo Profeta nel tabernacolo interiore del cuore , in cui . abita Dio. Tacerò, (diceva) ascoltando attentamente con l'orecchio della mente ciò . che vorrà dirmi Iddio , che non parla mai a' suoi servi, senonche con parole di pace . Ed in fatti spesso accade, che in mezzo a questo alto silenzio Iddio parla all'anima, mentre sta in atto di ascoltarlo: le parla co fuoi lumi, e le parla colle sue ispirazioni, e spesso ancora le parla con parole espresse . con cui l'istruisce a distaccarsi affatto dal mondo, e da se stessa, per rendersi degna

del suo amore.

19. Gli effetti di quella orazione sono maggiori di quelli, che l'anima fuol ritrarre dal raccoglimento interiore di fopra fpiegato. Poiche siccome è maggiore la luce, e l'amore , che in questo filenzio s' infon de nell' anima, così è maggiore il disprezzo, che ella ne riporta di tutte le cose del mondo, e di tutte le sue vanità Una persona, che dal palazzo di un Re pas-sasse subito al tugurio d'un Pastore, tanto avrebbe più a vile le baffezze, che quivi vede, quanto fosse stata maggiore la sontuofità degli arredi, che avesse poco prima ammirato nelle stanze reali . Così un' anima che da questa orazione passa a conversare nel mondo, tanto le sembrano più spregevoli, e vili le cole della terra, quanto è stata più viva la luce, con cui aveva dianzi ammirate le divine grandezze. E però da questo grado d'orazione rifulta maggior distaccamento dal mondo, maggior amore all'orazione, ed alla folitudine, e maggiore determinazione di servire a Dio. Spiega S. Gregorio ( Genef. 2. ) gli effetti di questo filenzio spirituale con la parità del sonno di Adamo : Hoc filentium noftrum bene Adam dormiens figuravit, de cujus mon latere mulier processit : quia quisquis ad interiora intelligenda rapitur, a rebus vifibilibus oculos claudit . Et tunc in semeripso, & que praeffe viriliter debeant , G que subeffe poffint infirma diftinguit .

#### CAPO

Avvertimenti pratici al Direttore circa la prodetta Orazione .

A Vvertimento I. Siccome nell'orazione di raccoglimento foprannaturale deve il Direttore avvertire il suo peniteute, che operi con l'intelletto, o con la volontà, ma però con tranquillità, e con pace, come già dicemmo; così nell' orazione di silenzio spirituale deve avvertirlo, che non operi, ma che se ne stia fermo in quell'ammirazione, e in quell'amore, in cui Iddio lo tiene soavemente sospeso: perchè non è eredibile, quanto siano grandi i beni spirituali, che Iddio comunica all'anima per mezzo di questa sospensione, e silenzio in-teriore. In oltre avverta il suo penitente, che se stando egli nella predetta orazione, Iddio gli risveglia nell' anima una certa attenzione, per cui gli fa intendere di volergli parlare, non gi' impedisca, ma li porga l'orecchio della mente, che sentirà parole di vita eterna. Intendo però di dir tutto questo in caso, che il Direttore dalle notizie, che gli ho date di sopra, conosca ch' egli è posto da Dio in questo luogo di orazione seprannaturale. Che se poi si avvedesse, che il suo silenzio interiore altro non d, che una sospensione delle potenze da lui affettatamente proccurata, deve scuoterlo da quella balordaggine, e costringerlo ad operare quanto può e con l'intelletto, e con la volontà gli atti convenevoli.

21. Avvertimento II. Avverta il Direttore, che cessando dopo un breve tratto di tempo quella vivezza di luce, e ardenza di amore, che tiene l'anima fantamente, e foavemente occupata in Dio, cessa tutta la sospensione delle sue potenze; e allora l'a-nima deve ripigliare le sue rissessioni, i suoi colloqui, le sue preghiere, le sue offerte, i fuoi ringraziamenti, e gli altri fuoi affetti, fecondo l'impulso che ne avrà da Dio : perchè il voleriene stare con le potenze sospese, mancando la causa soprannaturale d'una tale sospensione, sarebbe un perdimento di tempo, anzi una soltezza manifesta. Perciò inlegni al suo penitente, ora a contemplare, e tacere, ora ad operare con le sue potenze, secondo la mozione che farà lo Spi-

rito Santo nel di lui spirito .

22. Avvertimento III. Avverta anche il Direttore, che questo silenzio interiore dell' anima dura sempre per poco spazio di tempo nello stesso tenore; il che accade in tutte

l'altre sospensioni soprannaturali, quali difficilmente giungono a compiere lo spazio di una mezz'ora: e in questo senso interpretano S. Bernardo, S. Gregorio, ed Ugo di S. Vittore quelle parole dell' Apocalisse : Fastum eft filentium in calo quasi media bora . Ma specialmente S. Gregorio ( Moral. 30. cap. 12. ) fit queflo paflo dice così : Calum vocatur Ecclefta electorum, que ad eterna sublimia dum per elevationem contemplationis intendit, furgentes ab infimis cogitationum tumultus premit, atque intra se quoddam silentium facit. Quod quidem silentium contemplationis, quia in bac. vita non potest elle perfectum, factum dimidia bora dicitur. E però se il penitente vantaffe di durare in questo interno filenzio con le potenze sempre nello stesso modo attonite, e sospese per ore intere, il Direttore non gli creda, perchè ciò non accade in questa vitamortale: farà questa una fissazione o naturale, o studiosamente provocata, da cui deve esfere efficacemente riscosso, e costretto ad operare con tutte le sue potenze . Avverta però, poterfi dare il cafo, che l'anima dal filenzio interiore passi agli affetti, ai colloqui, al discorso, e che mentre sta esercitandosi con le sue potenze in simili atti . torni ad afforbirlo la luce divina, ed a rimetterle in una nuova sospensione, e silenzio. Se la cosa passi in questo modo, e con queste vicende, può il silenzio durare lungo tempo. Quel che diciamo, si è, che un'isteffa sospensione continuata non può durare lungo tempo.

Terzo grado; Orazione di quiete, e fue proprietà.

23. DRima di dar principio a questo grado d' orazione, ci conviene flabilire una dottrina importantissima per l'intelligenza non solo di questo grado di contemplazione infusa, ma anche degli altri, che dovranno dichiararsi nel progresso di questo Trattato . Dice S. Bonaventura ( in ininer. aternit. itiner. 6. dift. 2. ) che l' uomo ha due diverse specie di sensi : altri sono esteriori, altri fono interiori, e gli uni, e gli altri hanno un bene loro proprio, da cui sono perfezionati. I sensi esterni hanno per oggetto le cose materiali, ed umane, da cui vengono ristorati; i sensi interni hanno per oggetto la divinità, dalla cui contemplazione sono nobilitati : Duo quoniam in bomine funt fenfus, unus inserior, & alius exterior , uterque benum fuum babet , in quo perficitur :

fanfus enterior reficitur in contemplatione bumamitatis , fensus interior in contemplatione divinitatis . E ficcome , fiegue a dire il Santo , nel corpo fono cinque fentimenti, la vifta . l'udito, l'edorato, il gusto, e il tatto con cui esso sente in diversi modi le cose corporee . allorche gli fono prefenti : così l'anima ha villa, udito, odorato, gullo, e tatto, con cui sente anche essa, e comprende con sensazione di spirito le cose immateriali. ed incorporee : Cum bomo conflet ex carme, O anima, O in corne fin guinque fen-fus, scilices visus, auditus, ossatus, gustus, O taclus, quos tamen non moves absque ani-ma societate; ita anima similiter babes quinque sensus suo modo, quia spirituales res non corporalibus fenfibus, fed fpivitualibus rimanda fune. Prova egli tutto ciò con l'autorità della Sacra Scrittura in questo modo: Unde divina von in Deuteronomio ais : Videte, quod ego fum Deus: ecce spiritualis vifus; O in Apocalypsi : Qui babet aures , audiat , quid Spiritus dicat Ecclesiis : ecce Spiritualis audiens; G in Plaimis : Guftate, & videte , quoviam fuavis eft Dominus : ecce spivitualis guffus : er Apostolus : Bonus oder Christi fumus : ecce fpinitualis olfactus; & in Evangelio, fide mulievem se tetigife magis, quam corpore, Christus oftendit, dicens: Quis me tetigit ? ecce fpiritualis tallus . . . Et bis plane patet , quod ficus experientia corporalium fit fenfibus corpovalibus, ita experientia spiritualium fit in mense spititualibus sensibus. Dice Iddio nel Deuteronomio: Vedete che io fono Iddio: ecco la vista spirituale ; dice nell'Apocalisse : Chi ha orecchie ascolti ciò , che dica lo spirito: ecco l'udito spirituale; dice il S. David : Gustate, e vedete, che il Signore è soave : ecco il gusto spirituale : dice l' Appostolo, che noi fiamo buon odore di Crifto: ecco l'odorato spirituale; e Cristo disse d'effer toccato più con la fede, che con le mani della Donna, che ricorreva a lui per effere fanata dal flusso di sangue : ecco il tatto spirituale . Quindi, conclude il Santo, si rende manisesto, che siccome per mezzo dei sensi corporei si ha l'esperienza delle cose corporali ; così per mezzo dei fenfi dello fpirito fi ha esperimento delle cose spirituali.

24. Questo stesso si conserva manifestamente con la ragione. E' cervo, che il nostro intelletto ha il senso spirituale della vista, perchè vede chiaramente gli oggeti; e sebbene non li vede sotto forme, e figure grossolato, come li mirano gli occhi del corpo, il vede però con notizie chiare, e certe, che pur sono anche esse vere viene e certe, che pur sono anche esse vere viene e in questo modo veggono Iddio gli Angeli . e le cose che sono fuor di Dio . E' certo, che le anime nostre hanno l'udito, e la loquela spirituale, con cui separate da' corpi si parleranno, e si ascolteranno vicendevolmente : e quantunque tali locuzioni . ed audizioni non fi faranno per via di voci, come avviene nella loquela, ed udito del corpo, si faranno però per via di viste, e di concetti mentali, che sono vere audizioni, e locuzioni intellettuali , mentre per elle & spiegheranno, e scambievolmente s' intenderanno, Ciò che ho detto di questi fensi, & dica ancora degli altri, e specialmente del tatto: poiche siccome il corpo tocca, o è toccato da un altro corpo, e ne sente la presenza, e talvolta con diletto; così l'anima tocca, o è toccara da qualche fostanza spirituale, e ne sente la presenza con sensazione adattata al puro spirito; e talvolta con gran piacere, se quello che la rocca, e le è presente, sia Dio.

25. Si ayverra, che ficcome il corpo non fa, nè può fare le fue fenfazioni per fe flefio, ma folo per mezzo delle fue potenze fenfitive, che fono l'occhio, l' udito ec.; così l' anima non fa, nè può fare le fue fenfazioni fpirituali per fe fleffa, voglio dire con la. fua nuda foflanza, ma le fa per mezzo delle fue potenze, l'intelletto, e volontà con femplici intelligenze, o con atti deperimentali d'amore, quali nella vita prefente provengono dal dono della fapienza, che dà luce all'intelletto, per penetzare le verità divine, e infonde nella volontà ardorte ad amarle con foavità, e dolcezza. Pofio ciò, venghiamo a fipiegare così fia orazione

di quiete.

26. Orazione di quiete infusa altro non è, che una certa quiese, ripofo, e foavisà interna, che nasce dal più intimo, e più profondo dell' anima, e tatuolta trabocca nei fensi, e potenze corporali , originasa dall'essere l'anima posta appresso Dio , e dal sentire la sua presenza. Non pensi il Lettore che questo grado d'orazione provenga da qualche atto semplice di fede, prodotto con gli aju-ti della grazia ordinaria, per cui l'anima creda che Iddio le è presente : perchè que. sto, come è manifesto, e si prova con l'e-sperienza, non potrebbe produrne i grandi effetti di quiete, di soavità, e di pace, che abbiamo accennari. Questo proviene dal dono della sapienza, che pone l'anima appresfo Dio, rendendoglielo con la fua luce prefente, e fa che ella non folo creda, ma fenta con fensazione spirituale dolcissima la di lui presenza. Ciò s'intenderà con una sodissima dottrina dell' Angelico Dottote.

27. Dopo aver mostrato il Santo Dottore, che l'Angelo viatore, e l'uomo nello stato dell' innocenza efercitavano la fede come noi, benche aveffero più alta contemplazione che noi circa le cose divine , conclude , che in quelli non era una fede, per cui cercaffero Iddio tanto affente, e lontano, quante lo cerchiamo noi : perchè per mezzo d'u. na contemplazione più alta, illustrata da un maggior dono di fapienza, Iddio si rendeva loro più presente che a noi ; benche ne a noi , ne a loro si facesse tanto presente, quanto è presente ai Beati col lume della gloria ( 2. 2. quaft. 5. art. 1. ad 1.) Contemplatio que tollit necessitatem fidei , est contemplatio patria , qua supernaturalis veritas per effentiam videtur. Hanc autem contemplasionem non babuit Angelus ante confirmationem, nec bomo ante peccatum; fed corum conremplatio erat altior quam nostra , per quam magis de propinquo accedentes ad Deum, pluva manifeste cognoscere poterant de divinis effe-Bibus , & mysteriis , quam nos possumus . Verum non inerat eis fides , qua ita quereretur Deus absens, sicut a nobis quaritur. Erat enim magis prafens per lumen sapientia quam sit nobis, licet nec eis effet ita prafens, ficut est Beatis per lumen gloria. Quindi fi deduce, esfere questo appunto l'officio del dono della fapienza, rendere Iddio presente all'anima con le illustrazioni, e tanto più presente, quanto è maggiore questo dono, il che è lo stesso che dire, che questo dono metre l'anime appresso Dio, e fa sì, che ella fenta, e gusti della di lui soavissima presen-za. Questo stesso volle significare S. Teresa dicendo ( Isin. ad perfect. cap. 31. ) che in questo grado d'orazione Iddio sta all'anima tanto d'appresso, che con mover ella solo le labbra , egli l'intende , o che intende l'anima per una maniera molto-differente dal modo d'insendere dei sensi esteriori, che si trova appresfo il suo Dio, e che con un pochetto più arriverebbe a wasformarli in lui per unione d'amore. Perche in realtà i nostri sensi esteriori ci fanno intendere la prefenza dei loro oggetti per mezzo di fenfazioni materiali, e grosse: ma qui l'anima intende la presenza di Dio con una sensazione spirituale, delicata, femplice, e pura.

28. Da questo fentire Iddio perfente nasce na gran quiete, una gran pace, un molto soave diletto, il quale sorge dal più intimo dell'anima, cioè da quel luogo, in cui fa Iddio sentire all'anima la sua dolce presenza, che è appunto il di lei più prosondo centro. Di qui is sparge quella soavità per tutte le potenze dell' istessa anima, che le 39. Spiega S. Terefa quefto dilecto interiore con due belle fimilitudini. Nella prima
dice, che l'anima, trovandofi immerfa in
quefto grado d'orazione, feme una gran fra
granza, come fe nel di lei profondo centro
fosfe un fuoco, da cui fi follevafiero odorofi
profumi; e quel foave odore penetra tutta
l'anima, e tutte le fue potenze con intima
dilettazione. In questo modo viene ad esprimere il diletto, che prova l'odorato fiprimula dell'anima collocata appresso Dio, sentendo la di lui soavissima fragranza, come
la fentirebbe l'odorato corporale, se sosse
fosse vicino ad un personaggio tutto prosiumato di odori un un personaggio tutto prosiuma-

30. Nella seconda similitudine si figura la Santa una conca, in mezzo di cui nasca l' acqua viva, e suppone, che questa conca sia di tal natura , che col crescere dell' acqua , cresca anch' essa, e si dilati a fine di contenerla tutta dentro il suo seno. Poi adattando la similitudine all' orazione di quiete, dice, che l'anima fente dal fuo più profondo feno, dove sta Dio, sorgere con gran soavità quest'acqua di celesti dolcezze, che tutta la ristora, la conforta, la quieta, e la diletta; e crescendo quest'acqua celestiale, le pare che tutto il suo interiore si vada ampliando, e dilatando con acquisto di beni a fsai inesplicabili ; e che le potenze tutte vadano acquistando ampiezza, abilità, forza, e vigore, per far gran cose in servizio di Dio. E qui la Santa viene faggiamente a mostrare la diverfità, che paffa fra i gufti, che da Dio in quest' orazione di quiete, e le confolazioni e contenti, che l'anima si acquista con le sue industrie per mezzo delle meditazioni, e dei discorsi. Quelli li rassomiglia, come ora ho detto, all'acqua, che ha la forgente dentro la conca istessa, per cui si dissonde: perchè i gusti, di cui è colma l'anima in questa orazione infusa, hanno l' origine da Dio stesso, che nell'intimo centro dell'ifteffa anima li produce: e però fono diletti puti, dolci, e foavi, e fommamente delicati. Quell'altre consolazioni, e

contenti proccurati con umane industrie li paragona all'acqua, che condotta da lontano per via di canali cada nella conea. Per li canali intende ella con molta proprietà i discorsi, e le immaginazioni, per cui proccura la persona divota di tirare nella conca dell'anima acqua di spirituali consolazoni: ma ficcome l'acqua che fi conduce con fatica per mezzo di condotti, viene con istrepito, e non è sì pura, come quella che forge nella fonte; così l'acqua delle consolazioni , che i principianti ricevono per i canali della meditazione, viene con gran fatica delle loro potenze, viene con istrepiti d'affetti, con follevamenti, con fingulti, e tal volta con firingimenti di petto: e fino all'acqua istessa delle loro lagrime, se siano troppo lungamente prolungate, offende il corpo, perchè in realtà tali contenti non hanno l' prigine da Dio folo, unica fonte di ogni pura consolazione, ma va con essi melcolato molto del loro naturale, e delle loro passioni, benche anche Iddio vi concorra con le tua grazia. Quindi anche proviene, che la acque di quelle confolazioni non fono limpide, e chiare, come quell'altre, perche hanno in gran parte la loro forgente nell' appetito sensitivo, che in qualche modo è sem-pre torbido nei suoi affetti.

31. Or tornando a quella pace, e soavità interna', che nell' orazione di quiete nasce dal centro dell'anima, e si diffonde per tutte le sue potenze, conviene avvertire, che questo gran diletto qualche volta tutto si contiene dentro l'istess'anima; e allora ne rimane il corpo quasi digiuno : altre volte trabocca nei fensi, e nelle potenze corporali; e allora fi verifica quel detro del Salmiffa ( Pfalm. 83. 3. ) Cor meum, & caro mea ensultaverunt in Deum vivum : che tutto l' uomo interiore, ed esteriore si riempie di diletto, di gusto, e d'indicibile soavità. Basti dire, che S. Teresa in più luoghi afferma, che quivi talvolta si prova un piccolo faggio della gloria beata. Perciocchè, dice nel libro della sua Vita ( cap. 8. ) va già quest' unima alzandosi dalla sua miseria, sta questi manna a compos di notizia dei pu-fli della gloria. E nel cammino di perfezio-ne dice (cap. 30.) Sono possi in una quie-te, e riposo, che come per saggio da leto chiaramente a conscere, di che sapore è quello, che si dà a coloro, che sua divina Maestà conduce al suo Rogno. Ne ciò potrà apportare maraviglia al Lettore, se si rammenterà dell'autorità addotta altrove e di S. Gregorio. che chiama la contemplazione perfetta un faporeggiamento di gloria, e di S. Agossimo, che la nomina un principio di beatitudine, che qui incomincia, per poi continuare nella vita futura, e di S. Tommafo, che noa dubita chiamarla beatitudine incoata, in cui incomincia l'anima a gustare ciò, che dovrà con perfezione, e con piena sazietà godere nella gioria beata, come vedemmo altrove.

22. Avverta il Direttore, se non vuol errare in discernere lo spirito dei suoi Penitenti, che quella quiete insusa non è sempre di un istesso grado, e d'un istesso contenta va meno intensa: ora si contiene tutta nello spirito, ora si risonde nei sensi intensi. Osservi per tanto, se l'anina conosce Iddio presente con una certa cognizzone esperimentale, che le faentire; e saporeggiare la di lui presenza, e senza alcuna sua statca fenta quiete, riposo, e pace intresiore nelle potenze spirituali almeno. Se questo accade, sarà già ella elevata da Dio a questo grado prespet corporee non senta ne sonzi potenze corporee non senta ne sonzi nelle potenze corporee non senta ne sonzi ca della con senta nel sonzi a, nel sieto.

22. Passiamo ora a considerare lo stato, in cui si trovano tutte le potenze dell' anima , in tempo che Iddio la tiene nella predetta orazione di quiete. Quivi la volontà è unita a Dio: ma però con unione imperfetta. Si ricava dalle parole della Santa, la quale ora dice, che l'anima in questa orazione è unita a Dio, come nel cammino di perfezione al capo at. Sicche penfo io, che poiche l' anima fla tanto soddisfatta, e contente in questa orazione di quiete, che più di continuo deve flare la potenza della voluntà unita con colui . che folo può perfettamente contentarla . E nell'istesso capo verso il principio dice, che non è unita, affermando che un pocheitino più arriverebbe a trasformarfi in lui con unione di amore. Si accordano però molto bene questi detti che sembrano contrari, con dire, che la volontà in questa profonda quiete non è unita con Dio con unione perfetta, ma è solo con lui impersettamente unita, non gode ancora di una unione piena, e compiuta, ma solo di un principio d' unione: perche l'anima in quello grado di orazione è unita, è vero, alla presenza di Dio, ma non è ancora intimamente unita alla fostanza di Dio, ne trasformata in Dio. Sente ella, è vero, la presenza soavissima del suo sposo, ma non si sente ancora intimamente penetrata da un tocco della divinità, che la faccia tutta perdere, e trasformare in lui : poichè di fatto può in tempo di detta quiete fare alcuni atti, quieti però, e pacifici, di umiliazione, di ringraziamento, per cui si veda ; che non è ancora perduta affatto a fe ftessa, ne trasmutata in Dio con unione di

34. L'intelletto, l'immaginazione, e la memoria qui non rimangono unite, ne punto fospese, ma sono libere ad operare : perchè possono riflettere a sutto ciò che passa nell'anima, e possono anche distrarsi ad altri pegetti . fe vogliono : fe non che dando lore Iddio qualche pascolo, rimangono ammirate ed attonite. Anzi molte volte accade, che stando la volontà unita con Dio, la memoria, e l'immaginazione se ne vadano difiratte ad altri oggetti impertinenti, con gran pena dell'anima, che non può avere intiera, e compiuta pace con Dio, per il diflurbo che quelle le arregano coi loro divagamenti. In questi casi consiglia, anzi inculca molto S. Teresa, che non si faccia caso di dette potenze. Si lascino andare vagabonde, si lascino fantasticare su quella, o quel-Paltra cola, che loro fi presenta indifferente ( giacche cole cattive in quelto flato non fi rappresentano ): perche non perdendo la volontà la fua quiete interiore, e la fua quiete con Dio, a poco a poco le ritira a fe; e tornano tutte inseme ad accendersi nello stesso fuoco di amore. All' opposto volendo andar loro dietro per raccoglierle in Dio, non le riuscirà, anzi con quel poco di sollecitudine perdera la sua quiete, e fe ne rimarra fenza quella delce orazione; perchè in realtà l'opere di Dio sono sì pacifiche, che ogni poco di anfia bafta a turbarle. Donde può il Lettore facilmente dedurre la diversità che passa tra l'orazione di quiete, e l'orazione di filenzio; poiche l'orazione di filenzio nafce dalla luce dell'intelletto, che mette l'aninia in fospensione, e l'orazione di quiete nasce da un amore esperimentale della volontà, che senta, e gusta Iddio presente.

volte timanere attonita, e shalordita l'ifteffa S. Terefa, come ella stessa in più luoghi delle sue opere veramente ammirabili se ne dichiara. Ed è, che rimanendosi talvolta la volontà per giorni intieri con quella quiete, e soave riposo con Dio, l'intelletto, l' immaginazione con le altre potenze possono occuparfi in opere esteriori di servizio di Dio, e di sua gloria; e non solo non ricevono dalle azioni esterne alcun disturbo, nè sono punto rimosse dalla quiete, e attenzione interiore, che hanno in Dio, che anzi ne rifulta loro maggior abilità nell'operare, ficchè la contemplazione in questo caso viene a congiungersi coll'azione esterna, e ad unirsi Marta con Maddalena. Vero è che l'

Dirett. Mift.

anima in tali congiunture non è tutta con Dio. nè è tutta col prossimo con cui esercita opere di carità ; le pare d'effere divisa in fe fteffa, come appunto una persona ( per nfare la fimilitudine della Santa ) che fleffe narlando con un amico e stesse insieme ascottando un altro, che le ragiona : perchè in realtà non ha l'anima tanta attività nelle fue potenze che possa ad un tempo stesso accudire con piena attenzione ad operazioni tra loro diverse. Tutto questo però non accade nei primi gradi d'orazione di quiete : anziche l'anima in questi due primi faggi de orazione infula fe ne fla tanto concentrata in fe fteffa , che non ardifce muoversi punto. per timore di perdere quel gran bene, che ha ritrovato. Questo avviene nei gradi di quiete ulteriore, quando è già l'anima av-

vezzata a ricevere un tal favore.

26. Ma perchè pare a primo aspetto impossibile, che le potenze conoscitive posse no nello fteffo iffante attendere a due oggetsi diffinti, quali fono Dio, e le cole create, apporteremo ora le ragioni , per cui apparirà non folo poffibile, ma anche conviniente un tal modo di operare. Sebbene non può l' intelletto, e la fantasia conoscere nel tempo flesso più cose distinte se siano tra di loro disparate, può però conoscerle, quando tali oggetti abbiano dipendenza l'uno dall' altro. Così sebbene i mezzi siano distinti dal fine, e l' artefatto fia diffinto dalle regole, da cul rifulta; può uno volere il fine dipendentemente da' mezzi, e. g. la statua dipendentemente dalla medicina, e può volere l'artefatto dipendentemente dalle regole, e. g. la flatua dipendente dai precetti che la prescrivone : ne qual caso la fanta-sia, e l'intelletto nello stesso momento conosce e mezzi e fine, artefatto e regole senza aleuna ripugnanza, quantunque fiano oggetti distinti, a cagione di quella dipendenza, ed ordine, che hanno queste cose fra di loro . Così non vi è ripugnanza, che un' anima, unita con Dio con dolce quiere, attenda ad opere fante, ed esteriori : perche essendo tali opere mezzi ordinati al servizio di Dio, può l'anima nel tempo stesso, che conosce altamente Dio, e che l' ama con foavità, può, dico, conoscere tali operazioni indirizzate a Dio, può volere, e può comandare alle potenze esteriori che l'eseguiscano. Inoltre il dono della sapienza, da cui, come ho detto di sopra, l'anima viene illustrata mentre si trova in orazione di quiete, non folo è speculativo, ma pratico, conforme l'opinione dei Teologi. E però mentre l'anima con questo dono contempta

lddio con fisavità, può conoscere in Die le regale del suo operate, e conseguentemente può conoscere in Dio le operazioni che conducono alla sua gioria: e conoscendole, può deguirle. Oude bene si combinano con la cognizione quieta, e soave di Dio, l'opere efferne, che da una tal cognizione sono resolate, e dirette alla di lui maggior gloria.

37. Tutto ciò molto bene si spiega con-la parità degli Augeli nostri Custodi, i quali mentre attendono a noi, non lasciano di contemplare aliamente Iddio, e congiungono con una contemplazione perfettissima la cognizione e direzione delle nostre anime : perchè, come dice S. Tommaso, Iddio da essi svelatamente contemplato, è fine, ed è regola di tutto ciò che operano attorno a noi-Questa dottrina è tanto vera, che S. Teresa ftessa dopo aver detto che l'anima, posta in orazione di quiete, ha tutta l'abilità per impiegarsi in opere di servizio di Dio, aggiunge, che per trattare cose di mondo, è come imbalordisa : perchè in realtà tali cose mondane non fono mezzi proffimi, e conducenti alla gloria di Dio. Ed io tengo per infallibile, che se le dette cose terrene solleto affatto aliene da Dio, non vi potrebbe l' anima ne pensare, ne attendere in un tal stato per le ragioni già dette. Concludo, con avvertire l'anima, la quale riceve da Dio il favore di operare esternamente, rimanendo intanto unita a Dio con dolce quiete, che ne faccia-grande stima : perchè quefto è un gran ajuto, per eseguire con mol-ta persezione l'opere esterne, ed è ottima dispolizione per infiammarli in santo amore, qualora libera dalle occupazioni esteriori pos-sa rivirarsi da-solo a solo con Dio nell'orazione .

28. Passiamo ora a vedere gli effetti, che risultano nell'anima dall'orazione di quiete infusa, che abbiamo sinora spiegata. Oltre l'effetto, che tutte le grazie soprannaturali operano nell' anima, di lasciarvi una chiara cognizione del suo niente, e delle sue miserie con profonda umiliazione, effetto proprio, e specifico di questa grazia, è l'accendervi un amore difinteressato verso Die, per cui cominci quella ad amarlo, non per motivo di alcuna retribuzione, ma per il solo merito, che già chiaramente in lui scorge . Però dice S. Terefa, che in questa orazione di quiete si accende quella prima favilla di amor puro, che poi in altri gradi di orazione più elevati cresce in sì vive fiamme di . carità, che vi rimane l'anima incenerita, e moria affatto a se stessa. La ragione di quefto ti è, perchè l'effere un'anima posta ap-

psedo a Dio in questo grado di Grazione, se introdotta con ispeciale favore alla di lui prefenza, è fegno chiaro, che già iddio la elegge per sua amica, e per sua sposa. Or estendo proprietà dei veri amici, che s'amino non per interesse, ma solo per le dott personali, che i'uno nell' altro scuopre, ogni ragione vuole, che introducendo iddio l'anisma nelle sua amicizia, le incominci a dare un amor perfetto, con cui l'ami, non più in riguardo a se, ma solo in riguardo a lui, ed alle sua infinite perfezioni;

ed alle sue infinite perfezioni.

39. Questa cintilla di amor puro discaccia subito dall'anima ogni timore servile, e v' introduce l'amor filiale, essendo proprio di chi ama, guardarsi da ogni mancanza, non per timore di gastighi, e di pene; ma per solo timore di mon disgustare l'amato. E però l'anima, favorira con quest' orazzione soprannaturale, di ordinario non teme più per motivo di morte, d'inferno, e di eternità; teme solo con timore da amica, e da figlia, di disgustare il suo Dio. La speranza poi si avviva a maraviglia con una gran sermezza in Dio, e con una certa sicurezza di aventi a falvare, piena però di umil-

tà , e di timore di fe .

40. Questa è la vera orazione di quiete. che dona Dio. Mettiamola ora a paragone dell'orazione falsa di quiete; che insegnano i Quietisti , acciocche in un ral confronto fi vegga meglio la diversità, o per dir meglio, la deformità di una sì stolta contemplazione. Nell'orazione di quiete, che infonde Iddio. l'intelletto sta fempre in atto di operare, perché apprende vivamente Iddio presente, io mira con doice quiete, e ne giudica con gran soavità: e se sospende Poperazione del discorso, ciò non proviene da sua infin-gardaggine, ma dalla suce di Dio, che le ficfa in un' operazione più nobile, quale à lo fguardo della divina presenza. La volontà ancora sta tutta occupata in amare con molta foavità, e di tanto in tanto placidamente si muove a qualche atto santo, che non disturbi, ma promova la sua dolce quiete. Nell' orazione di quiete, che infegnano i Quietisti, l'intelletto fa sul principio un atto di fede circa la prefenza di Dio; e poi non fa aliro, ma fe ne rimane in una piena ozioinà. Non discorre punto, non già perchè abbia ottenuto il fine, ed il fuo intento in qualche chiara cognizione di Dio, ma folo perchè non vuole discorrere : non ammira, perchè privo di luce non ha che ammirare. La volontà ancora stassene immerfa in una oziofità altrettanto biafimevole, quanto volontaria, perchè essi vie-

tano l'esercizio di ogni atto santo. Onde fiegue, che non ricevendo la meschina alcun pascolo da Dio, ne proceprandolo essa con l'industria dei fuoi atti, se ne rimangaa penare infruttuosamente tra mille noje , e mille tedi in una fastidiolissima desolazione. Or chi non vede, che un tal modo di orare pon folo non è orazione di quiete, nè contemplazione ( come diffusamente · mostrai nel precedente Trattato ) ma neppure è ozazione ordinaria : ma è un vero perder tempo, ed è un dare ansa al Demonio di teffere all'anima oziola , ed infastidita una Junga rete d'inganni, con cui farne preda, 41. Ma il Molines proponende alla gente semplice la pratica di un'orazione si vana , pon temeva quefte trame da' Demoni , perchè esso stello n' era ordinatore . Poiche dopo avere per mezzo di questa falsa quiete

tolti dalle menti tutti i fanti penfieri, pafsò a spogliare la volontà di tutti i pii, e divoti affetti di preghiere, di domande, di zingraziamenti, di umiliazioni , e di fanti desiderj verso qualunque virtu, e perfezione, come apparisce nelle proposizioni condannate da Innocenzio XI. cioè la 14. 15. 34. 32. 12., ed anche a vietarle con inudita temerità ogni amore all' Umanità fantiffima del Redentore, e a Maria Vergine, ai Santi del Paradifo, e a qualunque fenfo di divozione, e di pietà ; come fi vede nelle propolizioni 35. 36. 27. 29. 32. Quindi fiavanzò a proibire tutte le rifleffioni necessarie all' esercizio delle Cristiane virrà , e quefle forto pretefto di una certa annichilazione, che la persona aveva a fare di tutte le fue potenze, la quale in fostanza altro non era, che una ommissione continua di ogni atto buono, e virtuofo, come fi fcorge nelle proposizioni 8. 9. 10. 11. 58. Non contento di quello s' inoltrò a biafimare tutti gli atti esteriori delle virtù, le potenze, le mortificazioni, l'obbedienza, la foggezione ai Prelati di Santa Chiefa , la Confessione Sacramentale, l'orazioni vocali, fino il Pater nofler, composto dallo stesso Cristo, da lui flesso insegnato a' Fedeli, e comandato come orazione necessaria al confeguimento dell' eterna falute, come fi legge nelle propofizieni 38. 39. 40. 59 60. 65. 66. 67. 34. E ciò, che non si può riferire senza ortore, giunse l'empio fino a servirsi dei termini miflici., e delle fleffe facre Scritture, per autorizzare mille laidissime oscenità, come può ben comprendersi dalle proposizioni 41. 42. 43. 45. 26. 47. 48. 19. 51. 52. 53. Ho voluto espoire turta ad un fiato la moltitudipe di sì gravi errori , acciocche vedendo il

Direttore in un'occhiata i grandiffimi mali, che possono provenire da una falsa contemplazione, e massime da una falsa contemplazione, e massime da una falsa orazione di quiete, su cui il Demonio ha più trionato a tempi nostri se inorridica, e sia vigilante, che niuno mai dei suoi Penitenti sbagli o per ignoranza, e per malizia in materia di sì gran rilievo.

#### CAPO VI.

Avversimenti pratici al Direttore circa questo grado d'Orazione.

A Vvertimento I. La prima avverten-za del Direttore, accadendogli di avere in cura aleun' anima, che flia in questo grado di orazione, deve essere il discernere, fe la di lei quiete fia falfa , o fia vera. Poiche deve sapere, che sebbene l'ora-zione di quiete iniusa è un' operazione soprannaturale, e straordinaria, che Iddio fa nell' intimo dell' anima, nè altri che effo può farvi una tale operazione; contuttociò pofiono accadere molte illusioni , ed inganni . Primo da parte del Demonio, che può contraffaria; secondo da parte della natura, che può imitarla; terzo per parte del foggetto . che può per malizia adulterarla . In primo luogo può il Demonio movendo gli umori, e spiriti vitali nel corpo, risvegliare nell'appetito fensitivo qualche affezione dolce, e soave , e qualche saziera sensibile , per cui creda l'anima di sare tutta immersa in Dio, mentre in realtà si trova nelle mani del suo nemico. Può anche la natura, masfime se sia tenera, piacevole, ed affettuosa. con qualche principio di divozione, che Id-dio le doni, destare nel senso interiore qualche affetto piacevole, giusto, e grato, per cui facilmente si persuada di stare unita a Dio con molta quiete . Il Direttore però cauto, e discreto da varj indizi potrà di leggieri scuoprire le trame del nemico : perchè operando il Demonio nell' anima da fe diretta, non vi troverà luce chiara, ferena e tranquilla; ma al più vi troverà qualche immaginazione delicata, e fottile, che il Demonio ha facoltà di muovere nella fantafia : e la dolcezza ch'ella prova, la fcuoprirà di molto bassa lega, perchè non proveniente dall' intimo centro dell'anima . dove non hanno ingreffo i spiriti infernali; ma molto superficiale, ed estrinseca nell'appetito fensitivo, in cui quelli hanno tutto l'accesso, e vi fanno gran fracasso, ma molto più lo scuoprirà dagli affetti pravi , che il maligno lascia nell'anima, dopo di

averla illufa. Vedrà , che la povera anima dopo una tal orazione rimane poco quieta, poco pacifica, e meno umile, con una certa compiacenza, e stima vana della sua orazione ; la troverà senza elevazione di mente in Dio, senza speciale inclinazione alla virtu, e con poca fermezza nel bene . Se poi l'inganno provenirà dalla natura , più facilmente il Direttore se ne avvedrà : poiche il penitente istesso, se è sincero, sarà costretto a confessargli, che tutta la dolcezza che provò nella fua orazione, provenne dalle fue industrie, con cui la risveglio. E tosto antenderà, che non era quella la quiete, e foavità, che infonde Iddio : mentre quefta non fi acquista industriosamente, ma fi riceve improvvisamente, e melte volte quando meno ella vi pensa. E finalmente si afficurerà dell'inganno, vedendo, che l'anima dopo la detta orazione se ne rimase fredda, arida, e infipida fenza alcun buon effetto almeno con molto poco profitto, perchè ceffato quel fentimento naturale, che la perfona erafi con arte proccurato, ceffa il tutto .

43. Conosciuta poi che abbia il Direttore l'illusione, o l'inganno, deve porci opportuno rimedio. Io non posso apprevare il ripiego, che ho veduto praticarsi da alcuni Direttori, che vedendo qualche anima illusa, e talvelta sespettandone solamente, le hanno proibito affatto l'esercizio dell'orazione. Questo è voler sbarbare tutto il grano, per togliere la zizzania, che il nemico vi ha iparfa! Questo è un voler tagliare la radice di ogni bene, quale fenza fallo è l'orazione, per seccare qualche maligno germoglio. che vi ha innestato il Demonio. Il che non è buon configlio, specialmente quando l'a-nima non ami di esfere illusa, o non si unisca col suo nemico a provocare la sua rovina, ma sia disposta a difendersi dall'insidie di chi fotto apparenza di bene viene ad ingannarla . Ed in fatti fopportò Gesù Crifto di effer efternamente schernito da S. Teresa con gesti contumelios, e di esser da lei difeacciato con replicati fegni di croce, quando le fu ciò imposto dall' obbedienza di chi la dirigeva. Ma quando poi le fu vietato l'uso dell'orazione, dice la Santa, che Gesù Cristo le si mostrò sdegnato, e le disfe, che quella era ormai una tirannia, mostrando di non approvare un rai comando .

44. Trovando dunque il Direttore l'anima illufa, invece di proibire l'orazione, proccuri di riformargiiela: così fenza impedire il bene, che da quella può rifultarle, ne impedirà ogni male. Se vedrà che il Demonio proccura d'ingannarla con dolegue

fallaci, si ferva del consiglio; che in questo cafo dà S. Bonaventura ( in fligm, div. a. amoris p. 2. c.8. ): Proccuri che l'anima elevi la mente in Dio con pura fede, e ché flia più che può fissa in lui, e con la volontà eserciti quegli atti, che dalla fede le vengono suggeriti ; non facendo in tanto alcun caso delle dolcezze, che prova nella parte inferiore. Operando in questo modo dice il Santo, che se la dilettazione provies ne dal Demonio, deve ceffare, o almeno scemare: se proviene-da Dio, deve erescere. Cum Jumma advertentia attendendum eft, us quandocumque vibi accideris , quod faciem sue mensis in Deum divigas, ne ab illo cor tuuns discedat : O fi delattari oporteat , folum dela-Eseris in Deo . Es sune , fi a Deo effet illa dulcedo, deberes intendi ; fi vero a Diabolo ; deberet privari , & annibilari , aut faltem remiui . Se poi l'inganno proverrà dalla natura stessa vogliosa dei gusti, otdini al suo penitente, che nell' orazione mai non proccuri confolazioni fenfibili, ma con la fcorta della fede, e con i fuoi infegnamenti mediti su i divini misteri, e traffichi con la sua volontà, senza curarsi punto degli atti fensibili, che a tali anime attaccate non fogliono esfere utili, ma nocivi . Basta al Demonio il vedere un anima amante dei dilett? spirituali, acciocche le metta subito in mente mille traveggole, e le getti tosto nel fenso interiore la dolce pasta di mille confolazioni , affine di irretirla con quell'efca fallace, e di tirarla a poco a poco alla revina. Però proccuri di tenere il suo penitente preparato a ricevere ogni aridità, che Iddio non oftante ogni fua diligenza in contrario voglia dargli, perfuadendogli che in quefta , più che nei gusti spirituali , fi conosce la soda virtu, e la vera spiritualità ; specialmente gl'infinui, che non vada mai all'orazione con animo di trovarvi dolcezze, con indifferenza alla consolazione, ed alla deso-lazione, come più piacerà al Signore. Non dico, che non abbia a proccurare la divo-zione con modi debiti; dico folo, che non volendogliela Iddio concedere, fia disposto a flatiene arido, e secco, ed a portare la Croce con Gesù Crifto, che è quello, che tanto inculca S. Terefa in questo cammino dell' orazione. E si persuada, che fino che l'anima non fi rifolva a questo, non procederà mai con libertà di fpirito, e con buon fondamento, e farà sempre sottoposta ad in-

45. Ma perche potrebbe accadere, che l'errore provenisse più dalla malizia, che dalla matura del foggetto, che con artifici vani;

HOI-

e folti proceuraffe la quiete foprannaturale, feguendo la regola erronea : ed ingannevole dei Quietiffi, che infegnano a fospendere industriosamente ogni atto d' intelletto, ed ogni atto di fantafia, ed anche ogni atto di volontà, benchè virtuolo, e fanto, affine di entrare in questo grado di orazione ; tenga pertanto il Direttore quella regola , che abbiano data afire volte, e la mantenga inviolabile, cioè che l'anima, finchè non fia innalzata da una luce particolare a fiffarsi in Dio seavemente con un certo sguardo ammirativo, ed amorofo, deve fempre adoperare le sue potenze interne, immaginandosi eli oggetti ipprannaturali, discorrendo sopra quelli, ed esercitando con la volontà affetti proporzionati: perchè, come dice S. Terefa (Caff. mres. manf. 4. c. 3.) importa molto non innalzare lo spirito, se il Signore non l'inmatzerà ezli alle cole fixaordinavie : e fi afficuri, che tutti questi sforzi vani non muowono punto Iddio a favorirci, anzi grandemente l'allontanano da noi; solo invitano il demonio ad ingannarci.

46. Ma se poi accadesse mai, che si presentasse ai suoi piedi qualche persona turta anzuppata di divinità , la quale però mostraffe poco afferto all' Umanità santissima di Gosù Cristo, e con pensare alla di lui vita, e dolorosa Passione, credesse di decadere dalla quiete della fua contemplazione : che facesse poca stima deli'orazioni vocali, quasi efercizio baffo, e fconvenevole a'l' elevazione del suo spirito; che non avesse delle Sacre Immagini quella stima, e venerazione, che loro si conviene ; che fosse ginnta ad un difintereffe, e 'fpogliamento fpirituale si sublime, che sdegnasse chiedere a Dio ciò, che è neceffario alia fua falute , e perfezione : che flabiliffe il fondamento della contemplazione in non far niente; e in quello niente colorito con vari termini speciosi di annichilamento, di rassegnazione, e simili, riponesse tutta la sua perfezione; tema, e tremi , perche qui incomincia a fentirfi una gran puzza di Molinismo . In tal caso io vorrei dire a lui ciò, che diffe Iddio ad Ezechiello, dopo averlo rapito, e trasportato in visione in Gerusalemme a mirare le abbominazioni, che si commettevano nella caa del Signore : Fili hominis, fode parierem . Vorrei dirgli, che scavasse con le sue interrogazioni, che andasse addentro con le sue domande : perche forse avverrà che le trovi in mezzo al cuore qualche Adone impudiop, ed abbominevole, come ve lo trovò Ezechiello nel Sacro Tempio.

47. Avvertimento II. Se poi il Direttore

troverà, che l'orazione del fuo penitente fia appunto quella quiera, foprannaturale, ed infula , che abbiamo descritta nel passato capito lo, e vi scorgerà que' buoni effetti, che abbiamo accennati ; la fua prima cura dovrà effere, che l'anima fappia ricevere questa grazia nel modo che fi conviene. Perciò avverta. che l'anima posta da Dio in questa quiete soprannaturale, deve abbandonare affatto il difcorio; perchè il discerso nell' orazione è unicamente ordinato a muovere la volontà; e però se la volontà è potentemente, e soavemente mossa da Dio con luce infusa (-come accade in questo grado di orazione, il discorso rimane inutile anzi divien nocivo. impedendo col fuo moto l'opera delicata, e foave, che Iddio va facendo mell' anima . Ordini dunque al suo penitente, che in tempo di tal orazione, messa da parte ogni altra considerazione , se ne stia con pace avanti a Dio, conosca con umile consusione. che egli non ha parte alcuna in quel bene, che gode ; preghi per fe , o per altri ; fi abbandoni nelle braccia di Dio, la di cui presenza egli già sente , e si offerisca a fare gran cole per lui . Ma avverta però , che questi stessi atti non devono farsi con conato delle potenze, e a forza di molte ragioni : perche ( come dice bene S. Terefa ) farebbero questi come groffi pezzi di legno getgati su quella scintilla d' amore, che Iddio gli ha già accesa nell'anima, quali ad altro non servirebbero, che a sossogarla. Devono effere atti femplici fatti interrottamente, e delicatamente a feconda di quel lume, e di quell'affetto foave, da cui l'anima allora è posseduta, a fine di non turbare quella profonda quiete, e quell' intima pace, per mez-20 di cui le si comunica interiormente grande abbondanza di spirito.

48. Avvertimento III. Avverta ancora, che l'anima, la quale è elevata da Dio a questo grado di prazione : le prime volte che riceve un tal favore, cade in alcune gofferie, da cui è bene che ne sia presto liberata : concioffiacofache provando ella un bene, che mai se l'era raffigurato simile, non ardifce muoversi punto, neppur fiatare: perchè le pare che ad ogni fuo piccolo moto abbia a fuggire dalle mani quel dolce teforo . di cui fi trova in poffeffo . Questa è una simplicità manifesta; perchè il bene che gode l'anima allora, è un dono gratuito , che dipende dall'arbitrio di Dio, che lo dà quando, e come vuele, e per tutto il tempo, che gli aggrada : e ficcome l'anima non l'ha potuto acquistare con le sue industrie, così con le sue industrie non le può ritenege. E però appartiene al Direttore far sì, che l'anima da se diretta, insenda tali verità, acciocchè trovandosi in quest'orazione, vada sbrigata, e sciolta, e proceda con santa libertà, che in questo stesso si renderà

più gradita al Signore,

40. Avvertimento IV. Avverta . che la pertona da se diretta non dia in uno scoglio pericoloustimo ed alla sanità del corpo, ed agli avanzamenti dello spirito, in cui sogliono incantamente urtare alcune anime, che camminano per questo grado di orazione . Convien sapere, che si trovano alcune persone debolissime di complessione, o perchè tali sono di loro natura , o perchè con l'orazioni, mortificazioni, digiuni, e penitenze hanno affatto consumate le forze . Or fe tali persone siano poste da Dio in una certa orazione di quiete a modo di fonno fpiriquale, accade loro di fentire una certa mancanza, e specie di deliquio in tutti i fensi esteriori. Ad un tale svenimento congiunto con la soavità, che internamente esperimentano, credono esfe di trovarsi in estasi, o in ratto ; ne volendo resistere allo spirito del Signore, si abbandonano affatto in quel deliquio, e fieguono a flarfene così imbalordite per molte ore con gravissimo pregiudizio della fanità ; mentre le potenze corporali grandemente fi debilitano in quel lungo languore, e con molto, perdimente di tempo : mentre quello non era ratto, come esse penfano, ma un effetto naturale, originato parte dall'orazione di quiete, parte dalla loro naturale fiacchezza. Eccone la ragione. Trovandoli questi tali in una profonda quiese, fi accende loro nell'appetito fensitivo un ardore dolce, e soave, per cui quei pochi spiriti vitali, che erano sparsi per li loro corpi deboli, e fiacchi, concorrono tutti al cuore, e lasciano le membra esteriori abbandonate, ed esangui : onde siegue una certa specie di deliquio. Il che non mai accade nelle persone di complessione forte, e robusta, in cui gli spiriti vitali, di cui sono copiolamente fornite , possono in parte unirsi intorno al cuore , e in gran parte rimanere diffusi per il corpo a vegetare le membra : Apra dunque gli occhi il Direttore, e trovando il suo penitente in tale inganno, gli comandi con tutta l'autorità, che accadendogli tali mancanze in tempo d'orazione . non si abbandoni in quelle, ma si faccia forza, si scuota, tronchi l'orazione, e si porti all'esercizio d'opere esteriori , perchè in realtà può farlo, se efficacemente vuole. Gli proibisca le penitenze, gli abbrevi le orazioni, e proccuri che prenda il necessario

ristoro e nel cibo, e nel fonto, finchè abbia ripigliate le sorze, e reuperati i spirità perduti per le sovenchi e aphicazioni, fatiche, e mortificazioni. E si assirur, che se eggi non adopretà in tempo tali rimedi, ma lo lascerà frequentemente cadere iu questi luaghi imbalordimenti, do vedrà presto divenite un cadavere, poco atto alle sonzioni seprannaturali, e inetto affatto alle operazioni naturali convenienti al sio siato.

50. Ma acciocche sappia il Direttore discernere quando questi svenimenti nascono da un vero ratto, e quando sono debolezze naturali, nate in parte dalla quiete interiore dello spirito, e in parte dalla fiacchezza esteriore del corpo: glie ne esportò qui alcuni fegni. Nei ratti è vero che si perdono i fensi esteriori, come mostreremo a suo luogo, ma si perdono violentemente, perchè l'anima in quelli con violenza è tolta da fensi : a segno che alcune volte non basta qualunque refistenza per refistere alla loro forza. Nel caso nostro i sensi si van per-dendo a poco a poco, di modo che i spiriti ritirandofi al cuore, abbandonano le membra. Nel ratto, febbene i fenti fono affatto imarriti, l'anima però sta con alto sentimento di Dio unita, e trasformata in lui. Nel cafo noftro non c'è niente di questo; ma l'anima altro non prova che quella dolce quiete, che abbiamo di fopra descritta, o al più una quiete un poco maggiore, che alcuni chiamano fonno delle potenze. Il ratto dura pochissimo: e sebbene l'anima può tornare nuovamente a sospenders, fra una sospenfione, e l'altra però vi fono intervalli, in cui l'anima riceve visioni , ed altre intelligenze distinte : sicche l' anima in tutto quel tempo non ifta fempre di un ifteffo tenore. Nel caso nostro lo svenimento dura lungamente, e per più ore, come ho detto, ed ho biasimato di sopra; e l'anima, se vuol confessare il vero, sarà costretta a dire, che si trova sempre nell'istesso modo, con le stesso pascolo di dolcezza, senza niuna, o con poca variazione nel suo interiore: e forse se questo shalordimento vada moito a lungo, perde anche affatto il fenfo interiore, e allora tutto questo gran ratto va a finire in un vero, e perfetto deliquio naturale. Se dunque il Direttore esaminando diligentemente l'interno, e l'esterno del suo penitente, veda che non vi sono segni di vero ratto, uli ogni arte che non s'abbandoni in quel diletto, che stando in quest'orazione egli prova. Ma dopo un breve tempo lo tronchi tofto nel modo, che ho integnato di fo. pra; ed abbia l'occhio a ristabilire le di lui

forze corporalis foverchiamente indebolite . Tutto questo va conforme a quello che infegna S. Terefa in vary luoghi delle fue opere . St. Avvertimente V. Dopoche il Direttore avrà bene inftruito il fuo penitente del modo, con cui deve contenersi in tempo che Iddio lo tiene in attuale orazione di quiete, dovrà aver tutta la premura che fappia prevalerfi di un tal favore, dopo averlo ricevuto . E qui rifletta il Direttore, che un'anima, la quale non è stata portata da Dio più avanti che a questo grado d'erazione, di cui ora parliamo, ne sia anche giunta allo stato di perfetta unione, non è ancora anima forte e robusta, ancorche paja tale : ( intendo, che non sia tale in vigore, della detta orazione di quiete, perchè potrebbe darfi il caso, che prima di ricevere il dono della contemplazione, ne avesse acquistata gran fortezza coll' efercizio delle virtà ) ma è ancor bambina nella via del Signore. Ed. in fatti volendo Iddio dare a S. Terefa una. viva similitudine di un'anlma, che si trovain orazione di quiere, a lei la rappresentò fotto figura d'una tenera bambina, che giace in seno alla madre, nelle cui labbra ella sprema dalle sue poppe il latte; onde quella altro non abbia a fare, che ingojarlo con molta dolcezza. E però non si fidi di una tal anima, ne la lasci mai nell'occasioni, e ne' pericoli : altrimenti tornerà a raffreddarfi. e caderà . Questo avvertimento è importantiffimo : perche mostrandosi tali anime diflaccate, fervorose, e piene di fanti deside. ri, potrebbe di leggieri il Direttore formarne concetto di anime robuste, e sicure ; e fidandoli soverchiamente di loro, lasciarle èsposte ai cimenti. Ma presto si avvederebbedel fuo inganno dal gran male, che loro ne avverrebbe. Dunque, per non errate , fi. persuada il Direttore, che sebbene tali anime fono molto avvanzate in desideri, stanno pere ancora addietro in virth : sebbene hanno grandi brame, che loro Iddio comunica nel-P orazione, non hanno però ancora gran fortezza : onde conviene che le tenga lontane dalle occasioni, in fanto ritiro, ed in divoto filenzio; ne permetta, che con zelo indiscreto si gettino a trattare coi prossimi, e a spargere ciò, che ancora non hanno raccolto. Eccettuate però quelle persone, le quali per cagione del loro ministero, o del loro astituto, sono tenute a proccurare la salute de' proffimi, quali sono e. g. molti Sacerdoti Regolari, e Secolari . A questi bastera infinuare, che non fi dissondano più di quello, che esigge il loro impiego. Ma altri, che non sono stati da Dio posti in tati ministeri, bi-

sognerà tenerli lontani dalle distrazioni , divagamenti, ed occupazioni esteriori, non dovute al loro flato, acciocche trovandoli Iddio fempre raccolti, poffa infinuarfi ne loro cuori : e fopra tutto proccurare, che attendano seriamente alla mortificazione, all' umilrà, ed all'efercizio delle altre fode virtù, pet cui l'anima si dispone agl'influsti straordinari della divina grazia. Noi vedia-mo con l'esperienza, che molti sono quelli, che giungono a quelto grado di orazione de quiete; e pochissimi quelli, che passano avanti, e che arrivano ad alti gradi di comunicazione più stretta con Dio. Donde ciò mai proviene? Non proviene cetto da Dio, che avendo eletta un'anima per isposa, e datine a lei fegni manifelti , con accostarla a fe nella predetta orazione, profeguirebbe l' impresa, se non ne fosse in qualche modo distolto. Dunque proviene dall'anime, che non fanno custodire questi primi doni, ma diffipano lo spirito in cose, che a loro non appartengono, oppure esponendosi all'occasioni ricadono nelle loro antiche debolezze, o almeno non fono fedeli a Dio nell' efercizio delle vere virtà. Dunque invigili in quefto il Direttore, a cui per officio si appartiene.

52. Se poi accadelle mai, che il peniteri, te tornasse alle sue antiche miserie, proccurse quanto può il Direttore che ritorni all'orazione. Quivi conoscerà il tradimento, che ha fatto a Dio, lo piangerà a calde lagrime, e forse Iddio lo ripiglierà nel numero dei suoi amici, e tornerà a favorito. Ma se cogli questo non farà, anderà infallibilmente

di male in peggio. 13. Avvertimento VI. Accadera tal volta al Direttore di avere a' piedi qualche anima femplice, ma molto favorire da Dio, la quale rendendogli conto del fro interno, gli dirà che in tempo di orazione non può medi. tare , che non pud fac niente , che sta in ozio, che le pare al perder tempo. In tal caso se l'anima sia umile, distaccata, e proceda con fodezza di virtu, non sia facile a credere il Direttore che ella nell'orazione fe ne stia in ozio, e con le potenze astatto disapplicate: poiche tali anime sogliono parlare così per due ragioni. La prima, perchè trovandosi elleno in alta contemplazione, è tanta la facilità, e la foavità, con cui operano, che non par loro di far niente, ma che un altro operi in esse : la seconda , perche tal volta le comunicazioni che ricevono, fono fatte al puro spirito; e però sono sì dilicate, e fottili, che malamente l'avvertono, massime se sono persone rozze, e donne di poca capacità, Il Direttore però l'interrogui se in tempo di orazione stanno con Dio, se godono una certa quiete, un certo riposo, e un certo riposo, e un certo associatorio se dopo l'orazione si rovano, raccolte, uniti, ed animate all'efercisio delle vieti tode. E grovando questo in loro, sia pur sicuro, che mon stano ocuoso e mon stano ocuoso e mon stano ocuoso e però javece d'inquietatione, spombri da loro il fovrechio trinore.

54. Avvertimeoto VII. Dopoche il Diretcore avrà difeso il suo penitente da ogni quiete falfa, e l'avrà ben iftradato nella quiete vera, e fanta, che Iddio per avventura gl'infonde nell' interiore dell' anima; abbia l' occhio che non cada in un' altra quiete fallace, che gli può avvenire circa l'esterno, tralasciando quelle opere, che fono dovure, e convenienti al suo stato. Mi spiego. Vi sono alcune donne, che cominciando a gusta-re qualche soavità in orazione di quiete, vorrebbero fempre orara, vocrebbero ffan fempre in Chiefa, fempre autorno ai Confessionari, trascurando in tanto quelle faccende . quei lavori , e quelle altre incombenze , a cpi le obbliga lo flato o di maritata, o di fanciulla, o di vedova, in cui si trovano. Questo è inganno manifello: perchè la vera divozione principalmente confifte in adempiere le leggi di Dio, della Chiefa, e gli ob-s blighi del proprio stato: e però mancando elleno a questi, non è possibile che possano-fare gran progressi nello spirito: perchè Iddio si disgusta a queste loro si gravi mancanze, e poi sottrae quell' abbondanza di gra-zie, che soleva loro comunicare. Dunque il Direttore assegni loro una tassa di orazioni proporzionata alla loro condizione, vieti loro quelle che ul pajono escrbitanti; e le ob-. blight ad operate, o invigilare esternamente, quanto esigg: l'ob igazione del loto stato. Abbia però riguardo, che fra le occupazioni esterne non perdano il raccoglimento del cuore : ne lo perderanno cerramente , fe flaranno vigilanti in offerire a Dio sedelmente tutte le opere esteriori , che vanno facendo , e in mantenersi alla fua prefenza.

# CAPO VII.

Quarre grado d' orazione soprannaturale ; l' . Ebriceà di amore .

55. SAnta Teresa (in vita cap. 16) dos po l'orazione di quiere pone immediatamente questo grado di orazione soprannaturale, che chiamasi christà d'amore: percebè una tal christà, se sup perfetta, in real-

tà appartiene all' orazione di quiete , ma porò in un grado elevato, e sublime . Diffi , fe l' ebrieta fia perfesta ; perche due forti de ebrietà vi fono fra loro molto diverse: una è imperfetta, che si concede ai principianti, che non sono ancora passati per le purche passive del senso, e dello spirito, e però iono ancora imperferri, ed immondi : l'altraè perfetta, che da Dio si dona folo a perfone di gran perfezione, che fon affatto, o quali del tutto purificate. Pongo l'una . l'altra ebrietà in questo luego : perche sebbene un posto sì nobile solo competa allafeconda ebrierà . contuttociò può molto niovare al Direttore per ben discernerle, il vederle posto nell'istesse pagine quasi al confronto.

156. L'ebrietà imperfetta, secondo la spiegazione che ne danno i Dottori Mistici molto esperimentati , è un amore sensibile, accefo tutto nell'appesito fenfisivo, ma il più dolce. il più fervido, che poffa defiderare il cuo-i ve, ed anche più di quello, che egli possa bramare, per cui è costretto a dave in balzi, ed ai prorompere in impeti di grandi affetti, senza: . potersi contenere di darne segni esteriori con agioni inustitate, e strane. Così la descrive S. Bonaventura ( in proces, 7. relig. c. 15.). Ebrictas spiritus dici potest qualibet ampris, G. gaudii devotio, ex quo quali ex vini fortitudiane fervor Spiritus Sandi fic exhilarefeit , ut intra se cobibere non possir . Parlando il Santo nello stesso capo del giubilo spirituale, che: Viderur quod jubilus sit quoadam spirituale gaus dium, cordi repense ex alia devota cogitatione, vel collatione infusum, quod totum cor concutie ex fui vehementia. Quosdam tremores commovet . O delettabiliter cruciat , quia motus gaudii confolatur ; fed ex impetu fortitudinis corpus. debilitatur, O aliquando per rifus, aliquando per quosdam clamores, aliquando per alios geftu, & clamores quasi evaporando evumpit , nec valet fe invra se tacitus continere. Seguita poi il Santo a spiegare questo grado di orazione con l'analogia dell'ubbriachezza corporale , allegando a questo proposito alcuni testi della Sacra Scrittura . Poiche siccome gli ubbriachi trasportati dal calore intenso del vino danno in moti scomposti, così questi trasportati della effervescenza grande di un amore tutto fensibile, e dilettevole, non possono raffrenarsi di non prorompere o in clamori , o in gemiti , o in fingulti , o in lagrime, o in rifa , o in tremori , o in bal-: li, o in corse repentine, o in altri moti esteriori , in apparenza poco composti : con questa diversità però, che gli atti sregolati?

delle persone ubbriache sono affatto vituperabili per la cagione peccaminofa, da cul procedono; all'opposio le azioni di queste persone divote, quantunque abbiano a primo afpetto qualche scompolezza, non sono biasimevoli (benche però debbano moderarsi, come vedremo in appresso) per la cagione fanta, e vituosa, da cui prendono la loto origine. Ed ecco la cagione, per cui questa mor sensitivo chiamasi col nome di santa ubbriachezza: perchè alcune operazioni esterori, a cui egli suole incitare col suo ardore, non sono diverse da quelle, in cui escono di ordinario quelle persone, che sono asquitate dal calore di soverchio vino.

57. Ma acciocche questo stesso meglio s'intenda, convien sapere, che l'amore di questi fervidi principianti, benche tragga la prima origine dalle potenze razionali, e dal-la grazia ( altrimente non farebbe amor fanto ) tutto pero si accende, e si attacca pel senso, e nel cuore, e dentro quello diffonde tutta la sua dolcezza. Or essendo gli atti dell' appetito fensitivo di loro natura più veementi, che gli atti delle potenze ragionevoli, a cagione della trasmutazione corporale, che in quelli sempre interviene, ne siegue, che il detto amore fensibile grandemente intenso si muova con gran veemenza, e gran impeto ; ne potendolo contenere l'appetito fensitivo, urta; e muove i fensi esteriori ad atti insoliti, per cui può la persona dirsi ebbra d'amore. Questa è la maggior comunicazione, che Iddio dona all' anime, che non sono ancor purgate. E benche questo loro amore all'apparenza sembri grandissimo, e da persone inesperse posta riputarsi anche perfetto; tale però non è per due cagioni. Primo perche proviene da un luce meno intellettuale, e meno pura; secondo perche quasi tutto si accende in una materia troppo materiale , e crassa , qual è l' appetito fensitivo. Da questa santa ubbriachezza credo che fosse agitata Anna madre di Samuele, mentre vedendola nel tempio il Sacerdore Eli, al moto delle labbra, e forse anche all'accendimento del volto, ai gemiti, ai sospiri la reputò ebbra di vino, e si avanzò a farlene amato rimprovero.

58. Dona Iddio ai principianti questa ebrierà, perchè da una parte non sono ancora capaci di comunicazione più perfetta, epiù alta nell'appetito razionale; e dall'altra parte per mezzo del senso sello i vuole efficacemente diffaccare dalle cose sensibi, e con quell' amore sensitivo, e meno perfetto animarti alla mortificazione, e tisarti dolcemente dietro di se. Ed in fatti

Dirett, Mift.

fi vede, che queffi appunto sono gli effetti, che rimangono in loro impressi opo quegli eccessi d'amore, un maggior disfaccamento dalle cose terrene, un maggiore atracco a Dio, un maggiore vigore in mortificare, ed aunegare se stessi.

19. Passiamo ora a dichiarare la seconda ebrietà di amore, che è di carattere più nobile, e di più fina tempra, ne ad altri si concede che a persone di persezione, che già del tutto, o in gran parte sono state da Dio raffinate nel crogiuolo di questo fiere purghe . L' ebrietà di questi è perfetta, perchè si comunica al solo spirito con gran gaudio, e soavità; e benche ne partecipi molto ancora il corpo, ciò però avviene per un mero rrabocco, e per una mera ridondanza, che dallo spirito se ne fa alle potenze corporali, e ne' fensi . Questa ebrierà dunque è un' alta contemplazione , confisente in un orazione di quiete molto sublime, da cui si produce nell'anima un amore si diletsevole, il foave, al gaudiofo, che la fa morire a suste le cose del mondo, e cavandola quasi di sesto, la sa dare in un glorioso delirio, ed in un saggio vaneggiamento, per cui chiamasi ebbra a' amore. Vediamolo con le parole di S. Terefa ( in vita c. 16. ): Ma prima vediamo il gaudio, e poi i deliri di quest'anima amante. Dice la Santa, che in questo orazione il gusto , la snavità , il diletto è maggiore senza paragone, che non è il passa-10 , ed d , perchè l'acqua della grazia da fino alla gola a quest' anima. Dice, che gede grandissima gloria. Dice, che vorrebbe l' anima , che tutti udiffero , ed intendeffero la fua gloria, e godimento per lode del Signore, e che l'ajutaffero a questo , e vorrebbe farli partecipi del suo gaudio; essendo tanto il godimento, che pare alcune volte che non relli un punto, per finir l' anima di uscire da questo corpo ( in vit. cap. 17. ) Ecco l'amore giubilante, re gaudiofo, che l'anima gode in questo grado d'orazione . Vediamo quali siano i di lei amorosi deliri . Dice l'istessa Santa, che l'anima trovandosi in questo giubilo, non fa che fi fare, perche non fa , fe si abbia a parlare, o tacere, o ridere, o piangere; che è un gloriofo deliramento, una faggia, e celeste pazzia, dove si apprende la divina sapienza. Dice; che molte volte era stata così, come fuori di se, e come inebriata di questo amore. Dice, che si dicono molte paro-le qui in lode di Dio senza ordine, se pure il Signore non le ordinasse. Dice, che s'anima dice molti santi spropositi, affrontando sem-pre in piacere a chi la siene così. E nell'esposizione della Cantica dice, che l'anima

quando fi trova in questo godimento, sta tanto imbeverata, ed afforta, che non pare che flia in se ; ma con una maniera di ubbriachezza divina , che non fa quello che vuole , nd quelo che domanda . Ed eccovi espressi chiaramente i faggi deliri, che nascono da

questo gaudio d'amore.

60. E qui sarà sacile al Lettore il dedurte, che questo grado sublime d'orazione chiamasi ebrietà per una certa analogia, che ha con l'ubbriachezza materiale del vino. Poiche ficcome quello che è ebbro di vino, rimane impedito nelle sue operazioni interne, così qui l'anima sopraffatta dalla gioja, che l'inebbria tutta, non sa che debba fare, se parlare, o tacere, se piangere, o ridere, come dice la nostra gran Maestra: ficcome quello , che è sopraffatto dal vino . è incapace di ordinare il discorso, e conoscere ciò, che debba fare; così qui l'anima trasportata dal giubilo, prorompe in parole di lode verso il suo Dio, ma tutte sconnesse, perche l'amore, che l'inebbria. la rende incapace di ordinarle : e siccome quello, che ha la mente, e la ragione turbata dal vino, dice spropositi: così qui l'anima, trasportata dal vino d'un amore soavissimo , dice spropositi , pieni però di divina sapienza. Ma non vorrei, che da quefli trasporti prendesse il Lettore occasione di credere, che l'anima in questo grado di prazione si trovi, come suole avvenire agli ubbriachi, con la ragione punto offuscata; anziche non si trova essa mai con la ragione tanto bene rischiarata, ed ordinata, nè tanto altamente elevata ad intendere le grandezze di Dio, e la bassezza delle cose terrene, quanto in questa celestiale ubbriachez-za. Tutte queste sconnessioni, estazioni, savj spropositi, e santi delirj provengono dall'amore ardente, dal gran diletto, e gaudio eccessivo, che ora la trasportano, ed ora la sospendono ne' suoi affetti . Come accade anche alle persone del mondo, che sorprese da una grande, e subitanea allegrezza, prorompono in parole tronche , e sconnesse , e talvolta rimangono sospese ne' loro affetti . Si avverta però, che questo stesso gaudio ora è maggiore, ora è minore, secondo che è maggiore, o minore l'ebrietà, che lo pro-

61. Le potenze dell' anima in questo grago di orazione non fono affatto legate, e perdute . ne affatto libere , e sciolte . Non sono affatto legate, perche la detta ebrietà non arriva all' unione, molto meno al ratto , in cui le potenze si sinarriscono affatto in Dio, ma è soltanto un' orazione di quiete. come ho detto di fopra , ma in grado molto elevato. Non fono le dette potenze affatto libere, e iciolte, perche febbene hanno abilità di non occuparfi in Dio coi loro atti, altro però non possono fare, nè poscare S. Terefa, quando diffe, che l'anima in quella ebrietà d'amore è come uno, che Ra con la candela in mano, che poco gli mano ca per morire di morte, che molto brama. Per morte intende qui la Santa l'unione totale, in cui l'anima muore a fe fteffa , e fi trasforma in Dio . A questa morte di unione benche l'anima non sia anche giunta in tempo di questa santa ubbriachezza . le sta però vicina ; onde ella dice , che si trova all'agonia soave di questa morte beata Suol durare una tal ebrietà talvolta uno, talvolta due, e talvolta anche più giorni; febbene in questo tempo non si trova sempre l'anima in un'istessa vivezza, e tenore d' affetti .

62. Si noti, che quantunque l'una, e l'altra ebrietà , perfetta , ed imperfetta . prenda la sua analogia dall' ubbriachezza viziosa del vino, vi è però tra loro questa diversità, che l'ebbrietà imperfetta la piglia dalle azioni esterne disordinare, in cui fogliono gli ubbriachi prorompere, e l'ebrietà perfetta la desunie principalmente dalla sconnessione de loro atti interni, perchè in realta questa perfetta ubbriachezza tutta la sua impressione la fa nell'interno dell' a nima, e nell'intimo dello spirito, e quantunque anche il senso ne abbia la sua parte. ciò però avviene , come già diffi , per una mera ridondanza. Quindi fiegue, che le persone che sono possedute da questa divina ebrietà , non fempre escono in azioni esterne scomposte, peiche sanno contenere al di dentro tutta la effervescenza, e soavità del loro amore, senza dare in tali trasporti. Al più non potranno dissimulare nell'esterno una certa ilarità, e un certo giubilo indicativo del gaudio, che celano nel fegreto del loro spirito . E di fatto S. Teresa nel capo 16. della sua vita, dove descrive per minuto le operazioni di questa perfetta ebrietà, nulla dice di queste dimostranze esteriori cotanto strane, segno chiaro, che erano ignote alle sue esperienze : altrimenti , essendo ella tanto esatta in descrivere gli effetti di quefli gradi di orazione, non l'avrebbe certa-mente taciute. E S. Giovanni della Croce nella fanza 17. del fuo efercizio di amore . nelle persone persette pare che l'escluda affato. Contuttociò non può negarfi, che anche le persone sante incobriate dal persetto

amore non poffano qualche volta conrenerii di prorompere al di fuori in azioni insolite. massime se siano di natural tenero, e molto disposte a ricevere le impressioni dello foiriro. Come accadde a S. Francesco . allorche interrogato da ladroni, mentre se ne andava per le campagne lodando Iddio ad alia voce, rispose loro, che era il Tromberta del gran Re ; come accadeva al suo primogenito, e diletto Figliuolo F. Bernardo, che trasportato dal calore di questo vino perfetto, era costretto di andar vagabondo per monti, e valli, e piani; e a F. Mat-teo, che nei suoi giubili amorosi esciva in quelle voci V. V., e a S. Pietro d'Alcantara, e ad altri Santi, che non potendo contenere la piena del gaudio - di cui erano inondaci i loro spiriti , se ne andavano ne' luoghi deferti a promulgare alle creature infeniare, glacche non porevano alle ragionevoli, le lodi del loro Dio . E foprarrutto come accadde agli Appoftoli, che inebbriati dallo Spirito Santo di questo perfetto amo-re, se ne escrono dal Cenacolo con tal efro, che all'infiammazione del volto, alla vivacità de' gesti , ed all'impeto de' loro discorsi, furono da molti riputati ebbri di vino ( Actor 2. 13. ) Alii autem irridentes dicebant , quia mufto pleni funt . E questo appunto è quel vino persetto, in cui il sacro Spoto nei Cantici invitò ad inebbriarsi, non già i suoi servi , quali sono i principianti , ma i suoi amici, e i suoi cari, quali sono i perfetti , dicendo loro : ( Cant. 5. 1. ) Comeaite amici , bibite , O inebriamini cariffimi. Si avveria però , che le persone persette in questi amorosi trasporti mantengono sempre una cerra decente moderazione : perchè effendo il loro amore spirituale, e puro, è anche quieto, discreto, prudente, onde da loro forza di reggere i mori, benche ar-denti, dell'appesito sensitivo. Ne può altrimenti accadere secondo la dottrina di S. Tommafo ( 1. 2. queft. 3. art. 5. ad 3. ) il quale dice, che deleClationes spirituales funt fecundum mentem , que est ipsa regula: unde funt foundum fe iplas fobrie, O moderate. 63. Meglio s' intenderà la diversità, che passa fra queste due ebrietà, da una similitudine che apporta su questo proposito S. Gio: della Croce nel luogo sopraccitato. Raffomiglia egli l'amor ebbro dei principianti al vino nuovo, o mosto; e l'amor ebbro de' perferri al vino vecchio, che è già maturo. Il vino nuovo è torbido, perchè non ha depositate ancora la secce, che lo rendor o impuro , e poco perfetto : e tale è l'amore , che inebbria i principianti, perchè

fta tutto immerso nell'appetito fenfitivo . che è la parte inferiore, e più fecciosa dell' uomo. Al contrario il vino vecchio è difecciato, e chiaro, e puro: e puro è l'amore, che ubbriaca i perfetti : perche nasce nell'intimo dello spirito, e il senso ne gode per un mero accidentale trabocco . Il mosto, o vino nuovo ha un dolce molto. groffolano, e come fuol dirfi , fmaccato ; e tal è l'amore de' principianri, pieno di dol-cezza, ma tutta sensitiva. Vice versa il vino vecchio ha un dolce delicaro, e grato i E tal è l'amor ebbro de' provetti, tutto spirituale, quieto, gaudioso, giubilante, che li penetra fino nell' intimo dell' anima con gran foavità. Il vino nuovo bolle con molta effervescenza. E bolle talvolta nel cuore de' principianti l'amor fervido, e gli fa dare in furie, e fuochi bollenti, ed in azioni a primo aspetto poco composte. All'oppuste il vino vecchio non ha bollore, ma ha vigore, e sostanza. E sostanza di spirito, e vigore di gran virtù ha l'amor de' perfetri . come in fatti mostrano nelle loro operazioni : e se qualche volra danno al di fuori in qualche azione straordinaria, non è mai, come abbiamo veduto, fenza la dovura decenza. Il vino nuovo è d'incerto riuscimento, non essendo ancora maturo. E d'incer-tissimo riuscimento è l'amore de' principianti : perchè mancando la sensibilità de loro affetti , sono facili a tornare indierro . Al contrario il vino vecchio, avendo preso confiftenza . & ouasi sicuro di rimanere nel suo effere, ed e quali ficuro di perliftenza nel bene l'amor de' persetti ( quanto però può darci di ficurezza lo stato di questa nostra mifera vita ) : perche è amor forte , non attaccato al di fuori nel fenfo, ma radicaro intimamente nello spirito. La similitudine di questo gran Mistero viene arrecata anche da S. Bonaventura ( loco Jupracitato ), ma con più brevità : Job ait , dice il Santo , En venter meus quasi mustum absque spiraeulo, quod lagunculas novas disrumpit. Novas dicit, non veteres, vel quia veteribus cordibus non infunditur talis devotio, sed novis, scili-cet in novitate vita ambulantibus; vel novas dicit propter fortitudinem Spiritus , que si nos disrumpit , quanto magis veteres , scilicet fragilia corda , & infirma ? Vel novas dicit, quia salis fervor spiritus novis, & nondum excitatis mentibus nuper infusus minus valet fe cobibere , quin erumpat per inuficatos gemitus, vel voces, vel fingultus : fic novum vinum in vase ebullit, quod inveteratum quiescit. Donde sarà facile al Direttore, senza regolarfi dall'apparenze, che fono fallaci, prendere giuste lume à discernere di che carato fia l'ebriera, che possa accadergli in alcun' a-

nima da lui diretta.

64. Dovendo ora parlare degli effetti dell' ébrietà perfetta , lascio quelli che sono comuni ai gradi di orazione dichiarati di sopra, come umiltà, distaccamento, e altri fimili, quali però in questa orazione sono molto intenfi; e solo mi restringo a quelli, che sono di questi gradi più propri e più specifici . In primo luogo trovandosi l'anima in questa divina ebrietà, vorrebbe struggersi nelle lodi di Dio. Vorrebbe l'anima, dice S. Teresa (loco sopraccitato) dar gridi in lodi di Dio. Indi loggiunge: Qui vorrebbe l' anima, che tutti la vedeffero, e insendessero la sua gioria, e godimento per lode del Signore, e che l'ajutassero a questo. Lo stesso dice S. Gio: della Croce (stanza sopraccit, ) fotto nome di emissioni , la qual parola appresso lui altro non significa, che fgorghi di lode, che scaturiscono da questa dolce fonte di celeste ebrietà . In secondo luogo fono incredibili i desideri, che hanne di patire per Dio quest' anime ebbre di santo amore, attefe le relazioni, che ce ne fanno i due gran Serafini del Carmelo dinanzi citati . Dice la prima queste parole, parlando per propria esperienza : Qual forie di sormento allora fe le pud rappresentare innanzi. che non le fia dolce foffrirlo per il suo Signove ? Vede chiavamente, che quasi nulla facevano i martiri dal canto loro in patire torenenti, perocchè ben conosce l'anima, che da altra parte viene la fortezza. Dice il secon-do, che l'anima in quest' orazione ha stupendi desideri di fare e patire per Dio . Quefto era l'amore, di cui inebbriato un S. Ignazio Martire anelava di essere stritolato, ed infranto dai denti delle fiere, e chiamava a disfida tutto l'Inferno, nulla temendo i fuoi tormenti per amor di Gesti: Es sota tormenta diaboli in me veniant , tantum ut Christo fruar . Questa ubbriachezza di amore fece che un S. Lorenzo provocasse con infulti la crudeltà del tiranno ad infierire contro fe, come se fosse diverso quelle che parlava, da quello che pativa : che una S. Apollonia prevenisse le violenze de manigoldi, slanciandosi spontaneamente nel suoco, e che mille Santi Martiri stancassero con la loro sosserenza il furore de' più spietati carnefici. E però S. Agostino chiama giustamente queflo inebriamento d'amore ruggiada della gloria divina con cui Iddio soccorre l'umana fiacchezza, affinehe posta soffrire i più gra-vi travagli con cuore invitto per la di lui maggior gloria.

65. In terzo luogo acquiffa l'anima in quest'orazione forze prodigiose, per far gran cose in servizio di Dio; ed al contrario dell' ubbriachezza biasimevole del vino, in cui il corpo perde le forze , e l'abilità per operare, qui l'anima l'acquista a dismisura. Onde dice la Santa sopraccirata, che l'anima incomincia ad operare gran cose con l'odore, che di se danno i siori (intende le virtà ) i quali vuole il Signore che s' aprino.

66. Non voglio lasciare di riferire un' altro effetto di questa santa ebrierà accennato da Arpio, e riferito da S. Terefa ; ed è, che la persona, benchè non sia poeta, nè punto elperta del metto, con cui fogliono ordinarsi i versi , pur qualche volta compone canzonette graziose, trasportata dall' eftro del divino amore. Ed in fatti fi crede. ch' ella in tal congiuntura facesse quell' amorofa canzona, in cui va ripetendo quel dolce intercalare: Io muojo, perchè non muojo. Nè ciò rechi maraviglia al Lettore, mentre S. Attanafio, S. Gio: Crisostomo, e comu-nemente gli Espositori della Sacra Scrittura dicono, che lo Spirito Santo è amico di facre Poelie; perche ficcome non opera Iddio cola alcuna, benche minima, senonche in numero, pondere, O mensura, così gradisce quei sentimenti divoti, che con numero di voci, e con metro regolato si esprimono. Ed in fatti il Santo David mosso dallo Spirito divino esprime i suoi divorissimi sentimenti con metro poetico, come ptatica anche la Santa Chiesa ne' suoi Inni .

67. Prima di escire da quelto capo non voglio lasciare di accennare un' altra grazia riferita da S. Gio: della Croce, la quale febbene non è di tanto pregio, quanto la perfetta ebrietà, che ora abbiamo dichiarata, è però anche essa un gran favore, che talvolta Iddio concede a queste anime ebbre di amore . Questa chiamasi Favilla d' amore, e sembra appunto una favilla caduta dalla fornace del divino amore, che toccando l' anima, preslamente l'infiamma, l'abbrucia, e la lascia ardendo in fiamine di carità : al tocco di quell' amorofa scintilla la volontà subito fi accende tutta in amore, in defider, in lodi, in encom, in mille altri ardentissimi affetti verso il suo Dio, e siegue a starsene lungo tempo bruciando soavemente nel suo dolce suoco. L' ardore di questa celeste favilla non duta tanto quanto fuol durare l' ubbriachezza di amore; e gli effetti che produce, quantunque non fiano tanto preziofi, quanto quelli della fanta ebrieta, fono però più infiammati, e più

#### PO VIII.

Avvertimenti pratici al Direttore circe il predetto grado d' Orazione .

68. A Vvertimento I. Trattandosi d'ebrietà fpirituale, deve il Direttore procedere con molta avvertenza, e sospetto coi principianti o proficienti, in cui non effendo ancora fodezza di virtù , non è facile il discernere, se le loro effervescenze d'amore nascono da impeto di spirito, o di natura. Accadendogli dunque, che alcun suo penitente prorompa frequentemente in esteriorità fraordinarie, non corra subito a credere, che tali azioni inselite provengano da ebrietà, ed accensione esorbitante di amore; perchè tali esteriorità possono provenire da mente leggiera, da naturale difioluto, da cervello fentastico, da indole troppo facile, da natura troppo dolce, che ad ogni piccolo sentimento di affetto grandemente si commova ; e massime nelle Donne , che dalla passione dell'amore più forse che da ogni altra passione sono dominate. Possono anche procedere da affettazione , da finzione , e da ipocrifia, con cui proccuri alcuno con queste apparenze esterne acquistarsi credito di gran bontà. Se però egli scorga nella sua penitente, o nel suo penitente alcune di queste naturali inclinazioni, non abbia loro fede ; ma adopri tutta la sua autorità per frenarlo.

- 69. Offervi, se queste esteriorità insolite gli accadano più frequentemente in pubblico che in fecreto, più fpeffo ove è radunanza di gente, che dove non vi è alcuno che lo possa osservare. Se questo è, tema, che ne ha ragione : perche lo spirito di Dio è nemico di pubblicità. Noti con l'occhio critico, se in questi esterni trasporti confervi la dovuta modestia; specialmente essendo Donna, di cui è più propria una tal virtu. E se questa non vi sia, fospetti pure, che ne ha gran fondamento : perche sebbene può con infondere un fervore flraordinario nel fenfo, fpingere alcuno a movimenti straordinari ; non è credibile però , che l'induca mai a contravvenire alla modestia, che egli stesso ha tanto raccomandato per bocca di S. Paolo, dicendo: Modeflia vestra nota sit omnibus hominibus. Ed in fatti si legge di S. Maria Maddalena de' Pazzi, che spinta a ballare dallo spirito di Dio, mostrava nel ballo flesso un certo lustro di pietà, che muoveva a divozione i circoffanti.

70. Soprattutto efamini , fe un tal peni-

tente, benche non fia ancora perfetto, anzi fi trovi lungi dalla perfezione, si eserciti con fervore nell' esercizio delle virrit, masfime dell' umiltà, e della mortificazione ; fe nelle sue orazioni riceva frequentemente veementi impulfi, o accendimenti di amore. dà cni suol nascere un tal ebrietà . Se non vi scorge tali cose, lo tenga o per fantaftico, o per lunatico, o per ipocrita, o per illuso dal Demonio, che può essere antore di tali stranezze, e per mettere in deriso la pietà, e fenza alcun riguardo gettare a terra tutro.

71. Avvertimento II. Se poi il Direttore dopo un diligente esame troverà, che tali esseriorità, benche strane, provengono da una vera ebrietà di amore sensibile, deve mettere tutta la sua cura in moderare tali eccessi: perchè S. Tommaso ( 1. 2. quast. 31. art. 5. ad 3. ) parlando di tali sensibilità esorbitanti dice , che delectationes corporales funt secundum partem sensitivam . qua regulatur a vatione ; & ideo indiget temperas ri , & refrænari per rationem . E però deve il Direttore in questi casi adoperare la discrezione, di cui non sarà forse capace il suo penitente : altrimenti lo vedtà in breve inabile a tutti gli esercizi di divozione. Conciossiacosache, come dice Arpio, da quefti bollori eccessivi di spirito, che sogliono andare accompagnati da palpitazioni, e balzi di cuore, ne siegue lesione nel corpo, ed un accendimento di fangue molto nocivo attorno al cuore, per cui offesi gli organi corporali, non potrà più l'infelice attendere all'orazione , ed applicandovisi , non potrà praticare, come prima, gli atti della divozione fansibile; perchè il cuore per li fuoi grandi eccessi rimarra, come suole ac-cadere, chiuso, e serrato in una certa naturale triftezza : onde quello caderà alla fine in inquietudini, in pulillanimità, in anguflie, e quasi in disperazioni : lagnandos intanto di effere abbandonato da Dio , qualiche non si fosse col suo indiscreto servore renduto da se stesso inetto agli esercizi di spirito.

72. Quindi saggianiente avverte S. Bonaventura, che per godere più lungamente delle divine comunicazioni, conviene prenderle con moderazione : altrimenti siccome rotto il vaso ne esce tosto il liquore, che in esso si conteneva ; così guaffata nei novelli spirituali la complessione, manca anche il balfamo foave della divozione .

73. Il modo poi di moderare queste effervescenze impetuole di amore sensibile , & quello che infegna S. Terefa, cioè ridurre lo spirito all' interiore . Questo si fa metten-

dosi l'anima avanti a Dio, e trattando con lui in pura, e nuda fede: perchè allora per mezzo della luce intellettuale si dilatano i fensi dello spirito, e si rende la persona più capace di ricevere con pace l'influenza del divino amore. Se questo non basta, si adopri l'altro rimedio, che si dà dall'istessa Santa ( in itiner, perfest, cap. 19. ) dicendo: Stiamo dunque con auvertenza, quando vengono impeti sì grandi, per non accrescerli, ma per troncarne foavemente il filo con qualche altra considerazione, e con abbreviare il tempo dell'orazione , per guftofa che fia . E.fe neppure questo giova, muti il Direttore al penitente la materia delle meditazioni, proponendogli confiderazioni che più giovino ad umiliarlo, ed abbaffarlo, e a muoverlo a contrizione delle sue colpe, che a nutrire quegli ardori troppo impetuofi di amore: e bisognando gli vieti ancora, non per sempre, che non conviene, ma per qualche tempo determinato l'efercizio delle sue medirazioni : così (ottraendo ogni materia al fuo fuoco, verrà a mitigarne il foverchio ardore. In fomma la discrezione è troppo necessaria per andare avanti nel cammino dell'orazione: e mancando questa al penitente, supplifca il Direttore.

74. Avvertimento III. Se il Direttore vedrà che il suo penitente, sorpreso da quegli empeti d'amor sensibile, non possa qualche volta raffrenarsi dal prorompere al di fuori in insolite apparenze, gli ordini di sottrarsi fubito in tali casi dalla presenza delle perfone , e di ritirarsi prestamente , se può , in luoghi appartati e solitari, e questo per più ragioni. Primo, perche alcuni si maravi-gliano molto, e si scandalizzano di tali efleriorità, ed altri le prendono per oggetto di derifioni : onde viene a mettersi in canzone la pietà. Secondo, perchè il penitente istesso può prenderne materia di compiacenza, e di vanità, vedendosi ammirato, e forse anche lodato da chi prende in buona par te la sua esteriorità. Il che nelle Donne riesce di maggior pericolo, essendo queste per la debolezza del loro fesso più facile a lasciarsi innalzare dal vento della vana com-

75. Avvertimento IV. Se poi accaderà al Direttore di avere in cura qualche anima di gran perfezione, a cui doni Iddio l' ebrietà perfetta d'amore, avrà poco che fare : sì perchè una tale ebrietà è un grado

piacenza, e vanagloria.

ra . ne il Demonio produrre nel più intimo dell'anima tanta foavità, e tanto gaudio; sì perchè non fogliono in questa ebrietà ac-

d'orazione ficura, non potendo ne la natu-

cadere gl'inconvenienti dianzi accennati, e lo spirito di Dio puro suol comunicare all'anima discrezione, con cui regolarsi per non dare in esteriorità biasimevoli. Assicurandosi dunque che una tal anima goda di quello perfetto inebbriamento, le dica fenza timore, che dia pure liberamente il consenso alle comunicazioni foavi, che Iddio va onerando in lei . E perchè S. Teresa ( loco fupracie. ) afferisce, che se l' ebriera sia in fommo grado , e sì grande il god mento . che pare alcune volte non resti che un punto per finir l'anima di uscire da questo corpo ; le dia in tal caso il consiglio dell'istesta Santa, che si lasci del tutto nelle braccia di Dio; se vuole egli condurla al Cielo, vada: se all'Inferno, non prenda pena, purchè vada col fuo bene.

#### C A P O TX.

Quinto grado di Orazione soprannaturale: il Sonno Ipivituale.

76. DUE fono le orazioni foprannatura-nima con Dio, e però si chiamano sono Spirituale dell'anima . L'una nasce dall' ebrietà perfetta, come il fonno corporale dalla corporale ebrietà; l'altra proviene da cagione affatto diversa . Prima parleremo della prima, che va connessa con l'ebrietà spiegata nei Capi precedenti : in questa occasione parleremo ancora della feconda, acciocche non vi sia cosa , che allo stesso tempo rimanga ignota ai Direttori delle anime .

77. S. Bonaventura ( in 7. Proc. Relig. cap. 14. ) mette tutta l'effenza del fonno spirituale in un principio di effasi , in cui l'anima tutta fissa per l'ammirazione, e per l'amore nello sguardo delle divine grandezze, abbandona i fensi esterni, ma non affatto ; e però se ne sta in modo di chi fi trova fra fonno, e vigilia, che vede, e non distingue, sente, e non intende. Est enim , dice egli , talis ifte fomnus ficut illorum , qui incipiunt dormitare, & tamen videntur sibi ea, que circa se fiunt, aliquo mo-do sentire, & intelligere. Sed pre sopore non advertunt, nife velint fibi vim facere, ut ad fe plenius revertantur.

78. Alvarez de Paz ( 10m. 3. lib. c. p. 3. cap. 7. ) però dice, che sebbene quest' orazione era descritta possa dirsi sonno spirituale in riguardo ai fensi esteriori, che rimangono mezzo fopiti; in riguardo alle potenze spirituali dell' anima ( che devono in quello principalmente considerarsi ) non può

in alcun modo chiamarsi sonno . Perchè l' anima in una tale orazione se ne sta con l' intelletto, e con la volontà molto fvegliata: mentre viene rapita in Dio con una cognizione molto luminofa, e con un amore veemente, come fiegue a dire to stesso Santo : Amor enim Dei cum pura intelligentia cognitus inebriat mentem, & ab exterioribus abstractam , suaviser Deo conglutinat , & conjungit . Et quanto amoi vehementior , & intelligentia lucidior, eo validius in se mentem rapit, quoad usque tandem omnium, que sub Deo funt , oblita , in folo divine contemplationis radio libere figatur . Tutto ciò , come ognun vede, piuttofto che fonno spirituale, deve dirfi un' estali imperfetta, o un principio di estasi non ancora perfezionata, e compiuta. Perciò il predetto Alvarez si appiglia al parere di Riccardo di S. Vittore (in Pfal. 4. ) laddove parlando di questo sonno spirituale dice cost: Cogita quod facit somnus exterior circa bominem exteriorem ; boc faciat fommus bujusmodi circa hominem interiorem . Somnus corporeus exsuperat sensum corportum, aufert enim officium oculorum, officium aurium, scterorumque fenfuum, atque membrorum . Sicut autem per fomnum exteriorem fopiuntur omnes corporis sensus, sic per bunc, de quo loquimur , interioris hominis fomnum foporantur omnes fenfus mentis . Simul enim absorbet cogitationem , imaginationem , rationem , memoriam, intelligentiam, ut constet quod Apostolus feribit, quod ensuperat omnem sensum. Hu-jusmodi somnum anima inter veri sponsi amplexus capit, cum in ejus finu requiescit . Si offervi, che sebbene Riccardo deriva tutta l' etimologia di questa voce sonno spirituale dal fonno materiale del corpo , la fostanza però di questo sonno spirituale la costituisce nell' afforbimento delle potenze interne, immaginazione, intelletto, e memoria, donde nasce che la volontà si sopisca finalmente con l'amore in Dio .

-79. Pollo questo, dico con Riccardo, e col P. Alvarez, che il fono spirituale confisse in un amore fervidissimo, e somultimo nato dall' sbrietà persenta, per cui la volontà, algicando tutte le cognizioni, si abbandona, e spisse fra le braccia del suo Sposo divino. Dunque dall' ebrietà persetta nasce questo sonno di spirito: poichè l'anima già ebbra d'amore lascia ogni attenzione, ed applicazione a conoscere il suo Diletto, per più immergersi con la volontà nel di lui amore, e per ripostare più soavemente nel di lui feno. Quindi siegue, che i sensi esterni restano sopiti, e rimane sopita l'anima istera fa, che amando, senza sapere come ama,

cade in un foavissimo sopore di amore fra le braccia del suo celeste Sposo. Non vogito già dire con questo, che l'anima in questo fonno spirituale ami Dio, senza punto conoscerlo: perchè quelto non è possibile secondo l'affioma delle scuole, che la volontà non può amare un oggetro ignoto : Amor non potest ferri in incognitum . Dico folo, che crescendo nell'ebrietà il calore foave di amore, questo toglie all' intelletto una certa fua attenzione, o riflessione sul suo conoscere; anzi assorbisce l'istessa cognizione, e la rende sì semplice, e sì sottile, che l'anima istessa, che l'ha, più non l'avverte : e però ama fenza faper in che modo ama, tenendo quafi chiuso l'occhio della sua intelligenza in un certo modo son--nolento, ma però ama nel tempo stesso con gran tranquillità, e dolcezza di amore nel feno di Dio: onde dice bene S. Terefa parlando di questo grado d'orazione , che è un sonno delle potenze, le quali ne del tutto si perdono, nè intendono come operano . Certamente che in questo sonno spirituale le potenze non si perdono del tutto, perchè non fono pienamente sospese: non intendono come operano, perchè non conoscono l'anima come conosca, non intendono come ama, e come opera. Perciò l'anima posta in que-sto dolce sonno, va ripetendo le parole della Sacra Sposa ( Cant. 5. 2. ) Ego dormio, G cor meum vigilat . Io dormo, perche parmi di avere chiuso l'occhio della mente ad intendere ; eppure fento che il mio cuor veglia in amore fra le braccia del mio Diletto .

80. Siccome Iddio è quello, che mette l'anima in ebrietà d'amore, così egli è quello che la fa cadere in fonno di amore. Quando poi la vede già sopita nel suo seno, tanto se ne compiace, che non vuole che sia da alcuno turbato il suo dolce riposo, come se ne protesta ne' Cantici ( Cant. 1. 7. ) Adjuro vos , Filia Hierufalem , per capreas, cervofque camporum ne fuscitetis, neque evigitare faciatis dilectam, quoadusque ipsa velit. Gli effetti di questo sonno gloriofo non fono diversi dagli effetti dell' ebrietà perfetta di amore, che abbiamo di fopra enumerati : senonche arreca all' anima di particolare quei maggipri vantaggi che fuole il fonno materiale apportare al corpo; e siccome questo vie più ristora gli spiriti, ristabilisce le forze, e rende più abile il corpo a faticare; così quello dà all' anima fortezza, e vigore più speciale per operare, e patire gran cose per Iddio. È se l' ebrietà è un glorioso delirio, come abbiamo detto; il fonno che a quella fiegue, è un'immagine della gloria: tanto è dilettevole l'amore, con cui l'anima riposa nel seno del

fuo Spolo divino.

81. Aggiungo una riflessione per maggiore intelligenza di quess'orazione, ed è 3, che l'unione, di cui parleremo ne' capi seguenti, come grado di orazione più elevato, non può dirti sonno dell'anima, perchè l'intelletto in quella è svegliatissmo ad intendere le divine grandezze; anzi è tanta la luce, e l'intelligenza, che gli si comunica, che lo rende affatto sosposo. E però è grande la differenza, che passa fra il sonno, e l'unione d'amore.

82. Un altro sonno spirituale vi è di fpecie diversa, che non nasce dall'ebrietà perfetta di amore, ma da altra cagione, e viene riferita da S. Gio: della Croce nella Salita al Monte ( l. 2. c. 14. ) Quefto fonno confifte in una dimenticanza , ed obblivione di sutte le cose, proveniente da una luce semplieissima, e spiritualissima, che investendo tutta l'anima con gran forza , nel tempo flesso che la tiene altamente occupata in Dio, le toglie egni avvertenza, e riflessione a qualunque sua operazione. Per procedere con chiarezza, è necessario che dica prima ciò che accade all'anima, che è posseduta da questa specie di sonno spirituale, e poi dichiari le parole di S. Gio: della Croce, con cui ha esposta la sostanza di detto sonno. Talvolta accade, che un' anima passi molte ore in orazione in una totale dimenticanza di tutto, e fenza accorgersi punto di ciò che sa. Tornata poi dall' orazione,, non sa cosa abbia fatto, ne dove fia ftata, nè in qual cofa fiasi per sì lungo tempo impiegata; e le pare che tutte quell' ore le siano passate in un baleno. Onde bene spesso avviene, che timanga con isctupolo d' aver perduto oziosamente il tempo, o di esfere stata in altro modo ingannata: e può anche di leggieri accadere, che cade nello stesso scrupolo il suo Direttore, se non sia persona esperta di tali comunicazioni. In quello caso, se la dett'anima non sia flata oppressa da vero sonno corporale, o distratta da qualche strana balordaggine, oppure in altro modo illusa ( il che si conoscerà dagli effetti, come poi dirò ) convien dire, che sia stata da Dio tenuta in tutte quell' ore in fonno di spirito, il che è un alto grado d'orazione infusa. Questo sonno poi spirituale, come ho detto nella sua dichiarazione, confifte in una dimenticanza, ed obblivione di tutte le cose, nata da una luce molto semplice, e pura, infusa da Dio nell' anima, che non la lascia avvertire, nè

riflettere a ciò che ella fa , e la rende poi incapace di rammentarsi di ciò che ha fatto. Ma per non errare, conviene avvertire, che questa luce spirituale purissima, acciocche induca nell'anima la predetta totale obblivione, da cui principalmente nasce questa divina fonnolenza, deve avere tre condizioni . In primo luogo deve investire l'anima con tanta forza, che leghi la fantafia, e la memoria; altrimenti l'anima nelle sue immaginazioni, e fantafmi conofcerebbe molto bene di operare, e potrebbe poi, se non fosse affatto balorda, agevolmente ricordarsene. In secondo luogo bisogna, che la detta luce spirituale produca nell' intelletto una notizia di Dio sì delicata, e sì fottile, che cell' ficffo non l'avverta, e flando molto bene occupato in Dio, non vi riffetta; altrimenti se rissettesse, e sapesse di star con Dio, non si troverebbe in una piena dimenticanza, e potrebbe, e dovrebbe averne memoria dopo la fua orazione . In terzo luogo questa notizia di Dio tanto spirituale, e delicata non deve comunicarsi alla volontà, in modo che ella se ne avveda . come abbiame detto anche dell'intelletto ; altrimenti, se producesse in lei un amor senfibile, si accorgerebbe ella di una certa dolcezza amorofa, e di un certo gusto di spirito, che si trova nella notizia di Dio, e poi, terminata la sua orazione, non potrebbe a meno di rammentarfene . Qualunque volta dunque vi sono queste tre condizioni, che la luce intellettuale, occupando potentemente tutta l'anima, n'escluda ogni immaginazione ; che vi produca una notizia di Dio tanto spiriruale, e pura, la quale tolga all' intelletto ogni avvertenza, e riflessione; e che non si comunichi alla volontà in modo a lei discernibile : ne siegue, che l'anima abbia notizia, e comunicazione alta con Dio, ma in una totale dimenticanza, ed obblivione di tutto, perchè una tale comunicazione è in una totale inavvertenza di tutto ciò, che ella fa . E però Gilberto ( Serm. 42. in Cant. ) parlando de questa innavvertenza, e mancanza di rifleffione, che cagiona questo fanto fonno, dice: Licet intelleaus, & voluntas quo ad reflexionem consopiantur , intellectus tune magis videt, O vigilat, O amor spiritualis cum con-Sopitur, penieus omnis passio, & affectus animalis amittitur. Quindi non è maraviglia. fe una tal anima, compiuta là sua orazione, non fi ricorda di niente , non avendo avvertito a cosa alcuna, mentre eta immersa in quella: Neppure è maraviglia, che molte ore fianle passate in un momento, come

in un momento paffano le ora della notte a chi è poffeduto da profondo fonno a cagione dell'innavvertenza, che non lo lascia ri-

flettere alla durazione del tempo.

-83. Ciò non ostante può l'anima dopo la detta orazione molto bene conoscere dagli effetti , che non fi è trattenuta in un fonno balordo di corpo, ma bensì in un fonno divino di spirito . Perche, come dice S.Gio: della Croce, si ritrova con elevazione di mente in Dio, con astrazione da tutte le cole terrene, con astrazione da tutte le forme, e figure immaginarie, di cui per tutto quel tempo , che è stata in intelligenza pura, è rimasta pienamente spogliara. In oltre si trova con profonda pace, e quiete interiore, e con gran disposizione all'esercigio delle sode virtù : segni manifesti , che in tutto quel tempo Iddio stette all'anima molto d'appresso, mentre lasciolla con sì fante disposizioni. Onde può ella dire con il reale Profeta : Evigilavi , & faclus sum ficut passer solitarius in tecto . ( Psalm. 101. 8. ) Mi svegliai dal mio dolce sonno, e mi trovai nella fommità della mia mente folitaria, cioè alienata, ed astratta da tutte le

cose, fuorche da Dio. 84. Questa seconda orazione più che la prima, che abbiamo spiegata in questo stelso Capo, pare che meriti il nome di sonno, perchè più partecipa le proprietà del fonno corporale, da cui l'una, e l'altra prendono la loro etimologia. Chi dorme, ancorchè respiri, si muova, si agiti, e faccia altre operazioni , non vi rifletre punto , ne se ne accorge: risvegliato dal sonno, non fi ricorda punto di ciò, che abbia fatto dormendo, e tutta la notte gli è passata velocemente in un lampo. Tutto questo compete alla seconda orazione, ma non già al-la prima. Poichè in quella sebbene l'anima con l'inteiligenza sta sopita nel seno di Dio, come ho già detto, con l'amore però è svegliata, e desta : si accorge molto bene di amare, e dopo molto bene si ricorda di aver amato. Chi dorme perde tutti i fensi esteriori: non vede, non parla, non ode, non gusta, non sente; se però si trovi immerfo in un fonno vero, e non in una certa sonnoleuza, che è principio di sonno. E questo appunto avviene nella seconda orazione, in cui, come dice Giuseppe Lopez ( Lucerna Miflica trat. 5. c. 21. ) la persona smarrisce affatto i sensi, come nell'estasi; talvolta rimane immobile nel fito,, in cui fi trova; e talvolta cade in terra, ed ivi rimane, finche dura l'orazione, destituta da fenfi . Ma questo, non accade nella prima ... Dirett. Mift.

orazione, in cui dicemmo, che non si perdono affatto i sentimenti esterni, ma s'impediscono, timanendo mezzo sopiti. E peto quella prima orazione piutrosto che sonno, la chiamerei sonnolenza, o sopore di spirito, e riposo soave dell'anima nelle brac-

cia del celeste sposo.

85. Ma per togliere ogni equivocazione nella presente materia, si offervi, che quantunque nel fonno spiegato in secondo luogo rimangano i sensi pienamente perduti come nell'estasi, è però l'estasi molto diversa da tal sonno : perchè nell'estasi rimane all'anima riflessione bastevole , per avvertire alla comunicazione, che Iddio va operando in lei , e a lei ne resta poi la memoria, e può ridirla. Ma nel fonno foirituale perde l'anima ogni riflessione, e ogni, av vertenza alle operazioni fublimi, che va facendo con l'intelletto, e con la volontà, come dice Gilberto sopraccitato: donde proviene quella totale scordanza, ed obblivione, e quella impotenza a ridir poi cosa alcuna, che è appunto quello, in cui consiste il detto fonno, come abbiamo già diffusamente spiegato. In oltre le comunicazioni soprannaturali, che l'anima riceve nell'estasi, sono più alte di quelle che si ricevono nel sonno. E però anche per questo titolo questi due gradi di orazione sono fra lore distinguibili .

## CAPO X.

Avvertimenti pratici al Direttore circa il predetto grado di Orazione.

A Vvertimente I. Siccome poco avem-mo da avvertire circa l'ebriet? perfetra, che è grado di orazione infusa molto ficuro; così poco abbiamo ora da avvertire circa il sonno spirituale dichiarato in primo luogo, che dall'ebrietà persetta prepde l'origine. Solo ricordiamo, che quello è quel fonno, in cui ( come dice, e riporta in più luoghi S. Terefa ) alcune persone foverchiamente si abbandonano con gran perdimento di tempo, e con grave pregiudizio della fanità; e però devono effere riscosse da una tale sonnolenza. Questo sonno non è come l'altro, da cui la persona per mancanza di rifleffione, e d'avvertenza non può Liberariene. Da questo può destarsi, se vuqle, facendosi forza, e deve volere, qualunque volta ne nascono pregiudizi notabili, o alla salute del corpo, o agli avanzamenti dello spirito. E tanto più, che tali eccessi, e tali danni sono segni manifesti, che all' influenza della grazia fi aggiungano molte

opere della natura difettuofa.

87. Avvertimento II. Difficoltà maggiore troverà il Direttore nel fonno, che ho fpiegato in fecondo luogo: poiche interrogando alcun penitente, che fi trovi in quefto grado di orazione, altro d'ordinario non ne ritrarrà, che risposte, quali l'indurranno a credere, che egli in tempo di orazione invece di orare, giaccia immerso in prosondissimo sonno corporale. Egli però dagli effetti potrà agevolmente discernere qual fonno sa quello, da cui il suo penitente vien posseduto. E però esservi, che il sonno corporale lascia sempre l'anima tiepida, lo spirito grave, la mente olcura, e tarda al discorso; ne produce mai per se stesso buona disposizione all' efercizio delle vere virtà : come vediamo accadere tutto giorno a quelli, che fi destano da un alto sonno. Se dunque il Direttore scorgesse mai nel suo penitente simili effetti, dovrebbe senza fallo riputare un tal fonno o naturale ingerito dalla natura, o ingannevole eccitato dal Demonio, per turbare i di lui divoti esercizi, e in tal caso dovrebbe dargli rimedi opporruni . Se il fonno è naturale , o proverrà da troppo lunghe vigilie, e allora gli preferiva un più lungo ripolo; o nascerà da foverchio cibo , e da fmoderate fatiche , e allora moderi tali eforbitanze. Se poi il fonno venga conciliato dal Demonio per frode, allora gli faccia praticare i foliti rimedi di ricorfo a Dio, ed alla fua Madre, di refigenza, e di Sacramentali.

88. Avvertimento III. Ma fe il Direttote dopo l'orazione , in cui dice il penitente di ftar fonnolento in totale dimenticanza di tutto, non trovi i predetti effetti difertuoli, paffi avanti ad inragare, fe rimangono in lui gli effetti fanti, che he accennati di fopra. Se dopo l'orazione si trovi con la mente elevata in Dio, cofi intimo raccoglimento, con distaccamento da tutto , con aftrazione ancora di specie da rutte le cose : se fi trovi con quiere, con pace interna profonda, con fentimenti di umiliazione, con inclinazione alla virru ; esamini , fe il detto penitente fia paffato o per tutti, o al-meno per alcuni de gradi di contemplazione, che abbiamo finora fpiegati : perche, essendo il fonno spirituale un'elevazione molto vicina all'unione miffica, e fruitiva d'amore , non fi suole da Dio concedere , fenonche dopo un lungo efercizio di contemplazione infufa . Se il Direttore fcorga in lui questi segni , non flia più ad estrare, ma fi afficuri ; che egli nella fua orazione

sta molto bene occupato, e molto vicine a Dio benche non se ne avveda, e che non dorme con fonno di corpo, come egli forfe teme , ma con fonno di spirito a lui grandemente profittevole. Gli ordini che si lafei guidare da Dio, e che sentendosi astrar-re dallo spirito del Signore, non gli metta impedimento con l'attività delle sue potenze, discorrendo, immaginando, ed operando; ma che lasci operare a Dio, gli dia il

libero confenso, e fi fidi di lui.

89. Avvertimento IV. Se il Direttore esaminando l'orazione del suo penitente, vi trovi gli effetti ora accennati, fi guardi molto di mostrarseli troppo timoroso, e sospettoso della sua orazione, altrimenti lo metterà in grandi angustie. La ragione è manifesta : le anime , che fono poste da Dio in questo sonno spirituale, vivono quasi tutte, come ho già detto, in gran timore della loro orazione: perchè non rammentandosi punto di ciò che fanno in orazione, e doso essa trovandosi anche talvolta prostrati in terra , come chi fu polleduto da profondo letargo, si persuadono veramente di dormire , o di essere illuse dal comun nemico . Or se accade, che vedano con un simile timore i lore Direttori , fi mettone in anguftie , in agitazioni , in affanni molto pregiudiciali alla quiete dell'animo, ed ai progreffi delte fpirito. Si aggiunga a quello . che il mostrar timore in questo caso, a nulla giova : perchè volendo Iddio metter d'anima nel detto fonno, non vi è modo di schivario; posciache incominciando quella a raccogliersi, l'assorbisce Iddio subitamente con la fua luce, l'aftrae, e la mette in dimenticanza di tutto , fenza che neppure quella se ne avveda, come alle volte acca-de. E però meglio è che il Direttore, a-vendo sodi fondamenti di sperar bene, sgombri e da ie, e dal penirente ogni timore foverchie, e gli comandi, come ho già dette, che fi lasci governare da Dio.

90. Avvertimento V. Avverta ancora il Directore , che fe l' anima o nel fonno maseriale del corpo , o nel fonno infufo dello fpirite dicesse di aver visioni, e locuzioni, non farebbe questo il fonno spirituale, di cui abbiamo finora parlato, ma farebbe fonno profetico, di cui dice Iddio ne' Numeri : Si quis fuerit inter vos propheta Domini , in visione apparebo ei , & per somnia loquar all illum . Et in Joelle : Effundam spiritum meum fuper omnem carnem, & prophetabunt filis
westri, & filie westra, sens westri somne
somnabunt, & juvenes westri vissons with
somnabunt, & juvenes vesser vissons dicesse di
sons. Così ancora se la persona dicesse di aveze avute notisie diffinte di Dio, o di altro oggetto foprannaturale, non farebbe ertamenne flata in questo fomo spirituale, perchè in questo febbene l'anima si trova an alta notizia di Dio, e in amore puramente spirituale, ciò però le accade senza actuan diffesse, ed avvetenza, in totale astrazione, e dimenticanza, fenza poerne sisferie cosa alcuaa:

# CAPO XI.

Softo grado di Orazione foprannaturale: Anfie, e Seco di Amore.

gr. T Ddie 'dopo d' aver favorito P anima diletta con quei gradi di orazione foprannaturale, che abbiamo già dichiarati, di razcoglimento, di filenzio, e di quiete; dopo averla molte volte inebbriata del fuo fante amore, dope averla forfe accolta fra le fue breccia in fonno placidiffimo di amere ; di ordinario non l'unifce subito seco con l'unione fruitiva di amore, ne subito l'innalza allo flato di fposalizio spitituale. come dice bene S. Terefa : ma prima vuole farfi molto ardentemente da lei defiderare; e però le accende nel cuore certe anfie. e certa fete di amore impaziente, con cui fe la tira dietro tutta spasimante di amore. E queste ansie impazienti d'amore appunto ( che fono disposizioni all'unione , di cui avremo in breve a trattare ) faranno la materia del presente Capitolo. Ma perche quefle ansie amorose non solamente accadono all'anima, mentre è vicina all'unione, ma fogliono accaderle anche prima , ma in grado affai più baffo; però dell'une, e dell'altre ne ragioneremo presentemente, essendo di tutte un'istessa le cagione.

92. L'ansie di amore dunque sono un defiderio vivo di Dio gustato, ed amato, mon ancere possetuto dall'anima, che è già o in parte, o quasi del totto purgata. Per ben intendere questa dichiarazione, è necessario che premetta varie notigie.

93. Suppongo in primo luogo, che varie fono le purghe, con cui l'anima si monda da quelle macchie, che per sua fragilità ha incontrate nel senso, e nello spirito, e insieme rimove da se quel pregiudizi, che la rendono indisposta a ricevere i favori del Cielo. Altre si chiamano purghe artive, e conssisono in rutre quelle industrie, e fatiche, che adopera l'anima per disflaccasti dal mondo, e da tutte le cose creare, e per abbattere l'orgoglio delle sue passion ribelli. Alter se schiamano purghe passive, e se fa Iddio

fteffo nell'anima, e fono di due fpecie, una delle quali appartiene al fenfo. l'aitra allo fpirito . Quefte consistone in una moltitudine di travagli, di aridità, di tenebre, di afflizioni, e di pene, per cui Iddio pone l' anima quali in tormentolo crociuolo, acciocchè vi deponga la scorie dei suoi mancamenti, dei suoi attacchi, de' suoi abiti, e della fue inclinazioni imperfette, come vedremo nel Trattato V. Si vegga S. Gio: della Croce nella Salita al Monte, e nelle Notti ofcure, in cui parla diffusamente , ed en professo di tutte quelle penole purificazioni . Suppon-go in fecondo luogo , che ad ogni purga fuel feguire la fua illuminazione, in cui dona Iddio all'anima qualche faggio di fe, e del fue amore, proporzionato però alla mondezza, che ha acquistara nella paffata purga. Suppongo in terzo luogo, che la illuminazione può provenire o dal dono della fapienza, o dal dono dell'intelletto, i quali doni, come noi dicemmo nel primo Trattato, e come infegna il Maestro delle Sentenze infieme con altri Antori classici, sono molto diversi nelle loro operazioni. Poiche il dono dell' intelletto ha per officio folo di penetrare speculativamente le divine grandezze ; ma il dono della fapienza ha di più per officio il penetrarle con dilettazione, con fapore, e con guito. ( Magift. Sentent. in t. lib. fent. dift. 35. ) Intellectu inselligibilia capimus tantum ; sapientia veto non solum capi-mus superiora, sed etiam incognitis delectamur. E poco dopo: Inselligemia valet ad creatoris, G creaturarum invisibilium speculationem ; [apientia vero ad solius eterna veritatis contemplationem, & delectationem. E però l'anima, che per mezzo del dono dell'intelletto conosce le perfezioni di Dio, le penetra benst con chiarezza, ma non già con foavità, e con diletto, effendo questo proprio del do-no della fapienza, che tale fi chiama, perchè è una saporosa scienza. Suppongo in quarto luogo, che l'anima non arriva mai a possedere Iddio nel modo che si può da noi poffedere nella vita presente, finche non giunga ad un certo grado sublime, che S. Terefa, e S. Gio : della Croce, e comunemente i Dottori Mistici chiamano Matrimenio fpirituale con Dio: perche allora folo si fa fra l'anima, e Dio un' unione stabile, e permanente, per eui l'anima lo fente femi-pre dentro di fe, ed in qualche vero fenfo lo possiede Prima di detto Matrimonio gusta l'anima di Dio in varie comunicazioni, talvolta anche fi unisce a lui, e per quel tempo staffene l'anima foddisfatta, e paga : ma pure non pub dirfi, che lo poffieda, perchè torna a sciogliersi quell' unione d'amore, e allora torna di nuovo l'anima all'anfie, ed alla sete, di cui ora parleremo: anzi per quell'ifteffa unione ella può divenire più anhofa, e più sitibonda del bene, che ha gustato. Poste queste notizie, non sarà difficile l'intendere la predetta dichiarazione dell' anfie d'amore.

94. Tre cole si esprimono in questa dichiarazione . Primo, che l'anima abbia paffate le purghe ora accennate, o almeno che ne abbia trascorsa alcuna. Secondo, che ella abbia incominciato a gustare di Dio per mezzo dei favori comunicarili dallo stesso Dio a proporzione delle sue disposizioni, e che siasi in lei accesa qualche fiamma di amore. Terzo, che riceva ella presentemente per mezzo del dono dell' intelletto qualche cognizione di Dio, che non la metta in possesso di Dio, nè la rende contenta, e paga con qualche intima soavità; ma le scuopre quasi da lontano l'amabilità di Dio. Qualunque volta vi sono queste tre ragioni, è necessario che risulti l'ansia d'amore. Conciossiacosache se all'anima, che dono alcuna fua purga abbia gustato già del divino amore in qualche comunicazione foave, le si mostri per mezzo del dono dell' intelletto l'amabilità del sommo bene, conosce ella e con l'esperienze passate, e con la luce presente la divina soavità, ma non la gusta; odora con quella norizia speculativa la dolcezza di Dio, ma non la prova. Quindi siegue, che irritato l'appetito di amore, che già arde in lei, non possa fare a meno di prorompere in desideri ardenti, e alle volte impazienti verso il suo Dio, quali desideri sono le vere ansie di amore.

95. Spiega questo S. Temmaso ( opusc. 61. gradu 5. amor. ) con la similitudine della fame corporale, che è molto atta ad esprimere questo grado di orazione sopranaturale. A formare la fame, si richiede che lo flomaco sia voto di cibi, e purgato da fiamme, e da altri umori peccanti. Or se a questo si aggiunga la presenza dei cibi , altre volte da lui gustati, di cui senta egli l'odore, e non esperimenti il sapore, si accresce suor di modo l'appetito, e si aumenta a dismisura la fame. Così, se ad un'anima, che già fia flata o in parte, o in tutto votata dall' imperfezioni, degli abiti, degli appetiti, ed Inclinazioni difertole per mezzo delle purghe spirituali, e che abbia già saporeggiato Iddio per mezzo di qualche amorola comunicazione, e fusfi già accela in amore, fi faccia poi sentire per mezzo di qualche illustrazione speculativa l'odore, e la fragranza del-

le divine grandezze, ma non già il sapore; s' irrita grandemente l'appetito ragionevole, s' innalza a Dio con ardente brama, e si forma l'ansia d'amore. Ne paja strano, che io chiami la notizia di Dio odore di Dio, mentre così la chiama anche S. Paolo ( 2. 2. ad Corintb. c. 2. 14. ) dicendo : Deo autem gratias, qui edorem notitia fue manifestat per nos in omni loco. Il che allora è più vero quando una tal notizia si fa sentire all'anima fenza un certo fapore foave, che la foddisfi, e l'appaghi, come accade nel caso nofiro . E appunto dall' odore di queste notizie divine, quati balfami celesti, diceva d' effer tratta la facra Sposa ( Cant. 1. 3. quando piena di ansie amorose correva dietro il suo Diletto, dicendo : Trabe me poft se : curremus in odorem unquentorum tuorum.

96. Spiegata la sostanza di queste ansie d' amore, riefce facile l'intendere cofa fia la fete d'amore , mentre questa altro non è, che l' istesse ansie d'amore sempre ferme , sempre fisse nelle viscere dell'anima per confumarla. Se l'apperito razionale s'innalzi a Dio con qualche desiderio impaziente, ma passaggiero, quello si chiama ansia d'amare: ma se lo stesso desiderio ansioso se ne stia sempre radicato, e fisso nel seno dell'anima, quello allora si chiama fere di amore. E pero sia l'ansie, e la fete vi è quella proporzione, che passa fra la fiamma, che esce dal legno acceso, e poi si estingue, e il suoco istesso, che se ne sta immobile, e fermo nella materia del legno, nè se ne parte finchè

non l'abbia ridotto in cenere .

97. Ma perche la sere, e l'ansie d'amore non sono sempre di un istesso grado, ma sono tra loro diversissime secondo la diversità dei stati, in cui si trova l'anima amante; però bisogna accuratamente distinguere l'anfie, e la lete, che è nei principianti, da quella che si trova nei proficienti, e nei perfetti . I principianti , come quelli , che altre purghe non hanne trascorse, che l'attive, distaccandosi con, le loro diligenze dal mondo, e mortificando generofamente le loro disordinate assezioni, ne sono ancora stati posti da Dio al cumento di altre purgazioni più atroci; sono ancora imperfetti, ed immondi, e perciò le loro anfie iono affannofe, e sollecite: sorgono con istringimento, ed affanno di petto, e portano seco una sete di Dio angosciosa. In somma siccome il loro amore &, che sentono tutto nell'appetito sensitivo, e basso, così le loro ansie, benche tendano a Dio, fi formano tutte nel fenfo con follevamento corporale. S. Terefa parlando di queste prime ansie imperfette, dice

cos (in vit. c. 29.) Chi non avrà provate questi impeti il grandi, (per impeti qui in etnede l'antine perfette, di cui ragioneremo appresso i impossibile porello intendere, perchò non è inquiestitadine del petto, nè certe divozioni, che sogliono venire molte volte, le quali pare che affoghino lo spirito, che non cape in sei quello è modo a' orazione più basso, per in sei quello è modo a' orazione più basso. Poco dopo soggiunge: lo da principio l'abbi alcune volte, e lassivami la tessa vovinata, e lo spirito salmente ssanni la tessa vovinata, e lo spirito salmente ssanni la tessa vovinata quenta, e più oltre non mi senivo bene per torane all'orazione. Ecco le qualità di que-

fte prime antie . 08. L'ansie d'amore nei proficienti . che hanno passata la prima purga passiva, che si chiama di senso, e sono entrati già in istato d'illustrazione, sono assai più spiritua-li, benchè anch'esse sacciano presa nel senfo. Posciache essendo già l'amore di questi più purgato, e più acceso a cagione dei favori firaordinari, che dopo la loro purificazione hanno ricevuti da Dio in gran copia, è necessario, che anche le ansie amorose, con cui si slanciano in Dio, siano più pure. più intime, e più vive, altresì più intima, e più infiammata sia la sete di amore, che ordinariamente arde nel loro cuore . Vediamo ciò che dice S. Gio: della Croce delle ansie, e sete d'amore, o come egli la chiama, la notte oscura del senso. E perchè alle volte questo incendio di amore cresce affai nello spirito, sono tanto grandi l'ansie per Dio nell'anima, che pare che se le secchino l'ossa nell'anima, coe pare coe je se, jeccomo o più ina-in quella fete, se le marcica, e gualli il na-turale, e che il calore, e le forze languifcano per la vivezza della fete di anore: fente s-ziandio l'anima, chè vivea quella fete d'a-more, come anche l'aveva e e la fentiva David, quando diffe: (Sitivit anima mea ad Deum vivum: ) l'anima mia ebbe fese a Dio vivo; che è tanto, come dire: La fese, che ebbe l' anima mia, fu viva; la qual sete per osser viva, possamo dire che faceva morire di fete. Benche la veemenza di questa fete non è continua, ma alcune volte: fentendoft però ordinariamente qualche free. ( Noch. obfcur. lib. 1. cap. 11. ) Veda il Lettore quanto la fe-te di questi è diversa da quella degli incipienti dianzi dichiarata.

99. Eppure non ha che fate con la stete, e con l'ansie dei persetti, che hanno già passate le purghe del senso, e dello spinito, e sono già vicini ad unissi con Dio con unione missica, e persetta di amore: perchè, come dice lo slesso, Gio: della Croce (in Nosl. observ. lib. 2. c., 13. ) guesta infiammazione e sete di amore, per estre qui già acilo

Spiriro Samo, è differentifima da quella 15, che dicermo nella notte del fonfo. (Intende della fette del proficienti, fipiegata nel numero precedente.) Percioccè quantunque quì il fenfo ne posti cistanio la fue parte, esfendo che non lassia di partecipare del travaglio dello spirito, nondimeno la vadace, e il vivo della sete di amore si sente nella parte superiore dell'anima, cicò nello spirito, sentendo, ed intendendo di tal maniera quello, che sente, e il bissopro che ba di quello che destara paragone sia maggiore di quello, che de nella prima notte sente si successione del senso, o lima niente: perciè nell'interno conosce un mancamento di un gran bene, che non si paò trandare cono solo versua.

100. Questa è la sete impaziente, per cui bisogna che l'anima si unisca a Dio con unione perfetta , e stabile di amote , oppur che muoja , non potendo durare lungo tempo in una sì gran violenza d'afferto . La esprime il Santo con la parità del desiderio impaziente, con cui bramava Rachele di aver figliuoli, dichiarandosi con Giacobe o di volere la prole , o di volere la morte : Da mibi filios, alioquin moriar. Altri la chiamano sete inestinguibile , o same insaziabile , che è lo stesso; perchè giunta l'anima a quefto flato , non vi è cofa ne umana , ne divina, che l'appaghi, fuor che l'unione permanente con Dio , a cui anela con strana impazienza . Onde dice bene Rusbrocchio . (1. 1. cap. 5. de orn. nup. fp.) che per quanto mangino, e bevano tali anime faporite communicazioni , non possono giammai saziarsi : perche per quanto le siano poste innanzi tutte le vivande, e banchetti più lauti , di cui fogliono cibarfi l'anime pure , e da quelli solamente sono compresi, che gli provano: pure se manca loro il cibo principale proporzionato alla loro estrema fame, che è la divina unione, piuttosto si aguzza, ed incrudelisce più ad ogni momento la loro fame . E la ragione di questo si è , perch è le comunicazioni divine più che fono do'ci, e soavi, più sanno intendere a tali anime la mancanza di quel fommo bene , che ancora non possiedono con unione persetta di amore, e però ad altro non giovano, che a farle più spasimare nella loro sete.

101. Quindi proviene, che traboccando questa gian sere, e questa gran same dello spirito, in cui tutta rissede, nelle potenze corporali, le brucia, le disseca, le consuma col suo simoderato calore; e fa. che tatt persone compariscano anche al di suori paleide, estenuate, e simunte, e qualche volta cadono anche in languori mortali, come ce

la dipinge Dionigio Cartufiano ( de fon. luc.

cap. 18. 19. )

102. La cagione poi di queste seti sì impazienti, e sì implacabili, che esperimentano l'anime giunte già alla fine delle loro purgazioni , è quella , che apporta S. Gio: della Croce ( Flam. amor. viva , Stanza 3. S.I. ( 2.) e. ce ne dà il fundamento S. Tomaso ( 2. 2. quast. 24. arric. 7. ) Dice l' Angelico, che l'anima nostra può con aumento infinito crescere nell'amore di Dio, e petò ha una capacità quasi infinita di amore : e se ella sempre non fente nelle sue potenze una sì grande ampiezza, ciò proviene dal-Le indisposizioni, che l'occupano, che l'ingombrano, e che la tengono eppressa : con-ciossiacolache qualunque cosuccia, che le si attacchi, bafta, come dice il fopracitato S. Giovanni, acciocche non fi avveda della mancanza del fommo bene , di cui ha sì vasta capacità. Ma quando poi è già l'anima verfo il fine delle purghe passive, e si trova già fgombra non folo da mancamenti, ma da tutti gli abiti , da tutti gli attacchi , e da tutti gli appetiti difertuofi, fino dall' istesse inclinazioni naturali imperfette , comincia a fentire in fe questo gran vuoto, e quest'immensa capacità, e ad aver sete grande di unira per amore a quell' infinito bene . che solo la può riempire . Ma se poi Iddio la faccia tralucere quafi per piccola fiffura qualche raggio di luce, con cui le mostri la sua amabilità, ma non gliela comunichi, s' irsita tanto la fete, che arriva la poverina più che a morire; e quantunque non la patisca così intensamente, come si patisce nell' altra vita , il suo patire però pare una viva immagine di quel patire : che fono appunto l' espressioni di detto Santo, il quale conclude cost : E questi sono quelli , che penano con amore impazience , non potendo flare molto femes ricevere , o morire . E questo ? il quarto grado della carità violenta, che Ric-cardo di S. Vittore chiama inflabile. Quidquid fibi fiat , defiderium ardentis arima non fatiat . Sicie , & bibis , bibendo tamen fitim fuam non extinguit ; fed quo amplius bibit , ea amplius & fieis . Siegue questo Dottore con formele espressive a spiegare l' infaziabilità penolissima di questa sere , che con altro nettare non può placarsi , che con l'unione soavissima di amore con Dio.

103. E qui fi noti , che questa sete , e questa same di Dio alle volte si concentra nell' intimo dell' anima , e vi genera infermità di amore. Poiche siccome la fame corporale , se sa insaziabile , dice l' Angelico (opufe. 61. grad. 5. ) produce una malattia

nel corpo , che si chiama bolismo ; così la fame , e la fete di Dio , fe fia inestinguibile , ed implacabile , produce nell' anima un' infermità di fpirite , grandemente defiderabile , per cui ella sta consumandosi nelle sue

brame.

104. Si noti ancora , che l'antie , la fete impaziente, la fame infaziabile finora spiegate, sebbene vanno congiunte con grandi pene , fono però quelle pene dolci , di cai l'anima non vorrebbe mai efferne priva. Parlando S. Terefa dell'anima ( in caft. int. manf. 6. c. 6. ) che fi treva in anfie , e fete d'amore , dice che vive con gran tormento , benche gustofo ; e aggiunge , che quando no sta fenza, non fi trova contenta . Parlando degl' impeti , che sono anche essi vere anse, ma improvile , e veementi , dice : E' affai pran pena, ma dolce, e se non vuole sentirla, non può; ne vorrebbe, che mai se le partisse, perche la tiene più contenta che la sospensione dell' orazione di quiete, che manca di pena. E cofe fimili dice in altri luoghi : ed eccone la ragione . Questa sete , queste ansie penosissime, perchè fono desideri vivi, ed ardenti di un gran bene lontano, a cui brama l'anima unirsi o in questa vita , o nell' altra : fono ancora foavistime , perche nascono da un amor ardente di Dio, già gustato dall' anima, quale è sempre nelle sue opere dolce , e dilettevole . E cost viene ad unirfi con mirabile innesto ad un gran diletto una gran pena.

105. I fini , che ha Iddio mettendo l'anima a penare dolcemente fra le predette aufie , fete , ed impeti di amore , due fono . Primo , purgar l'anima da tutti i pregiudizi , che ancor ritiene per l'unione con Dio: ed in fatti S. Bonaventura chiama turte queste pene di amore , ed altre , di cui altrove parlero, purghe di fioco, perchè in realta l'anima per mezzo di quefte ftrette di amere famelico, e fitibondo fi spoglia a maraviglia del suo amor proprio, e si dispone all'amor perfetto, ed unitivo . Secondo , per dilatare i feni dell'anima , a fine di renderla capace di ricevere tutta quella pienezza d'amore, che è necessaria per unirla a Dio e trasformarla in lui . Poiche dice S. Tommafo (1. 1. q. 12. art. 6. ) che quefo hanno di proprio i desideri , accrescere l'amore, e rendere atto l'amante a ricevere con pienezza nelle viscere del suo cuore l' amato . Quia ubi est major caritas , ibi est majus defiderium . Et defiderium quodammode facit desiderantem aptum , & paratum ad fusceptionem desiderati . E più chiaramente al nostro proposito dice S. Gregorio ( Moral.

lib. 5. c. 5. ) che Iddio con fingolar provvidenza differisce ai contemplativi il complimento dei loro desideri, acciocche questi con la dilazione fi accrescano, e crescendo dilatino i fensi dello spirito . In confermazione di questo apporta quelle parole della Cantica : In lectulo meo quafivi per noctem quem diligit anima mea , & non inveni . E vi riflette cost : Si nascole lo Sposo divino, mentre era cercato , acciocche cercandolo l' anima amante con più fervide brame, diveniffe più abile, e più capace a trovarlo, e possedesse più abbondantemente quel bene , che avea più ardentemente cercato . Ecco dunque l'alto fine , che ha Iddio , ponendo t'anima in queste pene di amore , dilatarla, e renderla atta a ricevere quella gran piena di amore, che dovrà poi immergerla tutta, e trasformarla in lui, perche in realtà quella sere inestinguibile, quell'ansie impazienti sforzano, dirò così, i fensi angusti dell'anima, e li dilatano : onde quella fempre più dilatata, e purgata acquista un'abi-lità immensa ad amare.

106. Siegue da tutto ciò, che l'anima, finche non giunga all'unione di Dio perfetta permanente, che i Santi chiamando di Matrimonio spirituale, si trova sempre fra questi spasimi di amore : perchè fino che non pervenga a tale stato, ha bisogno sempre di essere più purificata, e più ampliata con questa purga di suoco, altrettanto dolce, quanto tormentofa . Ancorche Iddio l'unisca seco con qualche vincolo di amore; ancorche lo innalzi con estafi, e con ratti, ancorche l'abbellifca con ornamenti di fpofa; fempre, paffati tali favori, ella torna alla fua antica fete; fempre tornano l'anfie fempre tornano le trafitture d'amore; anzi allora divengono più atroci, come vedreme a loro luogo. Quando poi l'anima giunga al talamo dei divini Sponfali, allora Iddio prende stabile possesso di lei, ed ella di Dio; e in quell'unione abituale fi fedano tutte l'ansie penose, e l'anima se ne rimane sempte con Dio in una perpetua ferenità . Ma per togliere l'equivocazione, che potrebbe nascere, si avverta, che solo l'ansie impazienti di quelli, che stanno alla fine delle loro purgazioni, sono pessime disposizioni alla detta perfetta unione di amore con Dio, e non già l'ansie de proficienti ( parlando di legge ordinaria: ) poiche, essendo questi ancera involti in melte imperfezioni, da cui devono effer mondati, fi trovano anche lunda uno flato sì sublime. L'ansie di quefli servono per prossima preparazione a ri-eevere alcuni favori straordinari inferiora alla detta unione ; mentre mortificandofi per mezzo di esse l'amor proprio, ed ampliandosi i feni dell'anima , si rendono atti ad alcune comunicazioni; foprannaturali , che Iddio vuole loro compartire.

#### CAPO XII.

Auvertimenti pratici al Direttore sopra il precedente Capitolo.

A Vvertimento I. Il primo avverti-mento del Direttore deve effere di procedere con molta accorrezza, in discernere se tali ansie provengono dalla grazia, o siano effetti della natura, potendo facilmente accadere, massime nelle Donne, che per ogni pena anfiosa, originata anche dal-la loro naturalezza, credano già di spasimare in ansie di amore . Questo avvertimento è della gran Maestra sopraccitata, ( Castel. inter. c. 6. ) laddove parlando di tali anfie dice così : Avvertite anche , che la complesfione debole suol cagionare alcuna di queste pene, particolarmente se è di persone senere, le quali per ogni cosellina piangono.

108. Avvertimento II. Se può il Direttore riconoscere nelle ansie, e fete del suo penitente qualche cosa di soprannaturale, deve mettere tutto il suo accorgimento in discoprire di che specie siano, se quelle fiano, che dicemmo effer proprie dei principianti, q quelle, che sogliono accadere ai proficienti , o finalmente quelle , che fanno dare i perfetti in impazienze d'amore : perche tra l'une , e l'altre vi è grandissima diversità, e diversione deve effere il regolamento di ciascheduna . Se l'anima non sarà ancora paffata per alcuna delle purghe paffive , di cui parleremo nel quinto Trattato, e tali ansie amorose sorgeranno con un certo sollevamento corporale, faranno fenza alcun dubbio ansie di bassa lega , quali alle volte accadono ai principianti fervorofi, il cui a. more effendo molto imperfetto , imperfette altresì conviene che fiano l'anfie del loro amore . In tal cafo tutta l'attenzione dei Direttore ha da essere indirizzata a quietare, e placare, e mettere in calma questi tumulti amorosi, ed insieme assannosi di spirito, che fogliono flancare la testa, offen-dere il petto, e rendere la persona inabile all'orazione, ed agl'altri esercizi di spirito; proccurando di ridurre tutto quell'eccesso di fensibilità ad un affetto spirituale interiore quieto, e pacifico, come diffi in un fimil cafo, parlando dell' ebrietà spirituale. E giacche S. Terela ( in Vit. cap. 19. ) infe-

gna la maniera, con cui devono moderarsi queste esorbitanze di affetto, altro io non fard , che riferirla . Dice dunque così : Debbensi tor via questi acceleramenti, proccurando con soavità raccoglierli dentro di se, ed acchesare l'anima : perciocche questo è a guisa di alcuni bambini, che hanno un piangere santo impetuoso, ed accelerato, che pare stiano per affogarsi; e con dar loro un poco da bere, cessa quel soverchio sentimento. Così qua la ragione tronchi, e ritiri la briglia, perche potrebbe effere , che il medefimo naturale ajuti a questo . Volti la considerazione , con temere . che non sia tutto perfetto, ma che pud effere in gran parte sensuale : ed acquieti questo bambino con un regalo, ed accarezzamento di amore, che lo faccia muovere ad amare per via soave; e non a forza di pugni, e di batsiture ( come fi fuol dire , ) ritiri dentro quefto amore; e non sia come pentola, che soverchio bolle, a cui se si pongano legna senza discrezione, si versa tutta; ma si mederi la sausa, che fi prese per accendere questo fuoco, e si proccuri smorzare la fiamma con lagrime foavi, e non penufe, come bene fono quelle di questi sentimenti che fanno gran nocumento. Indi soggiunge: Sicchè gran discrezione bisogna nei principianti, acciocche tutto vada con foavità, e s' infegni allo spirito di operare interiormente, proccurando molto di fuggire l'efleriore .

109. Da tutto ciò fi deduce, che deve l'anima calmare queste ansie d'amore troppo sensibili, e smoderate, con moderarne la causa. Il che potrà in due modi effettuarsi, o con divertire la mente dalle considerazioni, da cui quelle presero l'origine, o con ridurre quell'affetto d'amore affannoso al di dentro nell'interiore dell'anima, ove divenga spirituale, quieto, e soave. La riduzione poi di tali affetti sensibili all'interiore, fi fa con mettersi l'anima avanti a Dio in pura fede, e con esercitare gli atti di amore quietamente con la fola volontà, fenza fare alcuno sforzo per eccitare gli affetti indiscreti dell'appetito sensitivo, come infe-

gnai un' altra volta.

110. Avvertimento III. Se poi il penitente sarà già passato per la prima purga, detta del tenfo, e si trovera già fra una mol-titudine di favori in istato d'illuminazione, le sue ansie, e la sua sete sarà assai più spirituale, e più pregevole. Contuttociò anche in questo caso vi è bisogno di moderazione, se una tale sete sia eccessiva con notabile pregiudizio della fanità corporale. Tanto più che la nostra Maestra avverte : ( Caft. inter. manf. 6. c. 6. ) che non effen-

do questi gran desideri di persone molto as profittate, e provette, potrebbe molto bene il Demonio muoverli , per farci credere , che fiamo di questo numero, essendo sempre bene ano dar con simore . Se dunque il Directore scorgerà in una tal ansia, e sete di Dio inti-ma, e ardente, qual suol essere quella de' proficienti, o inganno del nemico, o eccesso pregiudiciale alla salute, ponga presto il riparo, facendo che il penitente nell'anfia . che prova di unirsi a Dio in questa vita, o di goderlo presto nell'altra siconformi, quanto può, al divino volere, e con quella uniformità di affetto quieti lo spirito ansioso. oppure che diverta altrove il pensiere, e tolga ogni incentivo alla fua fete. E se questo non basta, gli abbrevi il tempo delle orazioni, e faccia che queste vadano interrotte con opere esteriori: lo faccia conversare con persone pie, le quali con discorsi divoti rechino qualche moderata diffrazione al di lui spirito, e bisognando ancora gli conceda qualche onetto divertimento . Avverta però che non potrà sempre ottenere il suo intento ; perche l'ansie , e la sete di questi proficienti il più delle volte nasce da amore infuso; e però non sta sempre in loro potere raffrenarii, e il temprare quella viva fete, che arde loro nel cuore. Contuttociò, se egli vede che questi desideri ansiosi stringono troppo il foggetto, o che la fete di amore troppo lo confumi con detrimento corporale, usi pure i predetti lenitivi , che se non sempre, molte volte almeno gli saranno di giovamento.

III. Se poi la persona che patisce tali farà giunta allo stato de' persetti , non po-trà il Direttore sar cosa , che giovi a mitigare le sue pene amorose : perchè la sete di questi è affatto impaziente, la fame à affatro implacabile, l'ansie, e gl'impeti sono violenti, e in una parola le loro comunicazioni sono passive, e Iddio solo le piò medicare . Però dice Riccardo: ( de grad. viol. Carit. c. 2. ) Frustra ( ni fallor ) fic languentis anime conatur quis lenire dolorem, temperare mororem, cum de intus curari oporteat dulce vulnus amoris . Al più potrà ottenere, che pracchino alcuno de' predetti rimedi, quando Iddio non gli investe potentemente con tali comunicazioni . Non tema però di loro, perchè quel Dio, che gli mette fra le penole strettezze del suo amore, sa-

prà ancora sanarli, 112. Avvertimento IV. Se il Direttore entrerà in qualche timore, che nelle predette ansie posta effervi illusione del Demonio,

proccuri indagare diligentemente, se la pena amorofa, che l'anima prova, sia intima, e insieme sia quieta, e pacifica, e dilettevole. Se questo avviene, non tema, perche non può il Demonio (come nota bene S. Terefa ) unire in un istesso affetto pena , diletto, tranquillità, e pace. Potrà egli dare qualche pena, ma non già soave, serena, e tranquilla : avrà per necessità a terminare ( se egli non muta natura ) in inquietudine, e turbazione. Se poi seguono alle detre ansie quegli effetti tanto salutari, che ho accennati di fopra, e vadano con essa congiunti altri caratteri di vero spirito, molto più si asficuri : ma se poi non vi fossero tali fegnali, dovrebbe giustamente temere, e mettere riparo, proccurando che l'a-nima disprezzi tali ansie sospette, si protefli con Dio di non aderirci punto, e senza farne alcun caso, stia con fede, e pace a-vanti Iddio, oppure che porti altrove il pensiere, e così deluda le trame del suo nemico.

113. Avvertimento V. Sopra tutto fia cauto il Direttore in tenere in briglia quefte anime fitibonde, ed ansiose, acciecche non trascorrano in penitenze indiscrete; stando queste in pericolo di dare in eccessi, perchè da una parte la fete di amore accende in loro una gran fete al patire; e dall'altra parte il corpo non le raffrena, parendo divenuto quasi insensibile al dolore : onde è facile, se non siano moderate, che si lasciano trasportare ai rigori smoderati con rovina della loro fanità . Abbia dunque il Direttore discrezione, quando esse non sono capaci di averla: ne permetra loro penitenze maggiori del consueto. Tanto più che queste poco, o nulla giovano, per saziare quella fame , e per estinguere quella tete, che internamente le consuma.

# C A P O XIII.

Settimo grado di Orazione soprannaturale, e i Tocchi che da Iddio nell'anima.

114. PRima di passare avanti a spiegare in che confista l'unione mistica d'amore, a cui suole Iddio esaltare quell' anime, che sono state già in varie guise purificate ; stimo bene dichiarare certi tocchi foavissimi , che Iddio suol fare nel loro spirito, e sono anche essi un grado di orazione alta, ed infula : e questo per due ragioni . Primo , perchè questi tocchi appartengono alla detta unione, ne ad altri si concedono, che a quelli che all'unione d'a-Dirett. Mift.

more sono stati già da Dio sublimati, come dice S. Gio: della Croce ( in afcenf. mont. 1. 2. c. 26. O alibi ). Secondo, perche l'intelligenza di questi conferirà molto a ben intendere cofa fia l' unione mistica d'amore, che dovrà poi dichiararfi, e fervirà quafi di fondamento, e di base a tal notizia.

115. I tocchi dunque, che fa Iddio nell' anima diletta, consistono in una sensazione vera, e veale, ma puramente spirituale, per cui l'anima fente Iddio nel fuo intimo , e gua fla con gran diletto . Per ben intendere cio: è necessario rammentarsi di quella dottrina di S. Bonaventura, da noi esposta nei precedenti capitoli, in cui infegna il Santo che l'anima ha fensi spirituali, corrispondenti ai fensi materiali del corpo , vista, udito , odorato, gusto, e tatto, e per mezzo di essi esperimenta in modo spirituale gli oggetti, come il corpo gli esperimenta in modo materiale. E acciocche una sì importante dottrina meglio s'imprima nella mente del divoto lettore, voglio confermarla con altre autorità, e con ulteriori ragioni, discorrendo fopra ciascuno dei sensi in particolare

116. Parlando dunque del senso della vista, abbiamo in Giobbe ( cap. 33. 26. ) Et videbit faciem meam in jubilo : abbiamo di Mose ( Hebr. 11, 27. ) Invisibilem tamquane videns sustinuit; abbiamo nei Salmi Vacate, & videte, quoniam ego sum Deus ( Pfal. 45. 11. ). Questo vedere Iddio non si può intendere, se non che della vista intellettuale, per mezzo della fede illustrata dai doni dello Spirito Santo. Questo stello fi conferma con le visioni intellettuali dei Profeti, per mezzo di cui vedevano gli oggetti, non già con la vista del corpo, o dell' immaginazione ( altrimenti non farebbero state intellettuali quelle visioni), ma con la sola vista dell'anima. Molto più si conferma con la vista, che l'anime nostre averanno in Dio nella patria beata, in cui sebbene si aggiungerà loro il lume della gloria, e le specie, non si darà a loro però una nuova potenza a vedere, ma questa seco la porteranno da questa vita.

11/. Parlando dell'udito, non si può certo dubitare, che questo risieda nell'anima, non folo perchè ce ne afficura la facra Sposa (Cantie. 5. 6.) Anima mea liquesacta est, us locutus est dilectus: l'asterma il San-to David ( Pfal. 84. 3.) Audiam quid loquatur in me Dominus Deus : l'attefta il Santo Giobbe ( 42. 5. ) Auditu auris audivi se, nunc amem oculus meus videt te : ma anche perche la tagione ce lo persunde . E' certo che i spiriti angelici ragionano tra lo-

ro. Duhque parlandos, è infallibile che si ascolteranno: e però è ancora infallibile,

che nelle sostanze spirituali ( quali certamente sono l'anime nostre ) vi è il senso

foirituale dell' udito .

118. Parlando dell'odorato, ecco da' facti Cantici un chiaro arteslato, che un tal senso si interessa per la compania dell'anime, benchè formate di folo siritto. Possicachè vi si dice, che nos folo la facta Sposa, simbolo dell'anima perfetta, ma l'altre sanciulle ancera, siguitame meno persette, correvano velocemente tratte dall'odore soave del loro Spositioni del compania del compania del compania del compania del compania del compania del consuma, a chiare note l'afferma S. Bernardo (Serm. 21. in Cant.) Currimus, cum instensi consistentiale del consumia, a chiare note l'afferma S. Bernardo (Serm. 21. in Cant.) curimus, cum instensi consistentiale del consistentia del consiste

119. Parlando del fenfo del gufto, troppo maniferhamente l'attribuifce all'anima il Santo David (Pfal. 33. 9.) dicendo: Gafate, & videte, quoniam juavis efi Dominus. Il gustare di Dio velendolo, (s'intenda per mezzo della fede elevata dal dono della fapienza) è una specie di gusto, che non può appartenere se non che al senso dello sirito; e parlando lo stesso Profeta della sena doleczata, che prova l'anima in Dio (Pfalm. 30. 20.) esclama: Quam magna multitudo duscedinis tua. Domine, quam abfondissi immenibus te! Dice, che sedio na quella gran soavità all'anime amanti, quas di di nascosto, quam abfondissi imminibus te espeche gliela fa sentire nell'intimo dello spirito, in cui non può alcun altro penetrare.

120. Ma più d'ogni altro chiaramente fi esprime nelle sacre carte il senso spirituale del tatto, che è appunto quello, di cui abbiamo a parlare nel presente Capitolo . E che altro vogliono fignificare quell'espresfioni, che fa nei sacri Cantici l'anima giusta, figurata nella Sposa, chiedendo baci, e desiderando abbracciamenti del suo Celeste-Sposo? Che altro, dico, vogliono significare , che questi tocchi spirituali della divini-tà, formalmente espressi in tali baci , e in tali ampleffi, per cui ella brama ardentemente saporeggiare il suo Dio? E quel dire, che al di lui tocco ella tremò ( Cant. 5. 4. ) : Venter mens intremuit ad tactum ejus : non è un fignificare quella fensazione spiritualissima che al tocco del suo Diletto fi dell'ò subito nell'intimo del di lei spirito? Dunque neppure il fenso spirituale del tatto manca all'anima , per cui ella esperimenta

porco fi esprimentano le sostanze corporee121. Prima di passare avanti, voglio coerentemente alla dottrina ora spiegata dare
un'altra notizia importantissima all'intelligenza di ciò, che dovrò dire in quesso capo, e nel progresso di questo Trattato. Dicono i Filosofi, che la cognizione sperimentale di alcuna cosa è quella, che nasce dall'
esperienza, o atto di alcun senso circa il
suo oggetto presente. E. G. la cognizione
esperimentale della luce è solo quella, che
risulta dalla vista della luce. E però un cieco nato, che non è capace di vederla, neppure è capace di averne una tal notizia

le softanze spirituali, come con il tatto cor-

elperimentale della luce è folo quella, che rifulta dalla vifta della luce. E però un cieco nato, che non è capace di vederla, neppare è capace di averne una tal notizia efperimentale, benchè gli fi difcorra della luce uu anno intero: folo dipendentemente da tali relazionio può concepirne una cognizione aftrattiva, ed impropria. Da ciò fi deduce, che la cognizione fperimentale di Dio, e delle cofe divine, è folo quella, che nafce dall'esperienza, che ha alcum fenfo figittuale dell'anima circa Iddio prefente : e. gr. quella cognizione, che ridonda nell'anima dal loccase ella Dio col fenfo del tari-

to, dall'odorarlo col fenfo dell'odorato fpi-

rituale. Lo stesso dico degli altri sensi spi-

rituali. 122. Pofto tutto questo, veniamo ora a spiegare con la parità dei tocchi materiali, che si fanno nei corpi , il tocco soavissimo, che Iddio fa nell'anime sue dilette, e dichiarare questa fensazione vera , e reale , ma puramente spirituale, per cui l'anima sente Iddio nel suo intimo, e ne gusta con gran diletso. Acciocche voi tocchiate alcun corpo con tocco fenfitivo, e vitale, e. g. tocchiate una rofa, un giglio, o qualunque altro fio-re, in primo luogo è necessario che ve gli accostiate, perchè standone lontano, non si darà mai alcun teccamento. Così acciocche Iddio tocchi l'anima, è necessario che le si accosti con qualche atto di fede rischiarata dal dono della sapienza, a cui s' appartiene , come dice l'Angelico sopraccitato , rendere Iddio vicino all'anima contemplativa. In fecondo luogo a formare il detto tocco fenfitivo di un fiore, non basta che voi ve gli avviciniate o con la mano, o con altra parte del corpo; ma bisogna che la vicinanza fia tale , che quello determini in voi quell'atto esperimentale, che chiamasi toccamento, per cui lo fentiate : perche fe tra voi, e lui fosse altro corpo folido, non verreste mai a toccarlo , ne a sentiro col tatto, benche vicino . Non altrimenti, acciocche Iddio tocchi l'anima con tocco intimo. e fentitivo al di lei spirito non basta che

le fi avvicini con l' illustrazioni , e soavità del dono della sapienza; perchè quelle ac-cadono anche in altri gradi di orazione, in cui non intervengono tali tocchi ; ma bisogna che coll' abbondanza, e perfezione di questo dono tanto le si avvicini, che determini in lei la potenza spirituale del tatto a quell' atto esperimentale che dicesi rocco di Die , per cui ella intimamente lo fenta , e lo gusti con gran soavirà, come dice S.Gio: della Croce nella falita al Monte . ( lib. 2. c. 26. ) E queste sì alte notizie amorese non le pud avere , se non l'anima , che arriva all' unione con Dio : perciocche elle medesime appartengono all' unione , effendo che il tenerle confifte in un certo tocco , o contatto , che fi fa dell'anima colla divina carità. Così il medesimo Dio è quello, che ivi si sente, e si gusta; e sebbene non così munisestamente, e chiaramente come nella gloria ; è però tanto sublime ad alto tocco di notizia , e di dolcezza, che penetra il più intimo dell'anima . . . Imperciocche quelle notizie sanno, e odorano un non fo che del divino effere , e vita eterna . E parlando di altri tocchi più sublimi della divinità nella Fiamma viva di amore, conferma lo stesso, dicendo (Sean. 2.) che quansunque in questa vita non si goda perfettamense , come nella gloria ; nondimeno come quel zocco è di Dio , ha sapore di vita eterna . E così l'anima gusta qui con una maravigliofa maniera , e partecipazione di tutte le cofe di Dio, comunicandosele la forsezza, e la Japienza, l'amore, la bellezza, la grazia, e la bontà. Imperocchè, essendo Iddio tutte queste cose, l'anima le gusta in un sol socco di Dio con una certa eminenza.

123. Ne tutto ciò sembrera punto esagerato, se si rifletta, che lo stesso accade nei tocchi materiali, e corporei, come noi steffi tutto giorno esperimentiamo. Concioffiacofachè toccando alcuno qualche corpo, fente fubito le di lui qualità : e se quello è duro, à aspro , è acuminato , oppure infocato , ed acceso, gliene risulta una sensazione di tatto , o molesta , o aspra, o dolorosa : all'opposto poi se quello sia molle, soffice, e delicato , già ne nasce una sensazione di tatto molto dilettevole. Non altrimenti toccando Iddio l'anima nel modo dichiarato, fubito l'anima per mezzo del tatto spirituale, che in lei risiede, sente Iddio, e le sue per-fezioni; e perchè è Iddio infinitamente dolce , e soave , sente ella in quel tatto spiri-tuale la di lui dolcezza , e la di lui soavità con diletto inesplicabile. E però dice bene il Santo, che in questi tocchi, massime quando fono più elevati , vi è un fapore di

vita eterna : perchè in realtà tra i tocchi foaviffimi , che dà Iddio all' anime beate in Cielo , e che dona all' anime divote in terra , altra differenza non vi è , che i tocchi di quelle sono immediati , perchè Iddio per fe stesso si unisce al loro intelletto , illustrato col lume della gloria, e immediatamente le tocca con la visione beatifica ; ma i tocchi di queste si fanno mediante un velo, che si frappone tra l'anima , e Dio ; e quefto è il velo della fede, illuminato dalla divina fapienza, per mezzo di cui tocca Iddio l'anime pure in questa vita mortale. Quindi fiegue, che sebbene questi tocchi non portano feco quel diletto eccelfo, che si gode nella patria beata, hanno però un simile godimento a quello, e un certo fapore di quella gloria.

124. Questi tocchi sogliono il più delle volte farsi improvvisamente : nell'atto di dire qualche parola, o di ascoltarla, o per altre occasioni, benche minime, si muove subitamente nel profondo dell'anima quel fentimento esperimentale di Dio, che la mette in gloria. Alle volte tali tocchi sono più intenfi , altre volte sono più rimessi : qualche volta presto passano, e allora sono distinti , e qualche volta sono più durevoli , e allora fono meno chiari . Alcuni di questi fentimenti fono tali , che fembra 'all' anima che non la tocchino in alcuna fua potenza,. ma che fi producano nella fua istessa sostanza ; tanto sono intensi , alti , e profondi : e questi si chiamano tocchi sostanziali'.

225. Quindi alcuni Dottori Mistici banno presa occasione di dire , che tali tocchi sostanziali s' imprimono da Dio nella sostanza dell'anima indipendentemente da ogni operazione dell' intelletto, e della volontà, citando eziandio a loro favore il gran Mistico S. Gio: della Croce . Non pare però , che una tal opinione possa in modo alcuno sussistere : perche niuna sostanza è per se stessa operativa, ne può fare da se alcun atto senza le sue potenze . Se un corpo umano sia spogliato di tutt'i suoi sensi, rimane senza fallo incapace di vedere, di udire, di gustare, di penare, e di produrre qualunque operazione sensitiva. Così fate, che in un' anima stiano affatto oziose le sue potenze, rimane questa affatto incapace di operare alcun atto, e diviene del tutto impotente ad avere qualfifia fentimento e del mondo . e di Dio. In vano poi questi s'industriano di fondare full' autorità di S. Gio: della Croce questa loro opinione : perchè il Santo chiaramente afferma il contrario nel capo 32. del libro 3. della Salita al Monte Carmelo par-

2

lan-

lando così : Ouchi fentimenti spirituali distinzi possono esfere in due maniere . La prima è dei fentimenti nell'affesto della volontà : la feconda è dei fentimenti , i quali , benchè anche fiano nella volontà , contuttocciò per effere intensissimi , altissimi , profondissimi , e secre-tissimi , non pare che la tocchino , ma che si producano nella sostanza dell' anima . Quì il Santo parla manifestamente dei tocchi fostanziali , che si producono nella sostanza dell'anima, dei quali afferma che fono nella volontà, benche sembri all'apparenza che non la tocchino. E se in altri luoghi dice il Santo . che in questi tocchi sostanziali la sostanza di Dio tocca la fostanza dell'anima; deve questo intendetsi nel senso, in cui con-tutta chiarezza, e senza punto di ambiguità ha dichiarata la sua mente nel luogo sopraccitato.

126. Che poi paja a contemplativi, che tali tocchi sostanziali non si formino nelle potenze, ma nella fostanza della loro anima, nulla prova: poiche diligentemente interrogati , essi stessi confessarono il contrario di proptia bocca. Si provi ad interregare alcuni di questi , con cui tiene Iddio sì alto commercio, se nell' istante che sente alcun toccamento divino, benche profondo, e sublime , ha certezza, che Iddio è quello che lo tocca nel più intimo dell' anima : vi risponderà infallibilmente di sì . Ed ecco evidentemente la cognizione, da cui procede quel fentimento di Dio . In oltre s' interroghi, se in quel tocco sostanziale provi subito un certo sapore di Dio soavissimo : non vel negherà egli certamente . Ed ecco l'amore della volontà : giacchè il sapore di Dio altro non è , nè può essere , che un amore esperimentale , e spiritualissimo dell' istesso Dio . Quindi rimanga stabilito , che tutti i tocchi, ancorche siano sostanziali, ancorche siano quelli più alti , e più intimi , che si concedono in islato di Matrimonio spirituale, confistono in una notizia, ed antore sperimentale di Dio, per cui l'anima con tatto spirituale, e delicato sente Iddio, come i corpi con gli atti esperimentali del loro tatto fentono le fostanze corporee .

127. Solo mi rimane di notare, che oltre la notizia pura, e spirituale di Dio, che sempre va congiunta, come ho detto, con questi tocchi, risultano da esti mote volte altre notizie; e altre intelligenze di Dio e sperimentali, e saporitissime, che sono un altisimo e gustosissimo senire di Dio. Si può questo spiegare con qualche parità. Fingiamo, che vi sia una persona, che non abbia mai gultato il mele, ma abbia molte volte inteso

ragionare della di lui dolcezza. Queffa avrà qualche cognizione del mele per le relazioni , che a lei ne furono altre volte fatte;ma se poi giunga a mangiarlo, a toccarlo col suo palato, certo è, che da una tal esperienza a lei ne risulta una cognizione assai più chiara. e dilettevole di quante ne aveffe prima di un tale esperimento . Così sebbene ha l'anima in questi tocchi di Dio un' alta notizia di lui ; gustandolo poi in questi istessi tocchi viene a conoscerlo per esperienza con maggior chiarezza, e con maggior fapore, e maggior gusto, che è quanto dire, viene ad acquistare una notizia esperimentale di Dto , che è un deliziosissimo fentir di lui . Di queste notizie segue a dire S. Gio: della Croce ( in afcen. mont. lib. 2. cap. 32. ) che alle volte sono in una maniera, alle volte in un' altra : alle volte più sublimi , e più chiare : alle volte meno fublimi , e meno chiare , secondo che sono eziundio i socchi, che Dio fa. Vero è, che l'anima la quale riceve tali notizie, non ha poi modo di riferirle. So-lo può prorompere in parole generali, più atte a fignificare la grandezza del fentimento, e del diletto interiore, che a spiegare la intelligenza sublime della sua mente. E la ragione è manifesta, perchè gli uomini non hanno inventate mai parole atte a spiegare queste cognizioni altissime, che Iddio infonde : quelte si trovano solo nelle menti di alcune anime elette : onde non è maraviglia, che mancando le parole, manchi anche il modo di esprimerle. E però passando un giorno Iddio avanti a Mosè con uno di questi tocchi, e notizie, si prostrò egli subito in terra, ed esclamo : (Joan. a Cruc. in afcenf. mont. lib. 2. cap. 26. ) Dominator Domine Deut, mifericors, & clemens, patiens, G multæ miserationis, & verax; qui custodis misericordiam in millia. Ma con dir que-Ro, come ben offerva il fopraccirato Santo, nulla diffe di ciò che intese; e questo solo con quell'impeto di parole, e di lodi diede sfogo al suo affetto.

stogo al luo attetto.

128. Gli effetti di questi tocchi divini tono inestimabili: perche, come dice lo stesso Santo, che gli esporimento, rimane l'anima per quel contatto di Dio ricca di virtù, robusta di capacità, e di fortezza; resta costamimosa, e con tanta voglia di patire gran cose per Dio, che le è particolar passione vedere che non patisce assia. Non folo, dice egli (cir. lib. & cop. ) è sussicium uno di agesti a lavare in una volta dall'anima alcunt imperfezioni, le quali ella non aveva posteto in unta la vita sua sua la socia piena di virtà, e di beni di Dio. E sono al-

P anima questi teachi tanto gessoli, e di di intimo diletto, che con uno di essi si territo per ben pagata di tutti i travagli, che avole patito in vita sua beache fusico i innumerabili; e resta così animosa, e con tanta voglia dipative molte gran cose per Dio, che si particolar palsino suedre che, non pattifee alla. Bastano queste poche parole ad intendere, quarta forza abbianq questi tocchi di divinità, massime se sauo molte volte tinnovati a cangar l'avissa in un'alta, e quasti divinitaratia.

#### C A P O XIV.

Avvertimenti pratici al Direttore su questo grado di Orazione.

A Vertimento I. Préceda cauto il A Direttore cita i predetti tocchi, perchè vi (ono persone, che s'invogliano di tutto. Sentendos quelle riferie, oppur leggendo, che Iddio sa ralvolta all'anime tali grazie, fubito par loro di riceverle: e perio in fentire qualche ispirazione, e soavità, o sentimento interiore, che hanno ricevuto un tocco sossinaziale da Dio ; e portebbe anche datsi il caso, come molte volte siè dato, che qualche Donna isportita, fervendosi dei termini, con cui sogliono siperatsi fali favori, tenti malizios sumente d'inzaname il suo consessore.

120. Per tanto se egli non vuole errare, offervi bene, fe l'anima che, dite aver una sì stretta comunicazione con Dio, sia giunta allo stato di vera unione, quale dichiareremo nei seguenti Capi . Se conoscerà che ella non abbia ancora poggiato sì alto, e forse si trovi molto lungi da tanta elevazione di spirito, non le creda in alcun modo: perchè S. Gio: della Croce, che ha trattato di quefli tocchi più profondamente di ogni altro, e però è da me più volte citato in questa materia, dice, e più volte replica, che quefli non si concedono senonche all'anime, che sono state già da Dio innalzate allo stato di unione, perchè in realtà sono una parte di tal unione, come meglio s'intenderà nel progresso di questo Trattato . . In oltre si osservi, se detti tocchi abbiano quei caratteri, con cui di fopra fono flati descritti, e producano quegli effetti tanto falutari, che in poche parole esprime il detto Santo. Se in lei non iscorge tali contrassegni, non le abbia fede alcuna; anzi la riprenda, la umilii, mostrandole, che i di lei tocchi non hanno da Dio, ma o dalla vanità, o dall' amor proprio la loro origine : e proccuri , che attenda all'acquisto delle vere virtu, da cui folo, e non già da favori straordinari, dipende ogni avanzamento neila perfezione cri-

. 131. Avvertimento II. Dice il sopraccitato Santo, che il Demonio non può fingere cofa sì alta, quali fono i predetti tocchi di divinità; perchè in realtà fi fanno nel puro spirito, anzi nel più prosondo di esso, dove non ha accesso il nemico infernale. Contuttocio aggiunge queste parole : ( Ibid. in cap. supracis. ) Potrebbe pero egli fare alcuna apparenza da scimmia, rappresentando all' anima alcune grandezze, sazietà, e pienezze molto sensibili, proccurando di persuadere all' anima, che quello è da Dio: ma non di maniera, che entraffero nel più interno dell' anima, e la rinovaffere, e in un tratto l' inna. moraffero, come fanno quelle di Dio. Da ciò fiegue, che un'anima, la quale ha provato i veri tecchi di Dio, non potrà fare a meno di conoscere i falsi tocchi del Diavolo, essendo tra gli uni, e gli altri quella diversità, che passa tra la luce, e le tenebre; ma l' anima, che non ha ricevuto mai da Dio un tal favore, potrà di leggieri essere illusa, per-suadendosi di sentire i tocchi di Dio in certe soavità sensibili, eccitatele dal Demonio nell'appetito sensitivo. E però toccherà in questi casi al Direttore di scuoprire l'inganno con offervare le tre cose dianzi accennate. Primo, se l'anima sa in istato di unione . Secondo , se i rocchi si formano nel puro spirito con un sapore di Die tutto spiri. tuale, di cui partecipi il corpo folo per accidente di una mera ridondanza. Terzo, se riformino l'anima, la rinnovino, e vi lafcino impressi gli effetti di gran persezione già detti.

132. Avvertimento III. Dice lo stesso Santo ( in Afcenf. Mont. lib. 2. cap. 22. ) che questi tocchi Iddio gli dà a chi egli vuole, e per le cause, che gli piace. Imperocche accaderà, che una persona si sarà affaticata in molte buone opere, e non le darà questi socchi; ed un' altra in affai piccole , e glieli dard altifsimi, e in grand abbondanza. Pertanto se il Direttore non troverà tali grazie in qualche fuo penitente, che abbia molto patito, e faticato per amore, e per la gloria di Dio, e le troverà in qualche altra persona, che non si sia tanto consumata nel divino servizio, non prenda da quello precifamente mo-tivo di diferedere, perche Iddio è padrone dei fuoi doni, egli dà a chi vuole, e i mo-tivi per cui dona, fono noti a lui folo. Basta, che nella detta persona riconosca il Direttore i tre segnali ora addotti, acciocche abbia tutto il fondamento di approvare come foprannaturali, e divini tali toccamenti.

132. Avvertimento IV. Se poi il Direttore dope un diligente esame conoscerà, che i tocchi che riceve l'anima da lui regolata, e diretta, sianle impressi da Dio, le insegni a portarsi in esti passivamente, cioè a dare con umiltà, e gratitudine il libero confenso a quegli intimi sentimenti, che Iddio sveglia nel di lei spirito, senza aggiungervi cosa aleuna del suo : perchè siccome tali comunicazioni si fanno da Dio passivamente nell'anima, così devonfi dall'anima paffivamente ricevere . Altrimenti , s' ella vorrà in quel tempo passare avanti a rintracciare altre notizie di Dio, e a concepirne altri sentimenti, che allora Iddio non le infonde; ne feguiranno due pregiudizj. Il prime, che con l'attivizà delle sue potenze disfarrà l'opera soave. che Iddio va facendo in lei : perchè confistendo questa in notizie grandemente spirituali, e pure, e in sentimenti di amore delicatissimo, basta ogni moto attivo, e premuroso dell'anima, per turbarli. Il secondo danno farà dare ansa al Demonio di illuderla perchè volendo ella mescolare con le comunicazioni di Dio l'opera sua, porge occafione al nemico d'introdursi anch'esto a suggerire per mezzo dei fenfi cognizioni , e sentimenti falsi; con cui la meschina rimanga ingannata. Pertanto concludiamo con S. Gio: della Croce : ( in eod. cap. ) Portifi ? anima rassegnata, umile, e passivamente intali notizie, che giacche paffivamente le riceve da Dio, effo gliele comunicherà quando, a lui piacerà, vedendola umile, e spropriata. Ed in questa maniera non impedirà in se il frutto. che fanno queste notizie per la divina unione, il quale è grande : imperocche sutte queste fono tocchi di unione la quale paffivamente si fa nel-Panima.

#### CAPO XV.

Ostavo Grado di Orazione foprannaturale: l'Unione mislica, e fruisiva di Amore considerata in genete, in quanto alla sua sostanza.

134. V Eniamo ora a dichiarare (invecadello Spirito Santo, fenza cui non farebbe certo poffibile alla mia tenuità parlare di cofa si aftrufa, e sì ardua) in che confifta l'unione di amore, che aftri chiamano unione fruitivà, altri unione di difefa, atri Millica Teologia. Queflo è l'atto di concemplazione nella fua specie il più perfetto, che fi doni questa vita all'anime contemplative, già purgate, e ben disposte dalla divina beneficenza; e a questa vanno a ferire

tutti gli altri gradi di contemplazione, come a loro (copo, e a .loro centro, in cui fi perfezionano. Per intendere però cofa fia quefia unione mifitca di amore, è necessario prima vedere cosa non fia: dal conoficere ciò che ella non è, deriverà alle nofitre menti qualche luce ad intendere ciò che ella è.

in infernum , ades .

136. Si unifce Iddio all'anime giuste per mezzo della grazia fantificante, e per mez-zo degli abiti infusi, e dei doni soprannaturali, che l'accompagnano. Anzi l'anima giusta si unisce all'istessa persona dello Spirito Santo, che insieme con la grazia le fi manda, e le si dona, acciocche abiti in lei, come in suo tempio, conforme dice S. Tommaso ( 1. 2. quest. 3. art. 3. ) Sed in ipso dono gratie gratum facientis Spiritus Sanctus babetur, O inhabitat hominem : unde ipsemes. Spiritus Sanctus datur, Gemittetur. Questa unione è senza alcun paragone più nobile, come omun vede, di quell' altra unione fifica, che ha Dio con tutte le sue creature; Ma pure non è l'unione mistica di amore, per cui si congiungono con Dio alcune anime elette : perche la detta unione si dona ad ogni anima, che dal peccato torna alla grazia, benche non abbia mai praticato alcun atto, non dico di contemplazione, ma neppure di femplice meditazione. Dove che l'unione mistica non va mai disgiunta da una altissima contemplazione: e benche abbia ella per fondamento la grazia con tutte le fue proprietà, e con tutt'i fuoi doni infuli , non può però formalmente bonuftere in quelle qualità soprannaturali , e divine, che sono comuni a tutte l' anime giuste.

137. Molto meno può questa unione mifica di amore confisere in una trasmutazione essenziale dell'anima nell'esser di Dio, il che su appunto il delirio di Almarico Doctor Parigino, il quale, come riferisce Ger-

1014

fone ( quantunque vi fiano Istorici , che ad altro l'attribuiscono ) insegnò, che i beati, ed i contemplativi perdono il'effere fuo proprio, e naturale, e si mutano in quell' es-. fere ideale , che avevano avuto nella mente di Dio; che è quanto dire, fi mutano nell' effere di Dio. Docnie, dice Gersone, mensem contemplativi , vel beati perdere fuum effe in proprio genere, & redire in illud effe idea-le, quod habuit in mente divina. E benche Innocenzo III. nel Concilio Lateranese condannasse una tal opinione, non solo come eretica, ma come infana, concludendo la condannazione di Almarico con queste parole : Cujus mentens sic pater mendacii excaeavit , ut ejus doctrina non tam beretica ; quam infana fit cenfenda: con tutto ciò il Molinos negli anni fcorsi tornò con temeraria sfacciataggine a rimetterla in piedi, e a renderla agli occhi dei stolti plausibile col corteggio di nuovi errori; come può vederfi nella propofizione quinta fra le condannate da Innocenzo XI. Quindi fi deduca come certo, ed infallibile, che in qualfivoglia unione, e trasformazione dell' anima in Dio non perde l'anima un punto del fuo effere, ne Iddio del fuo, rimanendo ambedue quali erano prima d'un tal trasformamento.

138. Da tutto ciò che fin ora ho detto, rià comincia a comparire la verità, che andiamo rintracciando, cioè che questa unione, e trasformazione mistica di amore con Dio altro non può effere che unione affettiva, consistente in atti di cognizione, e di amore, per cui l'anima, senza lasciareil suo fisico, e naturale, lascia ogni sua af-fezione, e si veste di un'affezione affatto divina (come più distintamente spiegheremo). per cui viene divinizzata. Ma qui conviene notare con molta attenzione ciò, che opportunamente offerva il Padre Giacomo Alvarez de Paz ( tom. 3. lib. 5. p. 3. c. 5. ) che questa missica unione, benche sia affettiva, non può precifamente confistere nell' abito, e negli atti della carità, benchè per-fetti, perchè nella Chiesa di Dio vi sono anime, che posseggono con perfezione la earità in abito, e in atto, eppure non godono l'unione mistica di amore di Dio : Quo-niam multi sunt in Ecclesia viri perfesti, qui caritatem perfectam babent, quibus nec donum contemplationis, nec donum unionis bujus datum eft . Laonde conviene dire, che l'uniome mistica consista bensì nella cognizione. ed amore di Dio, ma però esperimentarle, comunicato all' anima non in qualunque maniera, ma in un modo molto particolare, come ora vedremo.

139. Dico dunque, 'che l'unione mistica di amore, e la trasformazione dell'anima in Dio per mezzo di tal unione, consile in un amore esperimentale di Dio sì intimo, per cui ella perde tutta fe fteffa in Dio . Se poi brama sapere il Lettore in che consista questa felice perdita , che l'anima fa in Dio di tutta fe ; dico , che confifte in un amorosa sensazione spirituale, da cui è sì profondamente penetrata , che perde ogni fentimento di fe , e folo fente in fe fteffa Iddio : e in questo modo rimane divinizzata . Più di questo non mi pare che possa spiegarsi : almeno a me non è possibile dichiararla meglio . Due cose si contengono in questa definizione, o dichiarazione, che ella fia . Primo, che l'unione miftica confifte in un amore esperimentale di Dio, per cuiella fente Iddio con fensazione vera , spirituale : e questo possiamo chiamarlo il genere di tal definizione, potendo tutto ciò competere anche ad altri gradi di orazione in-fusa di già dichiarati. Secondo, che questa sensazione di spirito sia sale, che la faccia perdere in Dio nel modo derto : e questa è la differenza; non potendo questo accadere, senonche all'anima unita, e trasformata in Dio per amore. Primo proveremo con chiarezza, e con fondamento di foda verità la prima parte di quelta dichiarazione : poi proveremo la feconda.

140. Che l'unione miffica confifta in una cognizione d'amore esperimentale di Dio, è opinione dei Santi Padri , e dei Teologi Miltici più dotti, e più esperimentati, quali l'affermano sul fondamento delle divine Scritture . Si offervino quelle espressioni della facra Sposa ( Cant. c. 1. 6 2. 6. ) Osculesur me osculo oris sui: Leva ejus sub capite meo , & dextera illius amplexabitur me . E fi riffetta , che per abbracciamenti , e baci dati all'anima amante del celeste Spolo, formalmente si esprimono alcuni atti esperimentali, quali trattandosi di una sostanza spirituale, qual'è l'anima , non posfono in altro consistere che in atti esperimentali di cognizione, e di amore. Si no-tino quelle parole di S. Paolo: Qui adbares Deo, unus' spiritus est ( 1. Cor. 6. 17. ) e del S. David ( Pfal. 62. 26. ) Mibi autem adherere Deo bonum est . Adhesit anima mea post re . E si ponderi ; che questa adesione d'affetto, per cui l'anima si attacca a Dio, e fi fa uno spirito con esso lui , non può spiegarsi con qualunque sorte di amore, ma folo con quello per cui l'anima sente Id-dio, lo gusta, lo saporeggia. Ma più chiaramente parla al nestro proposito lo stesso

David

David ( Pfal. 33. 9. ) Gustate, & videte, quoniam suavis est Dominus. Questo conoscere Dio per via di gusto, come dissi un'altra volta, esprime nei suoi propri termini una cognizione pratica di Dio, che denota nel tempo stesso un amore esperimentale della sua dolcezza. Ne meno chiaramente spie-ga S. Paolo ( Act. cap. 17. 27. ) questa sensazione soave, che nasce dal divino amore, parlando del fine, che ebbe Iddio in creare gli uomini, ed è: Querere Deum, fi forte attrectent eum , aut inveniant , quamvis non longe fit ab unoquoque nostrum. Questo cercare Iddio, trovarlo, e maneggiarlo, e quasi palparlo ( il che appunto significa quella parola attrectent eum ) formalmente fignifica un toccare Iddio con diletto. Il che non può farsi dall' anima, senonchè con sensazione di spirito, nata dall'esperienza d'amore.

141. Si conferma questo stesso con l'autorità dei Santi Padri , fra quali S. Agoflino ( lib. 7. Confess. c. 10. ) parla così: Et inveni , longe me effe a re in regione difsimilitudinis , tamquam audirem -vocem tuam de excelfo : Cibus sum grandium : cresce , & manducabis me : nec tu me in te mutabis , fisut cibum carnis tue, fed tu mutaberis in me. Si avverta, che in questo luogo il Santo Dottore non fa menzione della Santiffima Eucaristia , che è cibo percettibile anche al palato del corpo : parla della Divinità, che è cibo dell'anime, e dell'anime grandi, che sono avvantagiate nella perfezione cristiana; cibus sum grandium. Or di tal anime , dice il Santo , che si pascono di questo celeste cibo , che è Dio , come del suo cibo materiale si pasce la nostra carne : ma con questa diversità però , che il cibo fi muta in carne, ma l'anima fi trafmuta nel suo cibo divino , di cui si pasce. Or io domando : Questo pascersi , e cibarsi di Dio, che fa l'anima grande, fino a mutarsi tutta in lui , parlando in tutto rigore, può fignificare altro, che un amore faporosì intimamente Iddio fino a trasformarsi tutta in lui nel modo, che il cibo si trasforma in noi? Lo stesso dice S. Gregorio, spiegando quelle parole della Cantica, da me dianzi citate a questo istesso proposito : Ofeuletur me ofculo oris fui : e ragiona così fu questo passo. Dicit ergo sponsa, desiderio a-stuans, & in amplexum sponsi sui inardescens: Osculetur me osculo oris sui; ac si diceret. Ille , quem super omnia , into solum diligo , veniat , qui dulcedine sua inspirationis me tangat , quia cum ejus ofculum fentio, Jubita mutatione me derelinquo, & in ejus similitudi-nem illico, me liquesacta, transformor. Ecco che il bacio dello sposo divino, in cui tutti i Dottori Mullici riconoscono l'unione di amore, secondo S. Gregorio altro non è, che un tocco di dolcezza divina, in cui senten-do l'anima il suo Dio con sensazione amorofa , abbandona tutta fe fteffa , tutta fi li-

quesa, e si trasforma in lui.

142. Lo stesso afferma S. Bonaventura ( de 7. Itiner. ater. in itiner. particular. 6. ) e lo afferma con l'istesse parole, di cui ci fiamo noi ferviti nella nostra definizione : poiche dice, che nell' unione vi è un gufto esperimentale delle cose divine : Est eternorum experimentalis pregustatio, & notitia . Nisi enim effet in nobis eternarum quedam experimentalis pragustatio, non diceret Pfalmifia : Gufiate , & videte . Potrei addurre altre autorità e dei Santi Padri, e dei Teologi Missici; ma per brevità le tralascio, potendo queste bastare per persuadere , che a costituire l'unione mistica di amore, si richiede .una cognizione, ed un amore esperimentale di Dio, per cui l'anima lo sente con sensazione di spirito.

142. Ma perche quest' amore, e sentimento esperimentale di Dio accade anche nell'orazione di quiete, e in tutti quelli altri gradi di orazione infufa, a cui con qual-che abbondanza concorre il dono della fapienza, di cui è proprio dare all' anima sapere di Dio, come abbiamo già veduto nei Capi precedenti; perciò a formare l'unione mistica, e trasformativa d'amore si richiede di vantaggio , che quell'amore esperimentale, o sensazione spirituale di Dio, penetri l'anima sì all'intimo, che la faccia fmarrire in Dio : che è appunto quello, che è più proprio dell'unione, per cui ella si diffingue da ogni altro grado di orazione

soprannaturale, ed infusa.

144. Proviamo questo coi detti dei Santi Padri, e Dottori Mistici, che molto intendevano non folo per scienza, ma per esperienza ancora: sebbene posto dire, che l'abbiamo quasi già dimostrato. E qui rammentiamoci del testo ora citato di S. Gregorio, in cui parlando manifestamente di questa unione, dice che l'anima sente il tocco della divina dolcezza, e a quella senfazione d'amore, quasi bacio dello Sposo ce-leste, lascia con subita mutazione tutta se stessa, tutta si strugge, e si trassorma in lui. Qui dulcedine sue inspirationis me sanges, quia cum ejus ofculum sentio, subita mutatione me develinquo, & in ejus similitudinem iltico, me liquefacta, transformor. Or io bra-

mo fapere , come l'anima a questo tocco di anione lascia affatto se steffa , si liquefa , si muta subitamente, e si trasforma in Dio. Certo è, ch' ella non lascia se steffa, ne in fe fleffa fi muta in quanto alla foftanza, ne in quanto alla fostanza si trasforma in Dio; perchè questo è appunto l'errore di Almazico. Dunque conviene dire, che a quel tocco divino l'anima lascia se stessa solo in quanto alla cognizione, e fentimento di fe, e si trasforma in Dio solo in quanto al seutimento profondo di amore, che prova in Dio. Lascia l'anima nell'unione se stessa in quanto alla cognizione, perchè imarrifce ogni cognizione di fe, ed ogni rifleffione fu gli atti fuoi per l'alta luce, che fortemente la fissa in Dio; lascia se steffa in quanto al fentimento di se, perche questo rimane affatto afforbito da quell'amore esperimentale dolcissimo, e da quella sensazione di spirito soavissima, che gode in Dio: e finalmente si trasforma in Dio per mezzo di questo istesso sentimento della divinità tunto soave, che togliendola affatto a se stessa. l'immerge tutta in Dio : e così siegue quella subitanea, e mirabile mutazione dell'anima, accennata nel fopraccitato testo, per cui ella non sente più se, ma solo sente Iddio in se. Sicche in questo propriamente fecondo S. Gregorio confiste l'esfere ella unita, e trasformata in Dio per amore tutto questo dice divinamente il Santo Dottore, che si fa a modo di liquefazione, perche in questo appunto consiste il liquesarsi alcuna cosa, che faccia mutazione, e cangiamento di se, ma senza perder punto del luo esfere sostanziale; come accade alla cera, che liquefatta non par più cera, benchè ritenga tutta la fua fostanza.

145. Spiega a meraviglia questa dottrina fodiffima, e veriffima di S. Gregorio, Riccardo di S. Vittore ( in traff. de grad. viol. carit. ) laddove parla del terzo grado di amore; il quale altro non è, che l'unione mistica, e trasformativa di amore, e di cui noi ora parliamo, come egli stesso se ne protella, dicendo che in questo stato l'anima si fa uno stesso spirito con Dio: In bos flutu qui aaberet Domino, unus spiritus est. E più chiaramente nel fine del trattato, ove dice, che in questo grado di amore l'anima a trasforma in Dio: In tertio gradu transfiguratur. Ivi dunque parla egli così: Tertius staque amoris gradus est , quando mens bomiw's in illam rapitur divini luminis aby fum; isa ut bumanus animus in hoc flatu exteriorum omnium oblitus penitus nesciat se ipsum, gotufque tranfeat in Deum fuum. Quel non Diret. Mift.

sapere più l'anima cosa alcuna di se, vuol fignificare altro, che l'aver già perduta 0. gni cognizione, ed ogni fentimento di fe stessa? E quel passar l'anima dopo lo smarrimento di se stessa nel suo Dio , può farsa in altro modo, che con fentimento di Dio sì penetrante, sì dolce, che afforbendola tutta, non le lasci sentire altro, che Dio in sè. Ma siegue lo stesso Dottore a dichiararsi più apertamente : In hoc flatu dum mens a se ipsa alienatur, dum in illud divini arcane fecretarium rapitur, dum ab illo divini amovis incendio undique circumdatur, intime penetratur, undequaque inflammatur, fe ipjam penitus exuis , divinum quemdam affectum induit , & inspette pulcbritudini configurate. tota in aliam ploriam transit . Ed ecco l'a. nima, che nell'unione si spoglia affarto di se stella, non certo in quanto alla essenza ma in quanto all'affetto, e al fentimento: perche fi vefte di un'afferto divino, che la fa passare tutta nella gloria di Dio, e non le lascia sentir altro che Dio ; e in questo modo senza divenire Iddio per essenza, rimane unita, e trasfigurata in Dio per amore : e tutto quelto dice anche egli , che & fa per via di liquefazione, di cui è proprio il far cangiamento di se senza il perdimento del proprio effere : In boc statu ( ut di-Elum est ) anima in illum, quem diligit, tota liquescit .

146. Spiega ulteriormente Riccardo questa unione, e trasformazione d'amore con una fimilitudine molto acconcia. Il ferro, dice egli, posto nella fornace, perde a poco a poco la fua frigidità, la fua negrezza, la fua durezza, finche arroventato finalmente si liquesà, abbandona affatto se stesso, e passa in altra qualità, così senza lasciare d'esfer ferro, diventa fuoco. Così l'anima arroventata nella fornace della divina carità. lascia ogni cognizione, ogni affetto, ogni fenso di se, lascia tutta se stessa per una certa liquefazione di amore, e si trasmuta in Dio; e in questo, senza perdere l'essere di creatura, diviene per participazione lo fteffo Dio: Cum enim ferrum in ignem proiscitur, tam frigidum, quam nigrum procul dubio primo videsur; sed cum in ignis incendio moram facit, paulatim incandescit, paulatim nigreditatem deponit, sensimque incalescens, paulatim in se ignis similitudinem trabit, donec tandem totum liquefiat , & a fe. ipfo plane deficiat , & in aliam penitut qualitatens transeat . Sic itaque anima divini ardaris rogo, intimique amoris incendio abforpta, aternorumque desideriorum globis undique circumfepta primo incalescit, posten incandescit, tan-

dem autem tota liquescit, & a priori flatu penitus deficit . Or io fu questa similitudine di Riccardo espressiva, e vivace, faccio una riflessione ideale, e dico così : Certo è, che fe il ferro avesse mente , ed avesse senso . dopo effere arroventato nel fuoco, nen fentirebbe più se stello, ma l'ardore del suoco. da cui è per ogni parte penetrato; e gli parrebbe senza fallo di esser fuoco essendo ferro. Così i' anima nell' unione perde affatto se steffa per una sensazione dolcissima di amore , da cui è intimamente infiammata, ne più fente se stessa, ma solo sente Iddio dentro di se; e però in quella trasformazione le pare di esfere 1ddio , come dice S. Gio: della Croce, effendo mera creatura.

147. S. Gregorio Nazianzeno (orat. 22.) per spiegare come in questa unione l'anima, fenza mutarli nel fuo effer fifico, e naturale, si muti in Dio, oltre la portata del ferro infocato, apporta la fimilitudine dell' aria. che investita dal raggio solare pare che divenga luce ; e dell' acqua , che mescolata col vino, pare che divenga vino, benchè per altro in tali trasmutazioni rimangono intatte nelle loro fostanze . Quomodo stilla aque modica, multo infusa vino, a se tota deficere videtur, dum & Saporem vini induit, & colorem, & quomodo ferrum ignitum, & candens igni simillimum fit, pristina, propriaque forma exutum; ( intellige quoad formam accidentalem ) & quomodo Solis luce perfulus aer, in camdem transformatur luminis claritazem, ita ut non jam illuminatus , fed tumen ipsum esse videatur: sic omnem tunc in san-dis (intellige eo tempore, quo anima Deo utisur ( bumanam affectionem quodam ineffabili modo necesse erit a fe ipfa liquescere, atque in Dei penitus transfundi voluntatem . Rimanga dunque concluso, che l'unione missica e trasformativa di amore confifte in una cognizione, ed amore esprimentale di Dio, per cui l'anima sente Iddio, non in qualunque modo, ma con sensazione di spirito, e sì intima, che la fa perdere affatto a fentire in se stessa quel sommo bene, in cui ella si cangia.

148. E la ragione di questo è manifesta, al trasformarsi altro nei propri termini non li grandi de la ciare la propria forma, per prend ere la forma di un altro, in cui quello si muta. Se la trasformazione è softanziale, deve quello lasciare la propria forma sostanziale, per unirsi ad un' altra diversa; se accidentale, deve abbandonare la propria forma accidentale, per ricevere altra situationa descripta de la trasformazione sia

affettiva (come è di fatto nell' unione de cui ragioniamo ) non può questa in altre consistere, senonchè in perder l'anima ogni affetto, ;e sentimento a qualunque cosa, è sentimento a qualunque cosa, è sentimento a distributiva di consiste a sentimento di forma la divinizzi, e la faccia divenire un Dio per amore, il che si sapermezzo d'un amore esprimentale dolcissimo, e penetrantissimo, che alienando l'anima da le, la trasforma tutta

in Dig . 140. Vediamo come dichiara questo stesso con la propria esperienza la Beata Angiola di Fuligno . Dopo aver detto , che in altri gradi di orazione precedenti all' unione , anima non è del tutto certa che Iddio discenda in lei , ( perchè in realtà , come dice anche S. Terefa , e noi vedremo a suo luego, folo l' orazione di unione lascia impressa una tal certezza ) siegue a parlare così : E' affatto certa l' anima Iddio in lei trovarfi, mentre in altro medo il fente, che non è folita, e lo prova con notabile, e duplicato sentimento, e con si satto more, e suco celeste, che l' è tolto ogni affesso dall' anima, e dal corpo. Non si può dubitare, che qui la Santa parli dell' unione di amore, mentre dice poco dopo: Sente appresso, che Iddio è con lei congiunto, ed ba futto feco compagnia . E però si offervi , che in queste parole dichiara la Beata tutto ciò, che ab-biamo detto nella definizione dell' unione. Dice, che in quest' orazione l' anima sente, e prova Iddio: ecco l'amore esperimentale . Dice , che questo sentimento di Dio è notabile, e duplicato, e che le toglie ogni affetto e dall' anima, e dal cor-po; ecco la fenfazione d'amore duplicata, cioè maggiore che in altri gradi di orazione, a fegno che spoglia l'anima di ogni affetto, e sentimento di se stessa, sacendole sentire Dio solo, che è tutto quello, in cui confiste l'unione trasformativa di amore. Aggiungo l' autorità in S. Teresa ( in vie. c. 18, ) la quale pregando Iddio a fignificarle ciò, che saceva l' anima in tempo di questa unione, le rispose così : Si firugge tutta , figlia , per più porsi in me . Lo strug-gersi l'anima , manisestamente significa il lasciare affatto se stessa : il porsi tutta in Dio, fignifica trasmurarsi nell'effere di Dio: e tutto questo, non secondo la sostanza ( come è certo ) ma secondo il senso intimo , ed esperimentale di amore.

150. Spiegata già la fostanza di questa mistica unione, passiamo a vedere brevemente lo stato, in cui si trovano le posenze dell'anima in tempo di detta unio-

ne,

ne. Dice în più luoghi S. Teresa, e gli al-tri Dottori Mistici con lei, che l'anima unita perfettamente a Dio, rimane con le fue potenze sospesa. Questa sospensione, se sia di tutte le potenze, consiste in questo, che la memoria sia si potentemente fermata in Dio per le fue specie sublimi, che lo fleffo Dio o le infonde, o le illumina, che non possa destare in se stessa alcun altra specie, che la diverta, che la fantasia rimanga afforbita, e affatto fopita da una luce altissima, ne possa in questo tempo con le sue basse immaginazioni turbar l'opera di Dio ; che l'intelletto dall'ifteffa luce refti fi altamente fissato in Dio, che non possa rivolgersi ad altro oggetto, anzi neppue sistettere espressamente sopra di se, e sopra le sue operazioni, e che la volontà rimanga perduta affatto a se stessa, e tutta cangiata in Dio con un affetto divino, come abbiamo dimostrato. Qualunque volta si trova l'anima in questo felice stato, si dice, che sia con tutte le sue potenze sospesa, e pienamente unita a Dio, oppure fecondo la frase di S. Teresa, che si trova nell'alto dell'unione, o del ratto. Ma perche questa fospensione, ed unione totale dura per poco tempo, torna prello a destarsi da quell'alto afforbimento qualche potenza: e. g. tor-na ad operare la fantalia con qualche visione immaginaria, che Iddio le rappresenti : oppure torna a svegliarsi l'intelletto con qualche vista intellettuale, o con qualche intelligenza distinta di cosa particolare, che Iddio gli comunichi. E allora la sospensione, e l'unione non è più di tutte le potenze, ma della fola volontà, che siegue a stare fommersa, e perduta in Dio, mentre l'altre potenze hanno abilità di occuparsi in altre operazioni particolari, e distinte, come ora dicevo. Ma quando accadono tali allentamenti, fogliono poi le potenze tornare a tospendersi nuovamente, e a perdersi tutte in Dio .

151. E qui si avverta con molta cautela, che questa unione mistica, e trasformativa di amore, che abbiamo dichiarato
nel presente càpitolo, non è già cosa invifibile, che non posta ricevere il più, e il
meno. Amzi è un'operazione divina, che
a molto d'incremento in questa vita, e
molto più ne avvà nell'altra vita, in cui
la vusione, e da more beatifico si perfezionerà a maraviglia, e riceverà tanti gradi di
accrescimento, quanti saranno i gradi di
gloria, con cui un Beato avvantaggarà l'altro in quella patria beata. Dunque avendo
sin qui partate di detta unione in generale;

e in quanto alla follanza; refla, che parliamo dei gradi particolari; con cui fi va ella aumentando, e perfezionando neil'anima ben difpofta, finchè giungiamo grade per grado a quei più alti, che fi fogliono concedere a chi vive ancora viatore in quéfla valle di pianto. Prima però voglio darfla valle di pianto. Prima però voglio darla cuni avvertimenti pratici al Direttore circa il prefente capitolo. Se poi non pongo io qui, come foglio fare, gli effetti dell'unione eta fpiegati, non le ne maravigli il Lettore, perchè devranno questi riferisti con maggior distinzione, e chiarezza dopo ogni grado di unione, che in particolare dichiareremo.

### C A P O XVI.

Auvertimenti pratici al Direttore circa il precedente Capitolo.

Vvertimento I. Siccome nel pre-A cedente capo abbiamo parlato dell' unione mistica secondo la sua sostanza, senza diftinguere i gradi , che in essa si contengono; così daremo quì alcuni avvertimenti generali, riservandoci a dare altri avvisi particolari quando de' gradi particolari ragioneremo . Avverta il Direttore, che la perfezione cristiana non consiste nell'unione mistica di amore, che abbiamo descritta. La perfezione deve potersi aquistare da chichessia colla divina grazia: e però deve consistere in quello, a cui con gli ajuti di Dio ordinari possiamo tutti giungere . Tale non è l'unione trasformativa di amore, che da Dio si concede solo ad alcune anime preelette per i suoi alti fini, che non dobbiamo noi investigare. Io non nego, che la nofira perfezione consista nell'unione della nofira volontà con Dio : non però nell' unio. ne affettiva, per cui la volontà si trasforma in Dio con affetto soave di amore, ma nell' unione effettiva, per cui voglia tutto ciò, che Dio vuole, tolga da se tutto ciò, che egli non vuole, e in tutro si accomodi alle fue rettiffime disposizioni . In una parola la perfezione confiste nell'unione di conformità, e di similitudine, per cui nulla sia nelle nostre volontà, che ci distorni dalla volontà di Dio.

153. A questa dunque più che a quell'altra, deve il Diettoro affezionate l'anima de'suoi penitenti: a questa deve proccurare che aspirino con tutto l'ardore del loro spirito, e la proccurino ad ogni costo. Osfervo, che S. Teresa, benche possedente quel unione savocita in grado molto eminente.

Z 2

mo-

mottra di fare maggior stima di questa unione di conformità. Nel Castello interiore dice così: (mans. 5, cap. 2,) La vera unione si può col severe di nostro Signore mottre bene consignier, se ci sirograremo di procuraria, con non aver vulontà, se non unita con quella di 100 ... Or i vi dico, che quando sia questo di 100 ... or i vi dico, che quando sia questo, avere ottenuta questa grazia dal signore, e non vi curate printo di questi altra unione savorira, di cui, si è ragionato poi chè quello, che è di maggior bene, e stima in essa, se se con alla quella da descriparto. Ob che unione è questa da descriparto de sontinuamente chiede dal Signore come la più sobiara, e se sura.

154. E la ragione di tutto questo è ma-nifestissima: perchè la persezione cristiana, come dice l'Appostolo, consiste nella carità ( ad Coloss. 3. 14. ): Super omnia caritatem habete, quod est vinculum perfectionis. Dall' altra parte la carità vera più che negli af-Giovanni: Non diligamus verbo, scd opere, overitate. E fatua sarebbe quella carità, che tutta ardesse in amore, ma fosse poi scarsa, imperfetta, e manchevole nell' operare. E però quella è la carità, che costituisce la nostra perfezione, la quale benchè non arda, non bolla, non istrugga, non penetri le midolle dello spirito, va però sempre congiunta con una volontà ferma, coftante, ed efficace di voler tutto ciò che Iddio vuole, e di non voler cosa alcuna di cio, che egli non vuole; e questo con generoso rifiuto di ogni propria soddisfazione, e con gloriofa vittoria di ogni propria ripugnanza. Infinua graziofamente la nostra Mae. fira ( in cit. cap. ) questa dottrina alle sue Religiose, parlando con essoloro così: Quando io scorgo certe anime molto diligenti in stare attente all'orazione, e molto a capo chino, quando si trovano in essa, di maniera che non ardiscono di muoversi un tantino , ne dinon arazicono di muoverți un tantuno, ne di strasfi col penssero, perchè non si parta da loro un pochettino di gaslo, e di divozione, che banno avuo; mi sa vedere, quante peco in-tendono il cammino, per cui si arriva all'u-nione; e pensano, che quivi conssiste tutto si mogozio. No, forelle noi, o pere vuole il Si-gnore. E dice bene: perche l'opere, e non gusti, e sentimenti di amore, sono la pietra di paragone, che mostrano se la volontà creata abbia con la volontà divina quella piena conformità, che è il sugo della carità, e perfezione. E però proccuri il Direttore con ogni premura, che l'anima s'innamori grandemente di fare in tutto la volontà di Dio, eseguendo ad onta di ogni fua ripugnanza ciò che vuole, rimovendo generosamente da se ciò che gli dispiace, e loggettaadoi con pace a tutte le sue san-tissime disposizioni: e questo inculchi più a quell'anime, che pensano, come dice la Santa, di accostarsi a Dio solo con gli afferti spremuti talvolta con isforzi di testa, o di petto, e con altre industrie indiscrete. che ad altro non giovano, che ad arrecare detrimento alla fanità, ed allo spirito ancora. Da questo regolamento seguiranno due: gran beni . Primo , che l'anima quantunque non giunga all'unione mistica di amore, giungerà ad unirsi con Dio con unione di conformità, e di similitudine, iu cui consifte la sua persezione. Secondo, che si anderà sodamente disponendo a ricevere anche l'unione miftica, e trasmutativa di amore, quando Iddio gliela voglia concedere : e non. concedendogliela, rimarià quiera, e contenta, estendosi avvezzata a volere ciò che Die vuole .

155. Avvertimento II. Siccome l'unione mistica di amore ha gradi di ulteriore perfezione, come abbiamo già detto, e meglio vedremo in avvenire ; così anche l'unione di conformità può crescere in gradi di più alta perfezione. Il proccurare bic & nunc l'esecuzione della volontà di Dio nelle sue operazioni, è grado di conformità molto perfetto: ma lo sbarbare dalle radici. quanto è più possibile, le passioni, e le male inclinazioni, l'affezioni poco regolate, e gli abiti perversi, che traggono l'uomo ad atti difformi al divino volere, è fenza fallo un grado di conformità affai più perfetto, anzi senza questo non è possibile. giungere alla perfetta conformità con la volontà del Signore; e questo per due ragio-ni. Primo, perche gli abiti, e le inclina-zioni impersette sono nemiche del voler di Dio, e gli fanno guerra continua con i loro moti contrari : onde riesce impossibile inc pratica starfene con la volontà incessantemente conformato alla volontà di Dio, ritenendo nell'appetito sensitivo questa gran. batraglia di passioni nemiche: è troppo necessario, moralmente parlando, che la povera volontà urtata dai loro moti fregolati ceda alle volte, e fi allontani da Dio . Secondo, perchè rimanendo il contrasto di queste male inclinazioni, gli atti stessi di conformità, di obbedienza, e di fommissione al dover divino , non riescono fatti con

pace

pace, con quéte, e con tranquillità, comé fi richiede alla loro perfezione. E petò, fe vnole il Direttore che l'anima da lui regolata arrivi ad unifi con Dio con unione di perfetta confermità, in cui fla il maffimo della perfezione, l'animi fempre ad abbattere i luoi appettiti, a fvellere dal cuore ogni affezione terrena, e ad atterrate turti gli abiti imperfetti: afficurandola, che quando ella giunga ad ottenere questo, non avrà punto ad invidiare i più grandi contemplativi, ancorché fitano. dalla mattina alla fera, e le notti intere altenati da fentarsforrari in Dio con, amorofa unione.

fi, trasformati in Dio con amorola unione . 156. Avvertimento III. Non vorrei pero, che il Direttore deducesse da tutto queflo una confeguenza molto nociva all' anime de' suoi penitenti : cioè di far poca stima dell' unione mistica di amore , e dell' anime, che per misericordia di Dio sono giunte già a possederla . Sarebbe questo certamente un grave errore : perchè ficcome Iddio fa molto conto di tali anime , con cui tiene un sì stretto commercio, così deve anche, e con molta maggior ragione, farne conto il Di-rettore. Quella forte di favori non fono come quelli, di cui parleremo nel Trattato quinto, cioè visioni, locuzioni, rivelazioni , quali conviene ricevere con sospetto , e con circospezione, e molte volte conviene rigettare per cautela, come vedremo . L'unione mistica con Dio ( se però tale sia in realtà ) è la maggiore e più sicura grazia, che doni Iddio all' anime dilette nella prefente vita ; e può dirsi una via compendiofa , per giungere presto ad una gran santità ; e però deve sempre stimarsi . Poichè febbene non consista propriamente la perfezione in detta unione, come abbiamo già veduto, ella però fuppone nell'anima una gran perfezione, e ve l'accresce. La suppone, perchè non si dona da Dio tal unione ( parlando di legge ordinaria ) fenonchè all'anime , che siansi già soggettate , ed arrese alla sua divina volontà, che abbiano già a forza di molte purghe svelti gli abiti, l'affezioni , ed inclinazioni imperfette, e abbiano fatto acquisto di sode virtà . Ve l'accresce, perchè una tal unione aumenta a maraviglia una tal conformità, e la fa divenire all'anima quasi connaturale . E quefto appunto è l'effetto, che Riccardo di S. Vittore ( de Grad. viol. Cartatis, . ) attribuisce a questa mistica unione, che egli, come abbiamo già deito, chiama terzo grado di amore : Sic qui ad bunc tertium gradum amoris profecerunt , nil jam propria vofuntate agunt, nil omnino suo arbittio relin-

quant , fed divine dispositioni omnia committunt . Omne corum votum , omne desiderium ad divinum pendet nutum , ad divinum fpe-Elas arbitrium . . . . Sicut enim sculptores liquefactis metallis propositisque formulis quamlibet imaginem pro voluntatis arbitrio excudunt, & vasa qualibes junta modum congruum, for-mamque destinatam producunt; sic anima in boc esse ad omnem divina voluntatis nutum facile se applicat; immo spontaneo quodam desiderio ad omne ejus arbitrium se ipsam accommodet , & juxta divini baneplaciti modum omnem voluntatem fuam informat . Ecco dunque qual deve effere il regolamento del Direttore : fare ftima di quell'anime in cui trova questa favorita unione, senza però darne ad esse alcun segno , per non esser loro incentivo di vanità, e proccurando nel tempo stesso, che corrispondano a sì gran favore incoraggire dall'altra parte quell'altre anime , a cui non fa Dio tali grazie , mostrando loro , che stando unite alla divina volontà in tutte le loro opere, possono giungere anche esse al sommo della persezione. ed alle più alte cime della fantità, al pari dell'anime , che da Dio sono state elevate allo state di unione trasformativa. E sebbene camminando per la via ordinaria, vi giungeranno più tardi , e vi giungeranno con più fatica, e ttento, forse vi giungeranno però con maggior merito.

# CAPO XVII.

Nono grado dell'Orazione foprannaturale: l'Unione semplice d'amore; e in tal congiuntura si comincia a dichiarare lo Sposalizio spirituale dell'anima con Dio.

157. L'Unione semplice di amore, di cui altri gradi di orazione infusa , di cui parleremo nel residuo del presente Trattato, altro in sostanza non sono , che l'unione miflica, e trasformativa, che abbiamo dichiarata ne' due capitoli precedenti . Differiscono però tra di loro questi gradi di orazione , in quanto alla maggior perfezione, ed anche in! quanto al modo diverso, con cui tali gradi: uniscono, e trasformano l'anima in Dio il Spieghiamo questo con la similitudine del ferro infocato addotto già di fopra . Tutti i ferri che sono roventi, sono uniti alla sostanza del fuoco, e trasformati in quella 21 eppure vi è tra di loro molta diversità: perche un ferro può effere più rovente , e un altro meno : un altro ferro può arroventara: fino a scintillare , e a vibrare da se profiu-

vio di faville ; un altro può arroventarsi fino ad ammollirsi a modo di pasta , un altro a struggersi a modo di cera. Tutti questi in sostanza sono ferri roventi , tutti sono trasformati in fuoco , ma molto diversamente . E la ragione di questo si è, perchè dopo che già il ferro è insocato, può il suoco più potentemente investirlo, più profondamente penetrarlo, e conseguentemente più unirlo, e più trasformarlo nella sua sostanza. Così nel caso nostro benchè tanto nell'unione semplice , quanto nell'estasi , quanto nel ratto , e quanto nell' unione stabile di spirituale matrimonio si unisca l'anima, e si trasformi in Dio per amore ; contuttociò la cognizione di Dio è più alta in un grado di dette orazioni , che in un altro , e l'amore esperimentale, o fensazione di amore, è più penetrante, e più foave, e però anche l'unione , e trasformazione dell' anima con Dio riesce respettivamente più intima, più sublime , e perfetta . In oltre in alcuna di dette orazioni l'anima fi unisce a Dio rapita con violenza, e in altre non v' interviene violenza alcuna . Quindi siegue , che sebbene tutte queste orazioni siano unioni dell'amima con Dio , lo sono però con molta diversità .

138. Posto questo, dico, che l'unione semplice di amore è l'issessi unione mistica, che ho spiegato di sopra, ma in grado rimesso, o per dir meglio, è il primo grado della detta unione. Che l'unione semplice sia l'unione mistica già da noi dichiarata, non si può negare : perche dice S. Teressa (i ni vista cup. 18.) che in questa unione mancano ante le potenze, e si sospendono di maniera, ebe in nium modo si conosce che operano: dice he le potenze viteranon da loro stesse e perder. F., benchè lo star del tutto perdatt sia per prove spazio di sempo. Or tuttro questo altro non è, che perdersi l'anima in Dio per una scalazione di amore, che penetrandola profondamente, la toglie a se sessi si il che è in sossano que precedenti Capitoli.

150. Che poi questa unione semplice sa unione missica, ma in grado timesso, o vogliam dire il primo grado di tal unione, si prova manifestamente con le parole dell'asseta Santa Maestra. ('in cod. cap.) Dice ella, che in questa unione semplice i sensi esterni non si perdono pienamente, come in realtà affatto si perdono nell'estasi, e nei ratti, di cui parleremo in breve. Dunque nell'unione semplice meno altamente, che nell'estasi, e nei ratti si unisce Panima a Dio. L'amino fonte con un dilago grandissi.

mo , e foave quafi tutta venirfi meno , ( offervi il Lettore : questa è la liquefazione di amore , per cui l'anima , lasciando se stessa, passa in Dio ) con un modo di fveninimento, che le va mancando il fiato, e sui-te le forze corporali di maniera, ebc fe non è con gran dolore, neppure può maneggiare le mani. Gli occhi le fi chiudono, fenza volerli chiudere: e se gli siene aperti, quasi nul-la vede, ne, se legge, accerta a proserire una lettera , ne quafi arriva a conoscerla bene s vede che una lettera , ma come l'intelles. to non ajuta, non sa leggere, benche voglia; ode, ma non intende quello che ode. Sicche niente si vale de sensi, se non in quanto nou la lasciano compitamente stare a suo piacere : e così le fanno piurtofto danno : Il parlare è gettato perchè non accerta a formare parola; nò ci è forza , benchè accertaffe , a poterla pronunziare : perciocche si perde sutta la forza efleriore , e fi aumentano le forze dell' anima ; per poter meglio godere il suo giubilo, e gandio . Concludiamo dunque, che questa unione semplice con questo smarrimento imperfetto de' fensi, che da alcuni Dottori Mistici chiamafi estasi incoata, oppure imperfetta, è il primo, ed infimo grado dell' unione mistica, e trasformativa di amore, o della Mistica Teologia, come altri la nominano. 160. E qui se vuole il Lettore penetrare più addietro l' essenza : e la proprietà di questa unione semplice , rifletta alla diversità , che passa fra essa , e gli altri gradi di orazione soprannaturale di già esposti , raccoglimento, filenzio, quiete, ebrietà, e fonno nell'orazione di quiete, e nell'ebrietà di amore. (Lo stesso dico degli altri gradi di orazione. ) Siccome non è ancora l'anima perduta affatto a se steffa , ne unita: intimamente a Dio ; così neppure è perduta in quanto all'efercizio delle fue potenze, ma è libera ad operare con esse, come più le aggrada . E di fatto nell'orazione di quie. te l'intelletto può liberamente riflettere a: tutto ciò, che passa in tal orazione, se vuole , può diftrarfi ad altro oggetto: e la volontà ancora in mezzo a quella fua gran dolcezza può fare atti quieti , e tranquilli di umiliazioni , di preghiere , di ringraziamenti, ed altri simili . Nell' ebriera perfetta ancora , che è un orazione di quiete più alta , quantunque l' intelletto , e la volontà non abbiano tanta potenza di rivolgersi ad altri oggetti , hanno però libertà di operare , per più ingolfarsi in Dio . Sicche si vede, che in questi gradi di orazione ( lo stesso s' intenda degli altri , anzi con più ragione à l'anima è ancora viva a'fe

Reffa ; febbene fi trovi immersa in Dio". ·Nell'unione semplice non è così : perchè in questo essendo già l'anima trasformata, è anche perduta tutta in Dio con tutte le sue potenze, come dice la Santa (in eod.cap.) E' perduta la fantafia, rimanendo sopita; ed ella stessa espressamente l'afferma dicendo : A mio parere anche l'immaginativa si perde. E' perduto l' intelletto , che non folo non può divertirsi ad altri oggetti , ma neppure può rifletrete a ciò , che fa , e però ella dice ; L' intelletto fe intende , non conofce come insende , E' perduta la volontà : perchè con quello svenimento foave, riferito di fopra con le parole istesse della Santa, ella lascia se stella in quanto al sentimento, e si veste di un sentimento di Dio soavissimo, che la penetra tutta, e la fa vivere vita divina, Quindi è che l' anima può dire con verità, che in una tal unione sia morta a se stessa, e viva solo a Dio. Vivo ego, jam non ego, vivis vero in me Christus. Che è appunto quello, che disse Iddio a S. Teresa, spiegandole questo grado d'orazione: Si strugge sutta, o figlia , ( cioè l' anima ) per più porsi in me ; già non è essa quello che vive , ma io. Si avverta pero, che sebbene in questa elevazione di mente la volontà non è libera ( per parlare con la frase delle scuole ) quoad speciem actus, è libera però quoad ewercitium actus : perche non effendo irreliftibilmente rapita à Dio ( cosa, che accade nella sola visione beatifica ) può di potenza fisica sospendere l'atto di amore: il che basta per la libertà, e per il merito.

161: Spiega tutto questo a maraviglia S. Tommaso (in 3. Sent. dift. 29. quaft. 1. unifce le fostanze ragionevoli con unione fostanziale : ma con unione affettiva . Contuttociò più le congiunge tra loro una tal unione d'affetto, che d'unione reale: menare vediamo tutto giorno, che quelle cofe che fono più unite in effetto, fono poi men congiunte in afferto. Da questo se ne deduce, che l' amor divino unifce tanto l' anima a Dio, che la fa vivere non più con la fua vita, ma con la vita di Dio:onde possa dire le sopraccitate parole di S.Paolo. Igitur dicendum, quod amor non eft unio ipfarum rerum effentialiter, fed affeduum . Non autem eft inconveniens, ut illud, quod est minus conjunctum secundum rem , fit magis conjunctum fecundum affectum, dum plerumque ea, que realiter nobis conjun-Ela funt , nobis displiceant , & ab affellu manime discordent . Sed amor ad rerum unionem inducit, quantum possibile est: & ideo amor divinus facis bominem , fecundum quod poffibile eft, non sua vita, fed Dei vivere . Sient Apostolus dicis ( ad Gal. 2. ) Vivo ego , jam non ego, vivit vero in me Christus .

162. Gli effetti di questa unione semplice fono impareggiabili . S. Terefa (in Caft. inzer. manf. 5. cap. 2. ) gli spiega con la bella similitudine del verme della seta . Fabbrica questo il suo boccio, e dentro quel sepolcro di seta rimane estinto. Indi risorge da morte a vita, ma però forge cangiaro in una bianca, candida, e graziofa farfalla. Così l'anima, che prima era verme per le sue terree, baffe qualità, in questa orazione di semplice unione muore a se stessa, e rinafce a Dio; sicche ella stessa dopo una tal orazione, massime se spesso le accade di trovarsi in esta, si vede tanto cangiata, che non ravvisa più se stessa : e se prima proce-deva con qualche lentezza nell'esercizio delle viriù, camminava da verme, dopo si vede poste l'ale, per volare alle cime della santità. Poiche rimane con un grande amore di Dio, e vorrebbe tutta struggersi, e confumarsi nelle sue lodi, e con umiltà profondissima, non medicata per via di considerazioni, e rifleffioni industriose, ma infusale da Dio, per cui le pare impossibile, ancor-chè volesse aver sentimento di vanagloria, conoscendo chiaramente, che tutto ciò che ha ricevuto, è mero dono di Dio, e nulla vi ha del suo. Vede le sue miserie con gran chiarezza: poiche nella stanza, in cui batte con sì viva luce il Sole di giustizia, non vi è atomo, non vi è neo, che possa rimanere nascosto: onde invece di concepire compiacenza vana di sì alto favore, se ne resta in un grande abbassamento, e disprezzo di se stessa. Rimane con gran distacco da tutte le cofe terrene, e se riteneva qualche affetto a' parenti, ed amici, a robba, a divertimenti, benche onesti, qu'i lo perde affatto, conciossiacosache, avendo gustato la dolcezza divina nella sua fonte, tutti i beni della terra le sembrano acque torbide di vili pozzanghere: onde invece di recarle diletto, le danno noja. Rimane con fervide brame di penitenza, con sì ardenti desideri di soffrire gran travagli, e gran pene per amore del suo Dio, che se allora la facessero a brano a brano, non folo sopporterebbe intrepidamente ogni strazlo, ma si stimerebbe selice, e avventurata. Rimane con grande zelo della salute de' prossimi, con dolore sì vivo del-le offese, che vede farsi a Dio, che darebbe mille vite per impedirne una fola. Rimane 'in fomma con grandi 'rifoluzioni', con gran fortezza, con gran coraggio, per avanzarfi alle più alte cime della perfezione y e non

già passo passo, come forse faceva prima, ma con rapidi voli, per cui le ha già fomministrate l' ale il santo amore . E perchè non sono quelli desideri apparenti, ma veraci, e forti, mette subito le mani all'opera, e l'opere sue sono tali, che non possono celarii; sicche non cominci presto a vedersi il suo miglioramento, ed a trasparire anche al di fuori un certo lustro di santità. Tutti questi effetti seguono quali per una certa connaturalezza a detta unione ; perchè, restando l'anima in questi primi gradi di trasformazione in Dio in qualche modo divinizzata, lascia le sue proprietà naturali, ed il suo basso modo di operare, e comincia ad operare alla divina. Tutto questo pesò non s'intenda accadere all'anima la prima volta, che sia ammessa a detta unione; ma folo in caso che siegua a ricevere questa grazia sublime, rimanendo sempre con acquisti di maggiori beni. Ne s'intenda, che rimangono gl'istessi effetti in tutte l'anime con lo stesso grado d'intensione : alcuni in alcune sono maggiori, altri in altre sono minori secondo il bisogno o maggiore, o minore, che Iddio scorge nell'anima, secondo i difegni, che ha foora una tal anima flabilito, secondo i suoi altisfimi fini : perchè in realtà tutte le grazie soprannaturali quegli effetti (olo producono, che Iddio vuole che producano. Dico questo, acciocche il Direttore con prudente discernimento proceda nell' esame di tali spiriti.

163. E qui per la piena intelligenza di questo grado di orazione, e di altri, che verranno in appresso, è necessario che io stabilisca una dottrina ben fondata su le sacre Scritture, su l'autorità de'Santi Padri, e de' Dottori Missici; ed è, che Iddio assume alcune anime dilette per sue spose, celebra con esse i sacri Sponsali, talvolta anche con l'intervento di quei segni esteriori, che sogliono praticarsi ne' sposalizi terreni, come accadde a S. Catterina da Siena, a S. Catterina Martire, e ad altri, a cni pose il Redentore in dito l'anello in fegno di amore, e di fedeltà scambievole, e come di se attesta S. Agnele: Annule fue subharravit me Dominus Deus Jesus Christus . ( Brev. in offic. S. Agnetis. ) Ne ciò deve recare alcuna maraviglia, perchè se Iddio non ha dubitato di unirsi sostanzialmente, e intrinsecamente alla natura umana nella fua incarnazione, fdegnerà poi di unirsi con amore di Sposo ad un'anima illibata e pura ? Se egli fi protefla, che ha in queste anime incontaminate collocate tutte le sue delizie : Delicia mea elle cum filis bominum ; dubitera poi di eleg-

gere per Isposa, chi ha preso per eggette delle fue contentezze? No certamente: Perchè egli già se ne protesta nella Cantica, chiamando ad ogni passo in quelle sucre carte l'anima perfetta col dolce nome di Spo. fa, e praticando con essa le più vive finezze di un fanto amore. Se ne protesto ancora in Ofea, promettendo all' anima che gli farà fedele, di celebrare il facro sposalizio con esto lei : Sponfabe se mibi in fide : ( Ofee 2. 20. ) Quindi la Santa Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, ha già ricevuto l'uso di chiamare l'anime fante, e specialmente quelle, che sono a Dio consacrate con voti col bel titolo di Spose di Gesù Cristo, anzi ne celebra folennemente lo sposalizio nella di loro (che dicesi) consecrazione . E i fedeli mossi da interno stimolo di divozione . hanno avuto fempre in venerazione quei giorni , in cui si sa , che il Redentore degnossi di ammettere al fuo sposalizio le soprannominate Sante : si gloriano di tenere espressa nelle te'e la facra funzione, e l'espongono ancora sugli altari per edificazione de' po-

164. Si aggiunge a questo l'autorità de' SS. Padri, che esprimono con sensi di divozione questi santi sponsali che Iddio talvolta contrae con alcune, anime elette, e specialmente di S. Bernardo ( Serm. 83. in Cantic. ) che ne parlò in termini più chiari , e più espressivi. Talis, dice il Santo, confor-mitas maritat Verbo, cui similem se exhibet per voluntatem diligens, sicus dilecta est. Ergo fi perfette diligit , nupfit . Ecco l'anima lanta, che per mezzo della carità esperimentale, e perfetta, si sposa col Verbo eterno. Poco dopo aggiunge: Vere spiritualis sanctique connubii contractus est iste. Parum dixi, contractus; complexus est. E in altro luogo ( Serm. 85. in Cans. ) parla fu questo proposito così; Ergo quam viderit animam, reliz Elis omnibus, Verbo votis omnibus adbærere Verbo vivere, Verbo se regere, de Verbo concipere, quod pariat Verbo, que poffit dicere: Mibi vivere Christus est, & muri lucrum. Meglio non si potevano esprimere questi divini sponsali, che il Creatore talvolta si degna celebrare con le sue dilette creature.

165. Si vegga l'opera di S. Lorenzo Giufiniani intilotat de fipirisali © esfo Verbi, animeque consubio; fi legga la quinta, fefta, e festima mansfione di Sonta Terefa; fi feotra l'opera di S. Gio: della Croce nominata Efercizio d'amore tra l'anima, e Crista fio Spofo, incominciando dalla decimatetza fianza, e l'altra opera dello stello Santo intitolata Fianma di amor viva: e, el vedrà

con

con quanta diffusione, e chiarezza, e con quanti encomi parlino questi gran Santi di questo divino sposalizio. Finalmente si leggano tutt' i Dottori Mistici più accreditati, e si scorgerà, che non solo tutti convengono in ammettere queste celesti nozze tra l'anima, e Iddio suo Sposo, ma che l'esaltano come uno de'più alti gradi di unione, e di perfezione, a cui può giugnere un uomo in questa vita mortale, e lo reputano un veroprincipio, ed una viva immagine di quella gloria, che si gode nella patria beata. Quindi s'inferisca, che ritrovandosi alcuno, il quale reputi questo santo Sposalizio una cosa ideale, e poco conveniente alla maestà di Dio, dovrà credersi , che abbia sentimenti poco conformi alla infinita bontà, ed all' a-

more incomprentibile di Dio verso le sue

creature, e affatto difformi dalla dottrina, e

dall' esperienze de' Santi più venerati. 166. Ciò presupposto come fondamento di ciò, che dovrà dirfi, vengo ora al punto, per cui mi fono fermato a fabilire quefla importante dottrina . S. Terefa ( in Caft. int. manf. 5. cap. 4. ) dice, che l' unione femplice, che dianzi abbiamo dichiarata, è un preludio, o preambolo del celeste sposalizio con Dio. Poiche vedendo Iddio un' anima, che fi è donata interamente a lui, rifolutiffima di fare in tutto la fua fantiffima volontà, e di volere lui folo per isposo, e che dall'altra parte si trova ben purgata, e sufficientemente disposta per salire a tanta altezza per mezzo della semplice unione, l' ammetre alla sua presenza, acciocche vegga l'immensa grandezza, la somma bellezza, e l' infinita eccellenza di quel Dio, che si ha eletto per suo sposo, e più se ne invaghisca. Torna poi più e più volte a farsi a lei vedere per mezzo della detta unione, acciocchè con più vive, e più accele brame aneli ai sponsali di un Signore sì eccelso. E di fatto in tempo di tali unioni crescono a dismisura le ansie impazienti di amore, che abbiamo di già spiegate, e queste dilatano grandemente i feni dell'anima, e la rendono più dispofla al gran favore . Ma fe ella in tanto non si mostrasse fedele, si ritirerebbe da lei lo sposo divino, non le si lascierebbe più vedes re, ne si procederebbe avanti al facro sposalizio, di cui erano pegno, e quasi caparra le visite del Signore. Intenda dunque l'anima, ch'è giunta qui, l'alta dignità, a cui è destinata : sia in tutto grandemente circospetta, ricordandosi, che lo sposo che ha eletto, è il più amabile che sia in cielo, e in terra, ma è insieme il più geloso.

CAPO XVIII.

Avvertimenti pratici al Direttore fopra il precedente Capitolo.

SE il Direttore non vuole errare .

Savverta di non credere subito ai penitenti, che rendendogli conto del loro interno, gli dicono che nell' orazione si trovano uniti con Dio, oppure che provano grande unione con Dio in tempo delle loro orazioni : poiche appena fi trova alcun' anima . che abbia cominciato a gustare di Dio in qualche grado di orazione infufa, o fia quiete, o raccoglimento, o filenzio, o ebrietà o fonno spirituale, che in sentire una certa interna soavità, non creda di esfere già unita a Dio con istretta unione di amore. Anzi talvolta accade, che un' anima non è falita più in alto, che a qualche grado di contemplazione meramente acquifita, e forfe altro non ha provato che qualche dolcezza fensibile nell' appetito fensitivo, ( che è un grado di orazione molto basso) e già le parerà di effer giunta all' unione mistica con Dio .. Ne ciò deve recare maraviglia, perchè da una parte le dolcezze che dona Iddio , ancorche siano in infimo grado, superano di gran lunga tutt' i diletti, che può dare que-fta nostra misera terra : dall' altra parte, non avendo l' anima, già paga del suo bene prefente, esperimentata comunicazione più alta, crede che appena altra maggiore si possa dare; e però in quel gusto, che prova in Dio già si crede intimamente unita, a lui. Sappia dunque il Direttore, che l' unione mistica di amore, anche nel grado più basso, qual' è l' unione semplice, di cui abbiamo ora ragionato, a poche anime fi concede, e queste ( parlo di legge ordinaria ) sogliono esfere molto purgate, e molto avvantaggiate nella perfezione.

nella perezione.

168. Pertanto offervi il Direttore, per noa fallire in un punto di si gran rilievo, che porta feco configuenze confiderabili : offervi, dico, fe nell' orazione del fuo penitente vi intervengono mai queste due cofe, che vanno fempre congiunte coll' unione missica, e in altri gradi di orazione mai non fi trovano. La prima cossa fi è, fe l' anima rimane nell' orazione, che fa, con tutte le fun potenze perduta in Dio. Questo perdimento di potenze parmi che possa ridursi a questo, che fa fantasi fisia siopita e, che l' intelletto sia potentemente sissato in Dio da su' alta luce, che non possa pensare ad al tro, e che la vagonta dimentica affatto di

fe steffa per un fenso intimo, e soave di amore, altro atto non possa fare, che godere Iddio in quell' istesso gran sentimento di Dio. Se quello all' anima accada anche per breve tempo, ( giacche sempre per breve tempo dura questa unione totale, benche posfano tornare nuovamente le potenze a fofpendersi, e ad unirsi ) l'anima per quel tratto di tempo è perduta in Dio con tutte le sue potenze, ed è a lui unita con intima unione di amore. Se poi con questa unione interna non si congiunga un' aliemazione totale , e compita de' fenfi efferni , l' unione mistica è nel primo grado, ed infimo, che noi chiamiamo unione femplice di amore. Tutto questo it Direttore mai non lo troverà negli altri gradi di orazione, che non arrivano alla predetta unione: perchè in effi può l' anima se vuole, operare con la sua attività, e di suo arbitrio vari atti per mezzo dell' intelletto, e della volontà, nè è legata da Dio da un atto folo di femplice intelligenza, e di amore esperimentale. Il che va tutto coerente a ciò che abbiamo detto di sopra, appoggiati all' autorità della nostra gran Maestra.

169 La seconda cosa, che deve esaminare il Direttore, per chiarirsi, se l'anima, che dice effere unita a Dio nell' orazione, fia veramente già pervenuta all' unione di amore, ha da effere l'offervare, se in una tal anima dopo l' orazione rimanga una certezza infallibile, ed indelebile, che ella & flata con Dio, e Iddio con esso lei, di modo che non possa discredere una tal verità, ancorchè voglia, e ancorche fiale da altri contraftata : e quantunque passino mesi, ed anni duplicati, mai però non si parta da lei una persualione sì ferma. Questo, dice S. Teresa, è segno certo, e sicuro, effere stata una tal anima unita, e trasformata in Dio. Parla ella cos) nel libro della fua vita (cap. 18.) Se le rappresenta lo stare insieme con Dio; e rimane una tal certezza di questo, che in niuna maniera può lasciar di crederlo. Nel Caflello interiore ( manf. q. 21. ) torna ad inculcare più diffusamente questa verità : Voglio nondimeno ( parla qui dell' unione ) darvene un fegno molto chiaro, per lo quale non potrete dubitare se fu Dio, avendomelo fue Maestà ridotto eggi a memoria, e a mie parere è ficuro, e cesto . . . . Fissa, e pone Iddio se medesimo nelle interiore di quell' anima; di maniera che, quando ella torna in se, a modo nesjuno può ella dubitare di effere flata in Dio, e Dio in lei . Le vimane con tuttu fermerza questa verità, che sebbene passaffero anni, Jenza che Iddio tornaffe a farle rat prazia , non

se la dimentica. Indi soggiunse, che essendele stato infinuato da un Confessore di mediocre letteratura questo grande errore, che Iddio era presente all'anima solo per grazia , non pote ella crederlo per la grave certezza, che dall' unione avuta con Dio l'era rimafta impressa essere Iddio stato così intimamente presente secondo la sua essenza ancora. E la ragione di questo a mio credere si è, che avendo Iddio unita feco, e traformata in se steffa un' anima, vuole che di questa sua intima prefenza in lei ne resti scolpito un segno, e quasi un vestigio indelebile per mezzo di quella gran certezza, che le lascia di sè : come appunto un figillo profondato in cera molle vi laicia scolpita l' impronta. Afferisce ancora la Santa, che gli altri gracii di orazione, anzi l' iftessa unione, se non sia di tutre le potenze, non lascia la predetta certezza. Ecco le sue parole : Chi non rimanesse con questa cerrezza, non direi io che fosse unione di tutta l'anima con Dio, ma di qualche pos tenza, o di altre molte maniere di grazie, cho fa Iddio all' anima .

270. Veniamo dunque alla conclusione. Se il Direttore troverà nell' anima questa certezza infallibile, e il predetto totale smanimento delle potenze in Dio, tenga di certo che ella è arrivata all' unione mistica di amore; se non vi trova unitamente queste due cose, creda di sicuro che non vi è giuata, ma che al più è favorita da Dio con qualche altro grado inferiore di orazione infula. Avverta ancora, che non potrà eglà dagli effetti ricevere un discernimento certo di ciò, che andiamo dicendo: perche, febbene gli effetti dell' unione fono grandissimi come abbiamo veduto, fono pure anche grandi gli effetti, che lasciano altri gradi; benche inferiori, di orazione soprannaturale : e però in questi precisamente, non troverà regola sicura a discernere se l'anima sia in istato di unione, ma per mezzo di questi. e insieme dei due predetti contrassegni potrà afficurarsi senza tema di fallire,

171. Avvertimento II. Affeuratofi che fia di Direttore, che qualche anima fia pervenuta all'unione femplice di amore, non deve punto affeurari, nè fidarfi di lei. Il che facilifimo ad accadere, perchè vedendofi egli companire avanti una persona cangiata affatto, e rinovata da quella di prima, con ardentissimi desderi di oggi perfezione, quanto è facile il persuadersi, che non vi sa più di che tentere in un'a nima si coraggiosa? Eppuré non è così : perchè un'a nima che non sia passata più o'tre, non è purto sicura, e aliontanaudosi un poco da quello, con, e aliontanaudosi un poco da quello, con

CUL

eni fi & sì ftrettamente congiunta, può paffo passo andare a cadere in precipizi orrendi. lo qui altro non farò che riferire l'espetienze della noffra Santa: e avendo con la di lei scorta sedele principiato a descrivere questogrado di orazione, voglio con la di lei guida terminarlo. Dice dunque così (in vita cap. 19. ) Di qua rimane inteso ( notifi mol-to bene per l' amor di Dio ) che quantunque arrivi un' anima a sicevere dal Signore grazie sì grandi nell' orazione, ( parla dell' unio-ne semplice ) non però deve sidarsi di sì: poichè può cadere . . . . Non restano qui l'anime mortificate tanto, che basti ) come appresso dirò ) per potersi porre nelle occasioni, e pericoli, per grandi desideri, e determinazioni, che abbino. Nel Castello interiore ( manf. 5. c. 4. ) parlando di questa istessa unione dice: In vi dico, figliuole, che be conosciute melsi eminenti in Spirito, e che erano arrivate a queflo stato, e poi il Demonio con le sue grundi astuzie, e inganni averle riguadagnate a se. Apporta ancora l' esempio di se stessa, che dopo effere-frata efaltata a questa divina unione, tornò a rattiepidirsi: e fino a lasciare affatto l' orazione mentale per lo spazio di un anno, il che fu sempre l'oggetto del fuo dolore, e delle fue lagrime. Aggiunge però, che quando l' anima da questa unione semplice passa allo stato di Sposalizio ed anche a grado di unione permanente, che essa chiama matrimoniale, ha qualche maggior sicurezza ( parlo con questa limitazione, perchè in questa vita piena sicurezza non vi può esfere ) di non tornare indietro.

172. Dunque non si fidi il Direttore di quest' anime, benche molto elevate : e fe vede, che elle trasportate da una confidenza indifereta in Die trascurino alcun poco, o si espongono ai pericoli, ancorche sia con buon fine, le raffieni, e la metta in timore, e le faccia procedere con molta cautela, e circospezione. Dissi da una confidenza indiscreta: perche sebbene la confidenza in Dio non è mai soverchia , può esfere indiscreta , quando non vada congiunta con totale diffidenza di se, con un fanto timore, e conun prudente riguardo, in operare. Il chepuò di leggieri accadere a quest'anime, che hanno incominciato a gustare della divina unione : perchè vedendosi tanto amate da Dio. pare loro che non vi sia più che temere. Ma s' ingannano : perche febbene hanno già spiccaro qualche volo, avendole Iddio cavate dal nido, sono però ancora uccelli di prima lanugine, come dice la Santa, che non hanno per anche acquistate forze robuste per volare senza pericolo di cadere: voglio dire,

non hanno acquistate: viren forti, ed eroiche, che le rendano sicure. Ma acciocche il Direttore in quello stesso proceda con più discreto discernimento, e metta il piede sicuroa avverta, che può da Dio concedersi questa favorita unione quali per privilegio ad anime non anche ben purgate, a fine di disporle a doni maggiori, e di tirarle prestamente. a gran perfezione, e può anche concedera ad anime già passate per acqua, e suoco, e per le lunghe, e strette trafile di atrocisfime purghe. In quelle seconde anime sì ben provate le virtu faranno più maschie, la fortezza sarà senza fallo maggiore; benche ne dell' altre bisogna afficurarsi mai, meno però delle prime conviene fidarsi .

173. Avvertimento III. Avverta il Direttore alle cause, donde può provenire il rattiepidamento, e forse forse la rovina ad anime cotanto elevate, affine di difen lerle con la sua vigilanza da tali pericoli. Varie cagioni ne apporta la nostra espertissima Maeftra, quali riferirò brevemente. Prima cagione è il Demonio, il quale sa molto bene, che anime, a cui Iddio si unisce con, vincolo sì speciale di amore, sono da lui elette per grandi istrumenti della sua gloria: perchè in realtà non innalza Iddio mai. tanto un' anima per il folo bene particolare di quell' anima; ma perchè vuole per mezzo di quella ottenere la salute di molte altre anime, e talvolta vuole anche servirsene per i vantaggi universali della Chiesa. E però l'invidiolo ula ogni stratagemma, muove ogni macchina per gettarla a terra, e con la rovina di quella disturbare l' opera di Dio, ed impedire i progressi della sua gloria. La seconda cagione può essere l'affezionarsi l' anima ad alcuna cola, che non lia Dio. E' vero, che Iddio è sposo amantissimo dell' anima:ma è ancora gelofillimo della fua sposa: vuol folo regnare nel di lei cuore, e tutto vuol possederlo. Se questa cominci a rivol-, gersi ad altro oggetto coi suoi affetti, egli tosto si ritira da lei, amareggiato dalla sua poca fedeltà, e comincia subito a romperei tratti dello sposalizio, che per mezzo delle passate unioni eransi si bene incamminati. La terza cagione può essere l' esporsi l' anima senza riguardo all' occasioni : perchè non essendo ancora bastevolmente forte, come abbiamo detto, può facilmente accadere, che fra i pericoli o si affizioni, o si distragga soverchiamente, o cada in notabili mancamenti,con cui disgusti il suo sposo. La quarra cagione è alle volte il trascurarsi l' anima nelle cose picciole, facendole parere il Demonio, che non sono cose da farne conto, e di cui si

Aa 2

debba femere : ancora il prenderfi gustarelli, o soddisfazioncelle, benche non illecite. Così a poco a poco fi va oscurando l'intelletto, fi va rattiepidendo la volontà, l' amor proprio va ripigliando le sue forze, e il suo vigore; in una parola fi va l'anima passo passo ritirando dalla volontà di Dio, Iddio fi va allontanando dall' anima. La quinta cagione è il più delle volte qualche compiacenza, che si prende l' anima dei doni di Dio, qualche confidenza, che abbia in se stessa, e nella sua virtu; il che si riduce alla mancanza di una più profonda umiltà. Non vi è cosa forse, che più di questa disgusti lo Spofo divino, e che l' induca a fare qualche ritirata pur troppo funesta all' anima incauta. Danque il Direttore fia geloto di tali anime, di cui è tanto geloso Iddio, e su queste più che sopra le altre, che non hanno poggiato sì alto, tenga fisso l'occhio della fua vigilanza, acciocche non facciano qualche caduta tanto più luttuofa, quanto era più alto il posto, a cui erano state sublimate. Le tenga umili, sconfidate affatto di se, e in un fanto timore, ma pieno di confidenza in Dio : le tenga flaccatissime coll' affetto da tutto, mortificatissime in tutti i loro gusti, ed inclinazioni naturali, attentisfime fulle loro operazioni, e desiderosissime di andare avanti nella via della perfezione. Invigili, che il Demonio fotto pretesto di bene, o di zelo indiscreto non indebolisca le forze del loro spirito : e sopratutto le tenga lontane dalle occasioni , che sono appunto quei trabocchetti, in cui cadono anche l'anime

174. Avvertimento IV. Se poi accadesse mai ciò, che finora abbiamo mostrato posfibile a succedere, che un'anima giunta all' unione semplice di amore desse indierro , e. cadesse in tiepidità, e ciò che è peggio, in freddezza abbominevole, sarebbe certamente costretto il Diretture a vedere con suo estremo dolore un bel giardino cangiato in un incolto deserto. Contuttociò non si perda egli d'animo in questo caso, e proccuri a tutto potere, che neppure si perda d' animo l' anima da lui diretta : perche vi è rimedio per lei, ed il rimedio è grande. Poiche all'ani-ma, con cui Iddio fi è una volta si firettamente unito, conserva amore particolare, e gli dispiace grandemente di vederla andare fmarrita lungi da fe : onde quando voglia torpare a lui, non solo è pronto a riceverla, ma ad ammetterla ancora nuovamente alla fua confidenza. Torni ella però all' orazione, le l'ha lasciata, (come l'avrà pur troppo o in tutto, o in parte abbandonata, al-

trimenti non farebbe feguito cangiamento sì firano: ) torni, dico, all'orazione; altrimenti il fuo riforgimento è difperato: più che fiarà lontana da Dio, più anderà in perdizione (Pfal. 72. 26.) Ecce qui cheagant fe a te, peribunt: torni all'orazione, fi umilii ne ffla, pianga la fua intedeltà, e le fue ingrattudimi: confidi nella divina bontà; le grazie già ricevue le: fiano motivo di gran contuione, ed infleme di gran confidenza, e fopra turto perfeveri coffantemente in efla, poichè Iddio tomerà ad abbracciarla.

175. Avvertimento V. Avverta per ultimo il Direttore, che quelle anfie, che ponemmo in terzo luogo nel Capo x111. e le chiamammo ansie impazienti, fameliche, sitibonde, si svegliano nell' anima quando è già vicina a ricevere quest' unione semplice di amore, e nel tempo poi che va ricevendo questo favore, a accrescono sempre più, e si avvalorano. Conciossiacosache le viste, e i faggi, che si danno all' anima della divinità in quest' unione, non servono già ad estinguere la sua sete, ma ad increarla, onde divenga fuor di modo firibonda di vedere svelatamenre, e di perfettamente goder quel sommo bene, che quivi ha quasi per alcuni spiragli veduto, ed ha solo come superficialmente saporeggiato, anco risperto agli altri gradi superiori di unione di questa vita, non che rispetto alla beatifica unione dell' altra .

# CAPO XIX.

Decimo grado di Orazione fopramaturale: Unione estutica, che volgarmente dicesi Estasi.

PEr intelligenza di ciò che diremo in questo capo , e nel feguente , fi noti , che due unioni estatiche vi iono : una che con violenza aliena affatro l' anima dai fensi ; l'altra , che aliena l'anima dai fensi fenza violenza alcuna, e con molta foavità . Alcuni Dottori Mistici chiamano l'una, e l'altra unione estarica col nome di Estafi : questi vedendo alcuna persona perduta totalmente ne' fensi , mentre ora , dicono subito che è caduta in Estasi, qualunque ha la cagione di una tale alienazione . Altri poi diftinguono la prima unione estatica dalla feconda, non folo fecondo la proprietà loro, in cui fono fenza fallo diverfe, ma auche secondo il nome, chiamando quella col folo nome di ratto, questa col nome di estali . Con questa istessa diftinzione procederemo anche noi , come molto conducente ad intendere la diversità che passa fra

questi due gradi d'orazione insusa. Nel prefente capo parleremo dell'estati perfetta, in quanto è contradditinta dal ratto; nei capi feguenti poi parleremo del ratto, in quanto è diverso dalla semplice estasi persetta.

177. L'estati perfetta dunque consiste nell' unione mistica di amore, in quanto aliena l'anima totalmente dai fenfi , ma fenza violenza alcuna, con fola foavità. Tre cole si contengono in quella dichiarazione . La prima che alla formazione dell' estasi si richieda il perdimento totale de' fensi . Secondo , che questa perfetta alienazione dai fensi si faccia dall'unione di amore. Terzo, che si faccia fenza violenza, e con foia foavità. In quanto alla prima parte non vi è bisogno di pruova; mentre il fignificato islesso di questa parola estafi esprime lo smarrimento de' fensi; ne vi è alcuno fra Missici, ed anche fra quelli che non sono tali , che parlando di persona divenuta estatica nell' orazione , non intenda subito che una tal perfona fia ita fuori di se stessa, almeno in quanto a' sensi esteriori, per l'elevazione della mente, e dello spirito alla contemplazione di cose, che avanzano la sua condizione . In quanto alla seconda parte è manifesto , non darsi mai estasi senza unione di amore , secondo il celebre detto dell' Areopagita, che amor extafim facit; le quali parole altro non fignificano, fenonchè cagionasi l'estasi dall'amore unitivo, che cavando l'anima dai fenti , e da fe stessa , la trasforma in Dio: e secondo l'opinione dell' Angelico Dottore ( 1. 2. quest. 18. art. 3. ) il quale nella cognizione, ed amore dell'og-getto amato ripone la sostanza dell'estasi: Dicendum quod extasim pati aliquis dicitur, cum extra fe ponitur : quod quidem contingit & secundum vim apprebensivam , & secundum vim appetitivam . . . . Primam quidem extasim facit amor dispositive, in quantum scilicet facit meditari de amato , intenfa enim meditatio unius abstrabis ab ulles , sed secundam extasim facit amor directe . Nel che gli Autori Mistici unitamente concordano. Che poi l'alienazione totale da' fenti accada nell' estati fenza alcuna violenza, ma con foavità a poco a poco, si deduce dallo stesso Santo Dottore ( 2. 2. quest. 175. arr. 2. ad 1.) il quale afferma, che il ratto aggiunge all' estasi la violenza. Dunque nell' ellasi una tal violenza non v'è . Dicendum , quod neque addit aliquid supra extasiro : nam extasis importat simpliciter excessum a semetipso, secundum quem scilices aliquis extra suam ordinationem ponitur . Sed raptus super hoc addit violentiam quamdam . Lo fteffo dice Dioni-

178. E già il Direttore avrà inteso la diverina, che passa fra l'estasi, e l'unione femplice , che abbiamo di fopra spiegata, e fra l'estasi, ed il ratto, che spiegheremo in appresso. Posciache l'unione estatica è più ferma , e più perfetta dell' unione femplice ; mentre artiva ad elirarre affatto l' anima dai sensi ; il che non arriva mai a far quella . In oltre nell'estasi l'unione di amore penetra a poco a poco l'anima con dolcezza fino ad alienarla pienamente, fenza adoperare con lei violenza alcuna : dovechè nel ratto si unisce , è vero , l'anima , ed anche si unisce più altamente a Dio, ma v' interviene sempre qualche violenza . E però vedendo il Direttore, che alcun' anima per forza di puro amore, non violento, ma foave , se ne vada totalmente fuori de' feofi , creda pure che in altro grado di orazione che di pura estasi, ella non si ritrovi.

178. Spiegara già la fostanza dell' estasi veniamo ora a vedere il modo, con cui ella si forma nell' interiore dell' anima . Dice Riccardo di S. Vittore ( de contempl. lib. 5. cap. 5. ufque ad cap. 14. ) che l'estasi ora proviene dalla grandezza dell'ammirazione, ora dalla grandezza della divozione, e dell' amore , ora dalla grandezza dell'efultazione. e del gaudio: Num modo pre magnituaine devotionis, modo pra magnitudine admirationis, medo pre magnitudine enulsationis fis , ut femetipsam mens omnino non capiai, & supra semetipsam elevata in abalicuationem transcat . Proviene l'estasi dalla grandezza dell' ammirazione , quando l'anima altamente illufrata , per lo flupore veemente della bellezza , e bontà di Dio viene rimoffa dal suo stato naturale, e portata fopra le stella a trasformars in Dio . ( idem eod. cap. ) Magnitudine admirationis anima bumana supra se ipsam ducitur , quando aivino lumine irradiata , O in summa pulchtisudinis admiratione suspensa,

tam vehemente flupore concutitur, ut a suo flasu funditus excutiatur . . . . O fupra se i-psam rapta in sublimia elevetur . Proviene l' estasi dalla grandezza della divozione, e dell' amore, quando la fiamma del divino amore erescendo suor di modo, e liquesacendo l'anima a modo di cera, fa che abbandoni affatto il suo pristino stato in se stessa , e attenuata passi nel sommo bene . Così egli la spiega (cod. cap. ) Magnitudine devotionis mens humana supra semetipsam elevatur, quan-do santo cœlestis desiderii igne succenditur, ut amoris intimi flamma ultra humanum modum crescat ad cere similitudinem liquefactam a pristino statu penitus resolvat, & ad instar fumi attenuatam, ad superna elevet, & ad summa emittat . Proviene l'estasi dalla grandezza dell'esultazione, e del gaudio, quando l'a-nima inzuppata dalla eccessiva dolcezza del divino amore , per l'eccesso del gaudio non sa più ciò che ella sia , ciò che ella fu , e dimentica affatto di se stessa , va a trasformarsi in affetto divino : così egli espone (cit. cap. ) Magnitudine jucunditatis, & exultationis mens hominis a se ipsa alienatur, quando intima illa interne fuavitatis abundantia potata, immo plene inebriata, quid fit, quid fuevie , penitus obliviscitur , & in abalienationis excessum tripudii fui nimietate traducitur , & insuper in divinum quemdam affectum sub quodam mire felicitatis Statu vaptim transfor-

180. Ma quì si avverta, che tutto ciò nulla pregiudica alla dichiarazione, che dell'estafi abbiamo data di sopra, in cui tutta l'alienazione de' sensi era da noi attribuita all' unione di amore : poiche l'unione mistica di amore, come già mostrammo nel Capo xvii. non in altro consiste, che in una certa cognizione , e un certo affetto esperimentale , che l'anima prova in Dio. Ne Riccardo altro ci vuol fignificare con questa sua profenda dottrina, senonche, quantunque ad alie-nare l'anima dai sensi vi concorra tanto l'intelletto con le sue cognizioni, quanto la volontà co'inoi affetti, può però alle volte più concorrervi la volontà con quell'amore di liquefazione, oppure con quell'affetto di elultazione, e di gaudio, che pur nasce dall' amore soave . Onde & sempre vero . che l'estasi vien formata dalla cognizione, e dall' amore unitivo, che cavando l'anima a po-co a poco da' fensi, e da se stessa, la trasforma in Dio.

181. Dalle cagioni intetiori passiamo agli estetti esteriori, che l'estasi produce nel corpo. Questi sono, come ho più volte detto, un'impotenza totale nei sentimenti esterni a produrre le loro operazioni fensitive ; sicche non possa l'occhio, benchè investito da viva luce, rimirare ; ne l'orecchio , benche percosso da grande strepito, ascoltare; ne il ratto , benche tormentato da ferro , e fuoco , fentir dolore; ne l'odorato fentire la fraganza , nè il palato sentire il sapore , nè possa alcun membro con minimo suo moto dar segno alcuno di vita . Ciò non ostante però (che che sia di ciò che alcuni dicono) non fi perdono nell'estasi le altre azioni vitali quali sono la nutrizione, la eircolazione del sangue, la palpitazione del cuore, ed il re-spiro : benchè queste istesse operazioni molto s'indeboliscano, e procedano con molta lentezza, perche il battimento del cuore è molto tenue, ed il respiro è sì delicato, che a grande stento può discernersi , come si ricava manifestamente da molte esperienze accuratamente fatte circa persone estatiche.

182. Queste alienazioni però ammirabili dai fensi non devono in modo alcuno attribuirfi a miracolo, ma posta quella grande elevazione di mente in Dio , e quell' intima unione di amore , devono connaturalmente feguire . Questo è il sentimento di S. Tommalo nel luogo citato : le ragioni fono manifeste . Primo , perche la virtu dell'anima in operare è limitata, e ristretta; e però trovandosi altamente occupata in quella orazione sublime d'intelligenza, e di amore, che richiedesi alla formazione dell'estasi , non le rimane attività bastevole per concorrere agli atri dei sentimenti , e delle potenze esteriori: il che però non prova, che debbano cesfare anche gli atti di nutrizione, di respiro, di circolazione di fangue, e fimili : poiche questi , come nota lo stesso Santo Dottore, fono più naturali e meno dipendono dal regolamento dell' intelletto , e della volontà . Secondo, perchè le alienazioni dai sensi non possono effettuarsi senza il concerso de'spiriti animali , quali trovandosi in tempo dell' estasi adunati in gran parte nel cerebro, per ajutare l'anima in quella grande operazione di spirito, maneano alle sunzioni de' sensi. Terzo, perchè vediamo accadere ad alcune persone molto frequentemente queste alienazioni estatiche : ne è credibile , che Iddio voglia con tanta frequenza operare miracoli. Onde conviene dire , che sebbene la cagione dell' estasi dipenda da una grazia molto Araordinaria, posta però una tal grazia, debba per una certa connaturalezza seguire il totale smarrimento de' sensi esteriori . Circa i fensi imeriori dico brevemente che nell'alto dell'effasi , in cui tutte le potenze sono unite a Dio , si perdono anche i sensi interoi , cioè per quel ratto di tempo refla fopita la fantafia, fenza immaginare, e l'appetito fenfitivo, fenza fentire cofa alcuna: il che è tutto conforme a ciò, che dice S. Terefa, la quale afferma, che anche nell' unione femplice fi perde l'immaginazione, come abbiamo veduto di fopra. Diffi, sell' alto dell' efiafi: perchè ficiogliendofi dall'unione qualche potenza, tornano i fenfi interni a riviyere, ciòè torna la fautafia, e l'

appetito fensitivo ad operare.

183. Rimarrebbe a parlarti quì di altri effetti più nobili, che talvolta si veggono apparire ne' corpi estatici, come di luce, di vaghezza, e fimili: ma di questi mi riserbo a parlare laddove ragioneremo di altre estasi più nobili, che accadono in altro stato di più sublime unione. Voglio solo ora osfervare , che ciò che qui si è detto de' sentimenti esterni, può competere anche ai ratti , di cui tratteremo in breve : mentre questi convengono con l'estasi circa il perdimento de' fensi esteriori , benche da quelle disconvengono circa la cagione di un tale fmarrimento. Non mi pongo a riferire gli effetti salutari, che dall' estasi rimangono impressi nell' anima, perchè sono quegli stessi, che parlando dell' unione semplice di amore, distintamente enumerai nel Capo nono: con questa divertità però , che effendo l' unione estatica più perfetta, e più intima , fono tali effetti nell' estafi anche maggiori.

#### CAPO XX.

Avvertimenti pratici al Direttore circa questo grado di Orazione.

184. A Vertimento I. Avverta il Direttore precedere da diverfe cagioni, o buone, o ree, o indifferenti ; e che tale ella farà, quali faranno le fue cagioni, o buone, o infiferenti; o ree, da cui è cagioni ato buone, o indifferenti; o ree, da cui è cagioni ato. Proviene da buona cagione, quando è formata dal Dio; nasce da rea cagione, quando è formata dal Demonio; procede da cagione indiferente; quando è prodotta dalla natura. E perche può anche talvolta l'effasi cagionarsi dalla grazia, e dalla natura insisteme, allora in parte buona, e in parte indifferente sarà la di lei origine. Acciocchè dunque il Direttore proceda col debito discernimento circa una si grave materia, discorrerò brevemente circa ciascuna delle predette essasi , dandone i contrassigni.

185. Avvertimento II. Avverta il Diret-

rettore, che può il Demonio formare un'estasi apparente con la sua virtu, ed attività naturale, imponendo che i spiriti animali non iscorrano per le membra del corpo, e per le potenze sensitive, ma si contengano nel cerebro, e nel tempo istesso rifvegliare nella fantafia mille faporite traveggole : nel qual caso comparirebbe al di fuori la persona incantata, ed estatica, ne al di dentro le mancherebbe la sua occupazione. Ed in fatti dicesi negli atti Appostolici di Simone Mago ( Aft. 8. 10. ) quod appellabatur virtus Dei, propeerea quod multo sem-pore magis suis dementasset eos. Le quali parole vengono dal Lirano interpretate così : Dementaffet eos, boc eft, mentes corum alionaffet . Onde pare , che il perfido Mago inducesse con le sue arti diaboliche i Samaritani in qualche alienazione di mente, ed estatica operazione. E senza mendicare gli esempi da' Secoli trasandati, se ne potrebbero addurre altri non meno luttuoli di estasi infernali, e diaboliche, accadute a giorni nostri in persone o incaute, o maliziose. Non credo però, che in tali casi sarà difficile al Direttore, se egli sia circospetto, discoprire ogni inganno : poiche se l'estasi proverrà dal Demonio, non troverà egli certo in una tal anima estatica un' intima soavità, una pace profonda, ed una perfetta serenità, che produca poi frutti di vita eterna. Al più vi troverà una dolcezza molto superficiale nell'appetito sensitivo, la quale per necessità anderà a finire in inquietudine, in turbazione, in offuscazione, in vanità, ed in altri pravi effetti, proporzio-nati alla loro cagione. Anzi ne'corpi stessi di tali persone illuse, come notano alcuni. vi fi offerva di ordinario qualche scompoflezza; doveche nei corpi di anime elevate da Dio vi riluce sempre un certo lustro di fantità, che concilia venerazione.

e nel

e nel corpo, legandola anche nelle membra efleriori, maffime se questo spesio accessore, se quella non vi concorra con qualche suo contenso, e con qualche sua cooperazione: nel qual caso dovrebbe il Direttore praticare quei mezzi più efficaci, che sogliono ufarsi con le persone perdute, per ridurle a Dio.

187. Avvertimento III. Avverta il Direttore, che l'estasi può anche formarsi dalla natura . Il Padre Suarez ( lib. 2. de orat. c. 15. ) ne assegna il modo: può alcuno, fiffandoli profondamente in qualche oggetto foprannaturale, rimanere per la sua natura-le fissazione sì sospeso, che non veda, che non oda, che non fenta, e fe.ne resti così per qualche tratto di tempo immobile, e quali estatico; e ne apporta anche la ragione : perche l'anima, tutta intenta alla speculazione di quell' oggetto, non può attendere all' operazioni de' fenfi , ne trasmetter loro i spiriti necessari per effettuarle. Riferisce l' esempio di Trismegisto, di Socrate, e di Platone, de' quali dicefi, che afforti nella contemplazione degli oggetti divini, rimanevano sospesi nel modo detto. Riferisce ancora la celebre Storia di quel Sacerdote, per nome R finuto, di cui narra S. Agostino ( de Civit. Dei lib. 14. c. 24. ) che ad arte fi poneva in estasi, e si alienava dai senfi, qualunque volta voleva. In conferma di questo dice il Cardinal Lauria ( de orat. div. opusc. 3. c. 6. ) che la Congregazione dei Riti, di cui egli era stato lungo tempo Consultore, non ammerre mai per prodigiole l'estali de' servi di Dio , se non siano accompagnate da circostanze di segni soprannaturali innegabili, sul fondamento, che postono esfere estasi naturali. Ciò non ostante non creda il Direttore che tali estasi fiano mai perfette, perchè sebbene rimangono tali contemplativi impediti , o per dir meglio imbalorditi nei sensi, non vi restano mai però perduti, e resi affatto incapaci di operare : perche fe siano gagliardamente scoffi, o battuti, oppure tormentati con ferro, e fuoco, è certo che ritornano in fe; il che non accade nell'estasi soprannaturali, e divine . E di fatto parlando S. Agostino del predetto Sacerdote, dice, che nelle sue estasi naturali non rimaneva perfettamente alienato; perchè parlando altri, udiva come da lontano le loro voci : Hominum tamen voces, fi clavius loquerentur, tamquam de longinquo se audisse postea veferebat. E molto meno, credo io, vi sarebbe rimasto, se l'avessero sollecitato a scuotersi con le percosse. Gli effetti di queste estasi naturali non

iono ne buoni, ne cattivi : non fono buoni. perchè tali estafi non sono cagionate da Dio: non sono cattivi, perche non sono formate dal Demonio: al più al più se con quella fissazione veemente naturale si unisca qualche concorso della grazia, nè seguirà qualche buon effetto, ma non motro grande, nè di molto pregio. Vaglia tutto questo, acciocche il Direttore non prenda l'orpello per oro, e vedendo alcune anime estratte nelle loro orazioni, non le creda subito giunte al terzo cielo, e introdotte tra i cori degli Angioli. Esamini d'onde provenga una tale astrazione, se dalla grazia, che internamente le assorbisca, o dalla natura, che potentemente le fissi; se vedra, che tali effetti nascano dalla prosondità naturale dell' intelletto , le configli a specular meno , e ad operar più, a discorrer meno, ma ad umiliarli, e mortificarli più : perche i progressi nell'orazioni, e gli avanzamenti nello spirito non dipendono dal molto pensare.

ma dal molto operare .

188. Avvertimento IV. Avverta il Direttore, che alla formazione dell'ellaii può concorrere qualche volta la grazia insieme con la natura : febbene non farà questa allora eftasi vera, ma solo apparente, e piuttosto che estasi, dovrà chiamarsi svenimento estatico, che suole accadere a persone di debole complessione. Mi spiego. Vi sono persone d'indole fiacca, di cuor piccolo, di testa debole, quali s'indeboliscono anche più da fe stelle con soverchie fatiche, o con penitenze indiscrete: e tali il più delle volte fogliono effere le donne. Or se queste poste in orazione, fiano forprese da qualche affetto veemente, o da qualche soavità molto fensibile, quei pochi spiriti, che sono nei loro deboli corpi, si ritirano al cuore, e lasciano le membra tutte abbandonate; quindi vengono a perdere i fenfi esterni , e interni, e a perdere affatto l'orazione illessa, rimanendosene in un natural deliquio. Chi le vede in orazione, tanto alienate dai tenfi, crede che stiano in estasi , quando quelle in realtà si trovano naturalmente svenute. Una cosa simile a questa mi è convenuto più volte vedere con gli occhi miei . In occasione di qualche funzione tenera, e compuntiva accadeva, che mentre il popolo era tutto sciolto in lagrime di contrizione, cadevano svenute quando due, quando tre, quando fino cinque, o fette donne, e rimanevano tramortite, finche non fossero con odori, o suffumigi richiamate ai sensi : in tali casi niuno vi era, che credesse tali perfone cadute in estasi soprannaturali , sì per-

chè non erano tenute in conto di persone spirituali: sì perchè ciascuno vedeva chiaramente la cagione dei loro svenimenti. Ma se quelle fossero state donne di grande spirito, e di molta orazione, e fe un tal deliquio foffe loro accaduto mentre oravano o dentro la loro stanza, o in un angolo della Chiefa, o in qualche luogo appartato, e folitario ; certo è , che sarebbero flate da molti credute alienate affatto dai fensi, e poste in alte estasi . Eppure si sarebbero ingannati; perchè quella non era estali, ma uno fvenimento naturale, originato da un grande afletto, e commozione interna spirituale, che chiamando tutt'i spiriti al cuore, lasciavale abbandonate nelle toro menibra in un persetto deliquio, senza senso, e fenza orazione; e questo è appunto quello che non di rado fuole accadere a persone di corpo fiacco, e di sesso debole.

189. Però fia cauto il Direttore, e fe vedrà che alcuna donna spirituale, e divota spesso tramortisca nelle sue orazioni, oltre i molti altri contrassegni, da cui potrà arguire se quella patisca estasi divine, oppure Ivenimenti naturali, nati da un principio di buona orazione, si serva di queste due in-dustrie. Primo l'esamini diligentemente circa ciò, che ella opera internamente con lo spirito, mentre è perduta nei sensi . S' ella dirà che non fa nulla , e che di nulla si ricorda, e non rimane con grandi affetti, creda pure, che quelle non sono estasi, ma fveniments estatici : perche l'anima , che trovasi in estasi vera soprannaturale, benchè sia affatto imarrita nei fensi esterni, ed anche talvolta nei fensi interni ; nello spirito però non è mai più che allora svegliata, ne più altamente occupata in Dio . Secondo, le faccia precetto che torni in fe, che parli, che risponda: se obbedirà, darà un contrassegno di trovarsi in estasi vera; perchè Iddio si accomoda all'obbedienza, e alla voce del Superiore lascia l'anima, che tiene stretta tra le sue braccia, acciocche sia abile ad obbedire. Se poi non obbedirà, farà indizio, che ella non fi trova nè con Dio, ne con se ftessa; ma fuor di se svenuta. In tali casi avverta il Direttore, come dissi un' altra volta in caso simile, che deve a queste persone vietare i digiuni, le vigilie, le penisenze, e deve moderare le soverchie satiche, perchè tali deliquij nascono da mancanza di forze, e da debolezza corporale : deve ancora abbreviare le orazioni , è ordipar loro, che incominciando a fentire qualche affetto gagliardo, o qualche gran dolcezza interna, tronchino fubito l'orazione, Dirett. Mift.

acciocche non a debilitino tanto in quel fentimento foave, fino a cadere tramortite; perche in realta tali svenimenti; specialmente fe accadano con frequenza, fono alla fanità molto nocivi.

100. Avvertimento V. Per il detto fin qui, non vorrei che il Direttore acquistasse una certa miscredenza, per cui tutre le operazioni estatiche generalmente gli paressero illusioni diaboliche, o mere naturalezze: perchè nella Chiefa di Dio vi fono state fempre, vi fono, e vi faranno anime a Dio care, in cui vuol egli deliziarii, e per averle a suo piacere dentro le sue braccia, le cava da tutto il sensibile, e da se stesse, e le ammette a tutti i suoi abbracciamenti. Vorrei piuttosto che invece di essere incredulo, foste sollecito in discernere quali siano queste anime fortunate. Offervi perciò. fe nell'anima, che gli fembra già innalzata ad orazioni estatiche, vi siano queste tre cose ( parlo qui dell' estasi perfetta , e non di certi ratti imperfetti, di cui ragioneremo nel capo seguente ) . Primo , se sia in gran parte, o del tutto purificata nel croggiuolo di fiere purghe, e se molto siasi già avvantaggiata nella perfezione. Secondo, fe in tempo dell'estafi operi Iddio nel di lei spirito, e nel di lei corpo tutto ciò, che abbiamo dichiarato nel capo precedente. Terzo, se rimangono in lei quegli affetti, che acennammo nel Capo XIX. parlando della femplice unione di amore. Quando egli fi scorga tutto questo, stia pur quieto, che non vi è di che temere , e si rallegri , vedendo che non est abbreviata manus Domini . anche a giorni nostri. Potrà aucora, per afficurarfi se tal persona nelle sue orazioni sia pienamente alienata dai sensi, servirsi di alcuni esperimenti: ma non vorrei che questi fossero irragionevoli, e indiscreti, come e. gr. stringere mani, e piedi fra dure firettoje, pungerla col ferro, scottarla col suo-co, accostare la fiamma della candela alla pupilla degli occhi suoi, ed altre stranezze, che sogliono da taluni praticarsi . Perchè sebbene ali persone, durante l'estasi, nulla sentono ; tornate poi ai sensi , si trovano grandemente addolorate, e molto mal concie . Se il Direttore dubita che l'estasi fia diabolica, fi porti come abbiamo detto di fopra; fe dubita che fia finzione, non ne faccia alcun caso, e la disprezzi, e poi proccuri per altre vie più discrete di trovare

il fondo di una tal anima'. 101. Avvertimento VI. Se si desse il cafo , che alcuno stesse in estasi per giorni , e giorni intieri', come accadde al nostro

Sinto Padre Ignazio di Lojola, che vi dimorò otto giorni , fenza ripigliare mai i fenfi, e come sappiamo effere avvenuto ad altre gran Serve di Dio, che vi hanno perfiflito per fettimane replicate ; che dovrà farfi, acciocche non manchi di vita in un sì lungo diginno? In questo caso avverte il P. Michele Godinez, che non converrà in modo alcuno metterlo al martirio di medicamenti, o di prove tormentose, come ho detto di fopra; ma molto meno converrà eccitare strepiti, e rumori plausibili, facendoli attorno adunanza dei Medici : tanto più, che ad effi per niun conto una tal cura si appartiene . Ma il meglio che potra farsi, sarà riporlo in qualche stanza, in cui stia nascosto, assistergli quanto sarà possibile ; tornando poi ai fenfi, appresta gli prontamente qualche cordiale, o altro corporale ristoro, e sopra tutto fidarsi di Dio, che di tali persone ha cura molto speciale, nè in tali eccessi di mente le lascia mai perire : e quando ancor moriffero in tale stato, felici loro, che morirebbero in braccio al divino amore .

102. Avvertimento VII. Già diffi, che non è disconvenevole richiamare ai sensi in vigore della fanta obbedienza tali persone estariche, quando ciò si faccia non per vanità, o per leggerezza, ma per prova, o per altro giusto motivo. Non vorrei però. che tali precetti fossero puramente mentali, e interni; ma che fossero con parole, o con altro segno esternamente palesati . So che alcuni molto si servono di tali comandi mentali, e che vi fanno sopra gran fondamento, parendo loro di potere per questa via giungere con sicurezza a discuoprire se sia falsa, o sia vera l' estasi di qualche loro penitente. lo però non posso in modo alcuno approvarli. Addurro le ragioni di questo mio fentimento, rimettendomi al parere di chi ne sa più di me. Stando in estasi qualche porsona, intanto Iddio si accomoda ai precetti del suo Confessore, o di altro suo superiore, che le ordina di tornare ai sensi, oppure gl' impone altra cosa conveniente, e ragionevole, perchè una tal persona per quella alienazione dai fentimenti non è punto fottratta dalla di lui giurisdizione, ma feguita a stare pienamente foggetta alla di lui autorità. E' vero, che un' anima posta in estasi perfetta, opera come un' anima separata dal corpo; ma separata dal corpo in fatti non è, nè fegregara dalla congregazione dei viventi, e però neppure è esentata dalla soggezione, ed obbedienza de'suoi superiori . Dunque acciocche ala polla eleguire gli ordini di chi legittimamente la comanda, s'appartiene a Dio supplire in qualche modo all'impedimento, che egli stesso vi ha posto, con darle notizia di tali precetti, e modo di eseguirgli. Ma tutto ciò, come ogn' un vede , vale folo in cafo , che il superiore le imponga precetto vero, ed eserciti sopra di lei l'autorità che ha , e non già quella che non ha. Or chi ha detto mai, che il comandamento interno sia vero precetto ; mentre è di effenza di ogni precetto, che sia manifestato? Chi ha detto mai , che il superiore abbia facoltà di comandare con atti interiori, e che il fuddito sia sotroposto all'esecuzione di tali comandi? Dunque, imponendo il Direttore all'anima estatica precetti puramente mentali, non vi è ragione, per cui debba Iddio accomodarsi a tali ordini . E fe qualche volta vi fi accomoda , ciò fa per altri fuoi fini , e nonperchè sia dovuta a tali comandi una tale condiscendenza . Perciò il più delle volte questi precetti occulti non hanno effetto, come si vede con l'esperienza. Onde siegue , che il Direttore per quella via , per cui credeva rimanere accertato, resti deluso, e ciò che è peggio, resti con sospetti, e timori infuffiftenti , e con ombre vane circa lo spirito del suo penitente, che credeva deversi accomodare all'obbedienza di quei suoi strani comandamenti : ne si avvede, che la colpa non è del penitente, ma del Direttore, che non seppe comandare. lo però configlierie sempre i Direttori, che dovendo imporre qualche obbedienza a persone estariche, avessero due riguardi. Primo che le cole imposte fossero molto convenienti alla persona, ed allo stato, in cui ella si trova. Secondo, che gliele prescrivessero nel modo, con cui tali obbedienze fi prescrivono a perfone, che sono in potere de' propri fensi : perchè, dico io, o egli intende di comandare alla creatura, e allora il comando va fatto così; o egli pretende di comandare a Dio, che solo vede il cuore, e questa è temerità, se però Iddio non gli dia speciale impulso di operare così.

193. În tal congiuntura non vogilo laciar di offervare l' abulo, che fanno alcuni Direttori della propria autorità: perchè non
contenti de precetti interni, arrivano a far
comandi al penitente in fua affenza, e mentre quello è moiro da loro lontano, fiimando che quella fia una gran prova, per chiarifi della qualità dello fipirito. Altri paffano anche più avanti, fino a comandare le
cofe afiatto fuperiori alle forze umane, come farebbe e.g. l'imporre ad una poniten-

te inferma, e inabile a muoversi dal proprio letto, che venga a confessarsi nella Chie-ta, e cose simili. Io non vedo-che possano farsi senza scrupolo tali cose, che in realtà fono un volere obbligare Iddio a fare rivelazioni, e a far miracoli; il che è un manifesto tentare Iddio. Direte, che tali cose fono state praticate da uomini fanti, e cou buon esito. Rispondo, che quegli uomini fanti ne ebbero prima da Dio speciale im-pulso, e straordinaria ispirazione, con cui il Signore fignificava loro di dare tali comandi in certe particolari circoftanze, e gli afficurava del buon effetto . Ma fenza questo particolare iftinto dello Spirito Santo non mi par lecito, torno a dire, il pratticarli. E però configlio il Direttore, fe non fia mosso straordinariamente da Dio, di non imporre mai all' anima da lui diretta cofa alcuna fuperiore alle forze ordinarie della natura, e della grazia ordinaria; tanto più, che da tali prove, se non abbiano il brama-to effetto, nulla si conclude contro lo spirito del penitente: perchè altro non provano, fenorane Iddio non ha voluto fare una cofa fraordinaria, o prodigiosa: e alla fine van-

no a terminare in inquierudine del Diretto-

re, e in poco profitto del Penitente . 194. Avvertimento VIII. Se capitera in mano del Direttore persona, che spesso cade in questi eccessi di mente, proccuri egli quanto potrà, che fugga la presenza degli uomini in tutti questi casi, in cui potrà prevedere o presentire tali elevazioni di spirito, che sogliono cagionare nella gente effetti diversi, ora di ammirazione, ora di contraddizione, ora di applaulo, ora di mormorazione, ora di venerazione, ora di biasimo, co-se tutte all' anima del suo pentrente molto pericolofe. Ma perchè tali alienazioni estatiche non possono sempre prevedersi, ne sempre fchivarfi, accadendo bene fpeffo improvvi famente, le ordini almeno di raccomandarsi a Dio caldamente, che non le comunichi tali favori in publico alla prefenza altrui : nè certamente dispiacerà a Dio una tal preghiera, tanto conforme alla virtu della fanta umiltà . Avverto per ultimo, che rutto ciò che ho detto in quefto capo dell'effafi , vale ancora per il ratte, di cui ragioneremo nel feguente capo: mentre e nell' una, e nell' altro v' interviene l' alienazione dai fensi, benche con qualche divertità.

CAPO XXI.

Undecimo grado di Orazione: il Ratto, o rapimento dell' Anima in Dio.

D Alla dottrina data nel Capo XIX., in cui ragionammo dell' estasi, avrà già intefo il Lettore , quale sia l'essenza, e la natura del ratto, o rapimento dell' anima in Dio. Ciò non oftante, per maggior intelligenza di questo grado di sublime orazione, conviene distinguere con l' Angelico Dottore tre diverse specie di ratti. Una, con cui l' anima è rapita dai fensi esterni a qualche specie immaginaria: e tale fu, dice il Santo Dottore, il ratto di S.Pietro, quando in eccesso di mente vidde scendere dal Cielo quel misterioso lenzuolo, in cui erano i quadrupedi, e ferpenti, e volatili in gran numero, e udi quella voce dal cielo ( AA. 10.13. ) che diceva : Surge Petre , occide , Ge manduca. In quello ratto si smarriscono i sensi esteriori, ma non si perdono i sensi in-teriori, cioè la fantasia, e l'apperito sensitivo, che da quella dipende in ogni suo atto. Nella seconda specie di ratto l' anima è cavata dai fensi, esterni, ed interni, ed è portata a qualche specie puramente intellettuale. Adduce il Santo per esempio di questo il ratto di David ( Pf. 115. ) allorche rapito alla pura intelligenza delle cose divine, disse che ogni uomo era mendace, e vano: Ego dini in excessu meo: Omnis bomo mendax. In questo ratto si smarriscono i sensi esterni, e postono smarrirsi anche i fensi interni, cioè la fantasia; ed opera la pura intelligenza, e trionfa l' amor perfetto, e puro . Nella terza specie di ratti l'anima se ne va fuori dei fensi esterni , e interni alla visione beatifica della divina essenza: privilegio singolarifimo, conceduto a San Paolo, ed a Mose, a cui secondo l'opinione del Santo fu concessa la grazia di vedere svelatamente Iddio in carne mortale. Ecco le parole dell' Angelico ( 2. 2. q. 175. art. 3. ad 1. ) Dicendum , quod mens bumana divinitus rapitur. ad contemplandam veritatem divinam tripliciter . Uno modo , ut contempletur eam per similitudines quasdam imaginarias : O talis fuit exceffus mentis, qui cecidit fuper Petrum . Alio modo, ut contempletur veritatem divinam per intelligibiles effectus, ficut fuit excessus David dicentis : Ego dixi in excessu meo, omnis home mendax. Tertio modo, ut comtempletur eam in Jua essentia; & talis fuit raptus Pauli, & etsam Moyfis, & fatis congruenter.

196. Il primo ratto è il più basso, e il

meno perfetto: il fecondo ratto è più nobile , ed è più perfetto : il terzo ratto è notabiliffimo , e perfettiffimo , ed & folo proprio di quell' anime, che sono giunte al termine del loro pellegrinaggio nella patria bea-. ta. benche fecondo il detto dell' Angelico sia stato da Dio concesso a qualche anima, mentre era ancora in via fu questa nostra valle di miferie, e di pianto. Questo terzo ratto non ha luogo nel prefente capitolo, perche non esaminiamo presentemente, se un uomo mortale, prima di essere sciolto dai legami del corpo, possa essere rapito a vede-re faccia a faccia Iddio, come lo mirano, e lo godono i beati nel cielo. Il primo ratto ancora, parlando con proprietà, e con rigore, non appartiene a quelto capo, perche l' ordine della materia richiede, che qui fi parli folo di quei ratti, che portano l' anima ad unirsi con Dio con mistica, e perfetta unione di amore : ne quella prima specie diratti è di rango sì nobile, ma tali fono folo i secondi. Ciò non ostante ragioneremo e degli uni , e degli altri , perche l' intelligenza degli uni conferirà all' intelligenza degli altri, e la spedizione di ambedue porterà il compimento della materia.

197. Il ratto dunque più basso, e men per-fetto consiste in un eccesso di mente, che con violenza rapisce l' anima dai sense esterni ai sensi interni ; e per parlare più chiaro , rapisce l' anima con violenza dai fenfi esterni, e la porta a qualche visione immaginaria. Qui bifogna rammentarsi di ciò , che diffi insieme con San Tommaso nel Capo XIX., che in ogni ratto, o sia più, o meno notabile, v' interviene sempre la violenza; e in questo si distingue dall' estasi , come colà vedemmo ( 2. 2. 9. 175. art. 2. ad 1. ) Nam extasis importat simpliciter excessum a semetipso, fecundum quem scilices aliquis extra suam ordinationem ponitur; fed rapsus super boe addie violentiam quamdam: e nell'articolo precedente : Dicendum, quod raptus violentiam quamdam importat. Ma conviene avvertire, che questa violenza non si fa mai alla volontà, ma all' intelletto folo; altrimenti gli atti d' amore, che l' anima produce nel ratto, sarebbero sforzati, e perderebbero il loro pregio maggiore, che è la libertà, e il merito. Conciosiacosache avvertono saggiamente i Teologi, che sebbene la violenza fatta alla volontà le toglie la libertà all' operare, non gliela toglie però la violenza fatta al folo intelletto con qualche cognizione, che egli non possa rigettare da se. Ed in fatti accade, che il Demonio talvolta carichi sì gagliardemente nella fantafia di alcuno una specie prava, che quello non possa in modo alcuno rimoverla dalla sua mente; eppure in-questo caso la voloarà, non ostanre quella violenza satta all' intelletto, è libera ad acconsentire. Così nel ratto iddio con una luce violenta, che infonde nell' intelletto, rapisce l'anima a se: eppure ciò non ossante timane nella volontà tanto di bibertà, che basti ad operare con merito. Posto questo, veniamo alla dichiarazione del satto meno perferro.

198. Diffi, che quello consiste in un ecceffo di mente che con violenza rapifce l'anima dai fensi esterni agli interni , o vogliamo dire a qualche visione immaginaria . Ciò accade in questo modo . Iddio infonde in un . subito nella fantasia una luce potente, che fiffa l'anima in qualche immaginazione sì fortemente, che ella è costretta ad abbando-nare tosto i sensi esterni, non rimanendole virtù baftevole a concorrere agli atti loro per l'efficacia di quella sua interna operazione . Poiche Iddio rischiarando improvvitamente con detta luce qualche fantalma, vi fila l'anima, e fa che in quello, a modo di vista chiara, e manifesta veda l'oggetto, lasciando intanto in abbandono i fensi esterni per l'attenzione , per l'ammirazione , per lo flupore, che la tengono tutta occupata in quell' oggetto . Questo su il ratto di S. Pietro , quando rimafe rapito dalla vista del misterioso lenzuolo; questo fu il ratto di S. Gio: Appostolo a quando con la visione immaginaria di tanti oggetti sensibili , quanti se ne rise. rifcono nell' Apocalisse, resto involato dai fensi ; questo fu il ratto di Ezechiello, quando fu portato a vedere le abbominazioni, che in Gerufalemme fi commettevano : Et emiffa similitudo manus atprebendie me in cincinno capitis mei , & levavit me fpiritus inter terram , & calum , & addunit me in Hiesufalem in visione Dei : ( cap. 8. 3. ) non già che l'Angelo l' innalzasse corporalmente da terra , traendolo pet i capelli ; ma perchè lo traffe fuori dai fensi con l'immaginazione di quell'oggetto.

199. E qui non fi lasci di avvertire, che questi ratti nei quali si perdono i soli sensi esteriori, sono propri dei proficienti; e qualche volta, sebbene di rado, si concedono anche ai principianti nell' orazione; perchè volendo Iddio rapire le loro anime a cose si prirituali, non può innalzarle di legge ordinaria con comunicazioni di puro spritto, di cui non sono ancora capaci per la loro mole indisposizioni; e però le rapisce per mezzo della fantasia, e per mezzo delle dolceze se sensibili ; che da quella ridondano nell'

appetito, acciocche rincoraggiti da questi rapimenti foavi fi affrettino a camminare con velocită nella via della perfezione . Quindi due cose deduca il Direttore . La prima, che imbattendosi in qualche anima involta in varie imperfezioni , a cui Iddio comunichi la. grazia di tali ratti , non se ne meravigli , fapendo che ciò fuole accadere anche ad anime meno perfette . Secondo , che non formi di lei un alta stima , sapendo che sono ratti di baffa lega , che molte volte si danno da Dio più per animare al bene, che per premiare il bene fatto. Tutto questo però non pregiudica , che tali ratti si concedano anche a persone di gran persezione, massi-me se debbano essere per istruzione altrui; per cui sono questi forse più acconci, che gli altri ratti perfetti, come quelli che fono più esprimibili . Ed in fatti sappiamo, effere stati perciò concessi a S. Pietro, a S. Giovanni, ad Ezechiello, ad altri Profeti, e ad altre ani-

me di molta eminente fantità . 200. Passiamo ora a vedere quali sono i

ratti perfetti, più propri di questo luogo, in cui si celebra lo sposalizio dell' anima con Dio , ne ad altri fi coucedono che ad anime del tutto, o quali del tutto purificate, e già fatte abili a ricevere i doni del santo Spirito . Questi consistono in un eccesso di mente , che con violenza rapifce l'anima dai fensi esterni , ed anche dagli interni , e la parta a notizie puramente intellettuali, ed alla unione mistica e trasformativa di amore con Dio . Questi ratti sono diversissimi dai passati, perche quelli tolgono l'anima violentemente dai sensi esteriori , ma non già dagli interiori : anziche la fantafia opera in quelli sì potentemente, che con la grande efficacia di operare circa le sue immaginazioni produce quell' esteriore alienazione dai sensi . Ma questi ratti perfetti flaccano con violenza grande l'anima non folo dai fensi esterni , ma anche dagli interni : onde rimanga il corpo non folo al di fuori come morto , ma anche al di dentro incapace d'immaginare con la fantasia cosa alcuna, e di sentire con l'appeti-to un minimo affetto, e nel tempo stesso portano l'anima a sissarsi altamente in Dio con pura intelligenza, e ad unirfi a lui con amore puriffimo, e spiritualissimo. Tutto questo a maraviglia esprime la nostra gran Maeltra ( in Cast. inter. mans. 6. cap. 4. ) dicendo, che nel ratto non vuole Iddio disturbo di cosa alcuna , ne di potenze , ne di sonsi , ma comanda che prestamente si serrino tutse le porte di queste manfioni , e folamente quella , dove egli sta , resti aperta , perche vi entriamo. Dice la Santa, che nel ratto perfetto non folo si chiudono le porte dei fensi, ma delle potenze interne ancora : e solo rimangono aperte le porte di quella stanza, in cui Iddio rifiede . Or la stanza in cui abita Iddio dentro di noi, è la nostra anima, chi non lo sa? E le porte di quetta stanza, sono le sue potenze spirituali, chi non lo vede? Dunque, nel ratto, restano chiuse improvvisamente le porte tutte dei fenfi , e delle potenze spirituali , per cui l'anima si unisce a Dio in puro spirito. E però l'anima in quefti ratti sublimi , benche realmente sia unita al corpo, opera come se fosse separata dat corpo, senza il consorzio ne di fantasia, nè di fenfi , al modo Angelico , come dice S. Tommaso ( de verit. quest. 13. art. 3. ) e lo esemplifica nel sonno, o per dir meglio, nel ratto, che Iddio infuse in Adamo acciocche la di lui mente fosse partecipe della curia Angelica.

201. Quindi non si maravigli il Lettore fe S. Paolo rapito al terzo cielo ( 2. ad Corinth. 12. 2. ) non fapeva, fe nel fuo rat-to fosse egli stato nel corpo, o fuori del corpo : five in corpore, five extra corpus nescio; Deus scit. Siccome neppure lo sapeva di se S. Tercía, quando era portata a Dio con simili specie di rapimenti : perche da una parte intendeva molto bene il Santo Appoltolo, che egli non era morto in poco tempo: dall' altra parte sapevà ancora, che nel suo ratto l'anima operava fenza alcun concorfo delle potenze corporali interne, ed esterne; e però rimaneva dubbioso, se dentro, o suori del corpo gli fosse accaduto un ratto sì sublime , ed una visione sì alta della Divinità. E qui si verifica ciò, che dice lo steffo Appostolo (1. ad Corintb. 6. 17. ) che chi si unisce a Dio , si fa uno stesso spirito con esso lui : Qui adberet Domino , unus spiritue eft . Perche nel ratto si unisce l' anima con Dio , spirito a spirito ; poiche lo spirito umano per via di notizie intellettuali , e per mezzo di un amore spirituale, e puro si trasforma in Dio , che è puro fpirito , e così di due spiriti se ne forma un solo . Lo stelso accade anche nell'estasi, come già accennai , ma con qualche diversità , in quanto al modo : perchè nell' estati si forma questa unità di spiriti a poco a pocon, e senza violenza alcuna : doveche nel ratto si fa subitamente, e con violenza anche irrefistibile da parte dell'intelletto, che viene efficacemente rapito da Dio.

392. E qui è necessario spiegare due dubbj , che potrebbero essere occasione di qualche abbaglio al Direttore, ficcome lo fono stati a qualche Dottore Mistico . In primo

luogo tutti i Mistici insieme con S. Gregorio convengono , che l'unione perfetta non dura più di mezz' ora , secondo quel detto di S. Giovanni nell' Apocaliffe (8. t. Factum oft filentium in ceelo , quafi media bora ; quali parole comunemente s' intendono della contemplazione . Dall'altra parte noi vediamo con l'esperienza, che alcune persone perfistono nei loro ratti per molte ore ; e per al lungo tempo se ne stanno unite a Dio . Or come si accorda questo con la dottrina dei Dotteri , e dei Santi ? In secondo luogo abbiamo detto , che nel ratto perfetto fi perdono tutti i fenfi interiori , ed efteriori del corpo, e il puro spirito si unisce a Dio con un'one millica, e perfetta di amore. Dall'altra parte noi sappiamo, che gran Servi di Dio nei loro ratti sublimi hanno avute visioni immaginarie, che pure appar-tengono al fenso interno della fantasia. E quì come concorda questa dottrina con l'espe-

rienza dei Santi? 203. Per lo fcioglimento di questi dubbj conviene fare una distinzione importantissima, che replica in più luoghi S. Terefa. Bifogna diftinguere l'alto dell' unione, e del ratto , dagli intervalli , che nell'istessa unione . e ratto non di rado accadono. Per l'alto del ratto s' intende quel tempo, in cui l'anima è tutta perduta a fe steffa , e con tutte le sue potenze è unita a Dio. Così dice la Santa (in Vita cap. 20.) Non dice, che intenda, e oda, quando sa nesse alto del ratto: e chiamo alto quei tempi, in cui si perdono le potenze, perchè ftanno molto unite a Dio. Ma perchè in tempo di questa unione totale torna presto qualche potenza a risvegliarsi, e ad avere ocupazione particolare in qualche oggetto diffinto ; e. g. in qualche visione, o in qualche locuzione , o in qualche chiara notizia, che Iddio le voglia comunicare, di alcuna verità, allora quella potenza fi flacca dall'unione, e fi occupa in quegli atti particolari di vedere, o di udire, o d'intendere ciò, che Iddio le va fignificando. Or questi spazi di tempo, in cui le potenze non fono tutte unite , benche feguiti ad essere unita la volontà, si chiamano inter-valli del ratro, e della unione. Così gli chiama la Santa , ( in Vis. cap. 20. ) Quelto , che provo molte volte in me , è ( come disse nell'orazione passata) che si gode con in-servalli : spesso l'anima l'ingolfa, o per dir meglio, l'ingoifa Iddio in se fleffo: e tenendola in fe un poco, fe ne rimane con la fola vo--lond. Ma perche queste istesse potenze dopo tali intervalli tornano nuovamente a fospenderfi, e a riunirsi tutte insieme con Dio; ne siegue, che torni di nuovo l'anima all'alte dell'unione, e del ratto. Posto questo, veniamo alla soluzione dei predetti dubbj.

204. Quando i Teologi Mistici dicono,che l'unione, il ratto , e generalmente ogni atto di contemplazione non dura più di mezz' ora , intendono dell' alto dell' unione , del ratto, e delle contemplazioni. Così dice S. Terefa ( in Vita cap. 20. ) la quale dopo le parole sopracitate aggiunge subito : Anefocte allora non ode, non vede, e non fente a mio parere ; ma ( come diffi nella paffata orazione di unione ) quella trasformazione dell'anima in Dio dura poco . E parlando la Santa dell' unione semplice, che in questo luogo accenna , avea detto così : ( in Visa cap. 18. ) E notifi questo, che ( a mio patere ) per lungo che sia lo spazio di starsi l'anima in questa sospensione di sutte le posenze , è per molso brewe tempo; e quando durasse mez ora, savebbe assaissimo. Non mi pare, che io vi stessi mai santo. Lo stesso asserma San Tommaso (quast. 80. art. 8. ad 2. ) che la contemplazione nel sommo dura poco : Dicendum , quod nulla actio potest diu durare in sui summo ; summum autem contemplationis eft , ut attingut ad uniformitatem divine contemplationis . Ma le col fommo, cioè con l'alto fi comprenda anche il basso della contemplazione, siegue a dire il Santo, che può durare lungo tempo : Verum, essi quantum ad boc contemplatio diu durare non poffit , tamen quantum ad alios conremplationis actus potest din durare. Segue anche a dire la Santa Maestra ( cis. cap. 18. ) La volontà è quella, che mantiene la giostra: ma l'altre due potenze ben tofto tornano ad importunare; quando la volonta sta quieta, le sorna a sospendere, e stando cost un altro poco, sornano a destarsi, e rivivere. In questo si posfono paffare alcune ore di orazione, ed in effetto si passano. E' vero, che in questo luogo non parla la Santa dell' unione che si fa nel ratto, ma dell' unione semplice: ma ciò non pregiudica punto al nostro intento; perchè parlando ella del ratto, torna a dire lo steffo : onde manifestamente fi vede , che in ogni unione mistica la stesso accade.

205. Venendo alla pratica di questa dottrina, la cosa suol passare così. Innalzare l'anima a qualche ratto, abbandona tutti i sensi del corpo, e con tutte le potenze spirituali si unice a Dio, (e questo è quello, che chiamasi s'alto adi ratte.) Dopo estere stata così un breve tempo si scioglie da quell'anima qualche potenza, e si tratticne nel pascolo, che Iddio vuol darte di qualche vissa, qi qualche intelligenza, o di qualche altra comunicazione particolare, (e questo

e quei

è quello , che chiamasi l'intervallo del ratso . ) Intanto ricevendo l' anima nuova luce da questi atti di contemplazione chiara, e distinta, rimane in quella afforbita, e nuovamente trasformata con tutte le sue potenze in Dio. Ecco l'anima un'altra volta nell' alto del fuo ratto , in cui non può lungo tempo durare; ma fe abbia il ratto a continuare, deve ricadere nell'intervallo di qualche men alta, e più distinta contemplazione . Così l'anima ora salendo all'alto del ratto, ora discendendone con quegli intervalli, in cui si praticano gli atti di una meno elevara contemplazione, può durare nello steffo ratto molte ore, e vari giorni ancora, come sappiamo esfere accaduto ad alcune anime fante. Ed ecco spiegato il modo, con cui l' unione, e il ratto fenza alcuna ripugnanza ed è breve, conforme la dottrina dei Teologi, ed alle volte è lungo, conforme l'

esperienza dei Santi. 206. Veniamo ora alla soluzione dell' altro dubbio, servendoci degli stessi principi, che abbiamo di fopra stabiliti . So molto bene, che nel ratto perfetto si perdono con. violenza coi fensi esterni anche gl' interni . Ma quello f ha da intendere, mentre l' anima sta nell' atto del ratto, con tutte le fue potenze trasformata in Dio; non si ha da intendere, mentre ella fi trova negl' intervalli del ratto: poiche, siccome allora la potenza intellettiva ) non la volontà, la quale siegue a stare unita, e per parlare con la frase di Santa Teresa, mantiene la giostra ) si flacca dall' unione, e si occupa in atti d'intelligenze diffinte, come abbiame veduto: così si sveglia la fantasia, che stava sogita, e forma qualche visione immaginaria, o produce alcun atto suo proprio, a cui Iddio sopprannaturalmente la muove, sebbene tornando l' anima all' alto del ratto, torna ella di nuovo a perdersi. Di questo non se ne può dubitare, perchè chiaramente lo dice S. Terefa, grandemente esperimentara in tali favori . Nel castello interiore ( manf. 4. cap. 5. ) parlando ella del ratto , dice così: Le pare che tutta infieme è flata in altra ragione, molto differente da questa, nella quale viviamo, dove se le mostra altra luce diversissima da. questa di qua, infieme con altre cofe, che tutta la sua vita le flesse con l'intelletto fabbricando, farebbe impossibile arrivarvi. E poco dopo foggiunge : Questa non è visione intelletuale ma immaginaria, dove si vede con gli occhi dell' anima affai meglio, che que non vedia-mo con quelli del corpo. Più chiaro non poteva parlare. Ne giova qui il dire ciò, che

dice un Dottere Missico, cioè, che S. Te-

refa qui parla di un' altro favore, che eg chiama deliquio di forze materiali : perchè la Santa si protesta di parlare del ratto perfetto, o volo di fpirito. Spiega di fatto le sue proprierà, e arriva a dire queste parole : ( cod. cap. ) Almeno non può ella dire, se per alcuni ssansi sta, o non ista nel corpo. Poco dopo dice: Se sutto questo passa, stando nel carpo, o no, io non lo faprei dire : almeno non giurerei che sta nel corpo, ne che il corpo sta fenza l' anima. Che iono appunto le parole, con cui S. Paolo esprime il suo rapimento fublime. Ne meno giova il dire ciò, che dice un altro Autore, cioè che S. Terefa per visione immaginaria intenda visione intellertuale distinta, perche la Santa sapeva molto bene discernere tra la visione immaginaria, e la pura intellettuale, fra quali vi quella diversità , che passa tra il corpo , e l'anima, da cui quelle procedono; e di fat-to dopo le parole sopraccitate, dice ella così (cod. cap.) Alle volte infieme con le cofe, che vede con gli occhi dell' anima per vifione intellettuale, fe le rappresentano alire, e particolarmente moltitudine di Angeli con il loro Signore, e senza vedere cosa alcuna con gli occhi del corpo, per una notizia, e conoscimen-to ammirabile, che io non lo saprei dire, se le rappresenta ciò che dico, e molte altre cofe, che non occorre dire. Si offervi, che non folo la Santa sapeva distinguere nei suoi ratti ciò, che mirava con visione imaginaria, da ciò che vedeva con visione intellettuale, ma anche sapeva assegnare, la divesirà, che corre tra l' una, e l' altra visione, dicendo, che l' intellettuale fi fa con una notizia, e conoscimento ammirabile. l' immaginaria si forma con gli occhi dell' anima; le quali parole, fecondo la Santa, altro non vogliono fignificare, che la vista interiore della fantalia, con cui l' anima forma tali visioni, come chiaramente si vede da altri luoghi, in cui parlando ella di visioni immaginarie usa l' istessa frase. Si legga il capo 28. della fua Vita, in cui parla della flupenda vifione, che ella ebbe di Gesù gloriofo; e fi vedrà, che ella più volte usa questo termine di averlo veduto con gli occhi dell' anima, e insieme afferma che quella era visione im-maginaria. Dunque stabiliamo, che nel ratto perfetto accadono visioni immaginarie, non però nel tempo, che l'anima si trava nell'alto del ratto, in cui tutti i sensi sì interni, come esterni sono incapaci di operare; ma fole negli intervalli del ratto, in cui alle volte desta Iddio la fantasia, e la rende abile a tali immaginazioni. Questo è quello, che c' infinua la dettrina della no.

200

fira gran Maefira, e l' esperienza di altre anime sante, che frequentemente ricevono sì

gran favore.

207. Spiegata la fostanza del ratto perfetto, e scioltl i dubbi, che circa esso potevano occorrere, vediamo ora lo stato in cui rimane il corpo, in tempo che lo spirito si trova in tanta elevazione con Dio. Manca nei ratti, manca, dico, al corpo il fiato con grandiffimo diletto, e foavità : non voglio già dire, che gli manchi affatto il respiro; ma solo, che gli resta sì tenue, e delicato, che non fi può avvertire, senonche con una molto esquisita diligenza: gli manca la vista, e l'udito, gli manca ogni fentimento nel ratto, fino a divenire insensibile alle ferite del ferro, ed alle scottature del fuoco, e gli manca a poco a poco tutto il calore naturale, si raffredda, si intirizzisce, si gela ; e se ne rimane a guifa di cadavere affatto esangue. Tutto quello accade infallibilmente . mentre l'anima : fi mova nell'alto del ratto. Negli intervalli però non fempre i fenfi fono affatto perduti, ma molte volte fono turbati, fenza poter fare alcun atto loro proprio con diffinzione, e chiarezza. Se e. g. odono, e vedono, nulla possono distinguere di ciò che edono, o veggono. Alle volte la violenza del ratto rapifce improvvisamente con lo spirito anche il corpo in alto ; e allora quelle fe ne rimane pendente in aria, e con un semplice soffio può muoversi, ed agitarfi a guila di leggerissima piuma. Ma il mira-bile si è, che nel principio del ratto, in cui non è ancora la persona suori dei sensi, sente rapirsi le spirito, e sollevarsi il corpo; fi accorge della violenza, che le fi fa; fi avvede di star pendulo in aria, ed a quel pericolo si turba, teme per un certo fentimento della natura debole, e frale.

208. Perciò vi vuole animo grande in questi casi, dice S. Teresa, onde sappia la persona gettarsi tosto nelle braccia del suo diletto, pronta ad andare ovunque vorrà egli condurla. Alle volte il ratto, fenza punto muovere il corpo, lo lascia nel sito in cui sta, e nell'arteggiamento in cui fi trova. Se quello era ginocchioni, o in piedi, o a sedere, o a giacere, o con le braccia giunte, o con le braccia stese, così lo lascia fisso, e immobile come una pietra. Il refistere d'ordinario a nulle giova : perchè la violenza del ratto è sì grande, che non offante qualunque refistenza, che la perfona faccia, le rapifce l'anima, e qualche. volta il corpo ancora, portandolo in alto. come una paglia. Diffi d'ordinario, perchè

refistendosi con umiltà , e per fine fanto . qualche volta Iddio condiscende, e cessa da quella violenta operazione : e allora fuole l'anima rimanere con gl'istessi effetti, che fe avesse aderito alle amorose violenze del suo Spolo divino. Tornata poi l'anima dal ratto ai propri fenti, fi trova col corpo agile, e snello, e con tanta leggerezza, che camminando non le pare talvolta, come confella di fe steffa S. Terefa, di pefare i piedi in terra, ma di andare, non a paffi regolati, ma a volo . Accade ancora frequentemente, che se il corpo era infermo, dopo il ratto si trovi sano ; se era debole , fitrovi forte, e se era oppresso da dolori, trovi fgombro da ogni pena . Questi fono gli effetti ordinari, che dal ratto rimangono nel corpo. Gli effetti però , che reftano nell'anima, fono fenza alcun paragone più slimabili . Ma di questi parleremo nel Capo feguente, in cui trattaremo dei doni, che nei ratti fa Iddio all'anima fua sposa, i quali in gran parte confistono negli effetti di sublimissime virtà, che in lei lascia impreffi .

#### CAPO XXII.

Si mostra, come nei ratti si sa lo Sposalizio dell'anima con Dio, e si accennano i doni, che in tali ratti sa Iddio all'anima sua sposa.

SAnta Terefa, e il suo compagno S. Giovanni della Croce, insieme con gli altri Dottori Missici unisormemente convengono, che lo sposalizio dell'anima con Dio si celebri nei ratti persetti , che abbiamo di sopra già dichiarati . La Santa dice così ( cast. int. mans, 6. cap. 4. ) Qui vedrete quello che fa sua Maesta, per concludere questo sposalizio, che penso io debba effere, quando con estafe, o valle la leva da suoi fensi: perchè se stando in quelli , si vedesse sì d'appresso a Maestà sì grande, non sarebbe forse possibile che rimane fe con vita . Lo stesso conferma il suo Santo compagno (Efercizio di amore stinze 14 e 15. nella sua amorazione): In questo volo spirituale, di sui vagionammo nella precedente stanza, se denora un altro stato, ed unione di amore, in cui Iddio dopo molto esercizio spirituale suol mettere l'anima, che da Mistici vien chiamato Spofalizio spirituale col Verbo Figlio di

210. Qui bisogna ridursi alla memoria ciò, che dicemmo nel Capo XX., cioè che Iddio per eccesso di bontà infinita, e in-

fini

comprensibile si degna di procedere con l'anima, con cui ha già stabilito contrarre Matrimonio di spirito, per quegli stessi gradi, per cui sogliono passare gli uomini prima di giungere ai loro Matrimoni terreni. Or siccome a questi dopo di essersi per qualche tempo vagheggiati da lontano, fi concede nel giorno del loro sposalizio di appresfarsi, e con un tocco, e stringimento di mani darsi l'uno l'altro la promessa del Marrimonio situro; così Iddio dopo di esfersi lasciaro di tanto in tanto vedere, ed amare dall' anima diletta nell' unione femplice, di cui parlammo di sopra ; dopo es-serfi fatto da lei cercare con mille ansie, e spasiini di amore, finalmente la tira a se per mezzo di qualche ratto, l'introduce avanti la sua infinita maestà, e facendola da Dio infinito, non meno nell'effere, che nell'amare, non si contenta di farla sua Sport con un semplice stringimento di mano, ma tutto si unisce a lei : e con questo le dà un pegno del Matrimonio futuro. L'anima ancora si trasforma, e si cambia nello Sposo divino, e pienamente si consacra a lui ; e poi rimane stabilito lo sposa-lizio fra l'anima, e Dio. In questo stato poi frequenti sono i ratti, frequenti l'ellafi, per cui l'anima sempre più si abbellisce, si arricchisce, si adorna, e diviene sempre più disposta ad entrare nel Talamo nuziale del suo celeste Sposo.

211. E qui sembrera a taluno, che mentre l'anima fi unisce a Dio, e Iddio all'anima in quello sacro sposalizio, debba piuttosto che sposazione, dirsi Matrimonio spirituale, non parendo che possa esfere tra di loro comunicazione più stretta di questa . Eppuie non è così: perchè l'unione, con cui l'anima si stringe a Dio nello sposalizio, è separabile; ma l'unione, con cni l'anima si trassorma in Dio nel Matrimonio, in qualche vero fenso, è inseparabile. Conciossiacosache siccome i Sposi terreni, dopo esfere convenuti in un istesso luogo, e dopo aver con un tocco di mano, e con una promessa di cuore celebrati i loro Sponfali, si separano, tornando ciascuno alle loro cale : così dopoche l'anima si è unita a Dio nello sposalizio dei ratti, perde in breve quella dolce unione, perde la di lui compagnia, e la di lui presenza.

212. Dopo dunque molte, e varie comunicazioni di spirito, con cui si è fatto Iddio conoscere all'anima divota, e l'ha accesa del santo amore, l'ammette alla sua

confidenza con quei tratti di amore, che sono solo propri dell' infinita sua bontà . Diret. Mift.

TRATTATO TERZO, CAPO XXII. grazia eccelse, con cui la nobilita, la ingrandisce , l'esalta , l'abbellisce , e rende vaga su gli occhi suoi: onde sia resa degna di passare ad un altro stato di unione quasi inseparabile, che è il più alto stato, a cui si giunga in questa misera vita, e noi ne parleremo nel seguente Capitolo . E' vero che Gesù Cristo apparendo visibilmente ad alcuni Santi, e ad alcune Sante, l' ha fpofate feco in un altro modo fensibile, con porre loro in dito il sacro anello. Ma que-sto rigorosamente non può dirsi sposalizio dell' anima con Dio ; ma più tofto un pegno dello sposalizio. che a tempo opportuno avrebbe Iddio celebrato con esso loro ; oppure, se tali Santi avevano già ricevuto eltasi , e ratti , dovrà dirsi un segno dello fposalizio già con essi celebrato di prima : perche essendo Iddio puro spirito, non può Panima unirsi a lui in visione oculare, o immaginaria; ma deve unirsi in estasi, ed in ratto col puro spirito : e però non in altro modo che in puro spirito possono pro-priamente celebrarsi tali sponsali.

213. Vediamo ora quanto fono preziosi i doni, che nel tempo di detto sposalizio fa Iddio all'anima fanta; e per maggior chiarezza dividiamoli in due specie : aliri che Iddio compatte all'anima in tempo dei ratti, mentre la tiene alienata dai fenfi, e unita a se; altri che le lascia stabilimente impressi, per cui anche dopo i ratti comparisca adorna alla sua presenza. Si avverta però, che questi stessi doni non si concedono tutti a tutte l'anime in istato di spofalizio, nè si concedono a tutte nello stesso modo, ma ad alcune più, ad alcune meno, secondo che a Dio piace di companiirli a

ciascuna di effe · 214. L' anima dunque nei ratti rapita a Dio, nnita, e trasformata in lui, rimane con tutte le sue potenze, e i suoi atti sominersa, sprosondata, perduta in un abisso di luce, di serenità, di soavità, di pace, e di ripolo interiore, che la rende affatto paga a fegno tale, che tornata in fe, le accade andarfene un giorno, o due, ed anche tre, come dice S. Terefa ( in vit. cap. 20. ) con le potenze tanto assorte, e come shalordite, che non pare stiino in se. Quivi le comunica Iddio i suoi secreti, come a sua Sposa. e le va mostrando qualche parte di quel Regno eterno, e di quella gloria immortale, che le tiene preparata : con quanto suo diletto, non è possibile l'immaginarlo. E però riceve quivi l'anima visioni intellettuali sublimissime, ed anche viste immaginarie mol-

to elevate, come abbiamo detto di foora . Quivi le li danno molte, e grandi intelligenze , per cui intende in pochi momenti rebbe potuto mai apprendere. Quivi le si donano notizie altissime di Dio, dei suoi attributi , e delle sue perfezioni , quali effendo notizie esperimentali, nate da un tocco, che tali divine perfezioni fanno nella fostanza dell' anima , riescono sommamente faporite, e foavi, e recano il più gran diletto, che possa godersi in questa vita. Quivi in fomma l'anima è trattata da Dio con confidenza da Spofa, e l' è fatta vedere qualche particella , o godere qualche saggio di quella gloria beata, a cui l' ha destina-ta: Il che è tanto vero, che S. Teresa ( caft. inter. manf. 6. cap. 4. ) atriva a dire queste parole : lo per me tengo, che se alcuna volta l'anima nei ratti, che Iddio le dà, non intende di qu'sti secreti, che non siano gatti , ma qualche debolezza naturale .

215. Se poi le visioni, che l' anima ebbe in tali ratti, forono immaginarie, ella può ridire alcuna cofa di ciò che vide, perchè avendo l'oggetto di tali visioni forma, e figura, si possono trovare parole atte ad esprimerlo. Ma se tali visioni surono intellettuali, alle volte - nulla potrà riferire di ciò, che le fu fatto vedere : perchè l'oggetto di queste è talvolta sì sublime, e sì rimoto dai fensi, che non vi fono parole idonee a fignificarlo. A lei però tali viste rimangono altamente impresse nell' intimo del suo spirito, ne mai fe ne dimentica . Non dico già, che le ritenga nella memoria con quella chiarezza, e distinzione, con cui la prima volta le concepì, che questo sarebbe troppo: dico folo, che le restano pro-fondamente scolpite nella mente, ma con qualche ofcurità, e che quelle verità, e quegli oggetti, i quali la prima volta vide con somma vivacità, gli vede poi come involti in un tenue velo . Non oftante però , che tali viste non ritengono il loro primiero vigore, non è credibile quanto sia grande l'utilità, che le arreca la foro memoria, e quanta forza le fomministrino per disprezzare tutte le cose della terra, e per innalzarsi

con lo spirito a Dio.

216. Vogglio accennare una di queste vifioni intellettuali, che sogliono accadere in
tali rapimenti, riferita da S. Gior della
Croce. Dice egli, che posta l'anima in
ratto, sente talvolta in Dio una mussica intellettuale soavissima, quale consiste in vedere la bella armonia, che rifulta dalla difrossizione di tatate creature, dall' ordine che

hanno tra di loro, dalla relazione che hanno con Dio, dal testimonio che ciascuna da di Dio, secondo quello che ha ricevuto da Dio: e in questa vista fente intellettualmente, come tante voci foavi, che in dolce armonia magnificano la fapienza, la scienza, la potenza, la provvidenza, e la grandezza di Dio . E queste appunto , dice il Santo, erano quelle voci, che udl S. Giovanni nell' Apocalisse, di cui dice che erano voci di cetre : Sicut cytharadorum cythavizantium in cytharis fuis: cioè voci di gran foavità, fatte non alle fue orecchie, ma al fuo intelletto, mentre vedeva la bella armonia, che risultava dalla gran gloria, che ciascun beato dava a Dio nei doni ricevuti da Dio . Si potrebbero anche addurre altre visioni intellettuali, che ricevca S. Teresa nei suoi rapimenti sublimi, come quella, in cui vide il Trono di Dio, ma non vide in. essa la Divinità; solo intese con una notizia ineffabile, che vi rifiedeva; e dice la Santa ( in vir. c. 29. ) queste parole : 11 godimento, che fentii in me, non lo posso ne Scrivere, ne raccontare, ne potrà immaginarlo chi non l' avrà mai provato . Ma questo bafli aver detto circa i doni di gran visioni, di grandi intelligenze, di grandi accarezzamenti, e di gran diletti, e gaudi, che dà Iddio all'anima sua sposa, mentre la tiene feco unita nel ratto .

217. Diciamo ora alcuna cofa dell' altra specie di doni, di cui si trova l'anima arricchita, dopo che torna dal ratto ai propri fensi. Questi consistono in una molritudine di beni spirituali, dai quali viene ella tanto abbellita, nobilitata, e rinflovata, che non raffigura più se stessa. Vediamone bre-vemente alcuni. In primo luogo resta l'anima con un gran conoscimento, e con un'altra stima della grandezza di Dio, a cagione delle notizie, che ha ricevute da lui nel fuo ratto; ed insieme con un amore sì vivo inverso lui , che vorrebbe tutta struggersi nelle sue lodi. Secondo, rimane con un baffisfimo conofcimento, e con un totale disprezzo di se stessa: perchè a fronte della divina grandezza non può fare a meno di vedere la fua baffezza, e la fua miferia, e con la gran luce, che le è stata comunicata, scuopre in se stessa ogni atomo di mancamento, ogni neo d'imperfezione : e benche fi sforzi di procedere cauta, e guardinga in ogni fua operazione, pure le fembra di effere molto torbida, e affatto immonda. E' vero, che anche gli altri gradi di orazione lasciano umiltà nell'anima : in questo grado però, in cui la luce del Sole di giustizia riPerbert plà chiara, il conoscimento della propria mieria è più vivo, e l' abbassimento è più profondo. Terzo, lascia un distacamento particolarissimo da ogni cosa terena, e tale, che sorse da niun altro savore soprannaturale si produce simile: poiche nell' altre orazioni inside resta l'amima con gran distacco da qualunque cosa caduca; ma qui con l'anima pare che si unisca anche il corpo ad abborrire tutto ciò, che non è di Dio.

218. Quindi siegne il quarto effetto , ed è, che a questi tali riesce tormentosa la vita, perchè niuna cola è loro di sollievo: tutto ciò che vedono, e tutto ciò che odono, reca loro gran noja : gli stanca il mangiare, gli affanna il dormire, gli attedia il conversare coi prossimi , se non sia per la glorla del loro Spolo divino. In fomma vivono come schiavi, legati ai lacci del corpo, guardano la terra come luogo di schiavitù, e di pene, e con grand'impeti anelano alla libertà dei figli di Dio, come faceva l'Appostolo ( ad Rom. 7. 24. ) ripetendo sovente : Quis liberabis me de corpore mortis bujus ? Quinto, resta l'anima con fortezza singolare, per cui può già mettersi fenza pericolo nelle occasioni, che prima erano di distrazioni, e di danno. Per occasioni però qui non intendo quelle, da cui deve guardarfi anche ogni Santo : intendo il trattare coi prossimi per loro bene. Parlando dell'unione semplice, dissi che si guardasse l'anima dalle occasioni, perche non è anche forte abbastanza. Qui non è così :già l'anima ha acquistata tanta robustezza, per cui i pericoli s'essi più non le nocciono; ma tutte le cose l'ajutano per innalzarsi a Dio, e tutte pare che diane mano agli avanzamenti del suo spirito. Sesto, le rimane un grande zelo dell'onore del fuo Spolo, una gran brama di patire per lul , un vivo desiderio di far gran cose per suo servizio, e per la sua gloria, ed offerendosola l'occasione o di patire, o di operare per i vantaggi del suo Diletto, le si avventa con grande ardore, senza alcun timore, o riguardo; e fa vedere, che le sue brame non sono più deboli, come una volta, ma sono virili, sono forti, sono efficaci. Settimo, rimane l'anima con tutte le sue potenze interiori, ed esteriori rivolta a Dio, e di ordinario anche secondo i primi moti di esse per la gran fermezza, che ha presa in lui, e per la gran conversione al bene, in lui gode, in lui spera, in lui teme, in lui fi rallegra, in lui si rattriffa, in lui solo in fomma vive, e in questo stato può dire con

S. Paolo ( ad Galat. 2. 20. ) Pivo egojam non ego; vivir vero in mc Christin. Quindi siegue, che il Demonio sifesso o non si accosta a tali anime, o pure si accosta loro con gran timore, perchè vedendole refe forti dal suo celeste Sposo, teme scoasitte.

219. Questi , e molti altri fono i doni i che Iddio lascia impressi nell'anima in tempo dei ratti, che è il tempo del loro sacre sposalizio. Questi sono i giojelli queste le fmaniglie, questi i vezzi, questi i nastri, e queste le belle vesti, con cui lo Sposo cele-ste adorna l'anima sua Sposa diletta, e la rende vaga a se, terribile ai Demoni dell' Inferno, amabile agli Angioli del Paradifo. Sicche l'anima istessa tornando in se della presenza del suo Sposo, in vedersi tanto cangiata, tanto abbellita, e tanto nobilitata in tutte le sue potenze, va riperendo con giubilo: Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa: che da questo divino sposalizio mi à pervenuto ogni bene . Ma ciò che deve recare maggior maraviglia, si è il pensiero, che Iddio alcune volte si prende di ricreare la sua Sposa, con mesterle sotto gli occhi tutti i bei doni, che le ha compartiti, acciocche ella se ne diletti . Accade questo . come se uno si trovasse in un Giardino pieno di fiori, ma tutti chiusi nel loro boccio, e all'improvviso tutri quei fiori si apriffero, e per ogni parte diffondesfero di se una fragranza soavissima, che gli recasse gran diletto. Così appunto lo Sposo celeste fa talvolta, che tutti i fiori delle virtù , che ha donati alla sua Sposa, le si aprano avanti gli occhi insieme con tutti i doni, e favori, con cui l'ha esaltata. Sente ella allora la loro fragranza con gran piacere : gli prende tutti insieme quasi in un mazzo, è se insieme con essi offerisce con grande a. more allo Sposo con gusto inesplicabile di ambedue. Quefto, dice S. Gio: della Croce ( Esercizio d'amore stanza 26. ) è uno dei gran sugrifizi, che sa l'anima a Dio; ed une dei gran diletti, che fuote ella ricevere dal tratto familiare con lui .

tratto familiare con lui .

220. Non ho qui al Direttore avvertimenti particolari pratici, perchè a 'quello grado di orazione competono quegli iffelli, che diedi nel Capo XX. dopo aver ragionato dell' eftali. Solo accenno due cofe per fua cautela: la prima, che dal folo innalzamento del corpo da terra non prenda egli fondamento a credere, che la periona fia da qualche ratto foprannaturale portata a Dio, fe egli non ci vede tutti gli altri caratteri, che io fono fio efponendo in questo capitolo.

Cc z

perchè tali apparenze le può fare, ed altre volte le ha fatte il Demonio . La seconda, che non creda che l'anima arrivata a que-Ro sposalizio con Dio vada esente da croci, anziche qui le ha pesantissime : perche qui è dove accadono certe ferite, certi languori mortali di amore, cetti spasimi amorosi di vedere Iddio, e di goderlo perfettamente nella patria beata, di cui parlammo a fuo luogo; e S. Teresa ne parla diffusamente nel suo Castello interiore (mas. 6. c. 11.).
No può effere di meno che ciò non avvenga; perchè sebbene l'anima in questo stato sublime si appressa a Dio, e si unisce intimamente con lui, l'unione però qui non è Stabile, ma torna presto a separarsi da lei . E però la privazione del sommo bene guflato deve per necessial risvegliare in lei a-cutissimi desideri di stabilmente possederlo. Tanto più che Iddio istesso concorre a destare con mille modi in tali anime questi spasimi di amore, assine di meglio purificarle con queste pene amorose, e mettervi le ultime disposizioni a quel grado supremo di unione, di cui tratteremo nel capo leguente .

## C A P O XXIII.

Grado duodecimo d'Orazione: l'Unione perfetta, stabile, e quasi insolubile dell'Anima con Dio.

221. T 'Unione di cui abbiamo ragionato nel precedente capitolo, è alta, e favorita; ma ha il gran pregiudizio di non effere stabile : perche in quello stato Iddio fi separa dall'anima in quanto all'affetto interiore, esperimentale, ed unitivo, e allora l'anima non sente più la presenza del suo Sposo divino; e talvolta arriva a segno, che le pare di averlo affatto imarrito. Non così l'unione, di cui parliamo nel presente capo, che congiunge l'anima con Dio sì stretiamente, e sì intimamente la trasforma in lui, che mai più non si tompe affatto quel legame di amore ; ma fempre ella sente il suo Dio nel profondo del suo spirito, onde è di quella affai più persetta. Altro che questo non hanno voluto significare S. Bernardo , S. Lorenzo Giustiniani , S. Teresa, S. Gio: della Croce, e tutti i Dottori Missici, che sono venuti dopo loro, chiamando questa unione col titolo di Matrimonio spirituale dell'anima con Dio. Se però il lettore scorrendo l'opere santissime, e soavissime di questi venerabili autori, s' imbatterà in tali formole, non se ne formalizzi punto: perchè altro effi non hanno voluto fignificare con l'analogia del Matrimonio, che una certa specie d'inseparabilità. che passa tra Iddio e l'anima giunta a questo grado di perfetta unione : poiche siccome i Conjugi dopo effersi congiunti col Sa-gramento del Matrimonio, e dopo effersi questo perfezionato, non possono mai più separarsi; così Iddio non vuol mai più separarsi dall'anima, con cui si è intimamente congiunto. Ne in questo vi è di che maravigliarsi: perchè se l'Appostolo si serve dell'analogia del Matrimonio per ispiegare l' unione tra Cristo e la Chiesa sua spola; perche non possono i Santi servirsi dell' istessa analogia, per dichiarare la stretta unione tra Cristo e l'anima, che ha ricevuta per isposa?

122. Dunque nel presente capitolo spiegheremo in genere la fostanza di questa perfetta unione ; nel capo seguente esporremo il modo, con cui si effettua tra l'anima e Iddio: in appresso esamineremo le sue proprietà : finalmente vedremo, qual fia l'a-more più qualificato, a cui può giungere un' anima in questo slato . Avverta però il Lettore, che quando io chiamo la detta unione col nome di perfetta, o di perfettiffima , non parlo in fenso affoluto : perche fo, che può Iddio stringersi con l'anima con unioni più, e più perfette in infinito. Neppure parlo comparativamente all'unione, che hanno con Dio i beati nel Cielo, perchè vedendo eglino Iddio svelatamente faccia a faccia , si trasformano in lui con unione incomparabilmente più perfetta, e assolutamente inseparabile. Solo può dirsi, che a questa in qualche modo si dissomigli, e che sia nell'esilio un principio di questa felicità, che si darà compita all'anima nella patria beata. Solo parlo relativamente all'unioni, che si concedono all'anime in questa vita mortale, al cui paragone è fenza fallo perfettiffima .

232. S. Bernardo ( in Camic. Serm. 82.) parlando della fitertezza di quella unione flabile, e perfetta, che egli chiama matrimoviale, la dichiara con quelle parole di S. Paolo: Erum duo in carne una. E' dice, che una tal congiunzione tra l'anima, e Dio, altro alla fine non è, che l'amor fanto, l'amor foave, l'amor fereno, l'amor fanto, l'amor foave, l'amor fereno, l'amor inimo, l'amore feambiovole, che unifee ambedue, non in una carne, ma in un puro fipirito, di modo che quelli due fipiriti non fano più due, ma uno fipirito folo: parole tutte, che, fe fi ponderi la loro efpreffione; altro papa poffono fignificare, che un'unio-

ne strettissima, e in qualche modo inseparabile tra l'anima e Iddio : Ut in confensu duorum integrum flet , perfectumque connubium, . . . . quod non eft aliud quam amor fanctus, O castus; amor suavis, O dulcis; amor tanta serenitatis, quanta O sinceritatis: amor mutuus , intimus , validufque , qui non in carne una, fed uno plane in spiritu duos jungat, duos faciat, jam non duos, sed unum; Paulo jam dicente: Qui adbaret Deo, unus

Spiritus eft .

224. Più chiaramente aucora spiega S. Terefa ( in Caft. inter. manf. 7. cap. 2. ) questa strettezza di unione , e questa sua inse-parabilità : poiche dopo di aver riserito il modo, con cui si celebrano queste divine nozze tra l'anima e il Verbo eterno, dice così: Non si pud esprimere ( per quello che si pud conoscere, cd intendere ) quanto rimane lo spirito di questi anima stato una così con Dio . . . . Che siccome nel Matrimonio i Conjugati non possono più separarsi, così non vuol egli separarsi da lei. Spiegando poi la diverfirà, che passa tra l'unione dello sposalizio, e l'unione di che presentemente ragioniamo, rassomiglia quella all'unione di varie candele, che accese formano una fiamma soda, ma postono, però dividersi : paragona questa all'acqua piovana, che cade in un fiume, o all'acqua d'un ruscelletto, che entri in mare, tra le cui acque fi fa sì stretta unione, che non è più possibile discernere l'una dall' altra, ne separarle. La paragona ancora a due luci , che entrino per due finestre in una stanza, dentro cui tosto si uniscono in una luce indiscernibile, inteparabile; e conclude, come S. Bernardo che secondo il detro dell' Appostolo, qui più che in ogni altro grado di orazione, l'anima si sa un' istessa cosa con Dio; e può dire con l'istesso Appostolo ( ad Rom. 8. 38. ) Certus sum, quia neque mors, neque vita, neque Angeli, neque Archangeli, neque Principatus , neque Potestates , neque Virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare a caritate Dei , que eft in Chrifto Jefu .

225. Non vorrei però che il Lettore prendesse da questa dottrina occasione di abbaglio, quafiche una tal anima innalzata ad un' unione sì stretta col Divino Verbo; divenga affatto impeccabile, perchè in realtà può ella non oftante, un favore sì eccelfo cadere in mancamenti, ed anche in peccati. gravi, e con temeraria sfacciataggine vol-tare le spalle al suo celeste Sposo. Come dunque si accorda questo con quella insepa-

rabilità da Dio, che è il più bel pregio di queste nozze divine ? Per intendere questo, conviene confiderare questa unione permanente, ed insolubile di divino Matrimonio, e in riguardo a Dio, ed in riguardo alla creatura . Se si consideri in ordine a Dio, è certo che egli non affume mai un'anima per sua sposa, ne si unisce mai con esso lei con sì stretro vincolo di amore, se non abbia determinazione di mai più non separarsi da lei, quanto è dal canto suo, e però pofto nu tal decreto, non può, quanto è da fe, mai più da lei difgiungersi : in questo senso, come ognun vede, deve in rigore una tal unione dirsi inseparabile. Ma se si consideri in ordine alla creatura, può quessita senza fallo rittrarsi da Dio suo Sposo con colpe leggiere, può anche abbandonario affatto con colpe gravi , ed effergli pienamente infedele : perche la detta unione nulla pone nella creatura, che la necessiti a non peccare, e che la costringa a procedere con Dio con fedeltà di sposa . Ma perchè non unifce Iddio l'anima feco con amore conjugale, se prima non le ha preparata quasa in dote una ferie di grazie potenti, ed efficaci, per cui quella non folo non lo tradirà giammai, ma gli corrisponderà sempre fedelmente con amore di spola ; quindi stegue, che potendo ella peccare in tale stato, non peccherà, che potendo effergli infedele, non lo farà, e che potendo non amarlo , metterà sicuramente tutte le sue premure in corrispondergli con reciproco amore. Da tutto ciò può dedurre il Lettore, che con l'unione perfetta, e stabile molto bene si combina in un' anima la potenza libeta a peccare, ed una certa inseparabilità da Dio, che le scuole chiamerebbero confeguente, la quale nulla pregiudica alla li-berrà della creatura ragionevole.

226. Ma perche quella inseparabilità confequence può competere anche ad altre anime un'altra volta ve ne è più propria dell' anime unite a Dio con unione perfetta, quale chiamiamo antecedente; ma però folo in fenso morale, che non può esfere punto preg'udiciale alla libertà del suo operare . Concioffiacofache follevando Iddio un' anima a posto sì sublime , e a grado di tanta confidenza, e di tanto amore, le apparecchia ( come fi vede con l'esperienza in fimili anime, e noi lo vedremo in appresso) un cumulo immenso di favori eccelsi, le dona privilegi singolarissimi, e specialmente quello di farsele perpetuamente sentire in sua compagnia nel suo più intimo centro , dal quali incessantemente assistita, le riesce mo-

galmente impossibile l'eleggere alcun male , preventivamente da lei conosciuto , e il tral'asciare l'esercizio di quelle virtù, a cui si fente inclinare con tanto ardore. Poiche se a qualche anima esercitata nella virtù riesce più difficile col progresso del tempo operare il male che fare il bene , come dice S. Gio: Grifoftomo : Ita facilis redditur in progreffu virtus , ut difficilius fit male agere quam bene : quanto più farà difficile fare il male, e lasciare il bene a quest'anime , di cui ragioniamo, mentre prima ancora di giungere a Stabilirfi sì fissamente in Dio, hanno deposta la scoria di turre le affezioni e di tutti gli abiti impersetti, hanno domate tutte le pasfioni , hanno acquistati gli abiti delle sode virtù anche in grado eroico, e poi in que-Ro flato divino sono incessantemente protette da Dio con affistenza particolaristima anche di presenza personale sensibile, sono del continuo prevenute con grazie ftraordinarie, e sublimi; in una parola sono trattate da Dio con amore di sposo. E chi non vede, che in tali anime vi è un' impossibilità morale a fare il male, purche lo conoscano, ed a lasciare la via della persezione, a sui sono quasi connaturalmente inclinate per abito, e sì fortemente incitate da una potentiffima grazia? E però convien dire, che fia in effe un'antecedente impossibilità, non ficca, che distruggerebbe la loro libertà, ma morale a separarsi da Dio, recara loro da quell'unione perfettiffima , che con lo fteffo Dio le ha sì strettamente congiunte.

## C A P O XXIV.

Si spiega in particolare, come si effettui questa persetta unione tra s' Anima e Dio.

1 Ntefo già qual sa la sostanza di quemodo, con cui suol celebrarsi tra Dio, e Panima sua spota. La prima che sia disea a certe particolarità, pur troppo necessaria a a pere per la piena intelligenza di questo sia to di altissma comunicazione tra l'anima, e Dio, è stara S. Terefa, dietro cui poi sono iti tutti gli altri Dottori Missie. E però anche noi ce la prenderemo per guida in questo capitolo, e ci faremo gloria di premere le sue pedate, sicuri di non errare dietro una scorta così sedele.

228. La Santa dunque profeguendo a spiegats con l'allegoria de maritaggi terreni, dice, che primache l'anima altissimamente si unisca con vincolo insolubile al suo celeste Spolo Iddio , pone egli in effa , e quafi a: pre quella stanza, in cui vuole poi abitare ftabilmente, e dimefficamente conversare con esso lei . Il che succede in questo modo . La Santiffima Trinità con un illapso specialiffi. mo discende nel centro dell'anima, che è appunto l'abitazione, in cui vuol perpetuamente dimorare , e deliziarsi con l'istessa anima . Quivi se le manisesta con una visione intelletruale chiara , e diftinta , e per mezzo di tal unione l'introduce con tutte le sue potenze in quell'istesso centro, in cui è già ella discesa . Quivi rimane poi sempre l'anima in perperua coabitazione con Dio , perche in quel suo centro se lo fente fempre intimamente prefente . Dopo quella prima discesa di Dio nel più intimo dell'anima, e dopoche l'anima ha goduto per qualche tempo la dolce compagnia del fuo Die in quel ritiro interiore , si celebra finalmente quell' unione trasformativa altisfima , o perfettissima , e in qualche vero senso insolubile tra Dio , e. l'anima fanta . Ho detto molte cufe in un fiato, quali però hanno bifogno di effere ad una ad una dilucidate, acciocche ben s' intendano.

229. Dice bene S. Terefa, che siccome Iddio ha messo stanza nel Cielo, benche sia in ogni parte dell'universo, perchè nel cielo dà fegui particolari della fua prefenza, e vi risiede come Re nel suo trono ; così sebbene egli dimora e nell' anima , e nelle fue potenze, ha però in effa una stanza particolare , in cui egli folo dimora , e vi esercita le opere più segnalate della sua grazia. Questo è il centro più profundo dell' anima, che dai Mistici s'interpreta per la sostanza istessa dell'anima. Or volendo Iddio stabilire questa amicizia perpetua con l' anima diletta per mezzo di derta unione , qualthe tempo prima scende con illapso particolare in questa sua stanza , v'introduce l'anima pet mezzo d' una visione intellettuale di se ; e dopo questa prima introduzione vi rimane ella fempre in compagnia del fuo Spofo divino nel modo, che poi dirò. La ragione, per cui Iddio viene ad abitare con l'anima prima di unirla seco , è chiata e manifesta: perche non potrebbe ella mai da se con qualunque sua diligenza preparare stanza degna al suo celeste Sposo . E' troppo necessario , che venga egli stesso personalmente ad ornarla di mille virtù, ed a fregiaria di mille doni , che in questo tempo le va benignamente compartendo. Onde non potrebbe ella mai rendera degna di sì favorita unione, per cul ha da farfi un' istessa cofa con Dio fe con la coabitazione, e col tratto dolce ed amichevole del suo Sposo non si andasse persezionando, abbellendo, e non cominciasse ad acquistare qualità divine, che la rendessero meritevole di un sì alto, e spirituale commercio.

220. Diffi, che la Santiffima Trinità difcende in questa stanza intima, e secreta dell' anima, ove vuole con effo lei abitare. Nè fembri strano questo modo di parlare: poichè è sentenza dell'Angelico , comune fra li Teologi, che qualunque volta riceve l'a-nima la grazia fantificante, scende in essa perionalmente la Santiffima Trinità, per abitarvi come in suo Tempio. Il Figliuolo, e lo Spirito Santo vengono mandati; ma l' Eterno Padre discende non mandato nell' anima fantificata, di modo che allora una tal anima non folo possiede la gioja inestimabile della grazia con tutti i fuoi preziofiffimi doni, ma possiede ancora la persona del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e può goderne a suo piacere . ( 1. 2. quest. 63 ari. 5. ) Dicendum, quod per gratiam gratum facientem tota Trinitas inhabitavit mentem , fecundum illud ( Joan. 14. ) Ad cum veniemus. O mansionem apud eum faciemus . . . . Unde cum tam Filio , quam Spiritui Sancto conveniat & inhabiture per gratiam, & ab alio effe, utrique convenit invisibiliter mitti . Patri autem licet conveniat inhabitare per gratiam, non tamen fibi convenit ab alio effe, & per consequent nec mitti. Spiega divinamente il dottissimo Suarez ( trast. de Trinit. l. 12. cap. 5. ) questa discesa, e presenza personale della Santissima Trinità, dicendo che consifte in questo, che l'anima fantificata per mezzo della grazia, e de' suoi doni esige, ed ha un certo diritto connaturale alla presenza reale, e personale di Dio, in maniera che, se Iddio non fosse già in una tal anima per altri titoli , vi verrebbe per questo solo, che ella è adorna di grazia. Aggiunge S. Tommaso nell' atticolo seguente, che qualunque volta l' anima fale a nuovo flato di grazia più alto, é più sublime, come se e. g. sosse e esaltata al dono della Prosezia, de Mi-racoli, oppure si esponesse vittima di carità al Martirio, allora f: fa una nuova missione invisibile dello Spirito Santo, ed una particolare discesa della Santiffima Triade in quest' anima fublimata a più alto grado: Quod etiam fecundum profectum virtutis, aut augmentum gratie fit missio invisibilis . . . . sed tamen fecundum illud augmentum gratie precipue miffio invisibilis attenditur; cum aliquit proficit in gratia miraculorum, aut prophetie, vel in boc, quod ex fervore caritatis exponis fe martyrio. ( 1. 2. queft. 43. art. 1. )

231. Da tutto questo siegue, che l' unione stabile, e permanente, essendo uno stato il più elevato, e il più eccelfo, che si conceda in questa misera vita , richiede che la Santissima Trinità scenda personalmente nell' anima, prima che vi si celebri, e vi debba fare la sua permanenza; il che succede sempre nel centro dell'istessa anima , quale dice S. Terefa effere la stanza in cui rifiede Iddio. 222. Ma perche richiede ancora, che questa venuta personale di Dio non sia ignota all' anima, dovendo egli effere lo Spofo, con cui dovrà l' anima domesticamente conversare; perciò se le palesano le tre Divine Persone con visione chiara, e le dichiarono la cagione della loro venuta, come espone S. Terefa ( Caft. inter. manf. 7. cap. t. ) colle seguenti parole: Per visione intellenuale con una certa maniera di rappresentazione della verità . le si mostrano tutte e tre le Persone della Santiffima Trinità con uaa iffiammazione, che prima viene al fuo spirito a modo di una nuvola di grandiffima chiarezza, e queste tre Persone distinte ; e per una ammivabile notizia che si da all' anima, intende con gran verità, che tutte queste tre Perfone fono una sossanza, un posere, un sapere e un so-lo Dio. Di maniera che quello, che abbiano per Fede, ivi s' intende s' anima (si pud dire ) come per vista, benche questa vista non fia con gli occhi conporali, non effendo vifione immaginatia. Qui se le comunican tutte e tre le Persone, e le parlano, e le danno ad intendere quelle parole del Vangelo, dove dice il Salvatore, che egli, il Padre, e lo Spirite Santo farchbero venuti a dimorare con l'anima, che l'ama, ed offerva i fuoi Comandamenti.

233. Fermiamoci in questa visione preambula, e preparativa allo stato di unione perfetta, per considerare varie sue proprietà. In primo luogo non creda il Lettore, che una tal visione delle Divine Persone, benche diffinta, e chiara, sia intuitiva, e simile a quella, che godono l'anime beate nel cielo . E' vista della Trinità , ma per mezzo di una nuvola chiarissima, come dice la Santa, qual nuvola è la Fede grandemente innalzata, e rischiarata con specie, e luce infusa ad intendere con gran distinzione, e chiarezza ciò, che prima intendeva in tenebre, ed ofcurità, Infonde Iddio nell' anima una specie intellettuale, per cui penetra altamente, e distintamente quell' istesse verità divine, che prima credeva con fede ofcura, ed illustra una tale specie con viva luce, per cui si aggiunga alla penetrazione di dette verità une gran chiarezza. E quella

notizia certa, alta, e chiara, penetrativa di Dio, e delle Persone divine, che ne ri-sulta, chiamasi visione distinta: il che, come ognun vede, va tatto involto nei vela-mi della Fede. In secondo luogo per mezzo di quella visione si unisce l'anima a Dio in mode diverso da quello, con cui erasi con lui unita nell' estasi, nei ratti, e nelle visioni semplici accadutele di prima frequentemente : poiche nell' eftali , e ne' ratti , dice la Santa, l' anima si univa a Dio come cieca, e muta, cioè si univa in quella caligne luminosa dell' Areopagita, in cui l' anima fente altamente di Dio, ma fenza intendere di lui cosa alcuna distinta. Ma per questa visione si unisce l' anima a Die, intendendo con qualche distinzione, e chiarez-22 quell' oggetto divino, 2 cui fi unifce. In terzo luogo per mezzo di questa visione l' anima si unisce a Dio nell' istesso suo centro, io cui le si fa vedere la Santissima Triade; cosa, che prima non erale mai accadu-ta, poiche nell' estasi, e nei ratti scendeva Iddio ad unirsi ali' intelletto, ed alla volontà, ma non attraeva mai queste potenze nel centro dell' anima, dove egli risiede, per ivi unirle feco, come fa in questa visione prefla visione si rappresenta nel centro dell'a-nima, così va l'anima in quel centro dell'anirsi a Dio con le sue potenze. Tutto ciò mostra, che una tale unione è più intima, più profonda, e più sublime delle passate. In quarto luogo l' anima unita a Dio nel fuo intimo centro, in cui le si manisesta, rimane ivi sempre con lui in coabitazione perpetua, come in stanza sua proprià. Questo altro non fignifica, fenonche l' anima dopo la detta visione, e dopo la detta unione seguitanfempre ( purchè voglia avvertirlo ) a fentire Iddio in quel centro , in cui sì firettamente con lui si uni. Ancorche la persona parli, tratti, conversi, attenda ad opere estriori di servizio di Dio; ancorche soffra persecuzioni, travagli, e patimenti, non lasci mai di sentire nel suo intimo la dolce, ed amorofa compagnia del fuo Dio. Sicchè le pare talvolta, come dice la Santa, che fra se, ed il suo spirito vi sia qualche divifione; mentre trovandos ella tra occupazioni, e disturbi, vede, o per dir meglio, sente che il suo spirito non si rimove puntoda quella quiete, che gode intimamente in Dio. Non voglio già dire con questo, che abbia sempre l'anima quella vista intellettuale della Santissima Trinità, e quell' unione tras-formativa, che riceve la prima volta: poichè se questo accadesse, non solo non potrebbe ella operare, ma neppure vivere tra le genti, come ben offerva la nostra Santa Maestra; dico solo, che sebbene cessa quella visione, quella unione, quell' estasi, rimane però in lei stabilmente un sentimente interiore amoroso, e quieto, per cui si trova sempre con lui la, dove con lui su al per mezzo della predetta, visione.

nì per mezzo della predetta visione.
234. Questo sentimento di Dio permanente, e continuo, si chiama da alcuni Dottori Mistici unione abituale, a distinzione di quella prima unione trasformativa, ed estatica, che chiamasi da essi nnione attuale. Questo istesso sentimento incessante di Dio fi chiama da S. Gio: della Croce ( Eferc. di amor stan. 18. ) unione dell' anima con Dio fecondo la fostanza; e l' unione attuale miflica , e trasformativa chiamasi da lui unione secondo le potenze. Ma qualunque siano i termini, con cui si esprimono queste comunicazioni divine, la verità è, che Iddio dopo effersi una volta unito con l' anima nel di lei intimo centro, in cui fe l'e fatto vedere personalmente, l'assiste poi in modo, che ella sempre lo senta in quell'interiore ritiro, in cui quello, quali in propria san-za, se ne sia con esso lui in dolce compania. E però la Santissima Trinità in quella sua comparsa, come narra la Santa, spiega all' anima quelle parole di S. Giovanni ( cap. 14. 23. ) Si quis diligit me , fermonem meum fervabit, & Pater meus diliges eum, & ad eum veniemus, & manfionem apud eum faciemus ; acciocche ella sia sicura. che in avvenire sarà permanente la loro coa-bitazione, e dimora in queil' interiore ritiro . Il che si deve intendere finche ella si mostri infedele a sì grande sposo.

225. Veniamo ora a dichiarare il modo, con cui Iddio si unisce sì altamente con l anima, e stabilisce con essa una perpetua amistà, giacchè il detto fin ora è un mero preliminare, e pur troppo necessario per render l'anima fufficientemente adorna, e disposta ad una sì alta comunicazione con Dio. Questa unione dunque persettiffima e per la fua ftrettezza, e per la fua permanenza, fempre si celebra col Verbo Eterno , che è lo sposo delle nostre anime ; e benche io creda potersi effettuare in più modi, come dirò sul fine, per ora riserirò il modo con cui accadde a S. Teresa, e so essere accaduto ad altre anime fante . Dice la Santa ( Cast. inter manf. 7. cap. 2. ) che dopo la comunione le apparve Gesit Cristo con gran bellezza, con grande splendore, e con gran apparato di grandissima gloria, e le disse queste parole : Che già era tempo , che ella

pren-

prendeffe le cofe di lui per sue, e che lui avrebbe penfiere di quelle di lei. Le quale parole furono una specie, di contratto, per cui fi diedero scambievolmente, e rinovarono il confenso, che si conveniva per una amicizia sì inalterabile . Dice la Santa, che questa visione ebbe due qualità. La prima che fu di particolare efficacia non folo per la gloria che portò seco, e per le parole che le surono dette; ma perchè la rappre-sentazione di Gesù Cristo su nell' interiore della sua anima, dove, eccettuata la predetta visione della Santiffima Trinità , non aveva veduto mai cofa alcuna ; e perciò fu più intima, e di maggior effetto, che qualunque altra che ne aveffe avuta prima. Secondo, che su immaginaria; e ne apporta la ragione, per cui dovette essere tale, cioè acciocche ella intendesse bene la grande opera, che in quell' atto dovevasi effettuare, e il gran favore, che doveva ricevere. Concioffiacofache le vitioni immaginarie, benchè men perfette delle intellettuali , sono più adattate a noi, che ancor viviamo in carne mortale, e che operiamo per mezzo de' sensi. E però dovendo quivi l' anima stabilire per mezzo di uno scambievole consenso un' amicizia sì firetta col Verbo divino, doveva la vista del celeste sposo effere nel senso interiore della fantafia in modo sensibile , e più confacevole alla fua condizione. Segue a dire la Santa, che la visione immagistaria di Gesh Crifto fi canciò in visione intellettuale, e che in questa si perseziono tra l'anima sua, e il Verbo Eterno l'unione altissima, e. fommamente trasformativa in puro spirito, come se il corpo non vi sosse più, o sosse affatto distrutto, e affatto annichilato, ( in cit. cap. ) con'sì grande, e foave diletto, che non fo a che raffomigliarlo; fenonche voglia. il Signore per quel momento manifestarla la gloria , che è nel Gielo , per più alto modo , che per qualfivoglia visione, o gusto spirituale. Aggiunge poi subito, che non si può esprimere ( per quello che fi pud conofcere, ed intendere ) quanto rimane lo spirito di quest' animafutto una cofa con Dio. E per dare in qualche, modo ad intendere quelta, per così dire, gran medefimezza, che acquista l' anima con Dio in unione di spirito, apporta subito le parità addotte di lopra dell' acqua piovana caduta nel fiume , e di due luci unite nell' istessa stanza ; siccome anche S. Giovanni della Croce si serve di una simile purità ( Eferce d' amer. flan. 22. ) della luce di una stella, o di qualche candela accesa unita con la luce del Sole, e fignificare la strettezza in qualche fenso inseparabile di tale unione . Diret. Mift.

Confumato, dic' egli quello spirituale matrimonio tra Dio, e l'anima, feno due naturali it: uno spirito , e amor di Dio : nella guisa apunto, che la luce della fiella, e della candela alla prefenza del Sole si unifee, o si congiunge con esto. Poca dopo dice : Dopo effere stata' l' animia qualche tempo sposa in interno, e sonve anme col Figliuolo di Dio , la chiama poi lo frofe fleffo Dio , e la tone in questo suo orto a confumare con effo in questo stato feliciffimo il matrimonio spirituale : dove si fu tale congiunzione delle due nature, e tal comunicazione della divina all' umana, che non mutanno verruna di esse il proprio essere ; ciascuna par Dio; ed ancorche in questa vita non poffa effere perfettamente, è però più di quello, che si pud dire e pensare . E dice bene questo gran Miflico , che l' unione con Dio in questa vita è sempre impersetta, benche sia una comunicazione ineffabile di spirito, che perfetta fara solo in Paradiso : perche in Paradico solo l'unione dell'anima con Dio sarà pienamente trasformativa, farà eterna e farà con tutto rigore inseparabile. Contuttociò può l'anima in quello altiffimo fta: to dire con verità le parole dell' Appostolo ( ad Galat. 2. 20. ) : Mibi vivere Christus eft . Vivo ego , jam non ego : vivit vero in me Chriftus .

236. E qui ftimo necessario avvertire un' equivocazione prest da alcuni Dottori Miflici circa il precitato testo di Santa Tere-1 sa, in cui dice la Santa, che la visione del Redentore fu immaginaria, e poco dopo dice, che non fu immaginaria, ma intellettuale, e però effi per difendere la Santa da ogni contradizione, interpretano, che ella parli sempre di visione intellettuale, ora più diffinta, ed ora meno. Ma in realta, fe fi considerino attentamente le sue parole, si vedrà, che non vi è luogo ad una tale spiegazione; poiche troppo chiaramente 'ella ragiona di due visioni, una immaginaria, e l'altra intellettuale. Della prima dice, che fi forma per mezzo de' fenfi , e poterze , il. che non può ad altri competere, che atla visione immaginaria . Della · feconda · dice ; che il Redentore apparisce nel centro dell'asi nima, non entrando per le porte de' fenfi , come entrò nel Cenacolo a porte chiuse : il che non può di altri verificarli, che della visione intellettuale . Della prima arreca la ragione, perchè sia immaginaria, cioè asi finche per mezzo di tale visione sensibile . e connaturale, intenda bene l'anima, che allora si ha da celebrare tra lei, e Dio que an sta grande unione di spiriro per mezzo di un consenso reciproco. Della seconda dice ! Dd

che in quella visione l'anima si sa. di fatto un'istessa cola con Dio in unione di puro fiprito strettissima, e poco men che insoluble, e con diletto più proprio di chi gia regna nel cielo, che di chi vive is questa misera terra. Cose tutte, in cui non possono in modo alcuno aver luogo i sensi, e la fantassa; ma devono necessariamente estretuarsi per visione intellettuale. Perciò la Santa. Mascira parla in quel luogo manifessamente, non di una sola visione, ora più, ora meno distinta; ma ragiona di due vissoni di specie diverse, immiaginaria l'una, intellettuale l'altra.

237. Ma benche la predetta visione del Redentore di ordinario intervenga in questafuprema unione, come si sa anche per relazione altrui; non credo però, che debba necessariamente, e sempre intervenire, nè che di fatto fempre accada : e questo per due motivi . Primo ; perche S. Bernardo , e S. Gio: della Croce, dove spiegano la sostanza di questa unione, non fanno menzione alcuna di una tal visione. Solo parlano del Verbo, e della Divinità. Secondo, perchè quella strettissima congiunzione, ancorche v'interceda la vista della Santissima Umanità del Redentore, si sa sempre col solo Verbo Divino, dovendo esfere unione di spirito a spirito, senza alcuna memoria de' corpi in quell' istante : e però non sembra necessaria una tal vista. Necessarie indispensabilmente pare che debbano essere le due cose seguenti. Primo, una preventiva visione intellettuale della Santissima Trinità. per cui si stabilisca la coabitazione di Dio con l'anima nel di lei centro , perche questa pare necessaria a questo divino stato. Secondo, che l'anima a tempo opportuno abbia una visione intellettuale del Divino Verbo infieme con qualche locuzione medesimamente intellettuale, che in qualche fenso sia mutuo consenso, e scambievole tradizione di ambedue, e che poi siegua tra questi due spiriti l'unione strettissima , ed insolubile di amore. Quando vi sia tutto questo, già pare che vi sia quanto basti alla sostanza di questa divina unione, ancorchè manchi la vista di Gesti glorioso. Torna poi il Divin Verbo più volte a trasformare in se stesso l'anima fanta nel modo detto. facendosi una flessa cosa con lei in unità di fpirito., e di un puriffimo, e sublimissimo amore. Ad alcune anime comparte questo favore più frequentemente, e ad altre più di rado, conforme gli piace di più, o meno spesso visitare, e favorire la sua diletta Spola.

228. Quì non voglio trattenermi in mostrare la diversità che passa tra questa unione perfettissima, e l'altre dichiarate di fopra : perchè credo, che il Lertore avrà da le offervato , che questa è affai più intima, e firetta, mentre quivi Iddio fi unifce all'anima nel suo più profondo centro ; doveche nell'altre scende Iddio ad unirsi alle potenze nella parte superiore dell' anima . Questa è assai più trasformativa, e porta feco una certa inseparabilità da Dio, mentre sempre poi se lo sente nel suo intimo, e fempre si trova in sua compagnia; dovechè nell'altre, passato il tempo dell'unione, se ne rimane l'anima sola, senza quella divina compagnia, e talvolta dolente, e con defideri acutiffimi di rivedere il fuo divino Spolo, e di riunirsi con lui.

#### CAPO XXV.

Si espongono i grandi essetti, che rimangono stabilmente impressi nell'anima dopo l'unione permanente, e persetta.

"Li effetti , che gode l' anima in G questo stato divino, sono tanti per il numero, e tanto per le loro qualità eccellenti, che non si possono abbastanza esprimere. E però io mi contenterò d'esporne folo alcuni de' principali, fecondo la relazione che ce ne fa S. Terefa , ( Caft. intern. manf. 7. cap. 1. 2. 3. 4. ) e S. Gio: della Croce ( Eferciz. amor. ult. stanz. , & in Flam. amor. viva, ) che gli avevano lungamente in se stessi esperimentati . Convien supporre, che la coabitazione del Divin Verbo nell'anima per mezzo della discesa, a Illapfo già di fopra dichiarato, diviene più intima : dopoche il Verbo si è unito all'anima con unione perfetta, e indelebile; di-viene anche il sentimento di Dio più profondo, e la familiarità dell'anima col suo celeste Sposo si sa più intima, e più deli-ziosa. Da questa co bitazione stabile provengono poi quali tutti quegli effetti ammirabili, che ora fono per riferire.

240. In primo luogo, avendo Iddio già formata la sua stanza mel centro dell'anima, ne siegue com'estreto infallibile, che in una tal anima vi sia sempre una prosonda pace, ed un alta quiere inalterabile ad ogni evento. Può pure conquassarsi la terra, possono andare in pezzi tutte le ssere, che mai tali anime non perdono un punto della soro pace interiore. Onde ben si verisca, che sua sellus est in pace locus ejus, (Pfalm. 75. 3.) che il lougo dove dimora Iddio, è luogo di

pa

pacé; è fe vi abiti sabilmente, come accade nel caso nostro, è luogo di pace imperturbabile. Rassoniglia S. Teresa (in Cast. inner. mens., 7, cep. 3, ) questa quiete inalterabile alla fabbrica del Tempio di Salomone, in cui lavorando gli arrefici con gran calore, non si sentiva mai frepito alcuno, neppute la persona di un martello. Così nel tempio dell'anima, in cui con di forsa zanto speciale è venuro Iddio ad abitare, non si sente mai lo strepito di una minima perturbazione.

241. Non voglio già dir con questo, che tali anime non abbiano mai travagli, e pene, e che non sentano mai turbazione al-cuna. Se ciò dicessi, mi opporrei troppo alvero; mentre essendo elleno spose di Gesti erocififo, congiunte sì strettamente con lui, devono effere più, che l'altre tribolate, afflitte, tormentate, ed oppresse dal peso di gravi croci. Dico solo, che le loro pene, ed afflizioni sono tutte ne' sensi, e nelle potenze corporali, ne arrivano mai a penefrare in quel centro, in cui Iddio fi è unito con esso loro con unione sì stretta, e vi ha fermata la fua abitazione. Quivi la pace è imperturbabile, e perciò le affezioni, e perturbazioni di tali porfone fono affai eftrinseche nelle potenze sensitive, ne mai giungono nell' intimo del loro spirito; anzi dall'intima, e profonda pace, che sempre godono; sono facilmente diffipare, e rimosse anche dai sensi . Parlando di quest' anime S. Giovanni della Croce ( Eferc. amor. stan. 22. ) dice così : Vivendo pertanto l'anima una vita così felice, che è vita di Dio; considerisi ( se si pud ) che vita sarà questa, nel-la quale non solo non pud l'anima sentire alcun difgusto, come nemmeno lo fente Iddio; ma gode, fente diletto, e gloria di Dio nella fostanza .

242. Secondo; quefle anime non fono fono foggette ad aridità, ed a travagli, pitetiori di fipirito. Di loro è detto nella Cantica (cep. 2. 11.) Jam hyems tranfiit, imberabiti, & recefii : che è finito per loro il verno della ficcità, e terminato il freddo delle defolazioni, ed è fivanito il gelo de' timori, de' tedi, e delle anguftie. Godono fempre una primavera di fiorite confolazioni in un amor tenero verfo la loro divina compagnia, un diletto, e foavità interna; or maggiore, or minore, quale non avendo origine dalle induffrie de' fenfi, ma da quel Dio, che dal loro intimo la diffonde per tutti i fenfi, e le potenze dell' anima, viene ad effere appunto quel diletto, che fau perseta moment funfam. E fe qualche volta ac.

cade, che patiscano aridità, (come di fatto Iddio talvolta lo permette loro per efercizio di umiltà ) il caso è molto raro, la loro aridità è brevissima, e allora meglio conoscono, che hanno Iddio in loro compagnia; mentre in mezzo a tali ficcità non si simuovano punto, neppure per primo mato, dalle loro sante determinazioni.

243. Terzo, in quest' anime la fantasia suol essere ben ordinata, e le passioni sogliono state soggette alla volontà. Di ordinario in esse l'irascibile non si muove, perchè è addolcita da gran diletto : la concupiscibile non si sveglia; perchè è pasciute da gran foavità. Quest' anime poco temono. e il loro timore è umile, e pacifico , petchè stanno bene appoggiate a Dio come a muro inespugnabile, che le fostiene . Quell' anime sperano, ma meno che l'altre, perchè godono qualche possesso del fommo bene, che le rende paghe. Quest'anime non godono vanamente, perchè iono fempre fazie di quel godimento, ed allegrezza interiore, che abbonda nel loro spirito . Sono come il mare, dice S. Giovanni della Croce, a cui nulla si aggiunge per le acque de' fiumi, che vi entrano, e nulla si toglie per le acque de' fiumi, che ne escono. Queh' anime non fi dolgono , perche non ha luogo il dolore, dove ha tutto il sua possessio la giora, la pace, la soavità; e parlando del dolore de peccati, e della compassione degli altrui mali , che sono effetti virtuosi , dice il sopraccitato Santo, che quest' anime si dolgono, ma fenza fentimento di afflizione, compatiscono, ma senza pena fensibile dell'altrui pene, con pronta volontà però di dar loro foccorfo. In fomma hanno il perfetto di questi affetri virtuoli, separato dall'imperfetto, a modo degli Angeli, i quali fi dolgono, ma fenza afflizione di dolore; compatisceno, ma senza sentir pena delle altrui sventure. La fantalia ancora in quest' anime , come accennai, sta bene composta, ne riesce loro disturbo con le distrazioni, coi svagamenti, e rappresentazioni importune , perchè il lume soprannaturale, di cui abbonda l' intelletto . lo raffrena, acciocche non insolentisca a danni dello spirito. In somma in questo stato tutta la parte sensitiva, ed inferiore dell' uomo sta soggetto allo spirito , se non in modo sì persetto, come accadeva nello stato dell' innocenza, e della giustizia originale, in modo però molto fimile. Avverto però ciò che ho avvertito un' altra volta , cioè , che non offante la tranquillità di fantafia , e di paffioni , fentono alcune Dd 2

volte queste persone qualche moto di passione : e Iddio lo permette loro per esercizio di viriù. Ma questi stessi moti, torno a dire, non penetrano tanto addentro, che giungano al loro intimo centro, dove l' anima quasi in Olimpo sicuro da ogni tempesta ripola con Dio in perpetua ferenità .

244. Quarto, Iddio a queste anime è vita della loro vita; effo con ispirazioni secrete fin dall' intimo le muove, le dirige, le governa, le indirizza in tutte le loro operazioni; e siccome il Sole posto in mezzo del cielo diffonde la sua luce alla Luna, alle stelle, ai pianeti , e a tutte le creatitre., e tutte attorno attorno le illuftra coi Jusi splendori; così Iddio fermatosi nel centro di quest' anime , sparge da quello incesfantemente la sua luce divina a tutte le loro potenze, onde vedano ciò che devono operare in suo servizio . Questo è tanto vero, che l' anima istessa, sentendo con l' esperienza comunicarsi da Dio questa nuova vita di spirito, non può talvolta far di meno di prorompere in certe parole amorose, e. g. vita mia, mio fostegno, vita della mia vita, ed altre simili. Quindi siegue, che tali anime, regolate da Dio con sì speciale providenza nell' ordine foprannaturale, colgono quasi sempre a far ciò che è meglio, e di maggior gloria di Dio, e possono dire di vivere, non più colla vita propria, ma con la vita di Ctifto. Vita nostra sepulta est cum Christo in Deo ( ad Coloss. 3. 3. ) Vivo ego, jam non ego :. vivit vere in me Chriftus, ad Galat. 2. 20.

245. Quinto, queste anime vivono in total dimenticanza, di se stesse . Nulla importa loro o la vita, o la morte, o l'onore o il dispregio : nulla si curano di quanto si dirà, o fi farà di loro, ne si prendono pensiere alcuno di quanto può loro accadere : sì perchè hanno commessa a Dio ogni cura di se ; sì perche tutte le loro premure stanno poste in proccurar in ciò che possono, l'onore del loro sposo divino. Onde si vede monifestamente, che le parole, quali disse loro, come a S. Terefa, il Redentore nell' atto di unirsi con esso loro inseparabilmente, cioè che egli avrebbe in avvenire avuto tutto il pensiere di loro , ed eglino di lui , non furono sole parole, ma opere; voglio dire, furono parole, che ottennero efficacemente l' effetto .

246. Sello, queste anime hanno perfetta conformità al divino volere. E questa è una delle cagioni principali, per cui niuna cosa le turba, ne le rimove dalla loro intima pace . Anzi i desideri stessi, gli impeti, le

ansie di vedere , e godere Iddio, da cui prima erano trafitte con tanta veemenza, cessano in questo stato : perchè l'anima anche in questo sacilmente si conforma alla volontà del suo sposo, e non si cura di più goderlo, per più servirlo, e per più promovere la lua gloria in questa vita. Non dico, che di tanto in tanto non si desti anche in loro qualche viva brama di esfere sciolte dai lacci del corpo, per vivere con Cristo in eterna felicità, e che non prorompano anche esse in quelle parole ( ad Philip. 1. 23. ) Cupio di fotoi , & effe cum Chrifo . Ma che ? Riflettendo effer volontà di Dio, che vivano, e che vivendo gli possono far gran servigi con l'acquisto di molte anime , tosto quietano , nè si curano de' propri vantaggi, per promovere quelli del loro celeste Spolo . E però dice Riccardo di S. Vittore ( de grad. viol. carit. ) parlando di tali anime : Coarctatur fane e du bus', desiderium babens diffolvi , & effe cum Christo; multo enim melius permanere in carne neceffarium ducis propser nos . Vero è, che conferisce molto a imorzare questi loro ardenti desiderj, il possesso benche impersetto, che elleno hanno già di Dio, e la compagnia, che ne godono nel loro interiore. Questo pascolo giova molto a quietare l'appetito di amore, e a raffrenare l'impeto delle sue

247. Settimo, queste anime hanno gran desideri di patire ; ma in loro questi stessi desideri sono quieti , e tranquilli : perchè siccome in esse il desiderio di far in tutto la volontà di Dio , è maggiore di ogni altro , così non dando loro il patire ( non offante le gran brame di patire . che nutriscono nel cuore ) sono soddisfatte di non patire. Sebbene di rado avviene , che stiano senza gravi , e pesanti croci : perche essendo spose di un Die Crocifisto, come già dicevo, troppo loro conviene vivere in croce. Questi patimenti però non fi danno in questo stato di perfezione, come accadeva prima, o per prova , o per purga ; ma si danno per esercizio di virtii , per aumento di merito, e per

vantaggio altrui. 248. Ottavo, queste anime, ricevono con gran godimento interiore le persecuzioni , e gli oltraggi , e come dice Santa Terefa ( in Caft. inter. manf. 7. c. 3. ) fenza veruna inimicizia, ed edio a coloro, che le perfeguitano ; anzi portano lore particolare amore , di maniera che fe li vedono in qualche travaglio, se ne dolgono teneramente, li compatiscono, e li racsomandano a Dio di buonissima voglia: e fe rallegrerebbero di non avere elle i favori.

e grazie, che ricevono da Dio, purchè in quel cambio le facesse loro, acciocchè non ossendes-sero Sua Maestà. E Riccardo di S.Vittore: ( de grad. viol. Carit. ) In boc gradu , dice egli , caritas patiens est, benigna est, non est ambitiofu, non quarit, que sua sunt, nefeit reddere malum pro malo, maledictum pro maledicio, sed e contrario benedicit. E però chiaramente l'Appostolo ( 2. ad Corinth. 12. 10. ) parlando per esperienza, esprime questa eroica mansuetudine : Propter quod complaceo mibi in infirmitatibus, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis pro Christo.

249. Nono , queste anime hanno uno ze-lo sì grande dell'onor di Dio , e della salulute dell'anime , che nulla si curano, che si differisca loro il possesso della gloria beata / purche possano impedire l'offesa di Dio Je acquistarli molte anime : e però dice di esse S. Teresa ( in eod. cap. ) Quantunque sapesse-ro di certo, che nell'uscire l'anima dal corpo, anderebbero a godere Dio , non fe ne curano, ne sampoco pensano alla gloria, che banno i Santi, ne defiderano per altera poffederlo, perchè banno posta la loro gloria in questo, se posfano ajutare in qualche cofa il Crocififfo, parsicolarmente quando vedono che è tanto offefo . Questi erano i desideri di S. Paolo, quando diceva : Optabum ego ipfe anathema effe a Christo præ frattibus meis. Questi erano i desideri del mio S. Padre Ignazio di Lojola, quando st dichiarava , che se egli sosse stato poslo in elezione o di volare tosto al Paradiso, o di rimanersi in terra, con inceriezza della fua eterna falute, ma con certezza di giovare all'anime ; avrebbe ricufato il possesso di quella gloria, in cui era il suo vantaggio, per abbracciare le miserie di quefla vita per maggior gloria di Dio . Questi erano i sentimenti di queste anime grandi , sposate tutte a Dio con altissima unione, e però altamente impegnate per il di lui onore . E la ragione di questo si è, perchè Iddio non innalza mai un' anima a questo stato sublime per il solo profitto, e avanzamento dell'istessa anima , non essendovi bifogno di tanto per la fantificazione di un'anima fola ; ma fempre ha la mira di renderla istrumento idoneo ad operare gran cofe in beneficio della sua Chiesa . Ed in fatti sarà difficile trovare alcuna persona, con cui possa credersi esfersi Iddio congiunto con sì stretta amicizia che non sia stata di grande utile alla Santa Chiefa o con la lingua, o con la penna, coi patimenti, o con le orazioni , o con nuove ishtuzioni , e riforme , o con le fatiche , o con i sudori , o

TRATTATO TERZO, CAPO XXV. 213 Iddio instilla a tali persone nel cuore quello zelo eroico, che dianzi ho riferito.

. 250. Decimo, quest'anime avvertentemente non peccano mai , neppur venialmente . Diffi avvertentemente , perche mancando la piena avvertenza, commettono anche esfe molte imperfezioni, ed anche peccati leggieri . Lo dice chiaramente S. Terefa ( Caflet. inter. manf. 7. cap. 4. ) che l'aveva e-sperimentato in se stessa : Ne meno erediate, che per avere quest' anime il gran desideri , e fermi propositi di non fare una imperfezione per cofa del mondo , lascino di farne molte , ed anco peccati, non già con avvertenza, per-chè deve dare il Signore a queste tali molto maticolare ajuto per questo. E però trovan-do il Direttore in tali persone qualche ope-razione impersetta (come ve la scorgerà pur troppo, non essendo già impeccabili, ) non si adombri soverchiamente, ne si scandalez-zi di loro, ma esamini il loro interno, e scoprendo, che tali imperfezioni provengono da mancanza di cognizione , o di riflefsione, le renda avvertite, acciocche in avvenire procedano con maggior cautela. Molti altri fono gli effetti , che produce nell'anima, e vi lascia stabilmente impressa questa perfettissima unione di amore, quali per brevità tralascio, potendo bastare quelli, che ho finora accennati, per formare di quello flato divino il dovuto concetto.

#### CAPO XXVI.

Si parla delle grazie sublimissime, che Iddio fa att' Anima in questo Stato divino.

251. N Eppure qui pretendo io di riferire rutti i favori, che Iddio fa all'anima fua prediletta sposa, perche quello sarebbe lo stesso, che mettersi a contare le ste!le del cielo , o l' arene del mare , che non hanno numero; neppure è mio intento pormi a dichiarare le qualità di tali grazie, mentre sono così eccesse, che molte volte l'anima istessa, che le riceve, non le può ridire . Solo voglio accennarne brev = nente alcune secondo la notizia, che ce ne diede S. Giovanni della Croce , che ne parlò più diffusamente d' ogni altro neil' opera della Fiamma d' amor viva , quanto basti ad intendere l'alta comunicazione, che hanno quest'anime col loro sposo divino.

252. Fa Iddio alla sua sposa in questo stato di grazie sì alte, e sì sublimi, che non folo sono affatto rimote da ogni cooperazioDEL DIRETTORIO MISTICO

ne de' fensi, ma fono anche superiori al ministero istesso degli Angeli . Poiche Iddio unito alla fostanza dell' anima , opera da se stesso nelle di lei potenze spirituali , in cui gli Angeli non hanno ingresso, comunicazioni sì pure, sì delicate, sì alte, che non vi può giungere il loro ministero. E però penfi ciascuno , di che carattere devono esfere tali favori , e qual gloria debbano arrecare all'anime, che gli ricevono. Di questa specie sono certi tocchi, che Iddio sa nella soflanza dell' anima , di cui S. Giovanni della Croce (Flamma amoris flanza 2. ) parla con molta ripugnanza, perchè non potendosi e-sprimere la loro sublimità, e soavità, teme di screditarli con ragionarne . La delicatezza del diletto , che in questo tocco fi fente, dice egli , è impossibile ad esprimere con parole: ne io vorrei ragionarne, acciocche non si venga a credere, che nen è maggior di quello che fi dice , effendo che nen vi fono vocaboli , per dichiarare, e nominare cose tanto alte di Dio. Ma per non lasciare affatto all'oscuro opera di amore sì grande, diremo, che il tocco foftanziale confiste in questo, che Iddio tocchi con la fua fostanza la sostannza dell'anima nel modo, che possono tra di loro toccarsi le sostanze spirituali, come ne dichiararemo, altrove, e che per mezzo di quel delicatissimo toccamento comunichi all' anima diletta le sue persezioni , la sua bellezza la sua dolcezza, la sua bontà, il suo amore la fua farienza, e a lei le faccia gustare in un modo molto eminente. Già da queflo s' intende, che l' anima gode in questi tocchi un diletto molto fimile al gaudio de' beati, e un saggio della patria celeste. Concioffiacofache ficcome da un tocco, che Iddio fa per mezzo della visione intuitiva nella fostanza del beato con la sua fostanza, gliene risulta quell'amore, e sapore di Dio, che lo mette in alto grado ; così da questi tocchi , che Iddio fa nella fostanza dell'anima con la fua fostanza per mezzo di altissime, e purissime intelligenze, ne ridonda un gaudio più simile che dar si possa a quel gaudio beatifico. Ciò non offante però fra gli uni , e gli altri tocchi vi è molta differenza : petche siccome il beato vede svelatamente Iddio, cos) viene intimamente toccata da Dio, senzachè tra essi vi sia cosa alcuna di mezzo. Doveche l'anima è toccata bensì intimamente da Dio; ma mediante il velo della fede : perche l'intelligenze , per mezzo di cui Iddio si comunica sostanzialmente all'anima in questa vita , per alte , che elle siano, vanno sempre involte nei velami della fede. Se poi di questo gran diletto ne trabocchi dallo spirito, in cui tutto si contieine, qualche stilla nelle potenze del corzo, pare, che quella gran soavità lo penetti sino all'ossa, e sino alle midolle; tanto è intimo il diletto, che quello prova; onde alcina l'anima può veramente dire col Prosetta Reale: Omnia ossa mena dicent: Domine,

quis similis tibi?

253. In questo flato Iddio comunica all' anima perfetta i suoi più alti secreti , e gli svela i suoi arcani più reconditi e della Divinità , e dell' Incarnazione del Verbo , e del mistero della Santissima Trinità : e benchè l'anima sia sempre unita a Dio abitualmente, nel fenfo che di fopra abbiamo spiegato, in queste comunicazioni però riceve nueve, ed altissime notizie, per cui nuovamente si unisce, e si trasforma in Dio con amore sublimissimo, e soavissimo. Una di queste comunicazioni supende voglio riferire , onde si veda , quanto siano eccelse le le grazie, che l'anima riceve, e quanto alto sia il commercio, che ella tiene con Dio in questo stato conjugale. Trasformata l'anima in Dio, e nella Santissima Trinità, con un tocco dell'istessa intimo, e delicatissimo, lo Spirito Santo la leva , e l'innalza ad effere per partècipazione ciò, che egli è per natura al Padre, e al Figlio spirazione di amore : ficche l'anima medefima spiri, non per effenza, ma per trasformazione, e per comunicazione quella stessa spirazione di amore, che il Padre spira al Figlio, e il Figlio fpira al Padre. Il che accade in un modo, che è impossibile a spiegarsi, e con una gloria , e diletto , che non può esprimersi da lingua mortale , anzi neppure intendersi da intelletto umano, che non l'abbia provato . Ne ciò deve parere impossibile : perchè essendo l'anima già trasformata nella Santissima Trinità, non vi è ripugnanza alcuna, che ella operi in modo partecipato ciò, che le Divine Persone operano per esfenza, e per natura.

reitza, e per natura.

234. E acciocche non paja che una tal comunicazione ecceda lo stato della vita prefente, voglio addurre il testimonio di S. Giovanni della Croce (in Exercitio amoris stanza 29.) che di esta parla così E' un delicasifimo socce, è un intendimento che l'anima fente in quel tempo nella comunicazione dello Spirito Santo; il gnate a modo di spirare, altamente invalta, ed eleva lo alia prinare, altamente invalta, ed eleva l'anima, e l'informa, perchè ella spiri verso l'adito la medifima spirazione di amore, che il ladio la medifima spirazione di amore, che il pisto al Padre, pira di Figlio, e il Figlio al Padre, che è lo stesso sono che ad essa sua detta strassionazione: imperocchè non sarchès

36

vera trasformazione, fe l' anima non si unise, e trasformasse anche nello Spirito Santo, sebbene non in svelato: e manifesto grado per la baffezza di questa vita. Il che per l' anima è di tanta gloria , e diletto , che non lo può e-Iprimere lingua mortale, nè intelletto umano arriva a capire qualche cofa di quelle ..... E non è da maravigliarfi, che l'anima possa una cosa tanto alta: perchè dato, che Iddio le faccia grazia che arrivi a stare unita alla Santissima Trinità, che tanto incredibile cofa è, ch' ella operi i' opera sua d'intendimento, no-tizia, ed amore nella Trinità insteme con essa, per una gran similitudine con ella per modo partecipato, operando Iddio in lei? Questo istesso gran savore si trova esposto nell' Epiflola ad fratres de monte Dei, che va tra le opere di S. Bernardo Abate di Chiaravalle, la quale se non è dettatura del Santo, è certamente parto di uomo molto accreditato, menure non di rado è citara da Teologi Missici. Dice egli : Dicitur autem bac unitas Spiritus, non tantum quia efficit eam, vel afficit eam spiritum bominis Spiritus Sanctus; f.d quia iffe oft Spiritus Sanctus Deus caritat, cum per cam, qui est amor Patris, & Filii,. O veritas, O suavitas, O bonum, O osculum, & amplexus, & quidquid commune potest esse amborum in summa illa unitate veritaiis, & veritate unitatis, hoc idem homini fit ad Deum, quod cum substantiali unitate Filio est ad Patrem, vel Patri ad Filium; cum modo ineffabili inexcogitabilique fieri meresur homo Dei non Deus, fed tamen quod Deus est ex natura, bomo ex gratia. Ecco che il Santo Dottore manifestamente dice , che quel. lo che è lo Spirito Santo- softanzialmente. ed assenzialmente al Padre verso il Figlio, ed al Figlio verso il Padre, cioè unita, amplesso, amore, spirazione ec. sa che lo stef-so sia anche l'anima trassormata in lui, non però che lo sia per essenza, come egli è, ma solo per comunicazione, e per grazia.

ass. À questa comunicazione voglio aggiungerne un'altra, che suole concedersi all'
anima, la quale qualche tratto di tempo è
vissua in una sì stretta unione con Dio, enell'
issessi diesto monicazione mi viene derivata medesimamente da S. Giovanni della
Croce nella Fiamma di amor vivo stanza i.
Trovandos l' anima in orazione, giù unita
perfettamente a Dio e cangiarà tutta in suoo di, santo amore, accade che venga ella
più potentemente invessità dallo Spirito Santo, in cui si trova più trasformata, e che
cominci a fiammeggiare, e a procompere in

vive fiamme di un più alto, e deliziolo amore, come appunto il ferro posto nella fornace, e già trasmutato in suoco, se sia più gagliardamente investito dal suoco, che ha intorno, comincia a scintillare. Questa è comunicazione altiffima, per la cui piena intelligenza ci convien notare più cose. Primo, che questi fiammeggiamenti, o fiamme di amore, in cui prorompe l' anima già di prima trasformata in fuoco di amore, son atti di amor perfettissimi, e gloriosis-simi, in cui ella nuoyamente si accende. Secondo, che sebbene queste fiamme di amore son arti dell' istris' anima, non è el-la però capace di prodursi con l'attività delle lue industrie, ma deve passivamente ricevergli dallo Spirito di amore, che già arde in lei . Poiche è questa un'operazione sublimissima, che si fa nel di lei più profondo seno, in cui non entra ne Demonio, ne Angelo, e nemmeno gli stessi suoi sensi vi hanno alcun accesso, e però non potendo l'anima naturalmente produrre atto alcuno, fenonehe dipendentemente da' fensi, neppure può, quantunque adopri tutte le sue forze, far un' opera di amor tanto sublime, e tanto rimota dalle sue potenze. Solo lo Spirito Santo, che è quel fuoco di amore, in cui è ella già tutta cangiata, può accendere in lei queste fiamme amorose, in cui ella poi prorompa con gran soavità; il che succede in quelto modo. Mentre l' anima fla tutta trasformatá in Dio, e tutta accesa in amore, lo Spirito Santo eleva altissimamente il fuo intelletto con qualche nuova intelligenza, e per mezzo di quella innalza la fua volontà ad un ferventiffimo, e deliziofiflimo amore, che è appunto la nuova fianuna, che in lei subitamente si solleva, in cui rimane ella nuovamente accesa, e trasformata. Si avverta però, che sebbene non può l'anima con la sua abilità, e con le sue induttrie accenders in quette fiamme di amore, contuttociò merita ella grandemente in queste foavi infiammazioni, perchè dà liberamente la fua volontà, e il suo consenso allo Spirito Santo,che a lei l'infonde ; e questo basta per salyar la libertà, che è necessaria per meritare; anzi merita più l'anima in uno di questi fiammeggiamenti, o vogliamo dirli atti sopraffini di amore, che in tutti gli altri atti, che abbia fatti fuori di tale trasformazione, come dice bene S. Giovanni della Croce, perchè sono atti divini prodotti in lei ( col fuo confenso, e cooperazione però ) da Dio stello unito intimamente alla sua fostanza . Avvertasi ancora, che l' anima in queste fiamme di amore non solo gran-

demente nierita, ma altamente gode : poichè tanto più è gaudiofo il diletto, che recano ail' anima queste opere di amore, quanto le sono più intime. Or nascendo queste fiamme dal più profondo centro dell' anima, ivi l' uniscono, e la trasformano nuovamente in Dio; onde segue, che l' anima intimamente riconcentrata in Dio, goda in lui una specie di gloria, ed un sapore di vita eterna: e però fra l' anime, che in mezzo a queste fiamme amorose godono un sì alto diletto, e quelle che godono la comune unione, che dichiarammo altrove, vi è gran diversità , e nell' intenzione di amare , e nella sublimità di godere. Quelle dal sopraocitato Santo sono rassomigliate al fuoco di Dio, che, come dice il Savio, arde in Sion, quale fignifica la Chiesa militante: queste possono compararsi alla fornace di Dio, che Sava in Gerusalemme, che signisica visione di pace.

256. E questo basti aver detto, per dare un piccolo saggio delle sublimissime comunicazioni, che si donano all' anima, sposa del Verbo Eterno in istato di perfetta unione . Ora altro non mi rimane se non che riferire ciò, che fa l' anima mentre si trova sì altamente trasformata in Dio, o nella Santiffima Trinità. Vedo, che siccome è impossibile lo spiegare adequatamente ciò che in questo stato ella prova, così è impossibile dir ciò, che ella fa . Contuttociò sulla scorta, che ce ne dà il gran Missico sopraccitato ( in Flamma amoris viva , stanz. 3. ne dirò alcuna cola brevemente. Molte volte la maggior occupazione dell' anima in tali comunicazioni è tutta in rendere a Dio con amor ardentissimo, e con suo immenso piacere tutto ciò, che in quello istesso stato glo-rioso ha ricevuto da Dio: il che è il più gran dono, che possa sargli. Mi spiego. L' anima in quefto flato fente di effere un' istessa con Dio per trasformazione, e di effere Iddio per partecipazione; si vede posta in possesso di Dio stesso, e de' suoi divini attributi per la donazione, e confegua che ladio istesso le ha fatto di se in una tal unione. E però che fa ella per soddisfare a pieno al suo servidissimo amore? Dona a Dio i di lui at ributi e perfezionì, come cosa propria donatale prima da Dio, dona a Dio lo stesso Dio, che già con tanto amore si è donato a lei : dona a Dio lo Spirito Santo di cui si trova in possesso per la totale trasformazione in lui, affinche egli fi ami col suo medesimo amore. E qui l'anima prova un altissimo diletto in vedere, che fa a Dio dono di una cosa, che è sua propria, perche è di cosa già donata a lei; e che il dono è degno di Dio, e perfettamente gli quadra. È in questo rimane paga, e contenta, conoscendo, che con tali donativi proporzionati alla grandezza di Dio, gli paga tutto ciò, che gli deve. Intanto Iddio accetta con gusto, e con gratitudine i donativi della sua sposa, e con amore infinito torna a ridonarsi a lei, e le sa nuova confegna di se, e delle sue perfezioni in altra unione, e trasformazione di amore. In questo stesso l' anima l' ama ardentemente, e torna a ridonarseli con tutto ciò, che ha ricevuto da lui. Così tra Dio, e l'anima passa un reciproco amore di perfetta amicizia nel possesso de' beni comuni, che sono la divina effenza, consegnandosela scambievolmente l' una con l'altro, e godendola con comune diletto . Tutto questo , che qui in terra si fa per mezzo di una fede illustra tiffima, e di un amor ardentiffimo, ed unitivo, in cielo si prefezionerà per mezzo del-la visione, e dell' amor beatifico.

257. Da tutto questo si deduca quanto sia mai vero ciò, che dicono i Santi Padri, e i Dottori Miffici, che lo stato di perfetta contemplazione, quale è certamente quello di cui ora parliamo, fia una vera, ma imperfetta beatitudine, o per dir meglio, sa un principio della beatitudine eterna, per cui incomincia l' anima a godere in terra quella felicità, che poi con perfezione, e con pienezza dovrà possedere eternamente nel cielo. Poichè fe alla pace, alla quiete, all'allegrezza, che quest' anime incessantemente godono nel loro interiore, fi aggiungano le altissime, e strettissime comunicazioni, che tengono con Dio nelle loro orazioni, chi non ravviserà tosto in esse un abbozzo di quella gloria, che comincia a felicitarle in terra, per renderle poi compitamente beate in Paradiso? E questa è la cagione, per cui non si veggono mai tali anime turbate, o melle, non oftante qualunque difaftro, o infortunio, che loro accada; ma fempre compariscono con la serenità nella fronte, con la gioja nel volto, con dolce, e piacevole riso nelle labbra, e con una certa aria celeste, che palesa pur troppo quel piccolo Paradifo di fovrumane delizie, che godono nell' intimo del loro spirito .

# C A P O XXVII.

Delle Piaghe, e delle ferite di amore, e di altre amorofe impressioni, che accadeno asluolta in istato di stabile, e perfetta unione con Dio.

258. DRima parleremo delle piaghe, poi delle ferite di amore, e d'altre impressioni soprannaturali, che Iddio sa salvolta o nel cuore, o nelle membra esterne di alcuni suoi gran servi. Questa distinzione è convenientissima, perchè le piaghe, di cui ragioneremo, sono un favore molto maggiore che le ferite di amore, ne ad altri fi concedono, che ad anime innalzate a quest' alta comunicazione con Dio; anzi fono uno de' favori più eccelfi, che loro fi comparta, perchè alla formazione di tali niaghe non vi concorre in alcun modo la fantafia . nè v' interviene forma, o figura, o rapprefentazione di alcun oggetto; ma si formano da Dio istesso nel puro spirito con un tocco della sua Divinità, e fanno nell' anima un effetto veramente ammirabile, che 'in vece di renderla inferma , come accade nelle piaghe materiali del corpo, la riducono a perfetta fanità, e la rendono intieramente fana. Così dice San Giovanni della Croce ( in flam. amor. viva flan. 2. ) the di tutte quelle opere di amore parla divinamente, e per esperienza, e per dottrina. Per intendere come cio accada, supponiamo coll'istesso Santo ciò, che dice Iddio nel Deuteronomio ( cap. 4. 24. ) Quia Dominus Deus ignis consumens est; che Iddio è suoco, cioè suoco di amore, e che questo suoco essendo infinito, come è infinito Iddio, contiene in se stesso un infinito ardore, e conseguentemente una forza, ed una attività infinita di bruciare, e di convertire in se stesso qualunque cosa sia da esto tocca. Or se mai accada chequesto fuoco increato tocchi un' anima. econ qualche forza la prema, fente quella un' ardore di amore maggiore di tutti gli ardori; del mondo, che profondamente l'impiaga. Ed è cosa sinpenda, che essendo questo suoco divino sì veemente, sì attivo, che potrebbe confumare mille mondi con maggior facilità che il nostro suoco non consuma una paglia; pure investendo l'anima, non folo non la confumi, non la finisca, non la riduca in nulla, ma la conforti, ma la diletti, ma la deifichi. Eppure accade così: perchè non è questo un suoco che stringa, che opprima, ma che diletta, che ingrandifce , che esalta l' anima : non è un fuo-Dirett. Mift.

co, che tormenta, ma che ricrea con gran foavità, e invece di confumare l'anima in sone, la confuma in gloria.

150. Torniamo ora a noi, per vedere come, questo suoco, impiagando, sana. Al tocco dunque di questo divino suoco, che è lo Spirito Santo ifteffo, rimane l'anima piagata in amore. Ma perchè la piaga di amore non si cura se non da quello che la sece. e da questo stesso non si cura, senonche con un' alta piaga di amore; torna lo Spirito Santo con altro tocco del suo potente funco ad impiagare l' anima già piagata, e poi torna a rinnovare su queste piaghe di amore più grandi; finche venga l'anima a ridurfa tutta in una piaga di amore. Quando poi l' anima e già tutta una piaga di amore, allora è affatto fana . Concioffiacolache non in altro consiste la perfetta fanità di un'anima. senonche lasci quanto ha di basso, e vile. e si risolga tutta in amore di Dio, fino a divenire affatto divina. Ma questo appunto và operando lo Spirito Santo nell'anima: poichè aggiungendo piaga a piaga, la va spogliando a poco a poco del fuo effer terreno, e la va vestendo dell' effer di Dio. E però quando l' ha piagata tanto in amore, fino a farla divenire tutta una piaga di amore, allora l' ha fanata tanto, fino a renderla perfettamente fana . Torna poi lo Spiriro Santo nuovamente ad impiagarla; ma non più per fanarla, ma per favorirla, per ricrearla. per sublimarla. Questo impiagamento, come già di fopra avvertii, è forse il più alto grado, a cui giunga l' anima unita con perpetua amicizia al Verbo Eterno.

260. Veniamo ora alle ferite di amore : che sono anch' esse una gran grazia, benche inferiore all' impiagamento, di cui ho parlato. Ma acciocche non si prenda abbaglio, bifogna avvertire, che quelle ferite non fono fimili a quelle che fanno andar l' anima addolorata, trafitta, spasimanre dietro al fuo celeste sposo, e che recano allo spiria to un dolore acutiffimo , benche foave : diqueste parleremo altrove. Le ferite, di cui ora ragiono, non sono, dico, come quelle temprate nella focina dell' amor purgativo, ma nella fornace dell' amor puro. e perfetto: e però recano allo fpirito ( prescindo per ora dal corpo ) grande foavità, ed es ffremo diletto, fenza l' amaro di alcun dolore. In queste suole intervenire la rappresentazione di qualche oggetto, cioè di qualche Angelo, o di qualche Santo, oppure, come molte volte accade , del Redentore istesso, da cui quali da celesti arcieri sono vibrati i dardi di amore e l'anima sentendos. da questi strali altamente ferita, e trapassata nell'intimo del suo spirito, prova un piacere immenso, di cui niuno può ragionare co-

me fi conviene.

261. Queste ferite di amore consistono in un socco, che Iddio fa all'anima, acuto, e penetrante, ma tutto amorofo, e foave, con cui la trapalla con gran dolcezza : e quella vifta dell'Angiolo, o d'altro Personaggio celeste, che scaglia il dardo, altro non è che un simbolo dell' opera, che Iddio nel tempo stesso fa nell' intimo dello spirito. Per bene intendere questo, convien sapere, che, sebbene qualche volta queste ferite passano ad impiagare il corpo, prima però, come dice egregiamente San Giovanni della Croce, si formano, e si sentono nello spirito, in cui sta la loro sostanza: perchè, come già disfi , confistono in un tocco penetrantissimo, e foavissimo, che fa Iddio nello spirito umano, in cui non può avere luogo il corpo. Ma perche talvolta fa Iddio che pafli al di fuori alcun effetto di quello , che lo strale già operò nello spirito; ne siegue, che allora si apra in alcuna parte del corpo la ferita ; e. g. nel cuore, come accadde a S. Terefa , e ad altri fervi di Dio , oppure nelle mani, e ne' piedi, e nel costato, come avvenne a San Francesco di Affifi; e così lo spiega S. Bonaventura nella leggenda della di lui vita ( Brev. die 17. Septembeis. ) In questi casi, quanto è maggiore il diletto, che la ferita di amore caula al di dentro, tanto è maggiore il dolore, che la piaga cagiona al di fuori del corpo, e creicendo la dolcezza di quella, fi aumenta il dolore di questa, sicche sente la persona con suo grande stupore sorgere dalla sua ferita e dolore, e dileito, e gusto e pena . La ragione di questo l'assegna il sopraccitato Santo ( in flamma amoris vive flan. 2. ) ditendo, che per ritrovarsi queste anime purga-se, e forti in Dio, è a loro diletto nello spivito forte, e fano, lo fpirito forte, e dolce di Dio, il quale al contrario nella loro fiacca, e. corruttibile carne causa dolore, e tormento. 262. Queste factte di amore sono talvolta.

202. Quefte factre di amore fono falvolta, infocate: e allora non folo trafiggiono dolcemente l'anima, ma svegliano fiamme, di amore, in cui ella arde foavemente, e con gran diletto tutta fi liquelà. Durano poi quefte opere di amore or più, or meno, o per un lungo tempo, o per un tempo più breve, come a Dio piace, perché fono cofe paffive, come a Dio piace, perché fono cofe paffive, ma dal fuo arbitrio. Due cofe però fono da notarfi. Primo, che quando la ferita fiaccia allo fipiriro folo fenza che paffi ad impiega-

re il corpo, è più alta, è più intenfa, è più foave : perchè allora i' opera di amore è fenza il conforzio del corpo che aggrava fempre lo fpirito, e quafi l'impriglia, e lo raffiena. (Sopien, p. 15.) Corpur enim, quod corrumptiure, aggravus animam. Secondo, che quando la ferita di amore paffa a far piaga nel corpo, finchè quefla fia aperta, e dà dolore alle membra, quella dà dieltra allo fpirito, e continua fempre un dolce tormento, ed un foave martirio.

263. Tutto ciò , che ho detto di queste ferite amorose, a proporzione si ha da intendere di altre impressioni ammirabili, che Iddio fi è degnato di fare nel corpo di alcuni fuoi fervi. Ad alcuni il Signore ha impresso nel cuore alcuni stromenti della sua facratissima Passione; e. g. la croce, i flagelli, i chiodi ec. Ad altri vi ha scolpite le lettere iniziali di alcune virtù; e. g. il P. a fignificare la pazienza, l'U. a denotare l'umiltà ec. Ad altri suoi servi ha fatto simili impressioni nelle membra esteriori del corpo: e. g. ha improntato nella loro testa le sue dolorosissime spine, che in alcuni piccioli tubercoli si vedevano spuntare nelle loro fronti, o effigiato nelle loro mani, piedi, e costato le sue santissime piaghe, come ho già detto di sopra. Ad aliri finalmente ha fatto provare in certi giorni fa-cri un faggio della sua acerbissima Passione nelle loro membra. Or di tutte queste cose bisogna discorrere nel modo, con cui abbiamo ora ragionato, parlando delle ferite. La prima impressione si fece sempre nello foirito di quelli fervi di Dio ; e dallo fpirito per divina virtu, e per ministero angelico paísò a farsi l'impronta ne'loro cor-pi. Volendo e. g. Iddio formare nel cuore di una sua serva qualche stromento della sua Passione, oppure effigiare nelle di lei mem-bra esterne le sue cinque piaghe, le si rappresenta o Crocifisso, o in altro molo pia-gato; e per mezzo di tale rappresentazione imprime profondamente nel di lei spirito un amore soave, e compassivo verso di se addolorato per un tal tormento . Fa poi , che paffi quella impressione amorosa dallo spirito a scolpirsi o nel cuore, o nel corpo della fua ferva; e in questi casi ancora, come abbiamo detto di fopra, vanno, e crefcono del pari il dolore del corpo, e il piacere dell'anima, fino ad effere talvolta eccessiva la doglia dell'uno, e il diletto dell'altra . Lo stesso accade , quando vuole Iddio Rampare ad alcuno nel cuore la lettera iniziale di qualche virtà. Prima Iddio gl' infonde an gran lume circa il merito di una

tal virtu; poi gliela fcolpifce nell'anima per mezzo di un vivo amore nell'istessa virtu, e finalmente fa in modo prodigiolo, che l'impressione fatta nello spirito, vada a figillarfi nel cuore per mezzo di qualche carattere indicativo di qualche virtà. Lo ftesso dico nelle spine fitte nella fronte di alcune persone, della piaga aperta ad altre nel petto dal canto manco; dell' incavo fatto ad altre in una spalla dalla Croce del Redentore, delle enfiagioni, e lividure da altre sofferte nelle membra, a similitudine di Cristo flagellato ; e di altre fimili partecipazioni della sua dolorosissima Passione. Tutte queste cose procedono ad un modo. La grazia prima si sa all' anima, poi passa al corpo anzi quella è la grazia principale, e più pregevole, e questa è una ridondanza, e manifesta. zione di quella, benche prodigiofa.

# C A P O XXVIII.

Avvertimenti pratici al Direttore circa le predette ferite, ed impressioni.

Vvertimento I. Avverta il Diret-A tore , che eccettuato l' impiagamento, che nel capo precedente abbiamo dichiarato, in primo luogo tutto il rimanente può accadere all' anima anche fuori dello stato di unione perfetta. Delle ferite di amore non pare che ve ne possa esser dubbio : perchè la ferita ammirabile che S. Teresa più volte ricevè per mano del Serafino , lasciandole impressa nel cuore la cicatrice, che presentemente si vede, e si ammira nel di lei facro corpo, le accadde prima che ella giungesse a questo stato divino . Si prova questo manifestamente . Quando scrisse la Santa il libro della fua vita, non era ancora a quello stato, che esta chiama di matrimonio, e noi abbiamo chiamato di unione perfetta, e stabile . Il che si deduce da due ragioni . Primo, perchè parlando ella in quel suo libro ( cap. 20. ) di ogni altra specie di favo-ri, fin' allora da lei ricevuti, solo di questo, che è il maggiore di ogni altro, non dice una parola. Secondo perche dice chiaramente, che in quel tempo la fua orazione di ordinario consisteva in certi languori mortali di amore, di cui parleremo a suo luogo, e diremo che sono l'ultime disposizioni per la detta unione . Dall' altra parte riferisce ella in quel libro, e minutamente descrive queste ferite da lei ticevute per mano de' Serafini. Dunque prima che arrivasse a questo sublime flato, le furono comunicati sì gran favori . Ma se tali ferite possono formara prima di giungere ai superiori gradi della contemplazione, molto più pessono accadere l'altre impressioni, che sono grazie di minor pregio, benchè in se stelle grandemente simabili. Ciò non ostante però, non si concedono da Dio tali favori senonchè a quelle anime, che già sono silite a gran periezione, ed hanno acquisstata con esso li pressione, ed sono guardate da lui con occhio di amore; e distinte con questi segni di speciale benevolenza.

264. Avvertimento II. Avverta il Direttore, che può il Demonio con la sua grande attività formare in alcuno le predette impressioni corporali : perche può aprire ferite, e piaghe in varie parti del corpo, anche fenza recar dolore, e può formarvi tumori , lividure , e cose simili ; oppure può far che tal' impressioni compariscano nell' altrui membra, bencha non vi siano. Ed in fatti più volte è accaduto , che quelle flimmate, che erano credute impresse dal divino amore, e però erano riguardate con venerazione dalle genti, fiano flate finalmente scoperte dal facro tribunale dell' Inquifizione per opere diaboliche, formate dal padre della menzogna. Avverta ancora, che parlandoli delle impressioni interne, che si formano nel cuore, vi può nascere similmente qualche fallacia, e qualche inganno, masfime in persone di fantasia fissa, e viva, e d' indole malinconica . Poiche fissandosi queste profondamente nella considerizione della passione del Redentore, può di leggieri accadere, che a vista di dolore sì acerbi si desti loro nel cuore qualche vivo dolore di compassione, e come quelli che allora hanno presenti gl' istrumenti di tali pene, e gli mirano, possono vivamente con la loro fantalia accela persuaders , (come pur trop-po è avvenuto molte volte) che tali stumenti si siano già loro scolpiti altamente nel cuore, e che lo riferiscano ai loro Direttori con tutta affeveranza, e fenza alcuna dubitazione, delusi affatto dalla loro im-maginazione. E però vada affai lento il Direttore in credere tali cofe; ne mai s'induca a prestare loro fede, se prima con lunghi efami, ed accurate prove non fi è chiarito del vero.

265, Avvertimento III. L'efame, che dovrà fare il Direttore, farà circa i feguenti punti. Primo, fe benchè l'anima non fosse aucora perfetta, sia però molto avvantaggiata nella perfezione, e sia già stata, se non in tutto, almeno in gran parte puzificata da Dio con molte prove, perchè Ee 2 noa

non suole Iddio compartire tali favori, che hanno del prodigioso, ed anime deboli, ed impersette. Secondo, se una tal anima abbia gran comunicazione con Dio, e sia già falita ad alcuni gradi almeno di contemplazione soprannaturale, ed infusa, perche le ferite, ed impressioni soprannaturali, che Iddio scolpisce nel corpo di alcun suo servo. fono come caratteri, e come atteffazioni fentibili dell' amor particolare, che gli porta ; e però non si concedono se non a quelli, con cui tiene Iddio un tratto molto antimo, e famigliare. Terzo, se in tali ferite, ed impressioni si unisce con un gran dolore un gran diletto intimo, foave, e pacifico . Quefto , dice S. Terefa . è un chiaro fegno, che l' opera proviene dalle mani di Dio, poiche non può il Demonio accoppia-re insieme in un istesso soggetto estremo dotore, ed estremo diletto, quieto, e soave; e neppure la nostra fantasia può far l'innesto di due affetti tanto contrari. E la ra-gione di questo è chiara: perchè il diletto, che addolcisce il dolor corporale, ha la sorgente nell' intimo dello spirito, in cui non ha accesso il Demonio, ne vi può far gran colpo la fantasia con le sue immaginazioni. Quarto, se il dolor soave di tali ferite, o di tal' impressioni porti con se, qualunque volta fi desti, elevazione di mente in Dio, e raccoglimento interiore , ancorche la persona non lo proccuri con le sue industrie, e svegii subito nell' anima una cerra cognizione baffa di fe, ed una certa confusione interiore, quieta, e pacifica: e finalmente le somministri, fin che gli dura, fortezza nel patire, prontezza in mortificarsi, attenzione nell' operare, e facilità nell' esercizio dell' altre viriù. Se il Direttore nel diligenze esame che farà al suo penitente , vi ravviù tutti questi contrassegni, si assicuri pure , che quella ferita , o impressione , qualunque ella siasi , non può da altri provenire, che da mano celeste, mentre porta seco tali caratteri di vero spirito, e tante benedizioni ..

aóó. Avvertimento IV. Dopo che il Direttore farà afficurato, che le predette impref-sioni sono opere del divino amore, avverta due cose. Primo, di non palefare a chi che fia un tal favore del suo penitente; si se pue non sosse con quasche persona dotta, fanta, discreta, per prender da lei consiglio, e allo-za obblighi anche lui a tacere con un rigo-zos oblighi anche lui a tacere con un rigo-zos of sienzio. ) Secondo, constringa il suo penitente con tutta la sua autorità (massime se le impressioni sono esterne ) a nasconderle in ogni acodo e con ogni arte possibile ,

perche non vi è cofa, che metta tanto a pericolo un' anima, benche guidata da spirite buono, quanto la pubblicazione di tali grazie . I secolari, che poco intendono il linguaggio dello spirito, credono santa un' anima, non tanto se la scorgono dotata di gran virtù , quanto se la vedono co: ma di gran favori, specialmente se giunga a loro notizia, ch' ella porti impresse le piaghe del Redentore, o qualche istrumento della sua Passione, o partecipi in alcuni giorni determinati dei suoi dolori : allora le si affollano attorno con molti atti di venerazione . e di offequio, e la predicano a piena bocca per santa: onde la meschina si trova in grandissimo pericolo di cadere in qualche compracenza, e vanità, per cui Iddio le rivolti le spalle, e l'abbandoni . Io so , che la venerabile Suor Veronica Monaca Cappuccina di Città di Castello, che portò per molti anni visibilmente scolpite nelle mani , nei piedi , e nel costato le stimmate del Redentore : so, dico, che compar'a dopo morte a due persone di buono spirito, efistenti in parti remotissime, ed ignote l'una all'alrra, ha loro detto (conforme la relazione, che ambedue, una non sapendo dell' altra , ne fecero ) che Iddio l' aveva condotta per una strada pericolosissima, in cui era stata in cimento di perire ; ma che l'aveva affiffita con la fua mifericordia. Questa strada poi tanto pericolosa altra non fu , che le predette grazie esterne , vivente lei pubblicate a tutta l'Italia. Apra dunque gli occhi il Direttore.

267. Avvertimento V. Se mai Iddio desse in cura al Direttore alcune di quell' anime, di cui qui ragioniamo, avverta grandemente di non effere occasione d' inciampo , con mostrare di sare qualche stima di lei per tali savori; anzi all' opposto le dica sempre, che egli non fa caso di queste cose, ma che solo" fa conto delle virth grandi, delle virth eroiche , in cui consiste la santità . In oltre la mortifichi più, che gli altri fuoi penitenti; perchè quelle hanno bisogno di tali umiliazioni, ed hanno virth per soffrirle . E siccome Iddio suole umiliare internamente queste anime con un sentimento basso, e con un certo disprezzo di se stesse, che loro co-munica, così deve anche egli umiliare esternamente quelle con le sue riprensioni : Così ella camminerà sicura fra le grazie visibili; e palpabili, che il Signore per sua misericordia le dona, anzi correrà a paffi di gigante

alle cime più alte della fantità.

# C A P O XXIX.

Si esamina, se in istato di unione persetta perda l'anima i ratti, e l'estassi in quanto allo smarrimento dei sensi.

268. TRopongo in questo capo un dubbio pratico da sciogliera ; ed è, se l'amima, che già per divina misericordia è stata innalzata a stato di sì eccelsa unione col Divin Verbo, abbia ratti in questo stato con alienazione totale dai fensi, come le accadeva mentre era in islato di sposalizio spirituale con Dio, come abbiamo detto a suo luogo. Lo scioglimento di questo dubbio è di maggior importanza di quello che paja a primo aspetto: posciache, dicono molti Autori Mistici, che cessano i ratti in questo stato; e specialmente quelli, che portano seco lo smarrimento dei fenfi . Dall' altra parte fi trovano anime congiunte a Dio con vincolo strettissimo di amore , che cadono spesso in questi eccessi di mente con perdimento totale dei fenfi, e vi durano lungo tratto di tempo. Sicchè rimanendo indeciso il predetto dubbio, potrebbe entrare in sospetti, in dubbi, e sorse in anguflie un Diretttore, a cui capitale alcuna di queste anime , giacche non saprebbe forse combinare la propria esperienza con l'altrui autorità . E però è necessario dilucidar questo punto.

269. Quei che vogliono il detto stato esente da ratti estatici, che vanno congiunti con lo smarrimento dei sensi, si fondano nell' autorità di S. Teresa, e di S. Gio: della Croce: mentre la prima par che non gli ammetta nel suo Castello interiore ('manf. 7. c. 3. ) e che il secondo gli esclude nell' Esercizio di amore. ( flanz. 3. ) Si fondano in varie ragioni , specialmente in quella , che l' alienazione dai sensi proviene dalla debolezza dell' anima, ma che non è sufficientemente dilatata a ricevere senza alcuna mancanza la presenza di quella luce, e di quell' amore, che s' intende nei ratti, il che non milita nell'altro fiato, in cui l'anima è già fortificata, corroborata, ed ampliata, quanto comporta lo stato della vita presente : onde può proporzionarsi con tanta luce , e con tanto amore , senza punto illanguidirsi nei sensi : Apportano ancora l' esempio di Gesù Cristo, e di Maria Vergine , di cui non si sa che rimanessero mai alienati dai sentimenti.

270. Dall' altra parte abbiamo l' autorità di S. Bernardo ( in Cant. ferm. 85. ) il quale chiaramente afferma, che in questo stato, che egli chiama di matrimonio, i sensi si

perdono : ecco le sue parole : Sed attende , in spirituali matrimonio duo esse genera pariendi; O ex boc etiam diversas soboles, sed non adverfas : cum fantle mattes , aut predicande animas , aut meditando intelligentias pariunt spirituales. In boc ultimo genere interdum exceditur , & feceditur etiam a corporis fenfibus , ut fe non fentiat , que Verbum fentit . boc fit, cum mens ineffabili Verbi illetta dulcedine , quodammodo fe fibi furatur, imo rapitur, atque elabitur a fe ipfa, nt Verbo fruatur. Ecco che il Santo a chiare note afferma fenza alcuna ambiguità, che l'anima in detto ftato perde affatto se stessa, si unisce al Verbo, gli si unisce per via di ratto, e che in tal unione perde tutti i fenfi corporali . In oltre noi abbiamo efempi di Santi grandi , come di S. Francesco d' Assis, di S. Francesco di Paola, di S. Pietro d' Alcantara, di S. Filippo Neri, e di mille altri, che pativano ratti frequenti con alienazione dai fensi , e con elevazione di corpo ; nè già cadevano in tali eccessi di mente, e di corpo, mentre erano o principianti, o proficienti nella via del Signore; ma quando giunti, dirò così, all' apogeo della foro fantità, o istituivano nuove Religioni, o riformavano l' antiche, o erano affunti da Dio per istrumenti di altre opere illustri in beneficio della sua Chiesa . Onde può credersi giustamente, che fosseto già pervenuti alla più stretta, e più insepara-bile unione con Dio, che possa darsi in questa vita . Inoltre sappiamo per relazione dei Padri spirituali molto esperti, esfervi anime unite a Dio con questa specie di altissima unione a cui accadono frequentissime le alienazioni dai fensi nei loro ratti .

271. Posto questo, io non vedo altro modo di conciliare queste autorità, ed esperienze contrarie , che dire , che l' uno e l' altroaccade, e che ad alcune anime unite a Dio col più stretto vincolo di amore cessa nel ratti il perdimento dei fenfi, e ad altre non cessa. E però stabilisco tre proposizioni . Primo, che tutte l' anime di questo rango banno frequenti ratti . Secondo , che questi istessi ratti ad alcune spesso accadono con alienazione dai fenti, ad altre fenza una tal alienazione. Terzo, che tali ratti, ancorche succedono con lo smarrimento dei sensi, sono in tale stato assai più nobili, e sublimi che i ratti di semplice sposalizio: onde nulla pregiudicano alla nobiltà, ed altezza di tale flato. Di ciò che ho proposto nel primo punto, non vi può effer dubbio ; mentre S. Terefa istella ( in caft. inter manf. 7. c. 3. ) la quale dice che giunta l'anima a quest', altezza, le fi tolgono tutti i ratti; fi protella

però , che questo deve intendersi in quanto all'efteriore, non in quanto all'interiore, in cui sta la sostanza del ratto. Ecco le sue parole : Il sorfele i ratti, come qui dico, è folamente quanto agli effetti esteriori, che quelli cagionano, come fono perdere il fenfo, e calore: febbene mi dicono aleuni, che questi non sono altro che accidenti dei medesimi ratti; e che essi in quanto alla fostanza non fi tolgono , poiche l' interiore affetto anzi fi actrefce. In quanto al fecondo punto fuppongono, due dottrine una del dottiffimo Suarez , ( de Relig. tom. 2. lib. 2. c. 15. ) l' altra dell' Angelico Dottore , da cui mi fara facile dedurre il mio intento. Afferisce il Padre Suarez, che da qualunque contemplazione perfetta può come effetto proprio , e connaturale seguire l'estasi con l'alienazione dai fenfi; e che dall' istella contemplazione. benche perfetta ( o fia con ratto , o fenza ratto ) può non seguire naturalmente l'estasi con lo smarrimento dei sensi . Della prima parte non può egli dubitare, perchè è cofa che frequentemente vediamo con gli occhi nostri nelle persone estatiche. La seconda parte da lui vien mostrata con la purità della visione beata, che è la più alta, e la più fublime contemplazione che possa darsi. Conciossiacosachè è certo, chè l'anime nofre, unite ai nostri corpi nella patria beata, non saranno dalla vista di Dio punto alienate dai fenfi , ma faranno pienamente libere, e sciolte a sentire con l'orecchie a mirare con gli occhi , a parlare con la lingua, a muoversi con le membra, come se non teneffero fisso lo sguardo della mente in quel nobilissimo oggetto. Come appunto accadeva al Redentore, ehe godendo incessantemente la visione beatifica, mentre viveva uomo mortale su questa terra, non per queflo era impedito nei fenfi , ne era punto alienato da effi , ( che è appunto quello , che più prova a questo proposito, per la scienza infusa , per cui altissimamente contemplava sempre le cose divine . Da tutto questo siegue, che non è contemplazione più alta, ancorche sia con rapimento dello spirito a Dio, che potendo legare tutti i fensi, non gli possa lasciare anche liberi, è fciolti per operare.

272. Ma 'più firettamente prova il mio intento l' autorità di S. Tommafo ( 2. 2. q. 173. art. 5. ) Parlando egli delle profezie, infegna, che fe quesfe ficiciano per mezzo di specie immaginaria, legano i fensiesteriori, acciochè il Profeta non consonda ciò che vede con lo sguardo interiore della fantasia, con ciò che mira con lo sguardo effetiore dell' occhio. Ma se poi le Profezie della fentasia, con ciò che mira con lo sguardo effetiore dell' occhio. Ma se poi le Profezie

si formano per mezzo di specie, e di lume intelligibile, allora, dice egli, non è necessario che siegua legamento dei sensi; e può una tal vista intellettuale stare molto bene e con lo smarrimento dei sensi, e senza esso: Non est necesse, ut hat alienatio a sensibus exterioribus per hoc quod mens Proph-te illustratur intelligibili lumine, aut formatur intelligibilibus speciebus. Posto ciò, io formo questo discorso legittimo. I ratti, che si concedono alle dette anime , di ordinario si formano per via di viste, e notizie puramente intellettuali, perchè sono le comunicazioni più alte, e più perfette si donino da Dio nella vita presente: dunque secondo la dottrina dell' Angelico non è necessario che a tali ratti siegua lo smarrimento dei fenfi , ma possono stare comodamente con tale alienazione, e fenza essa. La ragione poi di questa a mio parere si è, perchè traendo Iddio a se un'anima per mezzo di notizie intellettuali, e di lume intelligibile può far sì, che quella luce scenda nella fantafia , quanto basta per sopirla , e addormentaria; e allora è certo, che non solo restano tutti i sensi interni sospesi, ma rimangono ancora tutti i fenfi esterni impossibilitati a produrre gli atti loro. Può anche Iddio far in modo, che il lume intelligibile si contenga tutto internamente nella parte superiore, e nell' intelletto, senzache tocchi punto la fantafia ; e allora la fantafia con tutti i sensi interiori , ed esteriori , che da lei dipendono, rimane libera alle sue operazioni , e possono essi senza impedimento alcuno produrre gli atti loro, come fe la parte fuperiore non fosse unita con Dio. Dal detto fin qui finalmente si deduce la concordia delle autorità con l'esperienza opposte, che ho addotte nel principio di questo capo. Alcuni dicono, che in queste anime, giunte all' apogeo della contemplazione, cessano nei loro ratti le alienazioni dai sensi, sondati su le proprie esperienze : altri dicono , che non ceffano, appoggiati alle proprie, ed all' altrui esperienze : gli uni , e gli altri dicono il vero , perchè può l' uno e l' altro accadere, come ho già mostrato, e in diverse anime di fatto l'altro accade, tenendole Iddio in tempo dei ratti o legate, o sciolte dai fensi, fecondo i diversi difegni, che ha sopra di lore .

273. Ma acciocche non creda il Lettore, che quelle anime, che hanno ratti frequenti con perdita dei fentimenti , fiano trattate meno nobilmente, e quafi accomunate con l'anime che fi trovano in iflato di foolalizio, mofirerò ora la diverfità, che paffa fra i ratti dell' une, e delle altre, che è appunto

quei-

TRATTATO TERZO,

quello , che di sopra vi proposi nel terzo punto. I ratti di sposalizio, e quelli che accadono dopo in istato di unione perfetta, e quasi inseparabile, in qualche cosa convengono, ma in molte altre cose grandemente disconvengono. Convengono, in quanto che negli uni, e negli altri ratti l'anima da lu-ce infusa è rapita a Dio. Disconvengono primo , perche nei ratti di sposalizio è rapita con violenza, ma dopo è rapita fenza violenza con grandissima soavità. Secondo, nei ratti di sposalizio l'anima è rapita improvvisamente, senzache possa prevedere l'amorofa violenza del fuo fposo divino : dopo . benche l'anima sia rapita, prevede il dolce rapimento del suo sposo, anzi ne riceve prima gli inviti in certe dolci chiamate, in certi movimenti foavi , o parole d'amore , con cui Iddio la desta, la chiama, e finalmente in un subito l'invola a se stessa, e l'unisce a se. Terzo, nei ratti di sposalizio Iddio va ad unirsi alle potenze nella parte superiore dell' anima , ma poi si unisce Iddio all'anima nel di lei centro , e in quel centro rapifce tutte le di lei potenze ; per congiungerle seco : e però questa unione è affai più intima , affai più trasformativa , e affai più foave. Quarto, nei ratti dello fpofalizio è grande la notizia , che l'anima ha di Dio, ed è grande l'amore, con cui a ini si unisce; ma dopo è tanto più puro un tal amore, che pare che Iddio alzi all' anima le cortine della fua gloria , ( parlo dentro i limiti della fede ) le paleli il fue volto, e l'immerga nel suo istesso gaudio. Quinto, dai ratti dello sposalizio rimane il corpo freddo, gelato, e con le membra intirizzite : perche in realtà in quello stato l'anima non è ancora bene proporzionata all'infusione di tanta luce; ma dopo non solo non restano nel corpo questi geli , e questi rigori ; anziche rimane (come si è vednto molte volte con l'esperienza) col suo calore col fuo vigore, col fuo colore, confortato, riftorato, e in tutto migliorato da quel di prima : perche in realtà l'anima in quest' alto stato è ben disposta a ricevere senza alterazione corporale, una maggior piena di luce. Sefto, nei ratti di sposalizio teme la persona, se fia sollevata in aria col corpo; ma dopo , ancorche fia portata in alto , punto non teme , ma rapita fenza violenza fiegue con soavità le dolce attrattive del suo Diletto. In fomma fra gli uni, e gli altri ratti, ancorche accadano ambedue son lo fmarrimento dei fenfi , vi è grandissima diversità , quale conviene par troppo che vi fia fra sposi, e conjugati. E quelto basti aver detCAPO XXIX. e XXX.

to, acciocche il Direttore, trovando alcuni anima che in istato di tal Matrimonio non patisce alienazione dai sensi , come prima , non si stupisca ; e trovandone alcun' altra, che spesso cada in tali alienazioni non si adombri , sapendo che l'uno , e l'altro può accadere fenza alcuna ripugnanza.

## A P O XXX.

Si cerca la cagione, perchè il corpo, perduti i sensi nei predetti Ratti, rimanga fospeso in aria.

274. PAssiamo ora ad indagare la cagione di certe elevazioni di corpo ammirabili , che talvolta inccedono nei detti ratti matrimoniali. Succede, come moltissime volte si è osservato, e vien anche riferito da Dottori Mistici, che rapito a Dio lo spirito con quei ratti perfetti, di cui abbiamo ragionato, anche il corpo fia follevato in alto, e fiegua a star pendulo in aria lungo tratto di tempo, e comparisca agli occhi dei circostanti acceso, e rubicondo nel volto, e talvolta ancora luminofo, e quasi trasparente a modo di cristallo. Ma ciò che deve recar maggior maraviglia, si è, che duzante quella cooperazione estatica , sembra che il corpo fiasi svestito affarto della sua gravezza; mentre si muove al moto d'ogni aura tenue , anzi fino all' impulsion di ogni fostio , e di ogni fiato leggiero . Manes corpu suspensum , dice il P. Ferdinando Caule-12, O a serra elevatum, & absque ullo pondere , vulsus fplendens subicundus , formofus , atque in carbonem ignitum conversus . Ex que plene colligitur id , quod ei aternum prapara-tur fruendum : Unde videntibus quafi chry-Stallinum exhibetur . ( Theol. myft. p. s. c. g. N. 20. )

. 275. Comunemente i Teologi Mistici assegnano per cagione di questi effetti ammirabili l'impeto dello spirito, che volando velocemente a Dio, trae seco il corpo, lo solleva da terra, e lo regge in aria, finche dura un tal rapimento . Così anche dicono, che la vaghezza , e lo splendore del volto proviene dalla luce intellettuale abbondantiffima che comunica al corpo le sue splendide qualità. Ma questa opinione patisce molte difficoltà : perche dato il cafo, che lo spirito patific con quel fuo primo impeto portare in alto il corpo, vincendo ogni fua re-1 fiftenza ; non s' intende facilmente , come possa lo spirito, cessato quell'impeto, e trasformato in Dio con fomma quiete, reggerlo in aria per ore intere, contro la fua in-

clinazione di andate al baffo, e molto meno s' intende, come possa svestirlo di ogni gravezza, sicchè a guisa di una paglia ad ogni soffio si muova. Ne giova dire, che tanta leggerezza non proviene dall' aver il corpo deposto il peso naturale, ed aconistato un' insolita agilità; ma proviene piuttofto dal non trovare in aria alcun contrario, che refista al suo moto ; perchè le persone istesfe, che ricevono da Dio tali favori, atteftano, che tornando dall' effatico rapimento ai fenfi , non fentono la folita gravezza nel loro corpo, e par loro di effere divenuti leggieri come una piuma, Ancora non si sa capire, perche dovendo lo spirito innalzare il corpo, lo porti piuttosto al Cielo, che a destra, o a sinistra, o ad altra parte, perche Iddio, che allora è lo scopo di ogni fuo moto, fi trova in qualunque luogo: regna in Cielo, risiede in terra, fi trova in ogni lato, è presente ad ogni luogo. E parlandosi dei ratti perfetti, il rapimento dello spirito si fa sempre nel più intimo dell' anima, in cui Iddio le si è iposato, come dice Santa Terefa, e noi abbiamo replicato più volte; e però dovrebbe lo spirito, invece di muovere il corpo, fiffarlo piuttofto nel luogo in cui egli si trova. Per queste, ed altre ragioni a me piace l'opinione di alcuni, i quali vogliono, che queste elevazioni , e gli altri effetti ammirabili , che apparifcono nei corpi in tempo dei ratti, siano una picciola, ed impersetta participa-zione delle doti gloriose, in qualche modo dovuto a quelle persone, che Iddio ha unite sì intimamente, e quali infeparabilmente seco . Per persuadere questa opinione affai verifimile, anzi molto probabile mi convien premettere due autorità , una di S. Agostino, e dell' Angelico Dottore, l'altra comune ai Teologi Mistici.

276, Afferma Sant' Agostino ( Epift. 56. ad Dioscor. ) che in Paradiso le quattro doti gloriose , impassibilità , sortigliezza , agilità, e chiarezza, risulteranno per una certa ridondanza nei nostri corpi dalla beatitudine essenziale dell' anima , quale consiste nella visione, ed amore bearifico di Dio. Tam potenti, natura Deut fecit animam, dice il Santo , ut en ejus plenissima beasitudine , que in fine temporis Sandis promititur , redundet etiam in inferiorem partem, que eft corpus, non beatitudo, que fruentis, & inselligentis est propria, sed plenitudo fanitatis. idest incorruptionis vigor . Su la scorta del Santo Dottore lo stello afferma l'Angelico in più luoghi ( in 4. contra gentes cap. 86. O alibi ) . Sicus anima , divina visione fruens.

quadam frirituali claritate replebitur; ita per quamdam redundantiam ex anima in corpus. ipfum corpus fuo modo claritatis gloria induetur. L'altra autorità, appoggiata al comune parere de' Dottori Missici, è quella, che accennammo altrove, cioè che la contemplazione è una beatitudine imperfetta dell'anima, o per dir meglio, e un principio di quella eterna beatitudine, che dovrà perfezionarsi in Cielo per mezzo della visione beatifica . Quindi alcuni Dottori deducono . che siccome secondo l'autorità di Sant' Agostino, e di San Tommaso dalla unione perfettiffima tra l'anima e Dio risulteranno ne' corpi beati le doti gloriose in modo perfetto, cos) dalla unione meno perfetta, che fi celebra qui in terra tra l'anima, e la fleffo Dio , devono ridondare l'ifleffe doti . ma in modo però molto inferiore, ed imperfetto. Ne il loro detto e senza una gran conseguenza: perchè si scorge di satto nei corpi di quei servi di Dio, che sono giunti già a questo felice stato, un'ombra di dette dori . Si vede in effi un non so che d'impassibilità: mentre elevati in alto da quei ratti sublimi, di cui dinanzi ho ragionato, si rendono affatto insensibili alle punture degli aghi, alle ferite del ferro, ed al-le scortature del suoco. Riluce in essi un barlume della dote gloriofa della chiarezza. ·mentre compariscono talvolta splendidi , e. luminosi, come accadde a Mose, che dopo gli alti colloqui tenuti lungamente con Dio, comparve fugli occhi di Aronne, e di tutto il popolo incoronato di raggi , a di Iplendori ; come accadeva al grande Antonio, che nelle sue vigilie, ed orazioni notturne diveniva tanto risplendente, nel volto, che ai riverberi della sua luce si discerneva tra la moltitudine degli altri Monaci, come avvenne a San Francesco di Assis, che ra-: pito in aria col corpo, fembrava che vi-, brasse raggi luminosi di suoco, come avveniva al mio gran Patriarca Ignazio, il cui volto compariva agli occhi di San Filippo Neri folendido come un Sole; come accadeva a mille altri , di ; cui sarebbe troppo! lungo il riferirne distintamente i prodigiosi: fuccessi. Si scorge ancora nei loro corpi un vestigio di quella dote , che chiamasi sottigliezza, mentre sembra, che qualche volta, divengono trasparenti, e cristallini a modo: più dei corpi celesti, che dei terreni, e alcuni di effi, come narrati nelle loro istorie, iono entrati nelle stanze a porte chiuse con; quella facilità, con cui il raggio del Sole: penetra in un cristallo. Ma più chiaramen-, te fi scuopre in esti, la dote dell'agilità in

quelle stupende elevazioni , per cui si sollevano prefiamente in alto, e vi perfeverano lungo tempo fospesi, divenuti mobili a guisa di leggierissima piuma . E però convien dire, che siccome tali persone partecipano in terra in modo limitato l' eterna beatitudine, così pure partecipino nello stesso modo limitato le doti gloriose, di cui dovranno i loro corpi effere adorni nel cielo. Ed ecco spiegata in modo verifimile e congruente la cagione di quegli effetti ammirabili , che nei corpi appariscono in tempo di certi atti fingolari . Lafcio quì però di decidere . se effetti sì stupendi nascono quasi connaturalmente da quell'unione intima, e trasformativa, che prova allora l'anima con Dio oppure ad efigenza di tale unione fiano prodotti dagli Angioli nei loro corpi, potendo e l'uno, o l'altro accadere,

#### C A P O XXXI.

Si accenna, se ad alcuno in questa vita si conceda la Visione Beatifica.

5 Piegati già tutti i gradi di contemche si formano per mezzo di atti indistinti, o per parlat più chiaro, per mezzo di atti di fede grandemente rischiarati col dono della sapienza, e dell'intelietto, altro non mi rimane, senonche dire brevemente alcuna cofa della visione beatifica, ed intuitiva di Dio, di cui è gran questione, se fia mai stata concessa a qualche persona viatrice, benchè folo per paffaggio, e per breve tempo; giacehè è certo, che per abito non si concede ad alcuno in questa vita mortale, eccertuato Gesù Cristo, ch' era insieme viatore, e comprensore. S. Agostino, S. Ambrogio, Ugo di S. Vittore, S. Basilio . S. Tommafo vogliono , che quella illustre visione fosse compartita alcuna volta a Mosè. Si fondano in quelle parole de' Numeri ( car. 12. 9., & feq. ) Si quis fuerit inter vos Propheta Domini, in visione apparebo ei, vel per semnium loquar ad illum. At non talis fervus meus Moyfes, qui in omni domo men fideliffimus, est : ore enim ad os loquor ei, & palam, & non per anigmata, & figuras Dominum videt Dice Iddio che Mosè a distinzione degli altri Profeti non vedeva Iddio per mezzo di figure , e di enigmi, ma lo mirava faccia a faccia, e gli parlava bocca a bocca : dunque convien dire, che lo vedesse svelatamente, come i beați nel cielo .. Ne giova rispondere, che gli altri Profeti vedevano Iddio per visione im-Diret. Mift.

maginaria, e Mosè a didinzione di quelli lo mirava con visione intellettuale: perchè è cetto, che anche gli altri Proisti ricevevano talvolta visioni intellettuali di Dio, Sicchè dovendo Mosè vedere Iddio con visione di diversa specie, altra visione non gli rimaneva, che la chiara, ad intuitiva, con cui lo mirasse diversamente dagli altri.

278. S. Agostino, S. Tommaso, ed altri Dottori affermano chiaramente, che anche a S. Paolo in quel suo celebre rapimento al terzo cielo fosse concesso il gran favore di vedere Iddio a faccia scoperta, Nel qual caso non deve certo negarsi un tal privilegio a Maria Vergine, secondo quella giuftiffima regola, che non si ha a negare alla Madre tutto ciò, ch'è flato concesso ai ser-vi : e di fatto asseverantemente glielo concedono S. Antonio, S. Cipriano, Ruperto, ed altri . So che un gran coro di Teologi si oppongono a tali opinioni , benche pie, e con altri passi della Sacra Scrittura si sforzano di mostrare, che a niun uomo, eccetsuato il noftro Redentore, fia stato concesfo l'onore di vedere (velatamente Iddio in questa nostra misera terra. Ma perchè questa è una questione , che poco conferisce alla pratica di direzione dell'anime, ch'è l'intento di questa presente opera, lascio di efaminare minutamente i fondamenti , che fono per l'una, e per l'altra parte, baflandomi di avere accennate le loro opinioni . Solo avverto , che ci conviene effer cauti in ammettere l'opinioni di altri Dottori, che attribuiscono una tal visione chi a S. Agostino, chi a S. Benedetto, chi al mio gran Padre Ignazio di Lojola, e chi firo a tutte quelle anime che sono da Dio esaltate a una molto alta, e straordinaria contemplazione, come vuole S. Bonaventura, ( de luminar. Escles. fer. 3. .) perche trattandosi di un favore sì alto, che da gran Teologi vien contrastata anche a Mosè, a S. Paolo, ed alla Madre di Dio, non bisogna effer facili a concederlo ad altri Santi, che non furono come quelli tanto efaltati da Dio, e sì benemeriti di tutto il genere u.

279. Per ultimo, e a guifa di corollario, non voglio qui laciare di preferivere al Direttore alcune cautele, con cui deve procedere con quell'anime, che sono s'alte al supremi gradi della divina contemplazione di sopra sipiegati, ma però con molta brevia: perche tali anime sono con particolarissima affittenza da Dio protette; e e men che l'altre sono soggette a cadute; e adinganni. Contuttociò, perche neumeno este sono sono controlarissimo de l'altre sono soggette a cadute; e adinganni.

ferre affatto ficure , dico in poche parole , che il Direttore non fi fidi di effe foverchiamente; ma di tanto in tanto le mortifichi , e le umili con la debita discrezione : invigili fu le loro azioni , acciocche procedano con totale perfezione; si faccia render conto del loro interno, non volendo the fi guidino col proprio parere : fopra tutto proccuri che procedano con timore, anziche dall' istessa moltiudine, e grandezza de' favori, che Iddio loro comparte, prendano fempre motivo di più ten:ere : come appunto una nave , che più è ricca di merer , più teme l' insidie de' corfari , perche ha più che perdere . Ordini loro di pregare Incessantemente Iddio per i bisogni di Santa Chiefa, per i Principi ecclefiastici , e secolari, per la conversione degli Eretici, per il ravvedimento de' peccatori, e che proccurino con le penitenze , con l' orazioni , e con le lagrime di placare lo sdegno di Dio irritato dai malviventi; giacche le orazioni di queste sono di grande esticacia appresso Dio, e Iddio le tiene nel mondo per comune beneficio .

280. A vverta finalmente, che oltre i gradi di orazione infuía, che io ho esposii inquesto Trattato, a larti tratti di orazione vi sono, i quali possono comodamente a quelli ridursi: perchè in realià da quelli non differiscono in quanto alla sostanza, nè pongono l'anime in istato di contemplazione diverso. E però non istimo necessario d'inviduarli; potendo ogni Direttore con un poco di discernimento che egli abbia, e con un poco di diligenza che adopri, ridursi con sicilità ad uno de'gradi di orazione già

fpiegati .

# CAPO XXXIL

Si esamina, se convenga desiderare, chiedere, e proccurare i Gradi di Orazione soprannaturale, ed insusa, che abbiamo spiegati.

281. D Ichiarati già i gradi principali di contemplazione firaordinaria, ed infuía, mi pare troppo necessaria al regolamento dell'anima propria, e dell'anima altrui, elucidare l'accennato questio. Poiche rimanendo indeciso questo dubbio, non saprebbe certamente il Direttore, come debbain pratiac contenersi coi suoi penitenti re saprebbe ciascuno come gli conveniste portarsi con l'anima propria per il confeguimento di tali orazioni. Il Padre Filippo della Santissima Trinità (Tbot. Mys. 3. trass. 47. 4.) 'afferma senza alcuna timitazione;

che dobbiamo tutti aspirare alla contemplazione anche ftraordinaria, ed infusa, perchè in esta si contiene ogni specie di bene, onesto, utile, e dilettevole . Qual cofa , dice egli , vi può effere più onesta di questa consemplazione, che riconosce per suo principio lo Spirito Santo, ed i suoi preziosissimi doni, che ha per oggetto lo stesso Dio, che ha per fine l'unione fruitiva con effo lui? Qual cofa più utile di tal contemplazione, che arricchifce l' anima di grandi meriti, l' adorna di eroiche virtù, e rende il foggetto, che la possiede, dispossissimo a far gran cose per utile de' prossimi, e per la gloria di Dio? Qual cosa finalmente di effa più dilettevole , che reca all' anima per mezzo dell' unione mistica un faggio di quella felicità, che devrà poi perfettamente godere nella patria beata! Lo steffe afferma il Cardinale Lauria ( de vie. myft opufc. 8. cap. 9. ) il quale stende la sua afferzione anche ai gradi di unione più alti, e più perfetti, di sposalizio, e di unione perfettissima. Lo stesso ancora afferiscono altri gravi autori

282. lo non solo non ardisco di contraddire all'opinione di Uomini sì dotti, che anzi confesso concordemente con essi potersi lodevolmente, e con merito bramare e chiedere la contemplazione infusa, purche tali preghiere, e tali brame non abbiano origine da arracco alcuno spirituale, ma dal solo desiderio del suo maggior profitto, e della maggior gloria di Dio . Contuttociò dico, che è cosa di maggior perfezione, e di maggior ficurezza procedere in altro modo, come spieghero in appresso, premettendo però prima due notazioni. La prima, che due cose abbiamo proposte ad esaminarsi in questo Capo, se convenga desiderare, e chiedere a Dio i gradi di contemplazione straordinaria di fopra già spiegati ; e se convenancora proccurargli con le proprie induitrie; il che è cola molto diversa : onde siamo in obbligo di dare e all'uno, e all'altro punto adequata risposta. La seconda, che due specie di contemplazione vi sono, come ho detto altrove : una, che si chiama acquisita, quale benche non possa aversi senza il concorfo della divina grazia, non è pero necessario, che una tal grazia ecceda il modo dell' ordinaria provvidenza, e però di ordinario non si nega a chiunque sufficientemente vi si disponga : l'altra, che si chiama soprannaturale, ed infusa, che dipende da una grazia straordinaria, e dai doni dello Spirito Santo straordinariamente comunicati all'anima, per cui prorompe quella in tutti quegli atti di contemplazione, che abbiamo dichiarati in questo Trattato . Posto

282. Dico primo, che parlandoli della contemplazione acquistata, può, e deve desiderarfi, domandarfi, e proccurarfi discretamente, e umilmente. Si prova questo manifestamente : perchè e certo, che noi dobbiamo bramare, chiedere, e proccurare quegli atti fanti, che dipendono dalle nostre diligenze, benche richiedano indispensabilmente il concorso della grazia di Dio: altrimenti non doveremo noi desiderare, nè eseguire alcun atto soprannaturale. E tali appunto sono tutti gli atti di contemplazione acquisita, mentre dipendono dalle nostre industrie rimote, o proffime, ajutate però da una grazia di Dio particolare ; ma non istraordinaria , ne eccedente il modo della presente, e ordinaria provvidenza, mentre non si nega da Dio a chicchessia, purche con la sua stessa grazia debitamente vi si disponga. Dunque dobbiamo desiderare, chiedere, e proccurare con i debiti modi la contemplazione acquisita, e per parlare con più proprietà, la contemplazione acquistabile da noi con le nostre forze, assistite da una grazia di Dio speciale, se non vogliamo mancare a noi stessi, ed alla nostra maggior perfezione.

284. Dico secondo, che sebbene sia lecito per buon fine il defiderare, il domandare ( lascio per ora il procurare, che l'esaminarenio poi ) i gradi della contemplazione infusa ; è cosa però di maggior persezione , e e più ficura il riputarfene immeritevole , e lo ftarfene indifferente nelle mani di Dio . proccurando nel tempo stesso di mettere tutte le disposizioni, che sono necessarie per riceverla per ogni caso, che Iddio ce la volesse concedere; eccettuato però il caso, in cui Iddio stesso, come alle volte accade, con desideri straordinari ci spingesse internamente ad aspirarvi. Questo è il sentimento del P. Giacomo Alvarez de Paz. ( tom. 2. lib. 5. P. 2. c. 13. ) il quale benche ammetta . che l'anima avvantaggiata nell'acquisto delle virtù, debba aspirare ad una maggior cognizione, e ad un più ardente amore verso Dio , non vuole però che in modo alcuno aneli ad atti di contemplazione firaordinaria, e singolare, o specialmente ad estasi, a ratti, o visioni, o cose simili, affermando, che tali brame il più delle volte se non siano con ispecialità mosse da Dio, sono indizi di una men profonda umiltà. Hac vero defiderare non licet , dice egli , nec postulate , & multo minus ad ea conari , quod effet superbum, atque ridiculum. Immo potius, si talia inciderent, debet bomo se prudenter, & bumiliter subtrabere, Dominumque vogate, ut via regia eum in cœlum ducat.

287. Questo è anche il sentimento di Sauta Terela ( in Caft. inter. manf. 4. c. ) il quale è appresso di me di grandissima autorità; non folo per l'esperienza, che ella aveva in tali cole, ma molto più per la specialissima affillenza, che le prestava Iddio, scrivendo su queste materie mistiche : mentre per atteflato di uomini dottiffimi nell' una e nell' altra Theologia, non si trova che abbia mai posto il piede in fallo in tutte l' opere che ha mandato alla luce. Ella dunque dopo aver a lungo ragionato, non già dell'orazione di estasi , di ratto , di sposalizio, ec., che fono comunicazioni altiffime di Dio con l' anima, ma della sola orazione di quiete, che è uno dei primi gradi di orazione infusa , si figura di vedere le sue Religiose tutte desiderose di conseguire un' orazione si dolce, sì utile, sì profittevole, e le induce a parlare così ; Vorreste subito, figliuole mie, proccurate di avere quest' orazione, e ragione ne avete : perchè ( come bo desso ) non finisce l' anima di pienamente intendere le grazie , che le fa poi il Signore, nè con quanto amore la va egli più accossando a s. Rispondendo poi al loro desiderio, non le contiglia già a chiedere, e bramare, e molto meno a proccurare orazione sì vantaggiofa; ma dice loro, che l'unico mezzo per ottenerla è l' umiltà ; nè già qualunque specie di umiltà, ma un' umiltà sì profonda, per cui se ne riputino immeritevoli, e fi persuadano che mai non la conseguiranno in vita loro . Ecco le sue parole ( in eod. cap. ) Dopo aver fatto quello, che si fa da coloro delle mansioni passate, ultro non vi bisogna che umittà: da questa si lascia vincere il Signore, per concederci quanto da lui desideriamo. E la prima cosa per conoscere se avete questa virtà, è il penfare , che non mevitate queste grazie, e gusti dul Signore, e che non avete d' everli più in vita vostra. Ma ciò che più rileva, fi è, che la Santa pare, che si dichiari di dare questa ritposta alle fue figliuole per rivelazione, o istinto particolare di Dio : mentre incomincia a sispon dere alla loro istanza con queste parole : lo vi dirò quello, che ho inteso in questo: e poi fiegue ad esporre il suo sentimento. In conferma di quello apporta la Santa Maestra l' esempio di se stessa (Cast. int. manf. 3. c. 2. ) laddove parlando di quelle grazie interiori, su cui l' era flato comandato di ferivere dai suoi Direttori , dice così : Quello che con verità posso dirvi , è , che quando io non l'avevo, ne fapevo ancora per esperienza, Ff 2

ne tenfava provarle in vita mia ( e con ragione, che troppo contento farebbe stato per me il sapere, o per congbietture intendere, che in qualche cofa piacevo a Dio. ) Ecco la dispofizione, in cui deve flar fempre un' anima, che con sodczza attende all' orazione, circa i predetti gradi di contemplazione infula ; firmariene immeritevole, e indegna di avergli mai a ricevere in vita fua.

286. Ne giova qui il dire, che non è contro l' umiltà, nè contro la perfezione cristiana il bramare, e chiedere la contemplazione straordinaria; quando questo si faccia per il fuo, e per l'altrui maggior profitto. Poiche io subito rispondo, che quantunque non fia contro , non è certo fecondo la maggior perfezione ne dell' umiltà , ne di qualunque altra virtù, il nutrire nel suo cuore tali desideri, e il prorompere in tali domande . E la ragione a mio parere è questa; perchè non è fecondo la maggior umiltà, e perfezione il cercare gli avanzamenti dello spirito o propri, o altrui per mezzi dilettevoli, iplendidi , e luminosi . Pongo in chiaro questa proposizione con una parità. Che direbbe il Direttore , fe un suo Penitente tutto dedito alla divozione, ed alla pietà, intendo quanto sia impegnato un Vescovo posto sul candeliere a villa della sua Chiesa, ad attendere seriamente alla persezione : e il Papa ses. fo , collocato nel suo trono sugli occhi di tatto l'universo, quanto sia neccessitato a proccurare in tutte le sue operazioni un certo lustro di santità; in oltre intendendo ancora, che gran bene possa sar quello con la vigilanza ai popoli a se foggetti, e che utilità immenfa possa questo arrecare al mondo tutto col suo zelo pontificale apostolico; si accendesse in gran desiderio di effer Vescovo . e di effer Papa, e importunaffe Iddio continuamente di una tal grazia, non per altro motivo, che del gran giovamento che spererebbe ritrarne e per se, e per gli altri, che averebbe soggetti alla sua autorità? Approvarebbe egli tali desideri, e tali dimande? Gli reputarebbe i più conformi alla umiltà, ed alla maggior perfezione? Certo che nò . Perchè non sappiamo, che vi sia stato mai Santo alcuno; che abbia fomentato tali brame nel suo spirito, e che abbia per tali mezzi aspirato ai suoi e agli altrui avanzamenti spirituali . Anzi sappiamo , che tutti i Santi benche sapessero i progressi che potevano fa-re nello spirito, ed il gran bene che potevano promovere nei loro profiimi per mezzo di tali impieghi, gli hanno grandemente abborriti . E perche quefto? Perche fono mezzi, è vero, alla fantità, ma fono mezzi o-

norevoli, iono mezzi dilettevoli alla natura umana, e troppo confacevoli all' amori proprio. Applichiamo ora tutto quello al neftro proposito. V' è forse in questa vita cosa di maggior dolcezza, di maggior diletto. di maggior toavità, quanto la contemplazione infula, che porta feco una certa ipecie di vera bearitudine ? Vi è forse cosa più onorevole in quelto mondo quanto effere accarezzato, favorito, esaltato da Dio stesso con tratti d'amore singolarissimi? Non al certo . . Dunque non è il più conforme ad una vera umiltà, ad una virtù maschia, e robusta il desiderare per tali mezzi la propria

perfezione. e l'altrui falute.

287. Dirò in ciò , che è più proprio di una umiltà profonda, e di una virtù virile. E senza fallo il cercare Iddio per un cammino il più dispreggevole; per il più aspro , per il più arido, per il più penofo, per il più ripugnante; in fomma cercare Iddio per quella ftrada per cui cammino lo flesso Dio faito uomo mortale : come in tanti luoghi c'infegna S. Gio: della Croce, e specialmente in quei aforismi celesti, che egli ci propone come regola del nostro vivere. ( in Ascensu Mont. lib. 1. c. 13. ) Proccuri sempre d' inclinats non al più facile, ma al più difficile; non al più insipido ; non al fiù gustoso, ma a quello, che non ad gusto; non a quello che da consolazione, ma a quello che rica dispacere; non a quello che è di ripojo, ma al faticofo; non al più, ma al meno; non al più pregiato, ma al più umile, e dispregiato; non al desiderare cofa alcuna, ma a non voler niente. Queffa è firada sicura, che non fallisce, ma conduce con si-.curezza l'anima a Dio, ed alle più alte cime della fantità. A questo dunque , e non a gradi di contemplazione firaordinaria, tenga ogni anima umilerivolte tutte le sue brame, questo chieda incessantemente a Dio.

288. Passiamo ora alla seconda parte del nostro assunto, cioè che l' anima per la sua maggior perfezione, e ficurezza, dopo ef-ferfi riconofciuta immeritevole di tali contemplazioni , deve flarfene indifferente , e spogliata nelle mani di Dio. Non credo che possa mettersi in dubbio, che una tale indif-· ferenza, e conformità sia più, che qualunque altro defiderio, conforme alla perfezione cristiana, e più sicura da ogni inganno. Poiche fe la volontà di Dio è la regola di ogni maggior perfezione, e santità; chi potrà mai ne. gare, che quanto più la volentà umana fi uniforma a una tal regola, tan'o più partecipa una tal fanità, e di una tal perfezione, e conseguentemente è più certa di non errare? Il che tanto è più vero nel caso nostro,

quan-

quanto che fappiamo che la contemplazione infusa non è spediente ad ogni anima, nè per ogni anima è strada la più sicura per giungere alla perfezione. Convengono i Milici, che la contemplazione straordinaria talvolta si nega ai perfetti, e si dona agli imperfetti ; non fi da a quelli, che nella Chiefa di Dio sono collocati in alto posto; e si conceda a quelli, che stanno in infimo luogo; non si da ai religiosi, che vivono folitari nei chiostri, e si comparte ai conjugati, che vivono in mezzo al fecolo, come dice chiaramente S. Gregorio ( in Ezechiel. bomil. 17. ); Non enim contemplationis gratia fummis datur, O minimis non da'ur ; sed sape banc summi , sape minimi , sepius remoti, aliquando etiam conjugati percipiunt. In oltre sappiamo, che questa contemplazione, benche abbia gran forza di tirar l'anima alla perfezione, e a Dio, ad alcuni e riuscita di inciampo per loro colpa, e cadendo i miseri dall'alto, la loro rovina e flata più grave, e talvolta irreparabile. Sicchè voglio inferire, che non farendo noi se siaci espediente una tal contemplazione, anche secondo i suoi primi gradi ; e cosa non folo di maggior perfezione, ma anche di maggior ficurezza flarcene con totale indifferenza nelle mani di Dio, che sa meglio di noi ciò che ci conviene.

289. Aggiungo, che la contemplazione infusa induce nella vita spirituale un nuovo flato, che è il più alto, e il più sublime di ogni altro, ne si appartiene a noi, ma a Dio il determinare lo flato, in cui abbiamo a vivere : e volendo farne qualche elezione a nostro arbitrio, ci tocca eleggere l'infimo, e non agognare al supremo, come ci infegna Crifio ( Luc. 14. 10. ): Cum vocasus fueris ad nupsias, non recumbas in primo loco . . . Vade , recumbe in novifimo loce . L' orazione è un celeffe convito , imbanditoci dal Re del cielo, dove fono diversi posti, e cibi vari . Nei primi posti si gustano cibi di gran prezzo, di gran delicatezza, e di gran sapore; negli ultimi posti si mangiano cibi men dilicati, men saporiti. Non dobbiamo noi , dice il Redentore, invitati a questo sacro bancheito, metterci fubito coi defideri, giacche non pofsiamo in effetto, su i primi posti della contemplazione straordinaria; nè fare importune istanze di essere collocati vicini al Re. per mangiare con lui vivande di gran (apore; ma dobbiamo porci con fanta umiltà nell'ultimo luogo della meditazione, e flarcene quivi volentieri a mangiare cibi meno gustosi , e talvolta a rodere il pan duro , finche egli stesso vinto dalla nostra modefila, ci prenda per mano, e ci conduca a posto più onorevole; Vade, & recumbe in novissimo loco, ut cum venerit, qui te invitavit, dica tibi: Anice, ascende superiut.

200. Potrebbe oui dire alcuno, che per afficurare l'anima di non isbagliare nei suoi desiderj, e nelle sue domande, può bramare, e chiedere i detti gradi di contemplazione infusa, con condizione, se le siano espedienti, e se debbano sortire in suo maggior profitto . A questo rispondo con la riiposta istessa, che dà S. Glo: della Croce, laddove parla di fimili brame, e preghiere condizionate ( in afcenf. mont. lib. 2. cap. 43. ' dicendo , che tali condizioni talvolta sono un palliamento dell'attacco, e dell'amor proprio, da cui in qualche parte almeno procedono. Vi fono alcuni, dice il Santo, che operano più per proprio interesse, e pretensioni, che per onor di Dio : perche quanzunque essi suppongano, che se sarà servizio di Dio, si faccia quel che desiderano, e se altrimenii, nd; tuttavia per l'attaccamento, o vano gusto, che in quello hanno, non cellano di farne istanti, ed importune pregbiere, che farebbe meglio, che l'impiegaffero in cofe di più importanza per elli . La ragione di queflo è chiara; perche quando si conosce ch' è maggior perfezione il lasciar di bramare, è chiedere alcuna cofa, convien allora ( fe fi voglia operare il meglio ) reprimere affolutamente tali brame, e ceffare da tali preghiere: poiche il v lere in questi casi bramare , o chiedere con qualche limitazione, e condizione, altro non è che un voler foddisfare al suo desiderio men perfetto sotto pretesto di perfezione. Eleguitca dunque il Lettore il configlio del fopraccitato Santo. e impieghi con maggior rettitudine le sue preghiere in cole, che per lui siano di maggior importanza.

291. Ma benchè l'anima debba riputarfi fempre indegna di fatire ai gradi fublimi della contemplazione infufa, e però debba flarfene indifferente nelle mani di Dio per la fua maggior perfezione, e ficurezza, come ho mofirato fin' ora; non deve però ffarfene coiofa, nè divenire lenta, e neghittofa nell' operare; ma deve proccurare con tutte le fue forze ogni maggior porfezione, acciocchè volendo Iddio compartire qualche grado della detta contemplazione, non trovi in lei impedimento alcuno, che la ritardi, il che è appunto quello che inculca più volre S. Terefa nelle fue opere. Cercando la Santa la cagione, perchè poche fiano quelle anime, che ricevono da Dio tali favori fitrarottinari,

non dice mai, che ciò provenga dal non fa- fono necessarie; il che in sostanza altro non pere elleno desiderare, o chiedere : nia dice benst più volte, che ciò nasce dal non sapersi disporre , distaccandosi generosamente da tutto ciò che è caduco , e da fe steffe, abbattendo ogni sua affezione, ed iuclinazione imperfetta, e dal non acquistare ad onta di ogni sua ripuguanza le virtù sode . E tanto più è lodevole questo configlio, quanto che, ponendo l'anima le disposizioni che fono necessarie alla contemplazione, o la confeguilca, o no, ha già ficuramente ottenuto il suo intento: conciossiacosachè o ella riceverà la contemplazione, se Iddio stimerà espediente concedergliela, o otterrà la perfezione , che è il fine della stefsa contemplazione . Domando : Che pretende un'anima, che aneli con incessanti defideri alla contemplazione ftraordinaria? Pretende forse ricevere piaceri, diletti, soavità, e contentezze soprannaturali in questa vita? Se questo fosse vero, non meriterebbe certamente di riceverla per questa istessa gola spirituale si biasimevole, con cui vi aspita. Pretende di giungere per questa via ad una gran perfezione? E già disponendosi con molta cura, viene a conseguire una tal perfezione, che è il fine, benche non riceva la contemplazione, che è mezzo.

292. E qui non voglio lasciare di avvertire un'altra grande utilità , che deve necessariamente risultare da questo nostro regolamento; ed è, che disponendosi l'anima con profonda umiltà, e con torale indifferenza, o le fi conceda, o no la contemplazione divina, rimarrà sempre quieta, sempre serena, sempre contenta. Ma questo non accaderà certamente, se essa vi aspiri con incessanti desideri, e domande; perchè vedendo alla fine andati a voto i suoi desiderj , è impossibile che non resti con qualche inquiesitudine, con qualche ansietà, e

scontentezza.

293. Rimane ora ad esaminare la seconda parte del quesito proposto nel titolo di quello capo, cioè, se si possa proccurare qualche grado di contemplazione infusa, che è cosa molto diversa dal desiderarlo, e dal chiederlo. In due modi puossi proccurare la contemplazione, o da lontano, disponendosi ad essa con opere di molta perfezione, o da vicino, facendo sforzi, e adoperando indufirie, per salire a qualche atto di sublime intelligenza, e comunicazione con Dio. Nel primo modo nou folo si può, ma si vede proccurare da tutti ogni contemplazione : perche tutti, dobbiamo, come dinanzi ho detto, mettere le disposizioni che par essa

è, che attendere seriamente all'umilià, alla mortificazione, all'innegazione di fe, ed al totale distacco da ogni cosa terrena. Nel fecondo modo non folo non fi deve proccurare, qualunque grado di contemplazione sopprannaturale, ma è manifesta stolteza za il solo tentarlo : perchè questa non dipende in modo alcuno dai nostri sforzi, e dalle nostre diligenze meschine, ma dipende dall' arbitrio di Dio, che ce la voglia infondere per sua mera bontà; sicche l'adoperare industrie, e conati, per fare un atto solo di detta contemplazione, è lo stesso che tentare l'impossibile. Che direste voi di un uomo, che non avendo ale, proccuraffe di volare; non avendo piedi, proceuraffe di camminare ; non avendo lingua , proccuraffe di parlare? Non lo ffiniereste stolto? Or tale appunto deve riputarsi chiunque non avendo la grazia della straordinaria contemplazione, tenta di contemplare in modo straordinario, o sospendendo wanamente le potenze dai suoi atti , o innalzandole con isforzi temerari ad alte intelligenze. Udiamo ciò, che dice il Blosio ( in quadam sua Epistola ) a questo proposito. Quapropter illi , qui indiscreta vebementia se ipfos importune perurgent , & impellunt ad ea, que mensuram gratie ipsis date excedunt, ut plurimum & quo tendunt non perveniunt , O insuper naturam fuam pragravant, O defruunt . Chiunque, dice egli, facendo indiscreta violenza a se stesso, si ssorza a far ciò, che è superiore alle sorze della grazia da Dio comunicatagli, non ottiene il suo intento, anzi con l'arti vane, o conati violenti, che adopra, opprime il naturale, e lo distrugge . L' unico modo per ottenere da Dio comunicazioni straordinarie, è quello, che abbiamo finora inculcato, umiltà, indifferenza, e fogoliamento della propria volontà avanti a Dio, efercizio di gran virtù per folo motivo di fervire, e di piacese a Dio, e senza alcun interesse di ricever favori . Questo sentimento, basso di se , quest' abbandonamento in Dio, questa servitu fincera, questo amore difinteressato è solo quello, che espugna il cuor di Dio.

294. A tutto questo però ho agginnto di fopra una limitazione , eccettuando il cafo , in cui Iddio stesso con desideri straordinari non ci spingesse internamente ad aspirare alle comunicazioni divine della contempla-\*zione infufa : perchè allora converrebbe , fenza fallo , secondare gl' istituti particolari della divina grazia . Volendo Iddio innalzare un' anima a qualche grado di alta contempiazioTRATTATO TERZO, CAPO XXXII.

ne più elevato, fuole risvegliare in lei desiderj infoliti di confeguirla. E che altro fono quelle ansie, fame, sete , impeti , ferite languori di amore, di cui abbiamo parlato diffusamente ? Son altro , dico , che desideri veementi di unirfi a Dio con unione miflica di-amore, mossi da Dio stesso in modo straordinario nei nostri cuori ? In questi casi è cofa certa che bisogna obbedire agl' impulsi di Dio, bramando le fue comunicazioni mentre egli stesso per mezzo di tali impulsi ci dà fegni chiari di volercifi comunicare . Ma questo mostra, che non è maggior perfezione intrudersi da se in tali desideri; mentre pare, che Iddio non folo abbia riferbata a se la contemplazione straordinaria, ma anche i desideri di ottenerla, mentre e quella, e questi suol egli straordinariamente infondere in quell' anime, con cui vuol nell' orazione avere speciale comunicazione

295. Venendo alla pratica di queflo capo, anzi di tutto queflo Trattato, proccuri il Direttore, che l'anima a se foggetta operi fempre fecondo la mifura della grazia, che le larà da Dio comunicata, ne tenti mai con isforzi inutili, opere, o atti fuperiori alle fue forze follevarii tanto alto, in quanto ai de. fiderj. Si afficuri, che fe Dio vorrà innai-zaria a gradi fablimi di contemplazione, la deflerà ancora in modo fitaordinario a defi-deragli, a norocthè ella non lo proccuri,

mettendole nel cuore ansie, ed impeti tali, a cui appena potrà talvolta resistere. Ma finche ella non fente la mozione speciale di Dio, meglio è, che non aspiri a tale contemplazioni sublimi, secondo il detto dell' Ecclesiastico ( cap. 3. 22. ) Alsiora se ne quefieris , & fortiora se ne ferutatus fueris. Non cercare cose superiori allo stato, in cui Iddio ti ha polto; ma stattene umile, basso, spogliato nelle mani del Signore, attendendo a disporti coll' esercizio di tutte le virtù . Attenda bensì in questo stato a cercare Dio con la meditazione, e per mezzo di essa, fenza pretendere niente di più , desideri , e proccuri, quanto più può, di avanzarsi nella cognizione, ed amore di Dio. Se Iddio nelle fue meditazioni le concederà maggior lume, potrà con l'ajuto di quello, lasciando i diicorfi, e la varietà degli affetti, fissarsi in Die. o in qualche verità divina, con una certa pace, quiete, ed affetto dilettevole : il che non eccede la contemplazione acquisita, che ognuno può proccurare, qualunque volta fia affifitto con maggior abbondanza dalla gra-zia ordinaria di Dio. Si afficuri, che con, questo regolamento il su penirente procederà con maggior fodezza, e ficurezza, ed arriverà più facilmente, e più presto a qualche grado di contemplazione infusa, se Iddio avrà determinato di compartirgliela.

Fine del Trattato Terzo.

# TRATTATO QUARTO.

In cui si tratta di quei gradi di Contemplazione insusa, che procedono da atti distinti, e chiari.

#### INTRODUZIONE:



Ichiarati già i gradi particolari di contemplazione, che si fanno per via di ratti indistinti circa Iddio, e i suoi attributi, passiano a spiegare quei gradi di contemplazione, che si sormano per mezzo

di atti chiari, diftinti, e manifeft circa gli eggetti soprannavurali. Tali sono le visioni per mezzo di cui si mirano con ogni chiarezza, e diffunzione gli oggetti, che Iddio vuol manifeftare. Tali sono le locuzioni, con cui chiaramente si ode ogni parola, ogni dillaba, che Iddio dica all' anima, e con l'isilessa, che laddio dica all' anima, e con l'isilessa, profezie, e da terre grazie, che per mezzo di dette visioni, profezie, e da lette grazie, che per mezzo di dette visioni, e locuzioni, apertamente, e senza osciuttà si comunicano non di rado all'aniva, che Iddio vuole sa venira.

2. Non si maravigli il Direttore, se mettiamo tali visioni, e locuzioni tra i gradi di contemplazione, e perchè in realtà rappresentandosi alla nostra vista o interiore , o esteriore alcuno oggetto divino, l' anima nostra vi fiffa la mente , e con ammirazione , e dilettazione lo contempla; e ascoltando noi le parole di Dio, attendiamo con gran quiete a Dio, che ci parla, e in quella nostra at-tenzione esercitiamo sempre atti di contemplazione circa le verità, che per mezzo di tali parole ci si palesano. E però in tali vifle, e in tali locuzioni fempre v' intercedono atti di vera contemplazione. Ma perchè le verità, e gli oggetti di queste contemplazioni non ci si sogliono proporre in astratto, in oscurità, in caligine (come suol accadere nei gradi di contemplazione dichiarati nello scorso Trattato ) ma piuttoslo con molta distinzione, e chiarezza : perciò gli atti di tali contemplazioni si chiamano da noi distinti, e chiari -

 Avverta ancora il Direttore, che noi poniamo nel prefente Trattato le visioni, e le locuzioni foprannaturali, non percibè le riputtiamo degne di maggiore sima, che i gradi di contemplazione espossi nel Trattato

precedente, o perche pensiamo di preferirle a quelli; ma folo perche pare che così richieda il retto ordine, e la buona disposizione della materia . Non hanno le dette locuzioni, e visioni connessione alcuna ne tra di loro , nè con egli altri gradi di straordinaria contemplazione; mentre vediamo, che si concedono da Dio non folo ai proficienti, e perfetti, ma ai principianti ancora, e fin talvolta ai peccatori istessi : come surono di fatto concesse all' Appostolo S. Paolo nell' atto stesso, che pieno di empio surore si avvicinava alla città di Damasco per muover fiera guerra ai seguaci del Redentore . E però non ci parve conveniente frammischiarle fra gli altri gradi di contemplazione infusa che hanno tra loro ordine, e connessione; ma piuttosto lasciarle in disparte, per parlarne separatamente nel presente Trattato . Del resto sappi il Direttore, che i gradi di orazione infusa già dichiarati , sono favori di rango affai più nobile., e più ficuri dall' illufioni de' nostri nemici, perchè consistono in atti di fede grandemente illustrata, e in atti di fervida carità, per cui l'anima si accosta a Dio, e finalmente si unisce con lui, ne possono così facilmente, come le visioni, e le locuzioni, adulterarfi dalla malizia dei nostri infernali nemici. Ma per questo stesso, che i favori, di cui ragioneremo in tutto questo Trattato, sono più pericolosi, deve leggersidal Direttore con maggior attenzione, a fine di saper ben difendere da ogni inganno le anime, che Iddio gli ha date in cura.

#### CAPO I.

Si dichiara quanto , e quali fono le Visioni , con cui in modo struordinario si mirano gli oggetti .

4. DUE sono i scopli, che con gran cauteria delle visoni, che ora prendiamo a trattare. Uno è quello, in cui urtano alcune persone troppo credule, che ad ogni visione, che venga soro riferita da qualivoggia donniciuola, uomo rozzo, senza premettere diligente esame; ed accurata ricerca, vi prestano turta la fede; l'ammirano, l'approvano, e poco meno che non la venerano; come verità di fede. L'altro è quello, in cui vanno ad urtare altre persone troppo incredule, che simano ogni visone, o apparizione soprannaturale un sogno vano di debole fantafia. I primi incorrono la taccia del Savio: Qui cito credite, levis esfi corde (Eect. 19,4.) che chi è troppo sacile a credere, è leggiero di mente. I secondi meritano quel biasimo di Agostino, che in bomine carnali tora regula intelligendi esf confuetudo cernendi (Serm. 147. de tem.). E vuol egli dire che non

regolandofi questi tali con la ragione nella

loro credenza, fono a guifa dei bruti, che credono foltanto ciò che veggono.

5. Io non nego, che la materia delle visioni fia scabrosissima, perchè grandemente es-posta alle illusioni del demonio, agl' inganni della propria fantasia, ed anche alle frodi di persone ipocrite, che con questi mentiti caratteri di spirito hanno proccurato talvolta di procacciarsi fama di santità . Tutto ciò non: deve però renderci increduli, ma cauti, ma circospetti, ma discreti, ma intelligenti di zali materie, e molto diligenti in esaminarle. Perche sappiamo dall' altra parte., che di visioni , e rivelazioni sono piene le Sacre Scritture ; piene ne fono l' Istorie Ecclesiastiche : pieni i libri dei Santi Padri : onde non possono negarsi affatto, senonche da qualche mente proterva , che sia priva di fede , o di ragione. Vi su mai uomo sì stolto, quale fapendo, che fra le gioje vere, e le monete legittime trovansene molte falsificate, riputasse tutti i suoi denari, e le sue gemme adulterate, e senza farne alcun conto, andasse a gettarle in mare? Tale sarebbe appunto quellate tra le vere, le disprezzasse tutte, e tutte le riputasse illusioni diaboliche, o inganni della propria immaginazione. Siccome dunque il fapersi , che corrono in città monete false fimili alle vere , non fa che le tenghiamo tutte per falle ; ma fa che siamo molto attenti in esaminarle, e molto avveduti in discerperle; così il sapersi, che tra le visioni soprannaturali , e divine , ve ne fono delle diaboliche, e delle umane, non deve renderci affarto miscredenti, ne indurci ad una stolta persuasione, che nella Chiesa di Dio non vi siano visioni vere : ma deve renderci molto desiderosi di bene intendere tali materie , e molto attenti in esaminarle, onde ne segua poi un giusto discernimento. Il che è appunto lo scopo del presente Trattato , in cui mi sforzero di dare al Direttore , per Diret. Mift,

quanto farà alla mia tenuità poffibile, tutti quei lumi, che faranno necessari all' intelligenza, e al pratico regolamento delle visioni, locuzioni, e rivelazioni, che possona accadere all' anima dei suoi penitenti.

6. Venendo ora al punto, che siamo pronosti a discutere in questo capo, dico, che porti a diffutere in queue cape, state, succession S. Agoffino, S. Ifidore, S. Tommafo, Riccardo di S. Vittore, S. Bonaventura, e comunemente tutti i SS. Padri, e Teologi riconoscono tre specie di visioni. La prima, che si chiama corporea ed appartiene al fenso efferiore dell' occhio ; la feconda , che fi chiama immaginaria, ed appartiene al fenfo interiore della fantafia ; la terza, che fi chiama intellermale , ed appartiene alla potenza spirituale dell' intelletto . S. Agostino lungamente discorre su quefte tre classi di visioni nel libro XII. de Genef. ad litteram : ne parla S. Isidoro nel libro settimo dell' Etimologie , come riferisce S. Tommaso 2. 2. quest. 175. art. 3. Penit tria genera vissonum, unune fecundum · oculos corporis ; alterum fecundum Spiritum immaginavium ; tertium per intuitum menin . Lo stesso S. Tommaso parlando del ratto di S. Paolo al terzo Cielo , per i tre Cieli , fopra cui fu rapito l' Appostolo . intende le tre predette specie di visioni ; di modo che al primo Cielo corrisponda la visione corporea, al secondo Cielo la visione immaginaria ; e al terzo Cielo la visione intellettuale . Per tertium calum potest intelligi aliqua visio supermundana, que potest dici tertium Calum triplici ratione . Uno modo fecundum ordinem potentiarum conoscitivarum , us primum Calum dicatur visio supermundana corporalis, que fit per fensum, sicut visa est manus scribentis in pariete. (Dan. 5.) Secundum autem Calum sit visio immaginaria, puta quam vidit Joannes in Apocal. Tertium vero Cœlum dicatur vifio intellectualis, ut Augustinus exponit super Gen. ad litter. ( 2.2. quaft. 175. art. 3. )

Gg

dis , quando videlicet animus per Spiritum Sanctum illuminatus formalibus rerum visibihium similitudinibus, & imaginibus presentanis , quasi quibusdam figuris , & signis ad invifibilium ducitur cognitionem . Quartus eft, oum fpiritus bumanus per internam inspirationem Subsiliter, & fuaviser tactus , nullis mediantibus verum vifibilium figuris , five qualisatibus, fpiritualiter erigitur ad calestium con-

semplationem .

8. L' istessa divisione c' insegna, e con egni chiarezza ci dichiara il Serafico Dottore S. Bonaventura ( proc. 7. relig. cap. 18. ) dicendo, che quedam vifiones dici poffunt corporales, que vigilanti corporaliter oftenduntur, us Moyfes vidit Dominum in rubo ardenti . . . Aliæ funt immaginariæ visiones , que vigilanti non corporaliter , sed immaginarie oftenduntur, sive in somno, sive in mentis vaptu, ut visiones Ezechielis , Danielis Oc. . . . Alia eft vifto insellectualis , qua illuminatur mentis oculus luce veritatis pura, qua ipfam veritatem in se consemplatur. E per non dilungarmi in riferire altre autorità , veda il Lettore qualunque Mistice , o Scolastico, che tratti tali materie e intutti troverà le visioni divise nelle tre predette specie. Pertanto stabilita una tal divisione, passiamo a discorrere in particolare fopra ciascuna delle predette classi di visioni, a dichiarar il modo, con cui si formano, a riferire gli effetti che producano , e fopra tutto a dare un giusto regolamento, per cui l' anime si difendano da tutte l' illusioni , che in tali viste potrebbero loro accadere.

9. Prima di passare avanti, però si osservi, che la prima specie di visioni è la più baffa. perchè fi forma nel fenfo efteriore dell' occhios la seconda è più nobile , perche si forma nella fantasia, che è potenza più perfetta; la terza è senza alcun paragone più eccellente, perchè si forma nell' intelletto per mezzo di pure intelligenze: e l' anima che riceve tali visioni, opera al modo angelico, e a fimilitudine dell' anime, che vivono separate dai corpi nella patria beata, come dice l'Angelico ( 2. 2. q. 174. art. 2. Manifestum oft autem , quod manifestatio divina veritatis , que fit per nudam contemplationem ipfeut verisatis posior oft quam illa , que fit fub fimilisudine corporalium rerum : magis enim appropinquat ad visionem patrie , secundum quam in essentia Dei veritas conspicitur . Et inde est, quod prophetia per quam aliqua supernaturalis veritas conspicitur secundum intellettualem veritatem, est dignior quam illa, in qua veritas |upernaturalis manifestatur per similitudines corporalium rerum secundum imaginariam visionem.

Si spiega, in the confifta la visione corporea, fi dice, quali gli oggessi, che per tal Vi-fione sogliono rappresentarsi ; e si dichiara il modo , con cui fi forma negli occhi nostri .

A visione corporea confiste in una a manifestazione improvvisa di qualche oggetto , the fi fa in modo straordinario ai nostri occhi per mezzo di specie visuali, loro trasmesfe . Diffi , che la visione corporale deve confistere nella manifestazione di qualche oggetto: e in questo conviene con le altre due specie di visioni, che verranno a dichiararsi nel progresso di questo Trattato; anzi conviene con tutte l' altre vifte, che naturalmente fi producono dalla potenza visiva. Diffi, che una tal manifestazione si fa agli occhi e in questo si distingue dalla visione immaginaria che si forma nella fantasia, e dalla visione intelletuale, che si produce nella potenza in-tellettiva. Dissi, che la detta manifestazione si ha a fare per mezzo di specie visuali trasmesse all' occhio, perche la potenza visiva non conserva la specie de' suoi oggetti, come sa la fantasia, e l' intelletto : e però dovendo mirare un oggetto, bisogna che da quello le siano somministrate le specie, che le determinano a formarne la visione. Disti, che tale manifestazione si fa in modo straordinarios. per contradistinguerla dalle viste naturali, in cui nulla vi è di straordinario in quanto alla sostanza, ne in quanto al modo.

11. Da tutto quelto si deducano due confeguenze; la prima, che la visione corporea d' ordinario richiede l'oggetto presente, che ttasmetta agli occhi la specie di se, a distinzione della visione immaginaria, ed intelletuale, che non richiedono la presenza del loro oggetti; mentre possono quelti effettuare fi con la combinazione delle specie , che già erano nella memoria fantastica, ed intellettiva . Posi quella parola d'ordinario : perchè possono gli Angioli qualunche volta ( come dirò in appresso ) trasmettere agli occhi le specie di un oggetto, che avanti gli occhi non è; se così possono far che risalti la vifione corporea d' un tal oggetto, benche quello non sia presente . La seconda che le visioni corporee più propriamente, che l'altre possono dissi apparizioni ? perche, sebbene in qualunque specie di visioni apparisce alla potenza qualche oggetto, questa parola però di apparizione, par che più si adatti alle vifte, che fi formano dall' occhio circa qualche oggetto corporeo; che gli fi

presenti AVANTI improvvisamente. Ed in fatti apparizioni le chiama il Padre Alvarez de Paz ( Tom. 3: lib. 5. trad. 3; cap. 10.) Apparizioni le chiama l'Eminentiffimo Gio: Bona nel fuo dotto, e de rudito Tratato de Diferctione spiritume c. 19. n. 2. Con quello vocabulo le chiamano altri Dottori Misici, e con questo stesso vocabulo le chiametemo anche noi nel presente, e ne' susseguenti Capitoli.

12. Se brama sapere il Lettore, quali siano gli oggetti propri di tali visioni, dico. che non vi è cola in cielo, in terra, e forto terra, che non possa apparire agli occhi nostri con visione sensibile, purche si presenti loro davanti in fembianze corporee . In primo luogo è certo, che Iddio, benche fia nella fua foftanza affatto invisibile agli occhi del corpo, pure apparve molte in forme decenti agli occhi de' Patriarchi, e de' Proferi. Comparve agli occhi di Mosè nel Roveto in figura di fiamme, che serpeggiandogli attorno , nol confumavano , Apparuitque ei Dominus in flamma ignis de medio rubi ; ( Exodi 3. 2. ) ed agli occhi di Giacobbe egli si sece vedere saccia a saccia : Vidi Dominum facie ad faciem : ( Genef. 32. 30. ) e fi degnò di lottare con effo lui in quella misteriosa notte . Comparve agli occhi di Abramo in forma di Giovani esprimenti il mistero della Santissima Trinità , e si lasciò da lui visibilmente adorare sotto quelle divise sensibili, ( Genes. 18. ) Comparve agli occhi di Adamo, e di Eva nel Paradiso Terrestre sotto sembiante di un personaggio, che se ne va passeggiando all' aure di un ameno giardino . (Genef. 3. 8.) Cum au-diffent vocem Domini Dei deambulantis in Paradiso ad auram post meridiem , abscondit Je Adam , & unor ejus a facie Domini Dei . Comparve agli occhi dell' empio Caino in figura di Giudice sdegnaro, condannandolo in pena del suo fraticidio a vivere esule, e ramingo fopra la terra ( Genef.4. 16.) Egresusque Cain a facie Domini habitavit profugus in terra. Ed altre simili apparizioni di Dio corporali, e sensibili fi leggono nelle facre carte, quali non possono negarsi senza rinegare la Fede .

13. In secondo luogo sono certe, ed infallibili le apparizioni, con cui Gesti Crifito si è fatto vedere, e godere agli occhi de suoi servi. Ognuno sa, che il Redentore dopo la sua rifurrezione per lo spazio di quaranta giorni apparve frequentemente ai Santi Discepoli, trattenendosi con esso la conversazione, ed istruendoli circa le cose appartenenti al re-

golamento della fua Chiefa . ( AR. cap. 1. 2. ) Quibus & prebuis se ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis per dies quadragima apparens eis , & loquens de vegne Dei . Apparve al Protomartite San Stefano . e gli fi fece vedere nel Trono della fua gloria, per animarlo con quella vista a ricevere intrepido quel turbine di pietre , che erangli scagliate da' suoi nemici a mani piene. (All. cap. 7. 55. ) Ecce video calos apereis.

Filium bominis flantem a dexteris virtusis Dei . Apparve all' Apostolo San Paolo su le porte di Damasco, e coi riverberi della fua luce lo refe cieco negli occhi del corpo. per illuminarlo negli occhi della mente a conoscere la verità della nostra S. Fede ( Al. cap. 9. 3. ) Contigit ut appropinquaret Damasco : & subito cicumfulsit eum lux de calo. Tutte queste apparizioni corporali fono affatto innegabili , perche descritte dalla penna dello Spirito Santo, da cui non può uscire minima menzogna, o falurà. Ma oltre queste, tante sono le comparse, che l'Istorie Ecclesiastiche ci riferiscono , fatte in ogni tempo dal Redentore ai suoi diletti servi che non possono discredersi senza incorrere la nota di gran temerità.

14. Terzo è cetto, che nella Chiefa di Dio sono state sempre frequenti le apparizio-ni, con cui Maria Vergine, e l'anime de' Beati si sono in modo sensibile palesate agli occhi di quelli, che ancor vivevano in terra : è certo ancora, che l'anime del Purga-torio hanno anch' esse talvolta fatta la loro comparía , ma però lugubre , e mesta su gli occhi dei loro amici , e parenti , per impetrare orazioni , e fuffragi della loro pietà. Ma qui conviene notare, che molti vi fono, i quali offinatamente negano, che le anime sciolte dai corpi , e passate ali' altra vita, possono comparire, e farsi in mode alcuno vedere dai viventi. E però udende tali narrazioni, le scherniscono come superflizione, non le tengono in conto d' Istorie. ma piuttofto le deridono come favole di vecchiarelle , e come deliri di menti stravolte . ed infane . Alcuni di questi , come offerva egregiamente il Padre Martino del Rio, non devono atrendersi in alcun modo, perchè sono Atei , che negano l' esistenza di Dio, e l' immortalità dell' anima, e su questo empio fondamento appoggiano le loro stolte decifioni . ( Difquil. magic. lib. 2. q. 26. fett. 17. ) Alcuni altri sono da sprezzarsi, per-chè sono Eretici, che non vogliono trovarsi Purgatorio per l'anime giuste : e perchè sanno , che con le apparizioni dell' anime de' Defonti si stabilisce grandemente , e'si corro-

Gg 2 be

bora questa verità di fede , le scherniscono tutte, come vane, e offinatamente contendono, che niun' anima può tornare dall' altra vita, per apparire agli occhi nostri, non potendo soffrire un sì autentico testimonio dei loro errori. Altri pei ne sono Atei, ne Eretici , ma sono troppo miscredenti , nientre non potendo intendere come possa un' anima separata dal corpo rendersi visibile agli occhi di noi mortali, in vece di confesl'are la loro imbecillità nell' intelligenza di un tale arcano, come la confessava S. Agostine con croica umiltà, ( Apist. 100. ) negano imprudentemente tutte queste apparizioni. Questi hanno bisogno di essere instruiti circa il modo, con cui accadano tali comparfe, acciocche rimangono perfuafi del vero, come faremo noi in breve, appoggiati alle sentenze di gravi Autori. Del retto sappia il Lettore, che il predetto Padre Marsino del Rio nella sezione 26. della precitata questione mostra chiaramente con l' autorità de' Concilj de' Santi Padri, e di gravifsimi Istorici, che dopo la venuta di Cristo non vi è stato secolo alcuno, in cui non siano accadute molte apparizioni di anime fante scese dal Paradiso per consolazione de' viventi; ed anche di anime purganti, venute dal Purgatorio ad implorare foccorfo. Riferifce nell' istessa sezione la comparsa, che vivendo lo stesso Cristo sece in sembianze gloriose, e che sece con esso lui l'anima di Mosè sul monte Tabor, o la comparsa che fece l'anima di Samuelle al Re Saul e che fece l' anima di Onia, e di Geremia a Giuda Maccabeo, prima ancora della venuta del Redentore . ( Matth. cap. 17. Reg. I. sap. 28. Machab. 2. cap. 15. ) Da che bisogna conchiudere, per negare le apparizioni delle anime de' Defonti, o siano beate nel Cielo, o afflitte nel Purgatorio, è necessario o di avere smarrito il cervello, o di avere perduta la fede.

15. Quarto pare, che ragionevolmente debba ammetterli apche qualche apparizione dell' anime dannare (benchè queste molto di
tado accadono: ) sì perchè ciò non ripugna
alla ragione; sì perchè rie(ce cosa dura il
dare una mentita a tutti gl'. Isorici, che
minutamente raccontano i sunesti avvenimenti di tali comparse. Per piena intelligenza
di ciò, convien sapere, effere opinione di
giavi Autori, che l' anime dannate, confinate per sempre nel carcere dell' Inferno,
non possano mai più uscirne; hon dico per
godere la liberta (giacchè a questo si oppone il decreto immutabile della loro condannazione, ) ma neppute per solamente pre-

fentarsi di passaggio a' nostri sguardi , E però vogliono, che qualunque volta accadono tali apparizioni, debbano attribuirfi ai demonj , che fraudolentemente fi vestono delle fembianze di quei miseri per qualche loro fine perverso . Di questa opinione pare che siano Tertulliano ( lib. 1. de Anima ) S. Gio: Grifosto mo (bom. 18. Mustb. ) Teofilatto (in c. 8. Mustb. ) Il Card. Bellarmino però opportunamente riflette, che i predetti Dottori non hanno detto mai che l'anime dannate non possono assolutamente parlando, uscire dal carcere infernale, in cui si trovano ristrette, per comparire ad alcuno de' viventi ; ma che non ne possano uscire di loro elezione , e di loro arbitrio , nè possano a modo de' demonj andar vagando per la terra a terror de' mortali. Si attende legantur , dice egli , non dicunt , nullo mode poffe animas egredi ad nos; fed non poffe egredi arbitrio suo , nec verti in demones , nee vagari inter nos more damonum ( de Purgas. consr. 6. lib. 2. cap. 8. ) Quindi si deduce che i dannati qualche volta, sebbene assai di rado, compariscono anch' essi, non però quando a loro piace, ma fol quando fe ne faccia a loro da Dio special concessione. E qui non voglio pormi ad esaminare quelle questioni poco utili all' intento del presente Trattato; fe un' anima, che fia già discesa nella prigione dell' Inferno, ed abbia sperimentate quelle pene atroci, possa riassumere il proprio corpo, e tornare a vivere tra not mortali. Dico folo in breve, che S. Tommaso ( in prim. fent. dift 43. quest. 2. art. 2. ad 5. ) ammette possibile questo caso : l'animettono anche S. Agostino, S. Girolamo, e S. Gregorio ne' fuoi Dialoghi; purchè però non sia preceduta sopra una tal anima la fentenza di dannazione diffinitiva , da cui non vi è alcuno fcampo ; ma folo in cafo, che la dett' anima sia stara confinata a penare in quel carcere tenebrofo per un breve

16. Quinto non si può dubitare, che gli Angioli comparificono alle volte visibilmente in forma umana, vaga sì, ma onella, decorosa, e decente, che instilli in chi gli mira sensi di purità, essendo piene di tali apparizioni le facre carte.

17. Sefto neppare si può dubitare, che anche i demon; facciano le loro comparse ora in sorma di mostri, di ombre, e di animali seroci, per incuter terrore, ora in sembianza di Angioli, di Santi, e di Maria Vergine, e di Gosù Cristo stesso, per illudere l'anime incaute, e per ingerire in elle per mezzo di queste divore comparse sentino.

men

menti pravi, ed apprenioni erronee, con cui declinino dal retto fentiero della virtù. In questo tutti i Dottori convengono con unanime confenso.

18. Settimo si sa, che i viventi qualche volta compariscono ad altri viventi per divina virtù . Così S. Francesco assente . come narra S. Bonaventura ( in vie. c. 4. ) fu ocularmente veduto dare la benedizione 4 fuoi Religiosi, mentre ad esse predicava. S. Antonio di Padova, come riserisce il Surio (in vita S. Antonii) predicando a secolari, fu veduto, e udito cantare co' suoi Frati nel coro del suo Monistero. Lo stesso dico d' altri fervi di Dio, di cui si leggono nelle istorie delle loro vite simili avvenimenti. Solo de' bambini morti con la colpa originale , dice il Card. Bona ( de difer. fpir. c. 19. ) non si trova alcuna apparizione, perche non vi è giusto motivo per cui debbano apparire , non potendo essi recare a noi alcun giovamento, ne noi dare ad effi alcun follievo con le nostre orazioni.

20. Posto dunque che appena vi sia . come dissi fin dal principio, cosa alcuna in cielo, in terra, e fotto terra, che non possa apparire visibilmente ai nostri sguardi , convien dichiarare il modo , con cui si fanno tali apparizioni . E' comune sentenza de' SS. Padri, che le apparizioni fatte da Dio agli occhi di Mosè, di Giacobbe, di Abramo, di Adamo, e di altri fossero tutte formate per ministero degli Angioli. Vaglia per tutti l' autorità di S. Agostino ( Lib. 3. de Trin. c. 11. ) che chiaramente l' afferma con le seguenti parole . Effentia Dei , quandequidem nullo medo mutabilis est, nullo modo potest ipfa effe visibilis . Proinde illa omnia, que Patribus vifa funt, per creaturam facta esse, manifestum est. Et si nos lates, quomodo ea ministris Angelis fecerit ; fed credimus., propter quod & loquimur . Extat enim andotites divinarum Scripturarum, unde mens nostra deviare non debei . Dietro poi ai Padri antichi sono iti tutti i Teologi , Scolastici , e Mistici.

20. Il, modo, con cui gli Angioli in quefie apparizioni corpore rapprefentavano Iddio, lo spiega egregiamente S. Gregorio,
seguito da tutti i Dottori moderni. Vuo
egii, che gli Angioli assumente corpi aerei, cioè che sormassero dall'aria nel mescolamento di molte particole elementari alcuni corpi maesso, e vagsii, che non disconvenissero alla maessa di quel Dio, che dovevano rapprefentare. Questi erano da esi
mossi con moti progressivi, e con atteggiamenti proporzionati, alle membra umane.

Per mezzo di essi pronunciavano voci articolate, esperimenti il suono di parole usuali; e per mezzo di essi non solo si rendevano visibili agli occhi altrui, ma anche palpabili dall' altrui mani . Le parole , con cui il S. Dottore esprime tutto quelto, in quanto alla fostanza, fono le seguenti ( 28. Mor. c. 1. ) Aliquando imaginibus ante corporeos oculos ad tempus ex aere aflumptis per Angelos loquitur Deus , ficut Abraham tres non folum videre posuit , sed etiam habitacule terreno suscipere, & non solum suscipere, fed eorum usibut etiam cibos adbibere . Nisi enim Angeli quadam nobis interna nuntiantes ad sempus en aere corpora sumerent, exterioribus profecto nostris obsusibus non apparerent! nec cibos cum Abraham caperent, nife propeer nos folidum aliquid ex colefti alimento gestarent . Nè in tutto questo vi è inganno, o fallacia alcuna : perchè sebbene gli Angioli sono quelli, che immediatamente appariscono, e che nei corpi aerei da loro affunti fi prefentano agli altrui sguardi : eglino però sono mandati da Dio, acciocche rappresentino la fua persona, e sostengano le sue veci. E però gli offequi, le adorazioni, e le preghiere , che ad effi fi porgono , vanno a terminare a Dio, che è l'oggetto principa-le, che essi rappresentato. Come appunto adorando noi le facre Immagini , le nostre adorazioni non terminano alla tela, e ai colori di cui fono quelle composte; ma bensì a quel Perfonaggio celeste, che viene espresso in tela con tali lineamenti . .e colori .

21. Si avverta per intelligenza di ciò che in appresso dirò, che gli Angioli posfono rappresentare o Dio, o Gesù Cristo, o Maria Vergine, o alcun Santo del Paradifo, e per mezzo de' corpi aerei ora spiegati, ed anche senza tali corpi, solamente con far mutazione negli occhi nostri, come dice S. Tommaso in più luoghi . La cofa accade così : trasmettono gli Angioli agli occhi le specie di quel Personaggio, che vogliono rapprefentare, e per mezzo di tali fpecie determinano gli occhi a formare la visione d' un tale oggetto , ancorche quello non sia presente. Ne ciò sembri strano, perchè anche secondo l' ordine della natura vedendo noi qualche corpo, non è il corpo quello che per se stesso partorisce nei nostri occhi la vista di se , sono le specie , che da quello vengono agli occhi nostri. Donde siegue, che producendosi nelle nostre pupille le specie di qualsisia oggetto, debba quello subito comparirci d'avanti, benche sia rimotissimo, essendo in dette specie tutta la cagione, che da parte dell' oggetto si richiede per una tal vista. Il che è appunto quello, che fanno talvolta gli Angioli nelle ap-

parizioni corporali .

22. Profeguiamo ora le nostre spiegazioni , e ciò che abbiamo dianzi detto della Divinità, diciamo ancora dell' Umanità Santiffima del Redentore , cioè che Gesu Cristo non comparisce mai ad alcuno personalmente, ma fa sempre le sue comparse per ministerio degli Angioli, che in qualche coro aereo ora lo esprimono in forma di bamhino, ora in figura d' nomo adulto; ora lo rappresentano in sempianze dolenti , qual era in tempo della fua paffione ; ora in fembianze gloriose , qual era dopo la sna risurrezione ; o pure senza formare corpo alcuno , per mezzo di specie visuali formano tali rapprefentanze. Vi è stato chi ha voluto, che il Redentore sia comparso corporalmente a qualche Santo : ma non pare che ciò si polfa in modo alcuno fostenere , perchè è costante, ed uniforme l'opinione de' SS. Padri , che , eccettuata la famosa apparizione a S. Paolo, non sia mai il Redentore sceso dal cielo , fuorche nella Santissima Eucariftia .

23. La difficoltà maggiore confifte in ifpiegare alcune apparizioni, che talvolta fi fanno nell' Offia confacrata di Gesù bambino, oppure della sua carne, o del suo san-gue: mentre devono queste spiegarsi in modo, che non pregiudichino punto alla softan-za del Sagramento, che richiede la presisten-za degli accidenti Eucharistici . L'Angelico Dottore San Tommalo ( part. 3. q. 76. art. 8. ) con una sua distinzione opportuna spiega a maraviglia le dette apparizioni . Gesti Cristo , dice egli , e il suo fangue, e la fua carne comparifce agli occhi di una fola perfona per breve tempo, o comparifee agli occhi di tutto il popolo per lungo tratto di tempo. Se la carne, il fangue, o la persona del Redentore in forma di vago bambino si saccia vedere ad un folo, bisogna dire che una tal com-parsa si formi dagli Angioli per mezzo di specie visuali trasmesse nei di lui occhi; ed in tal caso non si sa mutazione alcuna dalla parte dell' Oftia facra; ed il Sagramento rimane intiero , ed intatto nel suo effere. Se poi tali apparazioni si facciano su gli occhi di tutti, e perseverino lungamente, convien dire che fi faccia miracolosamente qualche mutazione negli accidenti facramentali, e. g. nel colore , nella figura, ed in altri fimili , quali accidenti con l' aggiunta forse di altri estranei formono quella figura di san-

gue, o di carne, o di bambino, che flabilmente da tutti fi mira : ma con questo perd, che nel tempo stesso vi rimanga in quell' Ostia confacrata la quantità, come soggetto, e sostegno degli altri accidenti del pane, che non fono variati. Così fi falva, che resti Cristo sotto le specie del pane, e che non ostante qualche mutazione , perseveri il Sacramento Eucaristico in quanto allassostanza. Tutto questo è dottrina di San Tommaso. Aggiungo brevemente per cautela del Direttore , che nel primo caso può intervenire qualche illusione diabolica : perchè può il demonio con la sua facoltà naturale, permettendoglielo Iddio , portare negli occhi noftri quelle specie, che vuole. Nel secondo cafo non può aceadere tal illusione, perchè non ha il maligno facoltà di far cangiamento nelle specie sacramentali .

24. Parlando delle apparizioni di Maria Vergine, convien dire che si facciano come l' altre, di cui abbiamo finora parlato, per opera degli Angioli, perchè è molto conveniente, che quei spiriti beati servano la loro Regina, e vessendosi delle di lei vaghe sembianze, si presentino aggli occhi di quelli, che ella vuol favorire, e-gli parlino, e gli consolino, e gli accarezzino in quei modi, che più le aggrada. Lo stesso dell' anime buone separate dai corpi, o siano già beate nel Cielo, o afflitte nel Purgatorio, giaccho mossione possone que con la loro naturale virti as-

fumere corpi aerei.

25. A ciò che ho detto di fopra delle apparizioni angeliche, aggiungo, che gli Angioli non folo apparifono in perfona altrui, come già dichiarai, ma talvolta anche in perfona propria. Nè riefec diffiche il diftinguere, quando l' uno e quando l' altro aceade, poichè rapprefentando effi la perfona altrui, prendono lembianze, e dicono pato-le proprie del perfonaggio, che efprimono. Rapprefentando la perfona propria fogliono manifeltarfi in forme umane, onefle, e vasagie, con l' ali al tergo in fegno della loro agilità, e con le parole che dicono, palefano se fteffi, e fi danno chiaramente a conofecre per quelli che fono.

as. Dei demon, dico in breve, che anche effi hanno virtù di fabbicar corpi aerei, di far mutazione negli occhi nostri, con le spectroppo si abulano i maligni di questa loro abilità a danni nostri. Oltre a questo, afficamo posi di persone desorte, che siano però dannate, e fino corpi di bestiem sono alcune volte corpi di persone desorte, che siano però dannate, e fino corpi di bestiem sono escape con conservata con conservata della conservata della conservata di bestiemente con conservata della conservata di conserv

Vo

Angioli del Paradifo ) entrano dentre di quelli, gli muovono non con moti vitali (giacchè quelto non è possibile) ma solo con moti locali, che estrinscamente vi marimono. Con esti compariscono, i rendono visbilt, e palpabili, come gli altri, che vivono fopra la terra. Legga il lettore il Padre Martino del Rio, che prova con ragioni, e con estempi queste lucide apparizioni diaboliche. (Dis. Mag. 166. q. Sect. 1.) Mentre noi intanto dopo aver dichiarato quali siano le visoni, apparizioni corporali, quali i loro oggetti, quale ili modo, con cui si formano nei nostri occhi, passemo adare al Direttore altre notizie più importanti per la prattica direzione di quell' anime, che sossiero loggette a tali visoni.

# CAPO III.

Si dichiara il fine, che Iddio va communicando à fuoi fervi visione corporee; e si apportano i contrassegni delle visioni buone, e delle fasse, accioche sappiansi discernere s' une dass' altre.

27. P Rima di metter mano al presente Capitolo, bisogna supporre, che per visione corporale non s' intende solamente la vista di quegli oggetti, che in modo straordinario si presentano agli occhi; ma si deve anche intendere ogni altro favore straordinario, che da Dio, e dai suoi Santi si comunichi a qualunque altro senso esteriore del corpo, voglio dire all' udito, all' odorato, al gusto, e al tatto. Così infegna S. Bonaventura, e lo prova con quelle parole dell' Esodo, in cui si dice, che il popolo vedeva le voci, e il suono delle trombe , benche per altro la voce, e il suono, parlando con proprietà, appartiene non alla villa, ma all'udito. Ecco le parole del Santo Dottore ( proc. 7. relig. c. 18. ) Ad bunc ( parla della visione corporea ) porest referri quo-vumilibes (ensum experientia, us audius, gussus, oberatus, & sastus, time in Exodo dicitur (cap. 20. 18.) Videbant voces, & lampades, & sonitum buccine: voces namque, & sonitum buccine, non visu, sed auditu percipere potuerum. Lo slesso prima di lui aveva insegnato S. Agossino con le seguenti parole, Ad oculos proprie videre pertinet : utimur autem boc verbo etiam in ceteris fensibus, cum eos ad cognoscendum intendimus : dicimus enim non folum . Vide quid luceat, quod soli oculi sentire possunt : sed vide etiam quid senat, vide quid oleat, vide quid durum fit . ( Lib. 10. Confeff. cap. 15. ) Quindi fi deduce, che alla visione corporale devono ridussi certe voci grate e certi canti, e melodie dolcissime de' Personaggi celesti ; che talvolta risuonano all' orecchie de' Servi di Dio, certi odori soavi, che eglino talvolta sentono spirare alle loro narici, da non paragonasti in modo alcano alle fragranze, che esalano dai fiori, a balsami della nostra terra : certi sapori delicati, e grati , che talvolta provano nel loro palato, specialmente nell' atto di ricevere la Santissima Eucarissia al cui constonto sembrano loro tutti i cibb più faporosi gbiande vili , di cui si pascono gli animali immondi ; e certi godimenti, e piaceri purissimi, e spiritualissimi, da cui si fentono soavemente penetrare, e quasi rissopire in tutte le membra.

28. Premessa quelta importantissima notizia. dico, che compartendo Iddio ai fuoi Servi visioni , ed altri favori corporali , compress fotto nome di visioni , ha molti fini. Il fine però principale, e quasi specifico, quale mancando. cefferebbero a mio credere tutti gli altri, è fenza fallo il tirargli alla perfezione con foavità, e in modo confacevole alla loro natura. Per fondamento di questa verità bifogna stabilitne altre due : la prima, che tutte le cognizioni, ed affezioni interne dell' uomo prendono la loro origine dai fenfi esterni, perchè la nostra fantasia riceve tutte le specie degli oggetti sensibili dagli occhi, dall' orecchie, dal gusto, dall' odora-to, e dal tatto, e dipendemente da queste produce i suoi fantasmi, e le sue immaginazioni. Questi fantasmi poi destano nell'appetito fenfitivo ogni moto fenfitivo, grande, o piccolo che egli sia. La seconda, che Iddio opera nelle sue creature soavamente, come dice la Sapienza : Disponit omnia suaviter, ( Sap. 8. 1. ) e il suo operare con soavità principalmente consiste in accomodarfi nelle sue opere all' efigenza, e al modo che è più proprio, e più naturale all' istef-fe creature. Così vediamo, che concorrendo Iddio a tutti gli effetti della natura, non vi concorre mai ( eccettuato qualche caso miracoloso ) se non quando la natura istessa lo esigga; ne il di lui concorso è in modo diverso da quello, che ella richieda. 29. Da queste due verità è facile l'inferire qual sia il fine, che Dio ha, dando vi-

rire qual sa il sine, che Dio ha, dando visioni, e savori corporali ai suoi servi. Altro egli non pretende con questo, che tirargli al suo servizio soavemente, accomodados al loro modo naturale di operare, e perchè egli sa molto bene, che dai sensi efferiori nasce tutta la rovina spirituale all'anime de' suoi sedeli, mentre per mezzo d'

effi s' impingua la fantafia di specie lusinghiere, e fallaci, e poi per mezzo di tali specie si accendono le affezioni disordinate nell' appetito fensitivo; perciò incomincia egli molte volte la loro riforma dagl' istessi fensi, compartendo loro visioni oculari vaghissime di oggetti celesti, sapori soavissimi, odori gratissimi, con cui gli distacca dall' amore delle cose caduche, gli affeziona alle cofe foprannaturali, e divine; gli anima all' esercizio delle virtu, in una parola gli adesca in un modo il più proporzionato che dar si possa alla loro debole natura, a feguire l' arduo della cristiana perfezione. Tutto quelto è tanto vero, che San Giovanni della Croce arriva a dire, che Iddio non conferirebbe mai ad alcuno queste specie di favori fenfibili, se non sosse per il sine di accomodarsi al nostro modo di operare, ed alla fiacchezza della nostra fragile condizione. Perchè, sebbene per mezzo di tali grazie si comunica all' anima lo spirito di Dio, le si comunica però a poco a poco, e quasi le si infonde a stille : po-Roche per mezzo della fola fede le si darebbe a torrenti , e a fiumi . E tengono per certo , dice egli ( in Afcenf. Mont. lib. 2. cap. 17. ) che se Iddio nostro Signore non determinasse di guidar l' anima al modo della medesima anima, come andiamo dicendo, mai le comunicherebbe l' abbondanza del suo spirito per questi canali santo firetti di forme, e figure; e di particolavi intelligenze, per mezzo delle quali si dà in nutrimento all' anima, come per briccioli di pane . Che percid diffe David : Mittit chry-Stallum fuam ficut buccellas . ( Pfal. 147. ) Manda la sua sapienza all' anima come in bocconi. Ciò che ho detto delle visioni corporali , s' intenda anche delle visioni immaginarie, di cui parleremo in breve perche l' une, e l' altre appartengono ai sensi ; benche le prime si formino nei sensi esterni del corpo, e le seconde nel senso interno della fantalia. 30. Da questa dottrina cavi ora il Diret-

tore alcune verità pratiche conducenti al buon regolamento dell' anime. E primo, che le visioni corporce sono favori propri de principanti, che incominciano a camminare nella via dello spirito. Non voglio già dire con questo, che Iddio talvolta per suoi fini particolari non faccia tali grazie anche a persone molto avvantaggiate nella perfezione. Dico solo, che il più delle volte, anzi di ordinatio si compartono a quelli, che hanno incominciato non da gran tempo a servire a Dio: sì perchè ancora non sono capaci di comunicazioni più spirituali, e più alte; sì perchè essi più che goni altro, o

hanne bisogno per mezze di tali favori fatti ai fensi di effere distaccati dalle cose sensibili di questa terra, ed essere affezionati alle eose invisibili dell' altra vita. Secondo, che queste visioni non sono segni, che sia l' anima divenuta molto grata a Dio, anzi il più delle volte fono fegni di debolezza. o di durezza nell' anima che le riceve, perche l' anime forti, e pregievoli, sogliono effere condotte da Dio per la strada della Fede, che è la più sicura : e non per l'efperienze, e dolcezze de' fenti fallaci, che è la via più fallace. E però se Iddio adesca un' anima con tali sensibilità, che per se-stesse con sempre pericolose, d'ordinacio è segno, che quella o non si arrenderebbe a servirlo coi mezzi ordinari, o non perseve-rebbe costante nel di lui servizio. Terzo dico di più, che tali visioni corporee postono, anche conceders ai peccatori, secondo l'of-servazione di S. Bonaventura, come surono di fatto concesse a Balaam, a Faraone, a Baldassarre, e ad altre persone empie, quali dopo tali visioni non si riscossero punto dalle loro empietà. Non formi mai dunque il Direttore gran concetto di un' anima, perchè la vegga accarezzata da Dio con le visioni, e con soavità corporali, e sensibili; nè vada dietro ai fentimenti del popolo rozzo, quali sapendo che una persona è favorita da Dio con tali grazie, ne fanno fubito un' alta stima, la guardano con un occhio di venerazione, credendola giunta già al-le cime della fantità. Offervi piuttofto qual sia l'uso, che ella sa di tali savori, quale il profitto, che ne ritrae, quali i progressi, con cui & va avanzando nelle virtù : perchè la fansità non consiste in gusti, in dolcezze, ed in visioni sensibili : consiste solo neli? acquisto delle virtù eroiche, e della cristiana perfezione. Allora potrà di tali anime favorite da Dio formare sicuramente il concetto, che Iddio ha posto l' occhio sopra di loro, e che ha difegno di tirarle ad una gran fantità, mentre adopra mezzi straordinari, e tanto efficaci ( quali fono in realto le sopradette grazie ) per distaccarle affatto dal mondo, ed affezionarle al suo santo servizio: e in vece di formare di loro una flima superiore al loro merito, concepisca un grande zelo della loro perfezione, per cui fi vede già Iddio tanto impegnato : procuri che ricevano con sodezza di spirito tali favori, e se ne servano per quel fine, per cui Iddio loro gli comparte, quale altro non è che il loro profitto, e avanzamento nella via dello spirito, come vedremo nei. Capi seguenti . 25. Ma

er. Ma perche non è tutto oro ciò che riluce, come dice il proverbio; ne fempre à Angiolo di luce quello, che risplende nelle vision corporee, ma talvolta fotto mante luminoso si nasconde il padre delle tenebre, per illudere i nostri fenfi, e ingannare le nofire menti ; perciò dopo aver dichiarato il fine, che ha Iddio compartendo tali visioni, è necessario dare alcuni contrassegni, per conoscere, quande in tali visioni comparisca Iddie, Gesti Cristo, Maria Vergine, i Sanri, e gli Angioli del Paradifo per fanto fine di tirarci foavemente alla perfezione; e quando comparisca il Demonio per il fine perverso di conducci fraudolentemente alla perdizione ; giacche non vi e favore che faccia Iddio ai fensi ofterni, ed anche ai fensi interni, che non possa in qualche modo contraffarsi dal nemico di Dio.

32. Primo fegno di visione vera fia quello, che assegnava S. Antonio, apportato dall' Angelico Dottore: Es propter bor, se legitur in vita Antonii , non est difficilis beasorum fpirituum, malorumque diferetio. Si emim post timorem successerit gaudium . a Domino venisso sciamus auxilium : quia secuvitas anima prasentis majestaris indicium est; si ausem incuffa formido permanferit, hoftis, eft, qui videtur. ( 3. p. qu. 30. art. 3. ) E vogliono fignificare, che le visioni vere cagionano nel principio turbazione, e timore come accadde a Maria Vergine, che surbata est the fermone ejus; ( Luce cap. 1. 26. ) 2 Zaccaria , che turbatus est videns , & timor irruit fuper eum; ( ibid. v. 12. ) e ad altri Profeti, come si narra nelle facre carte. Ma che? Alla turbazione presto succede l' allegrezza il gaudio, e la tranquillità dello spisito. Vice versa le visioni diaboliche recano ful principio allegrezza , e diletto fenfibile , ma vanno poi a finire in inquietitudine, in aristezza, e in turbazione. Questo fegno vieme riferito da S. Caterina da Siena, dal mio S. Padre Ignazlo di Lojola nell' aureo fuo dibretto degli Elercizi Spirituali, e comunemente da tutti i Dottori Miflici .

33. Da questo primo fegno ne nasce un altro, ed è, che le visioni, divine lasciano sempre serenità nella mente, e pace soa-ve nell'anima. Facendosi Gesti Cristo vedere agli Appoftoli dopo la fua Rifurrezione, al primo fuo comparire annunziava loro, e portava la pace : Pan vobis. Lo stesso Cristo, mandando a predicare i suo Discepoli, comando loro che recassero pace ad ogni cafa, in cui avesser posto il piè : In uamcume domum intraveritis, primum dicite: Pan buie domui : ( Lar. cap. 10. 5. ) per

Diret. Mift.

insegnarci, che non comparisce egli mai, è mai compariscono i suoi Santi agli occhi de' Fedeli, senza colmare loro la mente di serenità, e il cuor di pace. Al contrario il Demonio lascia sempre torbidezza, tenebre offulcazione, agitazione, e inquietitudine nella mente, nel cuore di quelli, che viene ad illudere con le fue false comparse.

24. Terzo, le visioni fante lasciano elevazione di mente in Dio, e buona disposezione all' orazione a cagione della luce, quiete, e tranquillità, che partoriscono nell'a-nima; al contrario le visioni diaboliche dopo aver con un falfo gusto ricreata l'anima la lasciano al fine disgustata, innalberata, arida, secca, infastidita, e indispostissima ad innalzarsi a Dio con l'orazione: onde ella esprimentando sì pravi effetti, si avvede dell" inganno, e la rigetta da fe . Come insegna Santa Terefa, dicendo, che il Demonio fa rappresentazioni per disfare la vera visione, che ha veduta l'anima ; ma salmente ella le vibutta da fe, s' altera, si disgusta, e si inquiesa, che perde la divozione, e gufto, che prima aveva, e rimane fenza orazione alcuna. ( in Vira c. 28. ) E in conferma di tal verità adduce la propria esperienza, dicendo: Questo, come be detto, mi è occorfe nei principi tre, o quattro volte.

35. Quarto, le visioni celesti portano sempre all' anima umiltà profenda, e fincera, perchè con la luce foprannaturale, che le infondono, le scuoprono con gran chiarezza i propri mancamenti, e le proprie miserie, le fanno intendere con gran certezza che ella in tali viste non ha cosa alcuna del proprio. Onde quella invece d' invaghira, profondamente si umilia, e si confonde : perche, come dice Gersone, vera humilitas semper existent sociata. visitationibus bonis, atque divinis, das cognoscere ad imum, & veraci-ser desellus suos, per quos sibi bomo displices, redditurque vilis, asque abominabilis in con-Spellu suo. ( de Contempl. cap. ult. ) Quindi proviene, che dette anime fono alienissime dal palefare a chi che fia tali favori, e dovendoli manifestare ai loro stessi Padri Spirituali per la necessità che hanno di essere da quelli regolati, non vi fi inducono fe non con molta ripugnanza, e con gran roffore. Non così però accade nelle visioni falfe, che provenendo dal padre della superbia, instillano sempre nell' animo di chi riceve qualche vana compiacenza, qualche stima propria, e non di rado una certa voglia di far palefe fotto pretefti infuffifienti ciò, che all'anima è accaduto in fegreto.

..36. Si avverta però , poterfi dare il cafo,

che riceve alcune apparizioni divine, e che poi le siano ingerite dal nemico specie di vanità : in questo caso la superbia non deve rendere il Padre spirituale sospetto dello spirito del suo penitente perchè non viene quefla istillata al di dentro dalla visione , ma suggerita al di suori dal Demonio invidioso del di lui bene . Ma come potrà il Direttore. conoscere, se una tal vanità sia effetto di apparizione falfa , o fia fuggestione del Demonio, sopraggiunto a disturbare l' opere di Dio con queste arti maligne ? Faccia così ,: efamini diligentemente dopo i favori , che: celi riceve da Dio, se rimanga umile, e confuso, con basso conoscimento, e dispreggio, di se , ficchè i pensieri vani gli sopraggiungono poi importuni con suo gran tormento: in tal caso può credere fondatamente, che le visioni siano da Dio, e che la vanità sia dal nemico turbatore della pace. Se poi egli veda, che i pensieri presentuosi gli sono ingeriti dalle apparizioni istesse, o mentre sono prefenti , o dopo che sono svanite , senza che producano in lui fentimenti veri di un' intima, quieta, foave, e fincera umiltà; creda pure, che tali vifite non vengano dal Cielo, ma dall' Inferno . Con quello stesso discernimento, e cautela discreta proceda il Direttore in tutte le altre grazie soprannaturali , di cui parleremo nel presente Trattatto, giacchèin tutte possono intervenire gli stessi inganni-

37. Quinto le visioni di Gesù Cristo, di Maria Vergine, e dei Santi sono sempre decentissime, e con il loro volto, e coi loro atteggiamenti mostrano un non so che di celeste, e nel animo di chi le mira fentimenti di gran purità. Dove che le apparizioni diaboliche, ancorche rappresentino le sembianze di Cristo, e de' suoi Santi, hanno sempre qualche cosa di sconcio, e specialmente nella fronte, oppure nelle mani o ne' piedi ( disponendolo Iddio per difinganno delle anime ) fogliono mostrare qualche segno di brutalità. La dilettazione poi, che partoriscono, se bene si osservi, ha qualche fentore di carne, e l'amore che istillano, non è affatto puro . Così dice S. Terefa, parlando di queste visioni false : Chi averà avuta vera visione di Dio, ben subito fe ne accorgerà ; perchè, quantunque incominci con consoluzione, e gusto, l' anima nondimeno lo ributta da se, ed a mio parere deve ancora essere differente il gusto, e che non mostra segni di amor puro , e casto : onde in breve da ad intendere chi egli è, ( in Vit. cap. 18. ) Ma più calcatamente parla a quello propolito S. Bonaventura: Non videtur pratermittendum , qued quidum decepti a feductoriis spiritibus, vel propriis faifis opinionibus, putant fibi ap-

28. Sesto, le visioni sante portano sempreseco amore verso Dio, afferto alle cose ce-lesti, distaccatamente dal mondo, desiderio di mortificazione, di penitenze, e fortezza nell' escreizio delle virtà : perche a questo fine appunto da Dio si concedono ai suoi fervi per animarli alla perfezione . Niente di questo recano all' anime le visioni salse . anzi fe la persona presentemente le riceva, e vi aderisca, la rendano sempre più vana, poco obbediente, tenace del proprio parere, condiscendente a se stessa , indiscreta con gli altri, impaziente, immortificata, lasciandole solo un' esteriore apparenza di spiritualità da cui delufa la meschina perseveri con pertinacia nei fuoi inganni; perchè in realtà il demonio, formando varie traveggole negli occhi, o nella mente di persone spirituali , altro fine non ha che istillare nei loro cuori il suo spirito perverso, e tirarle passo, passo alla perdizione.

39. Settimo, apparendo i Perfonaggi del Cielo, non dicono cofa alcuna, che non fia vera, che non fia di momento, che mon fia fanta, che non fia d' utile all' anima, e din gloria a Dio, perchè vengono dal Paradilo, per recarci spirito di verità, e di santa, Al contraito apparendo i demonj, o dicono il fallo, o riferiscono cose inutili, e vane, o infinuano cose nocive, o se dicono ciò che è veto, e ciò che è buono, lo santo col perverso sine di accreditare con il vero il fallo, e, son il bene il male: perchè in realtà il: padre della menzogna, è l'architetto dei, tradimenti, e degl'inganti, non può (se non degenera da sestesso) con altro linguaggio ragionare.

Aso. Quelli fono i caratteri principali, coa cui potrà il Direttore agevolmente diference le visioni vere dalle falle, facendovi fopra diligenie efame, Nè folamente regolandofi, con esti, potrà formare retto giudizio delle, visioni corporee, di cui abbiamo qui ragionato; ma anche delle visioni immaginarie, ed intellettuali, di cui apprieremo poi, giacchè

in tutti li contraffegni del vero, o del faiso te rigettato, partirà confuso, ne tornerà si spirito sono gl' istessi. presto a presentarsegli avanti sotto mentite

#### CAPO IV.

Avuestimenti pratici al Direttore circa le predette Visoni corporali, quali devono oservarsi anche circa l'altre specie di Visioni di cui trasteremo nei seguenti capi.

A Vvertimento I. Non deve il Diret-tore permettere a chicchessia di bramare visione alcuna, di qualunque specie ella sia, ne di chiedere a Dio tali cose sotto qualunque pretesto . Primo , perche tali desideri nascono sempre da superbia, o alme-no da una curiosità, come nota il Padre Alvarez de Paz : ( part. 3. lib. 5. cap. 19. .10. ) Nam indicium est superbie, aut saltem vanæ curiofitatis , vellebas res extraordinarias experiri . Secondo , perchè con tali desideri vani fi dà anfa al demonio di macchinare lefue frodi , da cui l' anima rimanga illufa . Quelle cose solamente devono da noi desiderarsi , e chiedersi incessantemente a Dio , con cui diventiamo più perfetti in noi stessi, e più graditi agli occhi suoi. Or tali non sono certo le visioni, le locuzioni, le rivelazioni, e le profezie, in cui vi è molto pericolo, e non molta utilità. Sono bensì le mortificazioni, il diffacco dal mondo, l'annegazione, di se stesso, la carità verso Dio, e verso il prossimo, e specialmente la santa umiltà, con cui più che con qualunque altra cola si espugna il cuor di Dio a compartire i fuoi doni. Queste cose dunque, e non quelle devono bramarsi ad una persona spirituale, e domandarsi a Dio con gran fervore. E però dice bene S. Bonaventura ( Sent. Dift. 9. art. 1. quest. 9. ) che tales visiones, vel apparitiones, potius funt formidande, quam defiderande .

42. Avvertimento II. Se poi accada, che l' anima fuor d' ogni fua brama, e fuor d' ogni sua aspettazione incominci a ricevere qualche visione corporale, ed anche immaginaria, o intellettuale, usi il Direttore sul principio due cautele a mio credere molto amportanti per la buona condotta del suo penitente. Gli comandi, che apparendogli in avvenire altro fimile oggetto, o questa sia Gesù Cristo, o Maria Vergine, o qualche Santo del Paradiso, rigetti positivamente la visione, e le resista con tutte le sue forze. Quindi verrà il Direttore a discernere. se le visioni sono al suo discepolo inviate dal Cielo, o dall' Inferno : perche effendo diaboliche, il demonio in vedersi costantemensembianze di santità. Come nelle Vite dei Padri narrasi di quel santo Monaco, che apparendogli il demonio in forma di Gesù Cristo, chiuse subito gli occhi, e disse queste parole: lo non mi curo di vedere Gesà Cristo in questa vita. A queste parole il nemico svergognato fe ne partì. Se poi le vifioni faranno fante, e vere, nulla gioverà a discacciarne qualunque resistenza; anzi resistendo la persona per obbedienzi, e per u-miltà, la visione si sarà più persetta: e se prima era corporale, passerà ad essere visione immaginaria, diverrà forfe più sublime: almeno lascierà impressi nell' anima maggiori effetti : perche Iddio non si offende di tali ripule, auzi le gradisce, se ne compiace, e le premia per quel sentimento basso, che la persona mostra di se, e per quello distaccamento che esercita, da ogni diletto sensibile, ancorche sia spirituale, e santo, e però tutte le resilienze, fatte da S. Terefa alle comparse di Cristo, nulla giovarono, acciocche non tornasse il Redentore a spesso favorirla colla sua divina presenza. Anzicche effendole ftata una volte vietata affatto dai fuoi Direttori l'orazione con comando indiferetissimo, mai più che allora fece orazione, investendola Iddio coi suoi lumi, assorbendola coi suoi affetti in ogni tempo, in ogni luogo, e fino in mezzo al fonno, come dice ella stessa, ( in vita cap. 29. ) In principiare i Confe [ori a comandarmi, che io facessi queste prove, e resistenze, comincio anche ad effere maggiore l'accrescimento delle grazie, e favori; e volendomi divertire non potevo uscire dall'orazione, anche dormendo, parmi che io stessi in ella . . . nè era in mano mia ( per molto che io lo vol-ffi , e procuraffi ) di non penfare in lui : contuttocià obbedivo quanto posevo; ma poco, e niente pasevo in questo. Ecco come le resistenze fatte ai favori di Dio, massime per ordine dei Confessori. non diminuiscono punto, anzi gli accrescono, e gli fanno divenire più perfetti. E però la Santa in altri luoghi configlia, che si usino tali pruove con l' anime, che incominciano ad avere favori fensibili di visioni, rivelazioni, ed altri simili, e si continuino finche il Direttore giunga a conoscere in qualità dei loro spiriti.

43. L'altra cautela, che dovrà praticare il Direttore coi Penitenti, che principiano a ricever visioni, sarà questa: il comandar loro, che pregbino Iddio seriamente, e di cuore, che gli conduca per altra strada più sicura alla perfezione. Questo consigno vien sugare la la considera del propositione del proposit

gerito, ed approvato da molti Dottori Miftici , e fu praticato da S. Terefa per due anni intieri . Ce lo attefta ella fteffa ( in vita eap. 25. ) lo pure, dice ella, tutta la mia ovazione ordinavo a quefto , e quanti conoscevo fervi di Dio, pregavali ad imperrarmi dalla divina Maeflà, che mi guidaffe per altra firadu : e questo mi duro non so fe due anni, che di continuo to chiedevo al Signore. Un tal regolamento è convenientissimo per due ragioni. La prima, perchè ficcome non vi è via più ficura per andare a Dio, quanto quella della fede , che non è foggetta ad errori ; così non vi è strada più pericolosa quanto quella delle visioni , delle locuzioni , e delle zivelazioni , che fono fortoposte alle illusioni de' demoni, agl' inganni della prepria fanta-fia, e quel ch' è peggio, all'abulo, e mala corrispondenza di quegli stessi favori, che si ricevono . Poiche non è facile ad un'anima, che si vede straordinariamente favorita da Dio', manteners in un concetto vile, e in disprezzo totale di se stessa , e che provando comunicazioni saporitissime ai sensi stessi del corpo, fe ne resti in un pieno distacco. Perciò diceva bene S. Filippo Neri , che è difficile non invarirsi punto nelle visioni , e più difficile non riputarfene degno , e difficilissimo crederfene affatto indegno, e il preferire ( come pur convien fare, per procedere con fodezza di virtù ) la pazienza, l' obbedienza, e l'abbiezione a tali soavità tanto conformi alla nostra natura , avida d' ogni piacere . Chi non vede dunque, quanto fia conveniente ad un anima, e quanto grato a Dio , che vedendofi ella già introdotta per una strada sì splendida, sì deliziofa , qual è la via de' divini accarezzamenti , ricufi di camminare per quella , per il timore che ha della propria fiacchezza, e chieda istantemente d'esfer condotta per la stra-da più tenebrosa, e men soave della pura fede, fol perche la vede men pericolofa , e spera per essa giungere a Dio con maggior ficurezza ? La feconda ragione , perehè conviene, che l'anima fia in questo modo regolata, fi è il buon avvezzamento, che ella deve prendere fino dal principio, che incomincia a ricevere grazie fensibili . Poiche affuefacendosi la persona a supplicare Iddio frequentemente, che voglia rimovere da fe tali grazie, e conferirle a chi ne è più meritevole, a buon conto è molto lontana dal bramarle, e volendogliele poi Iddio compartire , le riceve con rotale distaccamento , e con timore ; il che è appunto quello , che rende all'anime profittevoli tali favori , come spiegheremo in breve,

44. Avvertimento III. Se poi dopo che il Penitente avrà molte volte pregato Iddio a condurlo per la strada meno scabrosa, e molte volte avrà costantemente resistito alle vifioni, che gli sogliono accadere, vedra il Direttore , che quelte non cessano , anzi piuttofto fi accrefcono ; efamini attentemente fe dette visioni lasciano nell' anima effetti fanti , e specialmente quelli , che ho enumerati nel capo precedente, come caratteri infallibili di buono spirito. E se egli ve le rinvenga, ordini al luo discepolo di lasciarsi guidare dallo spirito di Dio senza fare altre resistenze, ne opporsi con altre nuove ripul-se, perche in questo caso può prudentemente credere , che tali viste vengono da Dio. al di cui spirito non è lecito resistere, quando sia sufficientemente provato, e riconoscinto per tale. Questo appunto su il regolamento , che praticò S. Francesco Borgia con lo spirito di S. Teresa . Erano già due mesi, dacche ella per ordine de suoi Padri spirituali faceva ogni grande sforzo , per relistere a tutte le visioni legali , e favori , con cui l' carezzava il Signore, quando giunto in A-vila il detto Santo, bramò ella, ed ot-tenne di conferire con esso lui la sua orazione, e le grazie, che in essa Iddio le com-partiva. Dopo averla egli ascoltata, le diede la feguente rispotta , riferita dalla stessa Santa ( in vita cap. 24. ) Che era spirito di Dio, e che non gli parcua bene di fargli più vesistenza, che sin allora s'era ben fatto. Ma che sempre incominciassi l'orazione con un pasfo della paffione: e fe poi ( non proccurandolo io ) il Signore mi elevaffe lo spirito, non facessi resistenza, ma lasciassi operare a sua Maeftd , e che il fare altrimenti farebbe gid errare. Come quegli, che in quella via dello spi-rito camminava di buon passo, diete medici-na, e consiglio bomissimo. Quamto giova in cid l'esperienza! Osservi qui il Direttore, che S. Francesco Borgia non solo vietò a S. Terefa il far nuova refistenza alle visioni , ed altre grazie, che ella foleva ricevere nelle fue divote orazioni ; ma , le aggiunfe , che il ripugnar di vantaggio sarebbe errore, perche trovo in lei i caratteri di un vero fpirito , e dall' altra parte vide , che la Santa ripugnando, e pregando aveva relistito abba-Stanza a i favori del Cielo . Apprenda dunque il Direttore fotto il magistero di un sì gran Santo , quale debba effere il fuo regolamento in cafi fimili .

245. Avvertimento IV. Passiamo avanti a vedere ciò; che dovrà sare l'anima, a cui non convertà più ressere se ressere si fondatamente si credono provenire da fondatamente si credono provenire de la constantamente si constantamente de la con

Dio . Tutta la diligenza, tutta l'attenzione, sutta la premura del Direttore circa tali anime deve confifere in questo, che ricevone le visioni ( lo stesso dico delle locuzioni, di cui parleremo a suo luogo, ) con totale distaccamento; che subito se ne spoglino, non vi pentino, non riflettano fopra, come non le avessero ricevute, e seguitino a procedere avanti a Dio col lume della fede nelle fue orazioni , accettando però i buoni effetti, che dette visioni lasciano loro impressi , e prevalendosene per servizio delle viriti. Que-, fia dottrina inculca ad ogni passo S. Giovanni della Croce ( lib. 2. cap. 11. 16. 6 alibi ) nella fua Salita al Monte Carmelo. Ma acciocche bene s' intenda, e fe ne veda la convenienza , è necessario premettere alcune annotazioni.

46. Bisogna in primo luogo distinguere la grazia , che Iddio fa ai fensi esterni , o ai fensi interni con le predette visioni , dagli effetti che si producono dall' istesse visioni nell'anima che le riceve; oppure come parlano altri Dottori Mistici , bisogna distinguere il sugo, ed il midollo della grazia, dalla correccia dell'ifteffa grazia. La correccia della grazia , parlando delle visioni , e la rappresentazione chiara , e distinta , che si fa di qualche oggetto all'orecchio, se la visione sia corporea, o alla mente, se la visione sia immaginaria. Il sugo poi, o il midollo della grazia fono gli effetti falutari, che quella rappresentazione divina lascia scolpiti nell' anima : e. g. una baffa ed umile cognizione di se stesso congiunta con certo annichilimento interno , un grande , e forte incitamento alla vera virtà , un diletto vincitore d'ogni difficoltà che si attraversa al bene , un gran distaccamento dalle cose create, un vivo desiderio di patire una elevazione di mente in Dio , ed un amore ardente o di Dio , o d'altro oggetto divino, e cofe fimili .

47. Secondo convien fapere, che i detti fefetti fi producono dalle visioni nell'anima, o ella le ammetta, o non le ammetta, o vi sifetta, oppure porti altrove il pensiero, le distrugga: perchè siccome non dipendono le visioni dalla nostra accettazione, ma pativamente, e indipendemente da ogni nostro consenso si producono regli occhi nostri, o nella nostra fantasia, o mente; così non dispendono dalla nostra accettazione gli effetti delle stesse si manina, o no si producono in lei senza alcuna sua industria, e confentimento certi efficaci incitamenti al bene, e certe sorti socii alla visità. Spiega

quefle egregiamente il predette Sanhe con la feguente fimilitudine. Fate, che uno vi socchi, s vi percuota in una mano con un ferro rovente: è certo che (vogliate, o non vogliate) vi rimane imprefia nella mano la feoriatura, e la piega: perchè ficcome fena vofito confento fia fatto il tocomo di qued ferro infocato; così fenza alcun vofitro confento deve feguire la piaga, che è effetto infalibile di un tal toccamento. Lo stesso di case mel caso nostro.

48. Terzo, bisogna fissarsi in mente quenon confifte mella rappresentazione degli oggetti, ancorche fiano soprannaturali, e divini, ma confifte unicamente negli effetti fanti , che producono : e però questi seli , come ho già detto , sono il midollo , e il sisgo di tali grazie, quell'altra è la corteccia a Quello è tanto vero, che fe non porraffere feco le visioni questi effetti fatutari, piuttofto riuscirebbe nocive, che utili alle nostre anime; ne mai Dio le compartirebbe ad alenn suo servo. La ragione di quelto la reca S. Gio: della Croce sparsamente in più luoghi della precitata opera . Primieramente tutto ciò che rappresentali a' nostri sensi efterni, ed interni, anche con visione soprannaturale, e divina, non può effer mezzo proffimo per unirci a Dio con unione d'amore : perche i nostri sensi ajutati ancora da ministero Angelico, non in altro modo posfono esprimere i loro oggetti, che per mezzo di forme, e di figure corporee : nè in questo modo è rappresentabile Iddio, che non ha figura, non ha fembianze esprimibi-li per mezzo di tali immagini usuali, o fantaffiche. Solo la fede è mezzo proffimo per unirci a Dio con l'amore , perchè essa sola ci rappresenta, benchè oscuramente, Iddio quale è in se stesso, infinito, immenso, in-comprensibile, inestabile, inaccessibile. Che fe a queste renebre di fede si aggiunga qualche raggio di luce foave , o del dono della fapienza, o del dono dell'intelletto, già la fede illustrata unisce la volontà a Dio con delce amore . Quindi fiegue , che tutto il buono , che hanno le visioni fatte ai fenfi', fono gli effetti fanti , che lasciano nell' anima, per cui da lontano almeno la dispongono all' unione con Dio : che se queflo non avessero , ad altro non servirebbero, che ad imbarazzare la fede inimica dei fenfi.

49. Secondo . Non vi è cosa più facile, che prendere attacco a queste visioni sensibili per il gran diletto che arrecano all'appetito sensitivo, e perdere la nudità dello

forito , tanto neccifaria per andare avanti nel cammino dell'orazione, e per accollaria pio: Da un tal attacco poi quasi da propria radice nasce un certo compiaciniento e loddisfazione vana, che la persona di se stetta per avanti a Dio, da cui si vede savozita in varie guise: cose tutte pericolose, anzi fatali allo spirito; mentre non solo l'indeboliscono, come sanno gil altri disetti; ma l'estinguono affatto. E però chi non vede, che se le dette visioni non avessero delle disenta più propieta di compenso degli esteri sinti, che dellano nell'anima, s'arebbero piuttosto da ssuggisti come

50. Terzo. Le visioni sono foggette a moldailo spirito retto di Dio, che camminando per questa strada, non riceva fra le molte visioni sante qualche illusone o dal Demonio, o dalla santasia. Sicchè anche per quefito titolo le visioni, se non portassero leco effetti di santià, sarebbero più da temersi

che da bramarli.

51. Posto tutto questo, già vede il Direttore come dovrà portarà con l'anime che ricevono visioni, benchè siano buone, e sante. Comandi loro, che prendano il midollo , e il sugo di tali appatizioni , e lascino la corteccia , che a nulla giova . Voglio dire, ordini loro, che passata la visione, se ne spoglino subito , non vi riflettano , non vi si fermino sopra , adescate da quel diletto sensibile, che ella reca con la sua ricordanza. Abbraccino soltanto gli affetti santi, da cui già si trovano accese, e di umiliazioni profonde, e di diffaccamento generofo da tutto il creato, e di desideri grandi di mortificarsi, di patire, e di operare per Dio, e di carità verlo Dio, e di amore, e zelo verfo il proffimo , ed altri fimili , che appartengono all' efercizio delle vere virtu. In oltre avverta, che nelle loro operazioni non si propongano avanti gli occhi gli oggetti di quei personaggi celesti, che hanno veduto , ma si mettano sempre avanti le verirà di fede , e le contemplino col lume dell'isteffa fede , con cui folo l'anima va sicuta, e si unisce prestamente a Dio . Da una tal direzione seguiranno infallibilmente tutti quefli vantaggi , che l'anima prenderà tutto il buon delle visioni, e lascierà tutto il pericololo, e in questo modo seconderà l'intenzione di Dio, che altro fine non ha donando visioni , rivelazioni , e cose simili , che lasciare altamente scolpiti nelle anime i predetti effetti soprannaturali , acciocche le risveglino alla virtà , secondo quello che dian-

zi abbiamo detto. Seguirà in oltre, che l'amima non prenderà attacco a tali ville . e al diletto, che da quelle gliene risulta, e molto meno le si attaccherà alcuna vana compiacenza, mentre di tutto, come supponiamo, si spoglierà prestamente. Neppure farà foggetta ad illusione : e quando ancora il Demonio si accosti per ingannarla, come quel suo spoglio totale manderà a voto tutte le sue trame, e farà che non abbiano alcun effetto ; e finalmente non ismarrirà la strada della fede, che conduce direttamente a Dio, e sola può congiungerci con lui con vincolo di amore . Così eviterà tutti quei pregiudizi, che possono nascere dalle visioni, se non se ne saccia quel buon uso, che conviene .

52. Questa direzione suggerita, ed inculcata frequentemente da S. Gio: della Croce. fu prima di lui insegnata da Santi Padri ed è poi stata seguita da quasi tutti i Dottori Mistici più accreditari . S. Dionisio Areopagira configlia al suo Timoteo, che per unirsi con Dio; lasci tutte le operazioni de' fensi, tra quali entrano senza dubbio le visioni, di cui parliamo. ( Myst. Theol. cap. 1. ) Tu autem, Timothee, circa mysticas vifiones forsi concertatione lenfus relinque : e questo stello torna ad inculcargli più volte. Lo stesso insegno S. Agostino ( Medit. cap. 27. ) Transcat anima , O transcendat omne , quod creatum eft ; currat , & afcendat velociter , O pertranfeat, O in eum, qui creavit omnia, quantum potest , oculos fidei dirigat . Vuole il Santo Dottore, che l'anima fiffi l'occhio della fede in Dio, tratcendendo quanto di creato le può effere rappresentato dai sensi, nel che manifestamente si includono le predette visioni . Ma più chiaramente spiega San Bernardo quella importante dottrina . laddove dichiara quel passo dell' Evangelio . in cui Cristo comparso alla Maddalena, le fece rigorso divieto di non toccarlo : Noli me tangere. Non volle il Redentore, dice il Santo, che lo roccasse la Maddalena, acciocchè ella non si appoggiasse all'esperienze de' fensi, ne si attaccasse ad esse, non potendoci questi dar di lui giusta notizia; ma si assuefacesse ad operare con la fede, con cui fola possiamo formar concetto in qualche modo proporzionato alla di lui grandezza. Ecco le sue parole . ( in Cant. serm. 28. ) Noli me sangere; boc est, defuesce buic seducibili fensui , inniti verbo fidei assuesce ; fides nescia falti, fides , invisibilia comprehendens, sensus penuriam non fentit ; denique transgreditur fines rationis, humane nature ufum, experientie terminos. Quid interrogas oculum, ad

quo:

247

quod non sufficit? Et manus quid explorare co-natur. quod supra ipsam est? Minus est quidquid illa , vel ille renunciet . Sane fides pronuntiat de me , que majestati nibil minuat : difce id facere certius , id tutius fequi , quod illa fua fecit. E parlando di quell'altro paffo del Vangelo, in cui disse Cristo agli Appostoli, che lo Spirito Santo non sarebbe venuto, s'egli, non si fosse allontanato da lo-10 : Si autem non abiero , Paraclisus non venies ad vos : dicono i facti Interpreti , fotto la scorta di S. Agostino -, che l' impedimento non era nella persona di Cristo ; era negli Appostoli per l'attacco materiale, e senfibile, che avevano preso all'umanità del Redentore, trattando dimesticamente con esse lui : eppure era necessario, che con la partenza di Cristo deponessero quell'attaccamento imperfetto, e ponendosi in oscura fede, fi disponessero alla venuta dello Spirito Consolatore. Tanto è vero, che l'anima, la quale riceva visioni di oggetti divini, se ne deve tosto spogliare, e mettersi in pura fede, prevalendosi solianto degli effetti, che le rimancano impressi, se non vuole che le viste istesse, e lo stesso tratto coi Personaggi del Cielo , le impediscano come agli Appostoli , la venuta dello Spirito Santo, che l'unifca con Dio in vincolo di Amore.

53. Ma qui possono sorgere in mente del Directore alcuni dubbi, quali conviene dilu cidare, acciocche per la via di queste visioni proceda fenza intoppo nella guida dell' anime . In primo luogo potrebbe egli dubitare , se debba dispensarsi dalle predette regole un' anima, a cui fiafi altamente scolpita nella fantafia qualche visione, ne possa da essa divertirsi. In secondo luogo potrebbe nascergli dubbio, se possa la persona in tempo di grande aridità ripenfare a qualche visione passata, per risvegliare con quella memoria lo spirito abbattuto, ed oppresso. H primo dubbio si fonda in una proprietà del-le visioni vere, che lasciano nella memoria una specie viva di se, per cui di ordinario mai non si dimenticano, anche dopo la serie di molti anni : il che non accade nelle visioni false, che presto si cancellano dalla memoria. Il fecondo dubbio si fonda in un' altra proprietà delle visioni fante, ed è che ritornando alla mente rinnovano quegl'istessi effetti buoni, che produssero la prima volta . non però con l'istessa vivacità , ed essicacia, ma in un grado affai più rimesso : il che non avviene nelle visioni diaboliche, che niun effetto fanto cagionano nè con la loro prefenza, nè con la loro memoria.

54. Al primo dubbio rispondo, che la per-

fona deve in questo caso con qualche massima di fede correggere ed innalzare quell' immagine, che nella fantafia l' è rimafta inipresta. Ha veduto alcuno, a cagione d'esempio. Gesù bamblino luminoso, e vago nell' Offia facra, e qualunque volta torna a rimirare la Santissima Eucharistia, torna quell'immagine a presentarsele avanti con molto fuo diletto, e gli pare quasi di nuovamente vederlo . Faccia egli così : emendi questo fantafma divoto con una verità di fede, e dica, che il Redentore nascosto invisibilmente fotto gli accidenti eucariflici, è fenza paragone più bello, più vago, più maestoso più amabile, e in questa massima oscura di fede lo contempli, e lo ami. Un altro ha avuto una visione di Gesù glorioso, e di Gesù addolorato sopra la Croce, e gli sembra d'averlo sempre presente : nobiliti questa immaginazione fensibile, passando per mezzo della fede dall'oggetto che vede, ad un altro oggetto che non vede con la fua fantalia. Penli, che quell' uomo piagato, e afflitto è un Dio d'infinita maefta, d'infinita potenza, e d'infinita grandezza ec. onde siegue, che l'amore, che era verso Gesu Cristo tutto tenero, e sensibile, passi in un amore dello steffe Crifto più spirituale, e più puro . Io non voglio già dire con queito, che non abbiamo a pensare a Gesù Crifto, ed alla fua fantiffima Umanità : quello & un errore, che ho impugnato altrove . Dico, che ci abbiamo a pensare anche dopo le visioni, non però fermandoci in quella immagine, e rappresentazione materiale, che dà gusto al senso con pericolo di attaccamento? ma follevando, e nobilitando quell' istessa rappresentazione sensibile con cognizione di fede, che è più spirituale, e produce nello spirito un amore più perfetto, e più puro. Lo ftesso dico delle visioni di Maria, Vergine, degli Angioli, e dei Santi: patli l'anima da quelle viste materiali, che le stanno gagliardamente fisse nella mente, a ciò che di loro infegna la fanta fede e circa la potenza, e circa la dignità, e circa la gloria, che godono; e con la guida di essa pratichi inverso loro gli atti di offequio, di venerazione, di preghiere, e simili. In quefto modo le visioni , benche radicate profondament e nella mente, non pregiudicheranno alla purità dello spirito.

55. In quanto al fecondo dubbio, dico, che in tempo di aridità non è male ramentarfi di qualche vifione fenfibile, che la periona abbia in altro tempo ricevuta, per rilvegliare lo fipirito addormentato; con quel a avvertenza però, che ricevuto il buon

effct

248 effetto di quella eccitazione, ed elevazione di mente in Dio, abbandoni l'anima la corteccia di quella visione, e se ne rimanga con Dio in pura fede . Anzi neppure è male il ricordarsene anche fuori dell' aridità , purche fi proceda con la detta cautela. E però si avverta, che quando noi diciamo, che non deve l'anima riflettere alle visioni dopo averle ricevute, ma spogliarsene prestamente; non pretendiamo dire, che non vi possa riflettere, quanto basti; per sollevar l'anima a Dio in fede con soavità, e pace : quelto non inspedifce l'unione con Dio, anzi le può effer d'ajuto. Pretendiamo solo biasimare quell' anime, che confervano le specie, che dalle visioni sono rimaste nella loro memoria, e ne fanno archivio, come di S. Gio: della Croce; ci si fondano, ci si appoggiano con pregiudizio della fede, che non và per via di viste, ma contempla all'oscuro le verità foprannaturali, e divine. Pretendiamo anche riprendere quell'anime, che vanno ri-pensando a tali apparizioni soavi, per quel gusto, e diletto spirituale, che provano in una tale rimembranza : e benche non paja loro di farlo a questo fine, si vede però, che praticamente vi ha in loro questa gola spirituale, e questo pascolo d'amor proprio sommamente pregiudiciale agli avanzamenti det loro spirito: perche non si curano di passare da quell' oggetto visibile, che le diletta, al- 🜑 la verità invisibile, che loro insegna la fede; per mezzo di cui solamente s'infonde lo spirito sodo, e l'amor puro. Queste sono le ragioni, per cui inculchiamo tanto all'anime che hanno visioni , che prendano gli efferti fami, che quelle lasciano, e tosto se ne spoglino, restandosene con mente elevata in Dio. Del resto poi non si vieta di ridurle alla memoria in occasione di aridità, purche fi proceda con le debite cautele, e- molto meno in occasione di esercitare gli atti delle virtù; se si esperimenti derivare da una tale rimembranza gran vigore, e gran lena per

operare, 56. Avvertimento V. Tutto ciò, che abbiamo detto fin'ora, vale in caso che il Direttore e per gli effetti che vede, e per le prove che ha fatte, giudichi che le visioni del Penitente provengano da cagione soprannaturale, e fanta. Ma se poi venga egli in cognizione effer quelle illulioni del Demonio, o n' abbia un ben fondato fospetto, deve praticare diverso regolamento. Comandi allora al suo discepolo, che rigetti tutto coflantemente con nausea, che al primo apparire di quelle false immagini s'armi del santo fegno della Croce; che getti acqua benedetta in faccia al nemico, per metterlo ta fuga; che ricorra subito a Dio, e a Maria Vergine, acciocche lo difenda dalle frodi del comune avversario; che gli faccia espresso comando di toglierii immantinente dalla di lui presenza, e sopra tutto gli ordini di non lasciar l'orazione, sotto pretesto di deludere le trame del fuo nemico: perche il demonio talvolta, benche sia scoperto, torna con le illusioni , affinche l'anima o intimorita , o ans pojata abbandoni l'orazione. Lo configli più tofto a disprezzare nel modo già detto tutte le rapprefentazioni, che gli propone, e poi ad alzare la mente a Dio, e nascondersi con la fede in lui ; e col lum e che gli darà l' ifteffa fede, elercitarfi in affetti proporzionati . Non approvo però ciò , che suol praticarsi da alcuni in tali casi ; cioè di far gesti fconcj, o sputare in faccia alla figura di Gesù Cristo, di Maria Vergine, o dei Santi, fotto cui comparisce il demonio traveltito: perche, come diffe bene a S. Terefa ua gran Teologo, all'immagini del Redentore, della sua Madre, e dei suoi Santi s' ha da portare rispetto, ancorche siano dal demonio istesso formate, come appunto non lasceremmo di rispettare un' immagine di Cristo, che fosse dipinta da un perfido, e scellerato Pittore.

irettore in sentire tanti gran pericoli, che s'incontrano nelle visioni, o rivetazioni, e in tanti avvertimenti che si danno per indirizzo di quelle anime, che Iddio conduce per queste vie straordinarie, prendesse un orrore a tali favori, e una totale miscredesza a chi riceve : perchè questo sarebbe appanto quello, che tanto biasima la nostra San-ta Maestra. Parla ella così : (Fondaz: c. 13.) Pare che ad alcune persone causi spavento il solo adire nomi vare visioni , o rivelazioni . Ma io nom intendo, per qual cagione tenghino per cammino tanso pericolofo il condurre Iddio un' anima per de qua, e donde proceda questo supore. Poco dopo foggiunge: A pochi Confessori andranno questo tali , che non le lasciano impaurite . Che cerro non ispaventa tanto il dir loro, che il demonio ad effe rappresenta molte forti di spirito di bestemmia, e cose sproposicate, e disoneste ; quanto fi fcandalizzano che venga loro detto che banno veduto, o sentito parlare qualche An-giolo, o che loro si è rappresentato Gesù Crifto Crocififo Signor nostro. Gosì dice la Santa, e ciò che deve recare maggior maraviglia , si è , che questi di ordinario sono letterati, che leggono tutto giorno Vite dei Santi, ed hanno spesso per le mani Istorie

Ecclefiastiche, e vedono quasi con gli occhi loro, che appena vi è nella Chiefa di Dio Santa alcuna, o Santo Confessore, quale vivendo in carne morrale non ricevesse visio ni, o alcun altro di quei favori, che essi hanno tanto in orrore. Sieche non possono fare a meno di confessare, effer questa una Arada breve, e compendiosa, per giungere prestamente alla cima della santità. Ma dirò io, donde procede questo loro soverchio timore? Nasce dal non esfersi eglino mai seriamente applicati allo studio di queste materie, e dal non esfersi posti mai attentamente a considerare le vie straordinarie, per cui guida Iddio alcune anime alla perfezione. E però accade ad essi ciò, che avviene ad un discepolo interrogato dal suo Maestro di qualche dottrina, quale egli ha trascura-to di studiare, che subito alle prime interrogazioni impallidisce, e teme: dovecche si rallegrerebbe piuttofto, se si fosse con lo Audio impossessato di tale dottrina.

58. Si guardi dunque il Direttore di dare in questi eccessi biasimevoli, che non postono ridondare in utile dell' anime, ne postono conferire alla loro giusta direzione. Io non nego, che le visioni, ed anche le locuzioni divine siano soggette a molte illusioni, ( come vediamo pur troppo accadere tutto giorno, e noi abbiamo già notato di sopra ) e che d' alcune anime non si faccia il buon uso, che si deve di tali doni soprannaturali : onde invece di effer per loro come tanti gradini per salire in alto, servono loro d'inciampo per precipitare al basso. Ma questo non deve diminuirci il concetto, e la stima, che dobbiamo avere di esse, perchè alla fine poi sono grazie grandi di Dio, e sono mezzi efficacissimi per la nostra salute, e perfezione: ma deve folo renderci prudenzi, e cauti circa il regolamento dell' anime, acciocche ad esse non accadono quegli inganni, o quei pregiudizi, in cui altr' anime sono incautamente incorse. Ne deve queflo cagionare in noi un timore esorbitante. e quali un spavenro, come dice la Santa; ana solo deve metrerci in attenzione per non errare, perchè grazie a Dio, non mancano régole, ne manca mai il lume, e l'affiften-za del Signore, con cui difernere lo spiri-to vero dal falso, e per governare i spiri-ti buoni in modo, che si approsittono dei favori, che sono loro da Dio comunicati. Il che è appunto lo scopo, a cui tendono gli avvertimenti che finora abbiamo dati, e che

daremo nel capo feguenre.

50. Avvertimento VII. Ma neppur vorrei, che il Direttore desse nell'altre estreDirett. Miss.

mo contrario, e che affezionandoli foverchiamente a questa sorte di grazie, divenisse troppo amico di visioni, e di rivelazioni, e troppo affezionato a chi le riceve , perchè da questo seguirebbero due gravi inconvenienti . Il primo è, che egli diverrebbe giudice appassionato di tali favori, ch' è quanto dirli renderebbe inabile a giudicarne con rettitudine, mentre lufingato dalla fua inclinazione, e dal fuo affetto, penderebbe fempre a decidere in favore del Penitente con luo gran pericolo. Il secondo è, che essendo e-gli troppo amante di visioni, imprimerebbe infallibilmente quello spirito proprietario nelle anime da lui dirette. Senta ciò, che di-ce a questo proposito S. Gio: della Croce de ( In ascen. Mont. lib. 2. c. 18.) Pare a me, ed è così, che se il Padre spirituale è amice di rivelazioni, ( lo stesso s' intenda dell' al-tre grazie ) di maniera che egli saccia molta forza, e diano foddisfazione, e gusto nelle anima, non petrà lasciare, ancorché egli non lo conofca, di non imprimere nello fririto del discepelo quel medesimo gusto, e stima: se perd il discepolo non fosse in questo più accorto, meglio intendente di lui, ed ancorche lo sia, gli potrà far gran danno il praticare, e il conferire con lui . Vada dunque il Direttore per la via di mezzo, se brama di far buona condotta nella guida dell' anime : non sia nemico di visioni, e di rivelazioni, perchè è errore manifolto; non ne sia troppo amico . perchè è cosa di gran pericolo; non le abbia in orrore, perchè è una stoltezza; non le ami foverchiamente, e non ne faccia troppa stima, perchè è una debolezza.

60. Il mezzo fra questi due estremi vizioli a mio parere consilte in quelto. Primo, che il Direttore abbia sima di dette visioni, e rivelazioni, essendo doni di Dio, ma però n' abbia una stima moderata, e ne formi una giusta idea, pensando, che sebbene sono grazie di Dio, sono però di ssera inferiore ai gradi di orazione, di cui abbiamo ragionato nel precedente Trattato; mentre per se stelle non fantificano il soggetto, potendofi tali grazie concedere non folo agli imperfetti, ma anche ai peccatori. Secondo, che non riputi fanta quell'anima, che riceve tali favori,ne punto le si affezioni per cagione di essi: poiche le visioni, e le rivelazioni , considerate in se flesse , non ci fanno ne più buoni, ne più cattivi: folo dal buon uso di esse ponno seguire avanzamenti notabili nella persezione. Terzo, che il Direttore, non mostri mai ai suoi Penitenti quell'istessa stima moderata, che ha di tali grazie; ma dopo averli afcoltati, concluda con dire

che e ne spoglino, e che la fantità non consiste in tali cose; ma nell' umiltà, nell' obbedienza, nell' annegazione di se stesso, nella pazienza, e sopra tutto nell' umiltà, e carità, e gli animi all' sefercizio di queste, e di tutte le altre virsù. Questa parmi che sia la strada di mezzo, per cui egli camminerà inseme col suo Penitente scuro.

61. Avvertimento VIII. Avverta il Direttore, che dai due predetti estremi dannofi ne nascono due altri non meno perniciofi, da cui bisogna, che egli ancora declini con gran . cautela, fe vuol procedere per il mezzo della virtù, e della discrezione. I Padri spiriruali, che sono nemici di visioni, e di rivelazioni, ricusano di ascoltare quelle persone, che dicono ricevere tali favori nelle loro orazioni, e incominciando alcuna di esse a parlare di tali cose, chindono loro subito la bocca, dicendo: Accusatevi dei vofiri peccati. Io non voglio fentire queste cofe. Sono vostre sciocchezze. Sono deliri della vofira fantafia. lo non ho capito mai , che bene possa ridondare all' anime da un procedere sì improprio, sì irragionevole. Concioffiacofache o l' anima, dico io, è illufa dal demonio nelle sue visioni, o ingannata dalla propria fantafia, o è favorita da Dio. Se è illusa dal demonio, cresceranno senza fallo le illusioni, se non vi sia chi l' ascolti, e la diriga; se è ingannata dalla propria immaginazione, sempre più s' imbroglierà con le sue specie malinconiche, o stravolte, se il Confessore, che è Medico di tali mali non la renda avvertita, e non le insegni il modo di regolare la fina debole fantafia; fe poi è favorita da Dio, come farà la povera a camminare ficura per via tanto pericolofa fenza Direttore, e senza guida?
62. Aggiungete, che l'anime, le quali

oz. Aggungete, the I anime, ie qual hanno vere visioni, e santerivelazioni, provano, una somma difficoltà, ed una ripugnanza estrema in palesate. E però se accada, che un Consessione chieda toro la bocca, dissibilità della Conce: Non perco convertà, che con parla su questo particolare S. Gio: della Croce: Non perco convertà, che particolare su parla su questo particolare S. Gio: della Croce: Non perco convertà, che particolare su partico

in caso, che alcuna persona, avvertità più volte a disprezzare tali cose, già scoperte. manifestamente per falle, non volesse foggettarsi al parere, ad eseguire l' obbedienzadel Ministro di Dio. Fuori di questi due casi un tal modo di operare non può essere all' anime senonche di danno, e di rovina. Se poi il Direttore sarà troppo amico di vifioni ; darà nell' estremo opposto : portato dal genio, si trattera coi penitenti più di quello che richiede il loro bisogno; tessera con ello loro lunghiffimi discorsi su tali materie, e vi consumerà ore, ed ore replicate, e mattinate intiere , più per soddisfare alla propria inclinazione, e al proprio gufto , che all' altrui neceffità . Quefto è un altro scoglio pericolosissimo, non solo per il perdimento di tempo, e gl' inconvenien-ti, che ne nascono e dall' una, e dall' altra parte ; ma molto più , perchè procedendo così il Direttore, fi rende sempre più inabile ad una giusta direzione, come ho già un' altra volta accennato. Ognun sa, che la pia affezione si tira dietro l' estimazione dell' intelletto: onde questo non giudica più fecondo la ragione, ma fecondo l' inclinazione della volontà, da cui si trova prevenuto.

62. Dunque il Direttore anche in questo tenga la strada di mezzo, e si porti così . Non discacci mai ( eccettuati li due predetti casi ) chi a lui ricorre, per confesfargli le dette grazie, che gli pare aver ricevute: l' oda con pazienza, l'interroghi con carità, e dia con benignità a ciascuno risposte convenevoli. Anzi se gli sembrerà che la persona sia guidata da buono spirito, le faccia animo, acciocche vinca la ripugnanza che prova in aprirfi ; l'ajuti a palefarsi in tutto; e bisognando, gli imponga precetto di manifestarsi intieramente, come dice S. Gio: della Croce , benche per altro rigidiffimo in quelle materie . E fe fara bifogno , mettendo loro precetto : perche alle volte tutto bifogna , e giova , per superare le difficoltà , che l'anime fentono in trattarne, e conferiene : ( Sal. al Mon. lib. 2. c. 22. ) intende le rivelazioni . Ma avverta però a non allungare , e moltiplicare con tali anime i discorsi più di quello che esiga la loro direzione perche trascendendo i termini del bifogno ( fe questo accada con eccesso, e con frequenza ) verrebbe a dare nell' altro eftremo, che abbiamo con gran ragione biasi- . mato. Concluda sempre le sue conferenze; esortandole allo spoglio, ed allo sproposito

di tuttociò che vedono, oppure odono nelle loro orazioni, ed animandolo all' esercizie delle virtu fode, che è tutto il sugo di tali grazie.

64. Ma acciocche il Direttore abbia nell' occasioni pronti alla mente gli avvertimenti importantissimi, che ho dati nel presente capitolo, voglio riftringerli in poche parole. Prima non permetta mai ad alcuno il deliderare, o chiedere visioni, o rivelazioni soprannaturali. Secondo, ricevendole qualche anima contro sua voglia, le comandi su i principi di resistere loro a tutto potere, ed a raccomandarfi di cuore a Dio, che la conduca per altra firada : ma intanto vada egli diligentemente offervando quali siano gli effetti, che rimangono in lei dopo le dette grazie, quale, e quanto fia il profitto spirituale, che ne ritrae. Terzo, se col progresso del tempo potrà il Direttore formare giudizio prudente, che tali vifioni fono da Dio, ordini al suo discepolo di lasciarsi guidare dallo spirito del Signere : ma però asi nello stesso temposogni maggior premura, che ricevendo tali favori, fubito se ne spogli e se ne spropri; e proceda a lume di fede nelle fue orazioni : che riceva il midollo di dette grazie, confiftente nei buoni affetti , e senti incitamenti alla virtà , e lasci la corteccia delle rappresentazioni dilettevoli , e notizie gustose comunicatele dalla divina bontà . Quarto , s' egli vede che la ricordanza delle visioni passate giovi al suo discepolo per avvivare la fede, e per prender animo, e vigore nell' esetcizio delle virtù, può permettergliene la rimembranza, purche però presa quella santa eccitazione, abbandoni tosto la corteccia di tali grazie, Quinto, se il penitente non potrà allontanare dalla memoria qualche specie di visione profondamente impressa, proccuri che almeno la persezioni , e l'innalzi con qualche massima di fede . Sesto , si guardi lopra tutto il Direttore di non dare in estremi viziosi, cioè di non ester nemico, nè troppo amico di visioni, e rivelazioni, e di non abborrire, e di non amare soverchiamente chi le riceve ; di non iscacciarlo da se, e di non ammetterlo a troppo lunghe conferenze, vada per la strada di mezzo di una giusta moderazione .

### CAPO V.

Altri avvertimenti pratici al Direttore circa le predette Visioni, adattati agli oggetti particolari , che in tali Visioni possono capprefentarfi .

Ià dicemmo nel capo secondo, che G 12 dicempo nei capacita delle visioni corporeo ( lo stesso dico delle visioni immaginarie, ed

anche intellettuali ) possono essere celesti , e fanti : e tali fono gli oggetti di quelle visioni, in cui si rappresenta o Gesù Cristo, o Maria Vergine, o alcun Angelo, o qualche Santo del Paradifo. Possono esfere fanti, ma non celefti; e tali fono gli oggetti di quelleviste lugubri, in cui si presentano a nostre sguardi l'anime afflitte del Purgatorio . Poffono effere finalmente ne celefti , ne fanti . ma infernali ; e tali sono gli oggetti di quelle spaventose comparse, in cui si fanno vedere anime disperate, che penano colagiù negli abiffi . Secondo questa divisione presadalla divertità- degli oggetti , che poffonoavere le vere visioni , daremo avvertimentà particolari al Direttore circa il modo, con cui deve regolare le anime, a cui o l'una,

o l' altra di effe accada.

66. Avvertimento I. Benche in tutto if precedente capitolo abbiamo dati avvertimenti circa le visioni, in cui si manifestano i personaggi del cielo, contuttocciò la fcabrofità della materia richiede, che qui aggiungiamo qualche aktro avviso particolare. Il primo sia , che il Direttore non corra subito a condannare per false, o diaboliche le visioni corporee, e fantastiche, per il solo motivo, che la perfona che le riceve, sia per anche imperferra, e debole nell' esercizio delle cristiane virtù : perchè tali grazie per questo fine appunto si concedeno molte volte da Dio,acciocche rendano perfetta l'anima , che tale ancora non è . Convien pertanto sapere, che due sorti di grazie vi fono : altre , le quali suppongono, che il soggetto sia giunto già alla persezione, o non ne sia molto da lungi . Tali sono l' unione mistica, l' estasi, i ratti, specialmente quei più perfetti, che legano quasi inseparabilmente l' anime con Dio: perche dovendo P anima per mezzo di questi favori sublimi congiungersi con Dio, anzi trasformarsi in lui, non conviene che le si concedano, se prima non si è con l'acquisto di una gran perfezione resa simile allo stesso Dio, quanto comporta la nostra fragile condizione . Altre grazie poi vi sono, le quali non richle-dono che sia già persetto il soggetto, che lo riceve; ma si danno da Dio, acciocche lo perfezionino: perchè queste grazie non unifcono l' anima con Dio, ma folo vi lasciano certe qualità divine , con cui si vada ella disponendo ad una tale unione. Di queste specie appunto sono le visioni, di cui ragioniamo, particolarmente le visioni corporee, che si fanno agli occhi; le quali soglionsi il più delle volte concedere ai principianti, che, non hanno ancora fatto gran progresso nella via della perfezione. Per conoscere dunque

fe tali grazie provengono da Dio, oppure dal suo nemico, non tanto si fermi il Direttore a considerare lo stato di perfezione, a cui l' anima è giunta , quanto gli effetti , che in essa lasciano. Noti e. g. s' ella dopo le visioni rimanga con cognizione di se umile, e baffa; fe resti più animata alla mortificazione di se stessa, e delle sue passioni , più pronta all'obbedienza, più disposta al patire , più carirativa verso il suo prossimo , e se vada sempre più profittando nell' acquisto delle vere virtà. Quando egli vi ravvisi tutto questo, speri pure, perchè non abbiano Iddio per autore, non offante che veda in lei vari mancamenti , e difetti , da cui non si è saputa ancora correggere.

67. Dalla mancanza di questa discrezione presero origine tutt' i gran travagli, con cui fu afflitta S. Terefa dai fuoi Confessori. Perchè scoprendo questi in lei qualche mancamento, subito gettavano a terra il tutto, come narra l' istessa Santa, dicendo : ( In vita c. 28. ) Onde quello, che liberamente, e Jenza avvertirlo , diceva loro , pareva ad effi poca umilià ; ed in vedendomi qualche mancamento ( che molti se ne totevano vedere ) subito condannavano tutto: fino a comandarle, come le soleva accadere, il Redentore, lo allontanasse da se con atti di gran dispregio. Si ajutava ella, come riserisce in più luoghi, a rappresentar loro i grandi effetti, che in lei lasciavano le predette grazie, per cui già trovavasi cangiata in un altra. Ma quelli delusi dalla falsa persuasione, che essendo tanto favorira da Dio, dovesse già essere perfetta, non potevano rimanere persuasi della verità del suo spirito. Impari dunque il Direttore dagli altrui sbagli a non isbagliare in casi fimili.

68. Avvertimento II. Non permetta il Direttore all' anima, che ha visioni di Gesù Crsto, o di Maria Vergine, o dei Santi, che presi loro atto alcuno di venerazione, e di culto, prima che egli abbia fatto e circa le dette visioni diligenti esami, e sopra di lei dovute pruove. Cerca S. Tommaso, se nelle apparizioni, o visioni fia lecito adorare il Redentore, o la sua Madre, o i suoi Santi, nell' atto che quelli ci si presentano alla vista degli occhi, o della fantasia, o della mente; e risponde, che se la comparsa sia diabolica, e la persona pressi gli atti di adorazione, con condizione attuale esprimente la porsona di Cristo, o di Maria Vergine, dicendo e. g. espressamente così: Se tu fei Gesu Cristo ; fe tu fei la sua Madre , io si adoro: non vi è alcun male : ma se poi faccia ella fenza alcuna espressa condizione tali adorazioni, vuole che non possano estimersi da peccato, e da colpa; benchè per altro vi sia sempre una certa condizione abituale, per cui non adorerebbe quell'immagine, se sapesse con l'Demonio è nassocio sotto quelle sembianze: Dicendam, quod von posses Diabolau in specie Christi apparent, sine peccato adorari, visi sit conditio aclu explicita; non ensim sessione sin son enim session son son sono considerationem. O attentionem requirit; sicut dicitar de Beata Virgine, Luc. 1. qued cogicada qualita eller is. la sclutatio (in 3. Sent. dist. 9. qu. 1. ant. 2.)

69. Tutto quello però si deve intendere in caso, che la persona la quale adora l' oggetto rappresentevole in visione, non apparendo giusto fondamento di credere, che quello sia Gesù Cristo, o la Madre, o qualche personaggio della sua corre, senza considerazione, e con temerità si ponesse ad adorario, perchè allora si esporrebbe al perico-lo d'idolatrare, come accenna l'istesso Dottore Angelico : Quia ista novitas rei insoli-. ta, considerationem, & attentionem; e ne ap-porta l'esempio di Maria Vergine, che prima di rispondere all' Angiolo, si pose a ri-flettere seriamente seco stessa la qualità di quella subita apparizione : Cogitabas qualis effet ifta sulutatio . Del resto poi se l'anima e dagli effetti santi, che in se stessa pruova, e sopra tutto da una fede intellettuale, infallibile, che dalle vere visioni suole infondersi , sia assicurata della verità dell' oggetto, non folo non pecca adorandolo, ma efercita atti di culto soprannaturali , e meritori. Ma perchè niun'anima deve fidarfi mai di se stessa in cosa di tanto pericolo, tocca al Confessore ad entrare di mezzo, come Giudice, ed a prescrivere ciò, che ella debba fare . Egli per tanto si contenga così, per non errare in cosa di tanto rilievo . Per tutto quel tempo, in cui farà che il suo discepolo resista a fine di chiarirsi del vero, come abbiamo avvertito di fopra, gli ordinetà ancora, che sospenda ogni atto di adorazione. Quando poi si sarà, afficurato dello spirito del Signore, ( intendo di quella sicurezza, che & può avere in tali cose ) potrà anche permettergli ogni espressione d'ossequio, di venerazione, e di amore, avvisandolo però , che se egli in qualche sua visione provi effetti diversi da quelli che ha espe. rimentato per il passato, torni a sospendere ogni atto, e a rigettare il turto. Dico que-flo, perche non di rado accade, che tralle visioni vere, che Iddio concede ai suoi servi, s'introduca alcuna volta il Demonio con

TRATTATO QUARTO, CAPO V.

enalche fua falfa rappresentazione . 70. E per questa istessa ragione esigga rigorolamente da lui , che gli paleli fedelmente quanto gli accade in quella parre, senza tepergli natcosta cosa alcuna ; ch' è appunto il configlio , che Iddio diede a S. Terefa . Molte volte mi ba detto il Signore , riferifce la Santa , ( in Vit. cap. 26. ) che non lasci di comunicare tutta l'anima mia , e le grazie ch'egli mi fa col Confessore, il quale sia dotso, e che l'obbedisca . E perchè fu una volta configliata da un Confessore poco esperto a non conferire più con alcuno i favori, che Iddio frequenremente le compartiva , parendogli, che fose già sufficientemente prova-to, ed afficuiato il di lei spirito, subito su dal Signore avvertita a non seguire quel reo configlio . Intest dal Signore , dice ella , che ero stata mal configliata da quel Confessore, che in niuna maniera taceffe cofa alcuna a chi mi confessalle; attesochè in questo vi era gran sicurezza: e sacendo il contrario, potrei alcuna volta ingannarmi ( in eodem cap. ) Veda dunque il Direriore, quanto importi per la buona condotta del suo discepolo, ch' egli interamente gli a manifesti, senza nascondere cofa alcuna : mentre tante volte tornò Iddio ad inculcare alla predetta Santa que-Ro scoprimento totale. Dunque egli ancora l'efigga da lui con gran rigore.

71. Avvertimento III. Sia questo avvertimento circa le apparizioni, che talvolta si fanno da quelle anime fante , che fono ancor tenute ristrette nel carcere del Purgatorio, lungi dalla Patria beata . E primieramente si offervi , che diversi sono i modi , con cui fogliono farsi vedere quelle anime sconsolate . Molte volte sotto sembianze dolenti si presentano agli occhi dei viventi, cinte attorno attorno di cocentissime fiamme . Altre volte compariscono con gramaglie di lutto squallide, e meste, mandando dalla bocca gemiti , e sospiri dolenti . Alcune volte fi presentano avanti con quell' istesse forme, che avevano i loro corpi in vita, o dopo morte, dando però sempre segni di mestizia , di dolore , e di pianto . E tutte queste loro comparse incutono sempre in chi le mira turbazione, timore, tremore, e vivo compatimento verso le loro pene. Accade ancora, che talvolta comparificono in forma di cofe insensate, o inauimate, come di luce, di fuoco, di fiamma, di nube, di ombra, ed anche di cocchio, di rota, di pietra, e che poi si manifestano con qualche parola , a cui le vede fotto quelle apparenze . Di tutti questi diversi modi di appartaioni a trovano esempj e nelle Vite dei Padri , e nell' Istorie Ecelefiaftiche , e questi stessi esempi si trovano approvati da persone dotte , e specialmente dal Padre Pietro Tireo, che di proposito, e dottamente ha scritto di ogni specie di apparizioni : e però non possono ragione volmente discredersi.

72. In altri modi antora di gran lunga più spirituali dei già detti si manifestano talvolta quell'anime afflitte . Accade alcuna volta,, come riferisce Lopez Ezequerra, che si desti in un' anima divota una memoria di qualche defonto sì viva, sì radicata, ch'ella non possa con qualunque sua industria, o sforzo rigettarla da se. Oppure accade, che un'anima conosca con gran certezza di effer sempre accompagnata da alcuno, senza sapere chi egli sia ; e che dovunque ella vada, o fi fermi, fe lo fenta vicino, o fi trovi in sua compagnia; benchè per altro vol-gendo gli occhi attorno, nulla vegga: il che non accade mai senza turbazione, e terrore. Spesso anche avviene, che le dette anime si manifestino, o per dir meglio, Iddio le manifesti per mezzo di una pura, ma chiara, e certa intelligenza del misero stato, in cui fi trovano, acciocche fi rechi loro ajuto con l'orazione, con le Messe, a con altri suffragi. In questo caso la loro prefenza puramente intellettuale non apporta alcun timore.

73. Non voglio trattenermi in riferire I contrassegni, con cui possa discernersi, quando le visioni dell'anime purganti sono vere, e quando false : perchè credo , che di rado s' intrometta il Demonio in questa specie di visioni , quali , o vere , o false che siano. sempre muovono i fedeli a far del bene in suffragio di quell' anime afflitte . E sebbene può in tali apparizioni aver gran luogo l'immaginazione, non può questa però recas gran danno, se la persona senza far alcun caso di quei tetri fantasmi, che le si presentano alla fantafia, offerisca orazioni indeterminatamente o per quell'anima, che le par di vedere, o per altre, che sianno sicura-mente a penare tra le siamme del Purgatorio. In un caso però stia avvertito il Direttore a non dar fede alcuna a tali apparizioni ; ed è , se un peccatore vissuto scandalofamente, e poi morto all'improvviso, oppure senza segni particolari di penitenza, comparisse ad alcuno, recandogli la nuova di trovarsi in Purgatorio . Tema pure in tal caso, perchè ne ha giusta cagione, che una . tale comparfa possa provenire dal Demonio, qual è folito accreditare la morte dei peccatori con queste false apparizioni, acciocche altri malviventi presidano una tal fondata

peranza di morir bene, vivendo male; ed affidati in questi esempi fallaci; si ostimino nelle loro iniquità. E però avverra il suo discepolo a non dar credito alla detta visione, come softenera di sklità, e gli proibica con gran rigore di non palefarla a chicchessia, non potendo seguire alcun bene da una tai manifestazione, ma bensì molto male. Non gli vieti però di pregar per quell'infesice, che che sia di lui, giacchè non vi ò pericolo che vadano a vuoto le sue presidere.

74. Se poi l'anima di quello, che comparifce , non sia stata persona di sì ree qualità; bisogna che il Dirertore offervi ciò, che ella chiede nella sua comparsa. Se ella domanda Messe, Orazioni, Suffragi da osse-rirsi personalmente da quello, a cui si manisesta, gli ordini pure di eseguirgli : poi-che dato il caso, che in tal apparizione non vi fosse illusione o del demonio, o della fautalia, e che quell'anima non istesse a mondarsi nel Purgatorio, ma a spasimare negli abissi, tante l'opere buone, che a lei non giovano, potrebbero esfere di giovamento ad altre anime purganti , e sarebbero di gloria a Dio, e di merito a chi le fa. Se poi l'anima che apparisce, imponga cose da eseguirsi da altri, o imbasciate da recarsi loro da sua parte, che deve il Direttore procedere con gran prudenza, acciecche non nascano sbagli, inquietitudini, e turbazioni . In tal caso, se egli dopo avere esaminate diligentemente le cose reputi vera l'apparizione, e l'imbasciata da recarsi sia cosa di gloria di Dio, può concedere al penitente la licenza di manifestarla in terza persona, senza scoprire se stesso, ma vada assai canto in questi casi, perchè possono nascere notabili inconvenienti .

75. Avvertimento V. Questo avvertimento farà circa le visioni dell' anime dannate. in cui bisogna procedere con maggior circospezione , che in tutte le altre . Già diffi , che queste apparizioni sono rarissime . E se alcuna volta accade, che qualche anima sventurata sprigionata da quel carcere sempiterno, torni a farsi vedere su questa nostra terra ( permettendolo Iddio per fini di fua molta gloria ) la di lei comparsa non è mai fenza dimostranze terribili , ne senza timore, spavento, ed anche tramortimento di chi riceve una visita sì sunesta. In simili casi ( se pure ne accadesse mai alcuno al Direttore ) imponga egli al suo discepolo rigorofo filenzio, e non gli permetta, che tralasci le orazioni, che era solito a sare per lei, se in caso, che quello sosse stato gran peccatore, morto impenitente, senza i Sagramenti di Santa Chiesa, con segni manisesti di eterna perdizione: perchè altrimenti può, e deve avere qualche speranza di sua salute. Proccuri però che li approfitti di ali vista, per proccurare con maggiore attenzione, vigilanza, e con maggior servore di spirito la salute.

76. Accade ancora talvolta, che alcuno sia portato a vedere con visione immaginaria il carcere dell' Inferno . Se questo fia un peccatore offinato, la cui durezza abbia Iddio voluto espugnare con quella vista spaventosa, tornerà egli a se stesso con desideri di gran penitenza, e intraprenderà un tenore di vita austera, anche superiore alle forze umane, come accadde a quel Padre di famiglia riferito dal venerabile Beda, ( lib. 13. de gest. Anglor. ) ed all' Abate Rotimondo, rappor-tato da Cefario, ( Lib. cap. 3. ) ed a molti altri narrati da Scrittori molto autorevoli . In tal congiuntura allarghi pure il Direttore la mano, perchè questi tali sono di or-dinario mossi da impulso particolare di Dio. a cui si appartiene dar loro forze bastevoli . per reggere ai rigori di penitenze asprissime; giacche ve gli incita con la forza delle sue ispirazioni. Proccuri però, che in tutto siano soggetti alla sua direzione, nè intraprendano cofa alcuna fenza la fua obbedienza: perchè operando altrimenti, sarebbero molto sospetti i bollori del loro spirito austero. Se poi la persona, a cui Iddio sa questa grazia, sia di costumi illibati, qual era S. Teresa, allorche fu condotta a vedere, ed a provare le pene dell' Inferno ; altro Iddio non pretende allora, che accendere in quella affetti fanti , e desideri efficaci di maggior perfezione, e però teccherà al Direttore il secondare, e promovere in essa le intenzioni del Signore.

77. Ayvertimento VI. Soprattutto avverta grandemente il Direttore, che il suo discepolo tenga segrete le visioni, le rivelazioni, ed ogni altro favore, di cui parleremo in questo Trattato, e che non palesi ad alcuno tali cose soprannaturali. Custodisca anch' egli con gran gelosia un segreto sì importante : perche non e facile a dirfi, quanti fiano i danni, quanti gl'inconvenienti, che nascono dalla promulgazione di queste cose, e quante siano l' anime, che sono rimaste pregiudicate, e talvolta ancora precipitate per questa poca cautela. Oda ciò, che dice S. Teresa in questo particolare: Abbia gran cura la Priora, che cofe, come queste, non si comunichino (ancorchè siano molto di Dio, e grazie evidentemente miracolose ) con persone di fueta; no coi Confessori, che non banno prudenza in tacere, perlocchè importa ciò molto più di quello, che non si pensano, ( in Fond. cap. 13. )

#### CAPO

Si parla delle Visioni Immaginarie .

78. A Bbiamo camminato a passi avanzati nei capitoli precedenti, mentre parlando della prima specie di visioni, che sono le corporali, molte cose abbiamo dette, che appartengono anche alle visioni immaginarie. I contrassegni che abbiamo dati per contradistinguere le visioni vere dalle false, gli avvertimenti, che abbiamo prescritti al Direttore per regolamento di quell'anime, a cui Iddio comparte tali favori, competono all' une, ed all'altre visioni, e però egualmente devono aversi presenti dal Direttore, o si tratti di quelle viste, che si formano nel senso esterno degli occhi, o di quell'altre, che si producono nel fenso interno dell'immaginazione. Dovendo dunque trattar di proposito. delle visioni immaginarie, non farà necessario, che ci allunghiamo tanto, quanto ci fiam diftesi nella passata materia: mentre ci troviamo di aver già fatta buona parte del nostro viaggio; ma basterà soltanto dare quelle notizie, che fono proprie di tali visioni. e in quanto all'intelligenza di elle, e in quanto alla direzione di chi le riceve .

79. La visione immaginaria consiste in una vappresentazione interna di qualche oggetto, che ### prejentation: interna ai quanto voccioni, fineta el fineta ella fattafa per untezzo di finete e combinate, o di muoto infufe, ed illustrate con lume soprannaturale, per cui vede la potenza dell' oggetto più chiaramene, che gli occhi del corpo non lo mirrebberto coi loro sguardi. Diffi , che le visioni immaginarie sono una rappresentazione interna dell' oggetto per diftinguerle dalle visioni corporce , che sono immagini esterne degli oggetti , perche si fanno nelle nostre pupille , che sono un senso esteriore . Diffi , che dette vifioni si formano per via di specie o combinate, o infule, e poi illustrate, perche in ambedue i modi secondo San Tommaso si possono produrre tali visioni. Talvolta Iddio o per se stesso, o per mezzo di qualche Angelo ( come dice il S. Dottore ) ordina, e dispone le specie, che già erano nella fantafia acquistate per mezzo dei sensi esterni, e in tal modo le combina, che vengano ad esprimere quell' oggetto, che egli vuole rappresentare . Poi infende una luce celeste, con cui illumina le dette specie, acciocche approsfimino l'oggetto alla stessa fantalia, e a lei lo facciano vedere prefente con gran chiarezza. Altre volte Iddio per formar la visio-ne immaginaria, non si serve delle specie, che già fi trovano nella potenza immaginativa, ma ne infonde altre nuove, e l'illufra : onde l'anima veda chiaramente, e con distinzione l'oggetto avanti a se .

80. Accade farfi la visione nel primo modo, quando Iddio vuol far vedere ad alcun fuo fervo un oggetto, di cui ha egli qualche specie atta a figurarlo, e. g. gli voglia fac mirar Gesù Cristo, qual era in croce sul monte Calvario, e qual era Bambino nel vil tugurio di Bettelemme, non essendovi alcuno. che di uomo, o moribondo, o bambino non abbia specie nella sua fantassa. Accade farsa la violine nel secondo modo, quando Iddio vuol mostrar ad un'anima qualche cosa sì eccelfa, di cui non abbia ella nella sua memoria fantastica specie alcuna idonea a rappresentaria: onde non possa senza infusione di nuove specie formarne una giusta immagine . Queste seconde sono le visioni imaginarie più nobili , e più sublimi . E. g. de questa specie appunto fu la visione, ch' ebbe più volte S. Terefa di Gesù Cristo gloriolo. Dice ella, ( in vita cap. 28.) che il Redentore le si fece vedere a poco a poco : prima le mostrò le sue mani, poi la sua faccia divina, ne potendo ella capire perche volendo Gesù Crifto farsele vedere del tutto, fe le andaffe rappresentando parte a parte, le ne diede Iddio quella intelligenza, che ella istella riferisce dicendo : Intefi, che me andava il Signore disponendo conforme alla mia natural debolezza: sia benedetto per sempre. poiche tanta gloria insieme cost basso, e misevabile soggetto non l'aurebbe potuta soffrire. Dice, che ha sì gran forza questa visione, quando il Signore vuol mostrare all'anima parte della sua grandezza, e maestà, che tengo per impossibile, se non volesse il Signore molso foprannaturalmente ajutarla, con farla rimanere in ratto , o estafi ( attefocbe allora col godere, perde la visione di quella divina pre-Jenza ) tengo, dico, che impossibile a soffrirla alcun foggetto . Dice : Se io fteffi molei anni immaginando, come fingere una cofa tama betla, non potrei, ne saprei, attesoche ecceda quanto di qua si può impaginare: e tegue a dire: I splendori di quet gloriossissimo Corpo sono tanto diversi dalla nostra luce, che il Sole istesso a paragone di quelli sembra oscuro, fosco, e tenebroso; ne vorrebbero gli occhi, dopo quella vista interiore, riaprirsi mai più, per rimirarlo. Or chi non vede, che non ha la nostra fantasia nell' erario della sua memoria specie abili ad esprimere oggetti sì sublimi, sì excelsi, e però volendo Iddio ammettere alcuno a viste sì alte, è necessario che gl' infonda specie rare, e pellegrine, per mezzo di cui ne formi le immagini propor-

zionate.

81. Diffi, che con le visoni immaginarie in ved l'oggetto più chiaramente, che con gli occhi istessi. Nè ciò sembri pante esaggerato, perchè la luce materiale del Sole, che rischiara le specie visuali, che vengono all'occhio, non è da paragonarii e nella viacità, e nel chiarore con la luce celeste, che illumina le specie fantastiche, con cui fi formano tali visioni: onde non è mataviglia, che per mezzo di queste il veggano gli oggetti con maggior chiarezza, e distinzione.

82. Queste visioni immaginarie di lor natura sono più perfetta delle visioni corporee, perchè si producono nella fantassa, che è potenza più perfetta dell' occhio. E schebene partoriscono quegl'issessi effetti fanti, che eaumerammo nel capo terzo, parlando delle visioni oculari; d' ordinario però gli producono con maggior vivezza, e con maggior perfezione, perchè siccome si sormano tali visioni nell' immaginativa, che ha gran dominio sull'appetito fentivo; così haono forza d'imprimere in esso dolcezza grande, asffetti sensibili fervidissimi, e desideri accessi

di gran perfezione.

83. Si fanno fempre tali visioni improvvifamente, quando meno la persona le aspetta e passano in un baleno; almeno durano per un tempo affai breve. Questo è tanto vero, che Santa Teresa condanna per salsa quella visione immaginaria, che durasse un lungo spazio di tempo, e se ne protesta con le seguenti parole. ( Caftel. int. manf. 6. cap. 8.) Quando l' anima potelle flare molto spazio mirando questo Signore ( parla della vista immaginaria di Gesti Cristo ) io non credo che sa-sebbe vissone; ma qualche veemente considerazione fabbricata nell' immaginativa ; e farà alcuna figura, come cofa morta in comparazione di quest' altra. Due sono le cagioni di questa brevità. La prima è la gran forza, con cui procedono queste specie di visioni, come dice la Santa Maestra sopraccitata : poiche è tanta la luce, che in esse s' infonde, e sì veementi sono gli affetti, che si destano, che non possono le potenze lungo tempo soffrirgli. La seconda ragione è quella, che pure accenna l'istessa Santa, cioè, che la vifione immaginaria fuol passare in visione intellettuale, per cui l'anima smarrita ogni vista materiale, e sensibile, se ne rimane con le potenze spirituali sospesa in Dio.

84. Per piena intelligenza di quefta secona da ragione, e insieme di tutta la materia . che ora trattiamo convien supporre una dottrina di S. Tommalo ( de Verit. quest. 12. ert. 12. ) il quale asserice, non darfi visione immaginaria perfetta, che non abbia annessa qualche visione intellettuale : poiche nel tempo stesso, che si rappresenta alla fantasia l' immagine materiale di qualche oggetto, s' infonde nell'intelletto una luce spirituale per cui egli penetra, e vede le verità, che Iddio per mezzo di tale tappresentazione sensibile gli vuol manifestare, sicchè vengono ad unirsi insieme vista di fantasia, e d' intelletto. Lo steffo afferma S. Terela , ammaestrata dalla propria esperienza, con le seguenti parole .. in Vita cap. 28. ) Sebbene la visione di fbpra, che io d'si. ( intende la visione intellettuale di Gesu Cristo, di cui aveva ga parlato ) è più sublime , e più perfeita , nondimeno, perche duri la memoria, confirme alla nostra fiacchenza, e perche se tenga ben occupato il pensiero, è gran cosa il vimanere rapprefentata , e posta nell'immaginativa così divina prefenza ( intende per visione immaginativa : ). onde vengona sempre insteme queste due maniere di visione : e veramente è cost , perchè con gli occhi dell' anima ( per gli occhi dell' anima intende l' immaginativa ) si vede ? eccellenza, la bellezza, e la gloria della Santissima Umanità, e per quell' altra, che si è detta di sopra, ci si dà ad intendere, come egli è Dio potente, che tutto può, tutto coman-da' tutto governa, e che il suo amore riempie: il tutto. Ciò, che dice la Santa delle visioni del Redentore , deve intendersi dell'altre vifiont ancora: e cost mentre vede alcuno con visione immaginaria Maria Vergine, e con la fantafia fla fisso a contemplare la forma, la figura, lo splendore, la bellezza, e la grazia di sì eccelsa Regina; nel tempo isteffo intende, e vede per mezzo dell'intelietto con altra luce più pura ciò , che l'immaginativa non può vedere, voglio dire la fua dignità, la sua eccellenza, e le sue doti; onde vengono ad accoppiarsi visione immaginaria, ed intellettuale circa lo stesso oggetto . E quefta appunto è la seconda ragione da noi addotta, per cui le visioni im-maginarie passano presamente: perchè l'a-nima lascia presto la vista materiale, e sensibile dell'oggetto, per immergersi tutta nella visione intellettuale di esso : onde quella sparisce, e questa dura. Anzi se l'obbietto della visione immaginaria sia Gesù Ciisto, rimane spesso l'anima in ratto, o in estali, come accenna in più luoghi la Santa Maeftra ; perche per mezzo della vifta intellettuale va ad univst alla Divinità con lo surarrimento di tutti i sensi, e dell'istessa apparizione di Cristo, che in quell'unione si

perde.

85. Giò non oflante però, che queste viò fioni immaginarie siano brevi, lasciano si alramente impressa la specie, e la memoria di se, che d'ordinario mai più non si dimenticano: nè accade mai la loro ricordanza senza qualche partecipazione di quei bioni effetti, che si provarono la prima volta; il che non avviene, come disti altre volte, nelle vissoni diaboliche, che presso tivanicono dalla memoria (se pure non volessa acuno studiosamente conservarne la memoria ) e ritornando alla mente, non produceno dello proposito così parla la nostra Santa (in Visa cep. 28.) Rimane tanto impressa quella mangla, e bellezza, che non si può dimenticare; se non quando premette il Signuer, che la sima pattica una grande arialità, e folitudine, come divi appresso, che allora anche di Dio pare che si dimenuichi.

86. Diffi, che d'ordinario mai non fi fordano tali visioni : e a bella posta posti quella parola de ordinario, perchè alle volte accade, che fi dimentichino per feurpre, perchè queste fono grazie in quali e nel primo loro estere, evnel durare dipendono dall'arbitrio di Dio, e se mai avvenga, che iddio vegga estere espediente al profitto dell'anima che vodano in dimenticanza, gliele toglie affatto dalla memoria, come dice il Mittico Rusbrocchio, e di niegna l'esperien-

za ifteffa.

87. Nulla poi pregiudica alla piena, e perfetta formazione di visioni, che l'oggetto sia lontano , e. g. che Gesti Crifto , o Maria Vergine immaginariamente veduta da qualche persona, stia lungi da lei in Paradiso : perchè tutta la fostanza di tali viste viene dalla combinazione, o infusione delle specie, e dal lume divino, che le rischiara : e però se vi sia tutto questo, l' oggetto o sia rimoto, o vicino, sempre comparisce con gran chiarezza presente . Si figuri il Lettore di trovarsi dirimpetto ad un gran monte , fette , o otto miglia lontano , nella cui cima trovisi un wome . Certo è , che non potrà egli in sì gran distanza vederlo, perchè le specie visive di quell' oggetto non possono per sì lungo tratto di aria disendersi, ma si smarriscono dirò così, per istrada. Ma se Iddio sacese, ( come può farlo ) che le dette specie, pasfando per sì gran mezzo, giungeffero limpide, e chiare at di lui occhio, vederebbe egli di-ftintamente quelt' nomo, come se egli stesse Dirett. Mift.

un folo passo lontano, perchè in realtà la vista d'un oggetto dipende dalle specie visive illustrate, ed introdotte dalla potenza dell'occhio. Applichi ora tutto questo alla visione immaginaria, e intenderà, come per mezzo di esta possa da noi veslersi il Resentore, la sua Madre, e i suoi Santi, benchè rimonssi, mi da noi nella patria besta. Non mi alungo in dare al Direttote contrassegni per dissinguare le visioni immaginarie vere dalle falle, perchè già gli apportai nel Capo terzo.

## CAPO VII.

Avvertimenti pratici al Direttore circa le pre-

88. Torno a dire, che gli awertimenti Tefpolii nel Capo quarto, e quinto, non furono da noi dati per le fole visioni corporecche allora erano la principale materia del aoltro difcoro ; ma anche per l'immaginarie; e circa queste ancora devono praticari dal Direttore. E però altro qui non mi rimane, fenonche dare alcuni avvertimenti particolari propri, e specifici di queste visioni fantastiche, di cui ora trattiamo.

80. Avvertimento I. Avverta il Direttore. che secondo l'opinione dei Dottori Missici le visioni immaginarie, più che le visioni oculari, e corporee, fono foggette all'illufioni del Demonio. La ragione, che effi adducono, è questa : perche la fantasia è quella stanza, in cui il negico può entrare più occultamente. quando vuole , se non sia da Dio impedito; ed entrandovi, come di frequente accade, vi fa gran baccano; ma non può l'iniquo entrare nell' intelletto ad espugnare la volontà . perchè di questa nobile potenza trova al suo ingresso chiuse le porte . Pertanto che sa il perfido? Penetra nell' immaginativa, muove a fantasmi, gli combina, gli altera, e per mezzo di questi presenta specie fallaci . e lusinghiere all' intelletto, acciocche deluda la povera volontà Posto dunque, che il Demonio abbia sì gran possesso nella nostra fantasia, veda il Direttore con quanta cautela convien procedere circa le visioni immaginarie, che da Dio si fanno in questa potenza, mentre possono sì facilmente contraffarsa dal suo nemico; veda ancora quanto sia conveniente appigliarsi alla pratica di quegli avvertimenti, che abbiamo dati nei precedenti capitoli, per non isbagliare in cofa di sì gran pericolo.

90. Avvertimento II. Avverta il Direttore, che le visioni immaginarie sono soggette ad alcune illusioni, a cui non sono sot-

k K

toposte le visioni corporee , e tali sono gi' inganni della propria fantalia. Se vi fosse una persona, che credesse di vedere con gli occhi del corpo un' oggetto, che in niun modo ha presente alla vista; ma solo si figura con la sua mente, piuttosto che illusa, dovrebbe dirfi stolta, perchè in realtà la vina degli occhi, e l'immaginazione della mente , sono atri di diverse potenze , che non possono facilmente confondersi da persona, che non sia lesa di mente . Ma non bisogua così discorrere delle visioni fantastiche : perchè l'immaginazioni, che da noi fi formano naturalmente, e le visioni immaginarie, che in noi si producono per divina vir-tù, procedogo dall' istessa potenza; e però non è difficile, che la persona, massime se fia d' indole fissa, e malinconica, creda di vedere con la sua fantasia, e con visione dis vina ciò, che in realtà non così vede ; ma fi va immaginando internamente, e figurando coi suoi fantasmi . Contuttociò potrà il Directore con vari contrassegni arguire con sicurezza, se ciò che dice il suo discepolo di vedere con gli occhi interni , fia visione divina, oppure fua mera immaginazione.

61. Primieramente le visioni immaginarie vere si fanno improvvisamente, quando meno la persona vi pensa, ed è lontanissima dal credere doverele accadere una tal costa. Così dice S. Teresa. (Cassel, inter. mans, 6. c.up, 9.) Si anda l'anima molto sontana dal credere che abbia a vedere così alcuna, nè paffandole per pensireo, in un tratto se le presenta unto l'aggetto inspene. Quesso non accade all'immaginazioni naturali, quali l'ànima va sabbricando da se siesta, e va combinando con le proprie industrie, come nota molto bene l'istessa santa: Ells medesse un monto de componendo quello, che veggono con la sovi im-

maginazione .

92. Secondariamente le visioni soprannatyrali non si possono impedire dall'anima; voglia, o non voglia, le s'imprimono prestamente nel fenso interiore : perche non sono cose, che dipendono in modo alcuno dal suo arbitrio, dal suo consenso, e dalla sua elezione. L'afferma chiaramente la nostra Maefira; laddove parlando della visione immaginaria, dice, che non vi è modo, per molto ebe noi facciamo, per vederla, quando vogliamo , ne per non vederla . ( in Vis. cap. 29. ) Non così avviene nelle nostre immaginazioni : perchè ficcome la persona le forma liberamente da se, così facendosi forza, può lasciare di formarle, e portare la mente ad altri oggetti .

92. In terzo luogo non fi. pud nelle visio-

ni vere o aggiungere, o levare cofa alcuna: è costretta l'anima a riceverle invariabilmente, modo, con cui Iddio gliela rapprefenta nella fantalia. Però bramando S. Terela. ( come ella narra di se ) e proccurando nelle sue visioni di vedere qual fosse la grandezza, e il colore degli occhi di Gesù Cristo, nulla le giovarono le sue iudustrie per ottenere l' intento ; anzi nell' atto che tentava di scoprire quelle circostanze, che il Siguore non le palelava, le svaniva affatto dagli occhi della mente la bella vista del Redentore glorioso. Al contrario poi alle nofire immaginazioni per vive, e veementi che fiano, possiamo togliere, o aggiungere ciò. che a noi piace, perche fono opere, che dipendono dalla nostra libera attività. E così rappresentandosi alla mente con gran vivezza il corpo di Gesù Cristo glorioso, può aggiungere a quel corpo ideale maggior grazia, maggior bianchezza, e maggior luce, e gliela può scemare ancora, se vuole: perchè non è un altro quello, che gli pinge nella mente una tal immaginazione : egli stesso è il Pittore, che la forma da se coi colori della fua fantafia. 04. In quarto luogo le visioni di Dio pro-

94. In quarto luogo le vissani di Dio producono quegli effetti fanti, e faltaveoli, che enumerai nel capo terzo; dovechè le traveggole della nostra immaginazzione non lasciano alcuno effetto buono. Le persone, che danno in tali debolezze, fe ne ressano i loro dolci inganni, fenza inclinazione nè al male, nè al bace. Non si sentono portare al male, perchè non fu il Demonio la cagione, che le fece travedere; non si sentono incitare al bane, perchè la natura fragile su la causa del loro singanno; e però concluse la sopraccitata Santa (Cast. inter. muos). 6. cap. 9.) che senza fontien effetto alcuno rimangono fredde allai più, che se vedessire divinta una immagine divota.

95. Da quest' ultimo segno sorse più che dagli altri, potrà prender lume il Direttore, per discernere, se le visioni del suo discepolo siano s'avori di Dio, o tradimenti della sua immaginazione. In caso che lo trovi ingannato, non proceda con esso li caso che lo trovi ingannato, non proceda con esso li caso che lo trovi ingannato, non proceda con esso li parantissi sono meno pericolosi, e-nocivi, che l'ilussoni diaboliche; si perchè il più delle volte accadono senza colpa dell'anima, per mera debolezza di questa potenza materia-le, si intendo, se la persona non fia disobbediente, procace, e con sio grave danno non adersica, pertinacemente, alle sue specie fantalitche; poiche in tal caso dovvebbe esfere riscossi con paggio se previrià y

ma baftera dirgli , che non faccia conto di tali cole , in cui ha gran luogo la propria immaginazione, che la perfezione non confifte in vedere, ma in operare gran cofe per Dio ; che non sono le visioni , ma le mor-tificazioni , le umiliazioni , l' obbedienze , e gli atti delle altre virtù fono quelli , che ci hanno a far fanti ; che accadendogli in avvenire di vedere alcuna cosa , diverta altrove il pensiere, assicurandolo, che in questo farà cosa molto grata a Dio. Così proccuri di farlo avvertito, e di renderlo cauto a disprezzare questi trasporti di fantasia, che col progresso del tempo gli potrebbero essere di non lieve pregiudizio allo spi-

96. Avvertimento III. Avverta il Direttore, che i predetti inganni della fantafia fogliono il più delle volte accadere a persone dominate dall' amore malinconico, fife di mente, e d' immaginativa accesa, e viva: A queste persone, se non siano dotate di un buon giudizio, con cui o frenino, o correggano le loro immaginazioni vivaci, pare alle volte di vedere chiaramente ciò , che in realtà non vedono, ma vanno santasticando con le loro idee. E ciò, che deve recare maggior maraviglia, si è, che talvolta · sono sì deluse dalla proprie mente, che giurerebbero di aver veduto ciò, che folo fi fono figurate di vedere . Se in questi tali il Direttore non iscorga segni chiari , e manifesti di vero spirito, e dalle visioni che essi narrano, non veda risultare effetti grandi soprannaturali, che gli porti ad una totale mutazione di vita; non abbia mai loro alcuna fede : perche in realtà non fogliono quefli essere condotti da Dio per vie straordina. rie per l'indisposizione naturale, che hanno a ricevere savori insoliti, o per il pericolo grande di cadere in mille inganni, se gli riceveffero .

97. Avvertimento IV. Per l'istessa ragione sia cauto il Direttore di credere alle vifioni delle donne, che di ordinario fono dotate di gran fantasia, e per la voglia che hanno di vedere, spesso travedono. Non dico già, che abbia ad ammertere quella maffima , che ad alcuni Confessori , di questo linguaggio di spirito poco esperti, sta altamente fista nella mente, quasi affioma infallibile, che alle donne visionarie non bisogna mai credere, ne bisogna ascoltarle. Conciosfiacofache l'istorie Ecclesiastiche sono piene di donne, arricchite da Dio di favori eccelfi ; ed è incredibile , che voglia il Signore farsi avaro con esse a giorni nostri , mentre si è mostrato con loro liberale nei secoli tra-

TRATTATO QUARTO, CAPO VII.
the non faccia conto di fandati. Dico folo, che proceda con gran
gran luogo la propria cautela, che efamini bene le cofe su la norma di quelle regole , che abbiamo date in questi, e nei precedenti capitoli, che non decida mai cosa alcuna senza il fondamento di sode ragioni , e che dovendo decidere a favore delle loro visioni, le obblighi a spogliarsene subitamente, prevalendos soltanto de buoni effetti, che in loro restano, e dei fanti incitameni alla virtù : poiche operando diversamente , incorrerebbe in gravi errori con suo discredito, e con altrui pregiu-

> 68. Conforme questo Avvertimento con una dottrina recataci dal Cielo dalla nostra S. Maestra Teresa di Gesu. Convien sapere, che dopo la morte della Santa, il Padre Girolamo Graziano , rimasto Provinciale della di lei Riforma, mostravasi troppo amante di visioni, e rivelazioni, e nelle conferenze che faceva con le sue Monache, andava insensibilmente istillando nei loro cuori un simile affetto , mostrando di far conto di simili cose, ed ordinando con troppa tacilità, che le registrassero a memoria dei posteri. La Santa, che vedeva il grave pregiudizio, che da questa gola spirituale poteva risultare alle sue Religiose, scese dal Cielo, e per mezzo della Veneranda Madre Caterina di Gesù ne rese avvertito detto Padre, come apparisce in una sua Lettera, che dice così: Oggi , che è la Domenica Quasi modo ec. mi comanda questa presenza; ( cioè la Santa Madre , che aveva spesso presente ) che di-ca a V. Paternità molte cose , quali un mese fa mi diede ad intendere : e perchè toccav.mo V. Paternità, lafciavo di feriverli ; per dirle poi , quando vedessi con V. Paternità , perchè è inspossibile dire minutamente ciò , che mi è flato detto, e così qui dirò folo alcuna cofa, per non iscordarmi di tutto. Primo, che non si scriva cofa, che sia rivelazione, nè se ne faccia cafo, perchè, febbem è certo, che milte fin vere, fi fa priò ancora, che molte fono bugiarde, e fulle, ed è cofa difficile cavare una verità fra melte bugit; ed è cofa molto pericolofa, e mi diede molte ragioni . La prima, che quanto più vi è di questo modo, più ci sviamo dalla fede , la cui luce è più certa di quante rivelazioni vi fono . La feconda , che gli uomini sono molto amici di questa maniera di fpirito, e facilmente funtificano l' anima, che l'ha, ed è annegare l' ordine stabiliso da Dio per la giustificazione dell' anima, qual' è mediante le virtit, e adempimento della sua Legge, e comandamenti . Dice, che V. Paternità prima affai in levar , questo, per quanto potrà, perchè importa molto; o che Kk a

noi donne per la maggior parte siamo molto facili in lasciarci guidare dall'immaginazione, e mancandoci dall' altra parte la prudenza, e le lettere degli uomini, con cui vegotarci , è molto maggiore il pericolo . Dice , che gli dispiacerà, se le sue figlie si affezionino alle sue rivelazioni, da Lei scritte nei suoi libri, credendo che in quelle confista la perfezione; le desiderino, e le proccurino, pen-fando in questo d'imitarla. Molte altre verità mi ha manifestate, dichiarandomi, che la gloria, che essa gode, non l'ha acquistata con le rivelazioni, ma con le virtu, e che V. Paternità va diffruggendo lo spirito delle fue Monache, credendo per via di rivelazioni di recar loro giovamento, e bisogna, ben-chè vi siano alcune, che s' hanno molto certe, e vere, che non se ne faccia conto, come di cose non molto utili, che riescono talvolta più nocive, che profittevoli. ( In Hift. PP. Carmelit. Discalceat. Tom. 2. lib. 7. cap. 3. )

99. Deduca da questo il Direttore, quanto sia necessario il regolamento, che circa le visioni, e rivelazioni abbiamo assegnato nei precedenti capi; cioè, che l'anima, preso il buon effetto di quelle, sc ne spogli affatto , e se ne spropri, e seguiti a procedere avanti a Dio in pura fede; giacche questo & lo scopo, a cui vanno a serire tutti gli avvertimenti della Santa. Poiche il sopraccitato Padre, a cui erano indirizzati tutti quegli avvisi salutari, non solo non si studiava di tenere le sue Religiose distaccate affatto, e spropriate di tali grazie, che anzi con la stima, che mostrava di farne nei suoi discorsi, e con le carre, in cui accuratamente facevale registrare, gliene conscruava la memoria, e l'affetto. Quindi potevano di leggieri seguire gli inconvenienti, che enumera la Santa, che le sue Religiose, attacandoli a rivelazioni, e visioni, avessero a poco a poco a finarrire la strada della fede, per 'cui" folo può giungere l' anima ad unirsi con Dio, e che avessero incominciato a bramar tali grazie, e proccurarle, a stimarle più delle virtù, ed a riporre in esse la sostanza della loto perfezione. E allora i favori stessi di Dio, per cagione d' un rale abuso, sarebbero divenuti inutili, anzi nocivi ai progressi del loro spirito.

100. Del resto poi non pretende già la nostra Santa con tali avvisi d'ingerire nell'animo dei Direttori una certa aversione, ed ottore ai savori di Dio, per cni atterriti temano di prenderi la cura di quell'anime, che il Signore conduce per tali vie: perchè alla fine negar non si può, che le vicini, e le vivelazioni, e sinay ere, o sia-

no ricevute con totale sproprio, e pieno diflaccamento, s' abbiano a stimare come doni di Dio, che molto conferiscono per giungere prestamente ad una gran persezione. Ed infatti l'istessa S. Teresa, dopo aver nel libro della sua Vita riferiti i gravissimi travagli, che sofferti aveva dai suoi Direttori a cagione delle sue visioni, conclude così: Contuttorio non potrà mai dispiacermi d'aver vedute queste celesti visioni, ne cangerei una fola di queste per tutti i beni, e diletti del mondo . Sempre ciò tenni per fingolar grazia del Signore, e parmi un grandissimo sesoro. e molte volte il medefimo Signore me ne afficura. Tenga dunque il Direttore la strada di mezzo, come abbiamo detto altre volte: non sia affezionato a visioni, ne l' abborrisca; non vada in cerca di anime favorite da Dio, ne le rigetti, quando se gli presentino spontaneamente . Si serva delle regote che abbiamo date; per discernere la qualità dei loro spiriti, e per ben dirigergli, dopo averli conosciuti, acciocche procedano con cotal diffacco .: e si afficuri , che con la grazia di Dio, che mai non manca ai fuoi Ministri, farà buona condotta circa tali anime.

101. Avvertimento V. Proceda il Direttore con accortezza in questa materia, perchè vi fono perfone ipocrite, che fingono visioni, che non hanno mai ricevute per procacciarsi appresso il Confessore credito di santità. Non si sgomenta però, perchè non gli sarà difficile il discoprire le loro menzogne. Basta, che nascendogli in mente qualche dub. bio fondato di una tal malizia, metta la perfona fospetta al cimento di varie prove: la tenti nell'esercizio della virtù, la mortifichi, l'umili con parole aspre, e riprensioni severe . Subito quella , fe farà ingannatrice , e menzognerà, getterà fuori con mille azioni improprie il veleno murtale, che racchiude nel cuore : e darà fegni manifesti delle sue finzioni. Se una pietra focaja sia lisciata, e quasi accarezzata con mano gentile, non metterà mai fuori quel fuoco, che cela nel fuo feno; ma fe fia percoffa con mano forte, e risoluta, si scaglierà tutta in scintille ardenti. Così appunto se quest' Anime ipocrite fiano con modi piacevoli guidate da una mano gentile, non si danno mai a conoscere, anzi dall' altrui bontà prendono motivo di teffere nuove finzioni, e di ordire nuovi inganni. Ma se cadono sotto una mano forte, che le percuota con modi aspri, palesano tosto in mille modi la malizia del loto spirito guasto. Con queste prove adunque si chiarirà del vero il Direttore, qualo-

den-

ra alcuna persona gli venga in sospetto di fassità: avvertendo però, che il suo sospetto non sia vano, ma ben sondato, e ragionevole.

102. Avvertimento VI. Avverta finalmente il Direttore, che le visioni immaginarie di cui abbiamo fin ora parlato, fono proprie dei principianti, e dei proficienti, che now fono ancor bene purgati, benche molte volte si concedano da Dio per suoi fini partia colari anche ai perfetti. Così dicono comus nemente i Dottori Mistici, e lo provano a lungo il Padre Tommaso di Gesù ( ora Div. lib. 3. cap. 5. ) e il Cartufiano ( Sele& Myft. p. 4. cap. 5. ) E però accadendo al Direttore di avere in cura alcun' anima, spesso goda di una tale specie di visioni , non ne formi ftima superiore al suo merito . Gli effetti poi di quelle visioni non fono diversi da quelli, che riferiremo, para lando delle visioni corporee, senonche, esfendo le visioni immaginarie più intime che le corporee, producono effetti di maggior efficacia.

# CAPO VIII.

Si parla delle visioni intellettuali.

L A visione intellettuale pura di cui ora incominciano a trattare, è di gran lunga più persetta, e più eccellente di tutte le altre visioni, di cui abbiamo finora ragionato, perchè si forma nel solo intelletto indipendentemente dai fensi interiori, ed esteriori, ed è più propria degli Angeli, e delle anime separate dai corpi, che di chi vive fra noi in carne mortale. Questa visione dunque consiste in una notizia dell' intelletto certa, e chiara di qualche oggetto, senza alcuna forma, e figura, o immaginazione, che lo rappresenti, senza alcuna attuale dipendenza dalla fantasia. Nella sostanza di questa definizione convengono tutti i Teologi Mistici fondati nell'autorità di S. Agostino, il quale parla così al nostro proposito de Civit. Dei cap. 9. ) Veritas incommutabilis per fe ipfam ineffabiliter loquitur rationalis creature mentibus; aut per mutabilem creaturam loquitur, five spiritualibus immaginibus spiritui nostro, sive corporalibus vocibus corporis sensibus. Non faccia specie al Lettore, che il Santo Dottore qui parli delle locuzioni , che Iddio fa all' anima : perchè lo steffo vale delle visioni, effendo dell'une, e dell' altre l' istessa la ragione. Dice dunque il Santo, che Iddio ci parla, e ci fi manifesta o per mezzo dei fensi del corpo,

( e questa è la visione immaginaria ) oppure parla, e ci si manifesta per se steffo alle nostre menti con pura intelligenza, e questa & la visione intellettuale, di cui trattianio. Lo fteffo dice il Santo Dottore nelle fe Confessioni , rappresentando un' anima , ene trapassi con la sua mente tutte le fantafie, i fegni, le fimilitudini, le immaginazioni, ed ogni altra visione di specie inferiore, e giunga a Dio con la fua vifta. e in quetto rimanga afforta. ( Confest. cap. 10. ) Si cui fileat tumultut cornis, fileant phantafie terre, O aquarum O aeris ; fileant & poli , & ipfa fibi anima fileat , & tranfeat se, non se cogitando : sileant somnia, & immaginaria revolationes, omnis lingua; & omne signum; & quidquid transcundo fit. fe cui fileat omnino . . . . subtrahantur alie vi fiones longe împuri generis . O bec una vapiat , & absorbent , & recondat in interiora gaudia speciatorem suum , ut talis sis vita ererna, quale fuit boc momentum intelligentie, tui suspiravimus nonne boc est: Intra in gaudium Domini tui . .

104. Ma vediamo , come S. Terefa con, termini più chiari spiega e la dottrina di S. Agostino, e la nostra definizione. Parlando la Santa della visione intellettuale, che ebbe per un lungo tempo di Gesti Cristo nostro Signore, dice, che la persona del Redentore fenza che si vegga, s' imprime con una notizia tanto chiara, che pure non se ne possa dubitare, imperocche vuole il Signore che resti tanto scolpita nell' intelletto, the non se ne pud dubitare più che di cofa, che si veda apertamente con li occhi; anzi non tanto: peroche in questo alcune volte si rimane con qualche sospetto, fe abbiamo traveduto; ma qua febbene in uno subiso venga questo sospesso, resta nondimeno per una banda gran certezza, di modo che non ha forza il dubbio. ( in vita cap. 27. ) Parlando della stessa visione nel Castello interiore, torna a dire lo stesso con queste parole: ( mans. 6. c. 8. ) Non poteva intendere che cosa fosse quella, poiche non la vedeva; e nondimeno conosceva certo; che Cristo nostro Signore era quegli , che le fi mostrava di quella maniera, nò poseva dubi-tare che stesse quevi. Ecco che S. Teresa ripone la fostanza della visione intellettuale in una notizia dell' oggetto certissima, indubitabile, infallibile, e maggiore di quella, ... che risulterebbe dal vedersi lo stesso oggetto con gli occhi esteriori del corpo. Ma pasfiamo avanti ad esaminare con la dottrina della Serafica Maestra gli altri predicati della nostra definizione. Segue ella a dichiarare la predetta visione intellettuale del Re-

dentore con le seguenti formole : ( in vita c. 27. ) Ma qua niente vi è di questo, ne fi vede ofcurità; fenonche si rappresenta all'anima, per una notizia più chiara che 'l Sole. non dico, che si vegga Sole, nè chiarezza: ma una luce, che fenza veder luce, illumina l' intelletto, perchè l' anima goda così bene. Ecco che alla notizia certa, e indubitabile dell' oggetto, che coltituisce la visione intellettuale, aggiunge la Santa Maestra una chiarezza tale, che supera il chiarore stesso det Sole. Soggiunge poi, che questa notizia chiara, e certa del Redentore era fenza alcuna forma, e figura, o immaginazione che glielo rappresentalle. Se n' anad ( narra ella di fe fteffa Caft. int. manf. 6. cap. 8..) al suo Confessore tutta affannata, ed egli le diffe che se non vedeva cosa alcuna, come faneva che era nostro Signore ) che gli dicesse. che volto, che fattezza aveva . Rifpofe ella che non fapeva fattezze, ne a'tro più poteva dire, che questo che aveva desto, ma che fapeva bene, ch' egli era che le parlava, e non era travedere. E più chiaramente nel libro della sua Vita; (cap. supracit.) Stando io in una Festa del Glorioso S. Pietro in orazione, vidi appresso di me, o per dir meglio, mi accorsi, poichè nè con gli occhi del corpo, nè son quegli dell' anima vidi cofa alcuna: ( fiavverta, che la Santa con questo termine occhi dell' anima, intende sempre l'immaginazione: ) ma mi parve che stelle appresso di me Crifto . e sentivo essere egli quello, che mi parlava.

105. Donde si deduce, che secondo la dettrina della Santa per la visione intellettuale è necessaria per una notizia chiara, e certa dell' oggetto senza espressione di forme, e di figure. Ma acciocche una tal visione non folamente intellettuale , ma pura in questa Ressa linea, bisogna che non abbia alcuna dipendenza dalla fantafia. Per intendere quefto, convien supporre, che per formare la detta visione due cose indispensabilmente si richiedono, la specie intellettuale, che rapprefenti l'oggetto, e un lume straordinario, che renda potente l' intelletto a conoscere per mezzo di tali specie con chiarezza, e con certezza lo stesso oggetto. Se la specie sia da Dio infufa, può l'intelletto con effa produrre la fua visione senza alcuna cooperazione di fantasia; perchè siccome quella specie non dipende dalla fantafia nel fuo nascere, così neppure ne dipende nel suo operare; e di questo non vi è dubbio. Se poi la visione s' abbia a formare con le specie naturali, che già nell' intelletto erano acquistate per mezzo dei fenfi, dice Dionifio Richelio ( e vi

aderisce il Padre Alvarez de Paz , Filippo della Santiffima Trinità, ed altri Dottori Missici ) che in tal caso Iddio può com-binare tali specie, ed elevare con luce eminente l'intelletto a produrre da se solo per mezzo di tali specie la visione . In questo modo farà la visione indipendente dalla fantafia, e puramente intellettuale : onde così conclude il predetto Alvarez ( Tom. 3. lib. 9. p. 3. cap. 12. ) Be quod ad species assi-net, vel sunt eadem naturales, quas intellectus, e rebus per sensus bausis, quas tamen Deus ita disponit, ut admiranda reprasentent; vel funt species de novo indita, O infusa, quas altitudo rei revelate requirit . Utrifque autems poteft , & folet intellectus uti in bac vifione . nempe intelleduali. fine ulla cooperatione imaginationis , & fenfus . Se poi accada . che la visione incominci con qualche immaginazione, e che questa in qualche modo vi concorra, e vi cooperi, non potrà dir i vifione inrellettuale pura, a cagione di quel mescolamento, e cooperazione dei fantalini, che la rende dipendente dall' immaginativa Al più se una tal visione principalmente fi fondi nella specie intelligibile, e nel lume, potrà affolutamente dirli visione intellettuale, ma non già pura per la ragione ora detta . Si veda ciò , che diffi nel Trattato fecondo; e dove parlavo della contemplazione imperfetta, ove più diffusamente si esprime questa dottrina .

106. Gl' istrumenti, con cui si fanno queste visioni puramente spirituali, sono simili a quelli, con cui dicemmo formarfi le vifioni immaginarie . Primieramente Iddio \* combina ( come abbiamo detro ) ed ordina le specie intelligibili, che l' intelletto aveva di prima acquistate dipendentemente dalla fantalia : oppure se l' oggetto, che deve rappresentarii, sia sì alto, e sì sublime, che la memoria intellettuale non abbia specie atta ad esprimerlo, infonde Iddio una nuova specie. Infonde poi una luce altissima, con cui rischiara le dette specie, acciocche ' intelletto , per mezzo di tali specie illuftrato, vegga con gran certezza, e chiarezza l'oggetto a se presente . Questa luce, dice il Padre Giacomo Alvarez de Paz ( tom. 3. l. 5. p. 3. c. 12. non è il lume della sede, perchè questo si dona per gli atti soli ordinari di sede; anzi neppur è talvolta il dono della sapienza, quale ben-chè nobiliti molto, e persezioni la sede, non si distende però a conoscere le cose tanto sublimi in un modo sì firaordinario, e sì chiaro. E però dovrà effere, o almeno ridursi a lume di profezia, per cui conosca

l' uomo le cose divine in maniera più confacevole all' anime separate dai corpi, che unite ai corpi, mortali . Sebbene non mancano altri Autori, che vogliono non richiedersi alla formazione di dette visioni luce maggiore di quella, che può recare alle noftre menti il dono della sapienza, e dell' intelletto.

107. Quindi siegue, che Iddio solo può produrre in noi visione intellettuale pura : perche l'intelletto nostro è una potenza spirituale chiusa e all' angelo buono, e all' angelo cartivo, e aperta solo a Dio. Egli so-lo vi può entrare, e a suo talento muovere, e combinare le specie, o crearvele di nuovo, e infondervi quella viva luce, per cui veda l'anima con la pura intelligenza, senza formazioni d'immagini , e di figure , quegli oggetti, che le vuole manifestare . Così dice il precitato Alvarez de Paz appoggiato all' autorità dell' Angelico Dottore (in pracit. loc. ) Solus enim Deus posest memoriam intellectivam in bono figere, ita ut strepitu phantafmatum alio non vocetur : folus ille poselt lumen boc supernaturale infundere, vel bumen sapientie, quod antea infuderat, perficere, & conformare . Solus ille potest fine concursu fenfuum inclinare voluntatem ad bonum . O babiens caritatis , & virtutum fuaviter cam ducentes immittere ; que omnia lumen Theologorum Thomas docuit . E quella è appunto la ragione, in cui si sondano li Teologi Miflici, allorche concordemente affermano, che le visioni intellettuali sono affatto immuni dall'illusioni, diaboliche : poiche sebbene il demonio può entrare nella nostra immaginativa, comporre, alterare, e combinare i fantafmi. non può però metter piede nell'intelletto. E però qualunque volta opera l'intelletto da le solo per divina virtù senza il conforzio della fantafia, come accade in fatti in tutte le visioni intellettuali pure, non ha modo il maligno di travagliarlo coi fuoi inganni . .

Aoß. Per mezzo di queste visioni intelletnuali, che abbiamo dichiarate, pub l'anima vedere ogni oggetto, qualunque egli siaf. Primo, pub vedere ella Iddio, la sia unità, e la Trinità delle divine persone, non già intuitivamente, ma per mezzo dei velami della fede. Questa visia è la più alta, e la più sublime, e di essa parleremo nei capi feguenti. Secondo, pub l'anima con visia intellettuale vedere le verità nude; dico hude, perchè le vede chiaramente in se fiesse con semphee intelligenza, senzà alcun'immagine figurata, che giele rappresenti. Quefle nude vettà, altre sono circa Iddio, altre se nude vettà, altre sono circa Iddio, altre

sono circa le creature , come spiega diffusamente San Gio: della Croce ( In afc. monti lib. 2. cap. 26. ). Vede l'anima le verità di Dio, quando con chiara notizia le si palesa qualche attributo di Dio, ed ella in quell'alta notizia intimamente lo gusta, e pruova un sapor divino inesplicabile ad ogni lingua mortale, la vista di queste verità divine è altiffima, e fi riduce alla classe delle visioni precedenti . Vede l'anima le verità create , quando per mezzo di una pura, e chiara intelligenza le si manifestano certe verità in fe stesse, che apparatengono alla sede, ai costumi, ed a ciò; che è accaduto , o che deve accadere ; oppure a ciò , che si nasconde nell' interno di qualche persona. Questa vista si riduce ora a dono di profezia, ora a dono di discrezione dei spiriti, come dice lo fteffe Santo, ed è meno simabile dell' altre visioni intellettuali dianzi accennate . Terzo, può l'anima intellettualmente vedere i puri spiriti, e. g. gli Angioli, e l' anime separate dai corpi . Questa vista sebbene è meno aita di quella, con cui si vede Iddio, e le sue persezioni, è però anche essa molto su-blime, nè spesso si concede a chi vive in quella nostra misera terra. Così dice il sopraccitato S. Giovanni della Croce . ( In afc. Mont. lib. 1. 6. 24 ) L' altre visioni, che sono di fostanze incorporee , richiedono altro lume più alto, e così queste visioni di sostanze incorpa-ree, come di Angeli, e di anime, non sono molto ordinarie, ne proprie di questa vita. Quarto, può l'anima vedere con visione in-tellettuale pura Gesù Cristo, Maria Vergine, e tutte le sostanze corporee, che sono nell'universo, e vedendo l'anima i corpi con questa specie di visioni, non li mira per mezzo di alcuna immagine rappresentante la loro forma, e la loro figura, come accade nelle nostre cognizioni naturali, in cui vi è sempre il concorso della fantasia: ma gli vede con pura, e semplice notizia, ma tanto certa, e chiara, che i nostri stessi occhi, o la nostra istessa immaginativa con le loro figure non potrebbero arrivare a rappresentarle sì al vivo.

sa at vio.

109. Quefle visioni intellettuali di Gesà Cristo, della Vergine Santissima, o di altre festazza materiali, e corporce possiono accadere in due modi, gome dice il P. Alvarez de Paz ( Tom. 3-1/h, 5, sap. 12.) con altri Missici. Possono effere indistinte, e possono effere diffinte. Visione intellettuale indistinta di Gesà Cristo, ( lo fesso dico di Maria Vergine, e di qualunque altro corpo, ) è quella, pur cui vede l'anima con notizia

certissima, e chiarissima, (in modo che non ne può dubitare ) il Redentore presente, Maria Vergine, e talvolta con sensazione di spirito se lo sente appresso; ma però non ha notizia alcuna della fua ftatura, della fua figura, del suo colore, e delle parti partico- dondanza ancora il corpo lari, che lo compongono. Vede quasi con « risposta al primo dubbio. evidenza con l'intelletto illuminato, che è Cristo, perchè di questo le si dà notizia chiara, ma non vede le sue fattezze, perchè di questo non le si comunica notizia alcuna. Tal era la visione intellettuale di Si Teresa, da noi riferita, come potrà scorgere il Lettore dalle sue istesse parole sopraccitate. Viceversa la visione intellettuale distinta del noftro Redentore, di Maria, è una notizia chiariffima non folo della perfona, e della fua prefenza, ma anche delle fue membra, delle sue sembianze, della sua bellezza, e alle volte ancora della sua gloria. Non dico già, che l'intelletto veda nel corpo di Gesù Cristo queste particolarità per mezzo di qualche immagine materiale, che l'esprima, come accade nelle visioni dell' occhio, e della fantafia, poiche non è egli per se stesso capace di queste grosse rappresentazioni. Ma dico, che le vede con lo sguardo di una semplice notizia, più chiaramente, che non le vedrebbe, se vi concorresse la fantasia con le fue immaginazioni. Ne si può certamente rivocare in dubbio, che talvolta fi concedano da Dio ai suoi servi queste visioni intellettuali distinte : perchè siccome gli Angiolivedono con lo fguardo nel loro intelletto non folo i corpi, ma le loro membra, e le loro qualità particolari ; così può vederle l'intelletto umano, fe sia da luce divina rischiarato, e innalzato ad un tal atto. Questa seconda specie di visione è più stimabile della prima, e deve produrre effetti maggiori, come ognun vede .

110. Ma qui dirà qualcuno, se alle visioni intellettuali non concorre in modo alcuno la nostra immaginazione, come potrà la perfona, tornata che fia a se stessa, dopo tali visioni rammentarsene? Come potrà riferirle ad altri, e specialmente a suoi Direttori ? Rispondo a questi dubbi, dicendo con l'Angelico Dottore (2. 2. qu. 175. art. 4. ad 3.) che lel visioni intellettuali lasciano nell' intelletto la specie intelligibile, e risondono nella fantafia parte di quel lume divino, da cui furono formate : e però la fantafia ajutata da questo lume, e da quella specie può concepire qualche immaginazione di quegli oggetti, che vide l'intelletto. E così può l' anima dopo dette visioni conoscere immaginariamente quelle cofe, che prima aveva spiritualmente intele, e rammentarfene . Donde fiegue, che se prima il solo spirito godeva. gli effetti di tali visioni, poi per mezzo di tali immaginazioni ne partecipi anche l'appetito fensitivo, e ne goda per una certa ridondanza ancora il corpo. E questo basti per

111. Per risposta del secondo dubbio, dico, che le visioni intellettuali sono alle volte tanto sublimi, che la fantasia altra immagine non può formarne, che molto rozza, e confusa; e allora la persona non può ridire ciò che vide, senonche in termini generali, e confusi, corrispondenti all'idea dellafua mente: come appunto S. Paolo, narrando quell' ammirabile visione, che ebbe in Paradifo, a cui fu affunto, non pote riferirla, senonche in termini generalissimi, dicendo ( 2. Cer. cap. 12. 4. ) Audivi arcana verba, que non lices homini loqui. Se poi l'oggetto delle, visioni intellettuali sia meno spirituale, e men alto, onde posta l'immaginativa formarne un' idea chiara, e distinta, non vi sarà difficoltà alcuna, che la persona, ch'ebbe dette visioni, possa raccontarle con distinzione, e chiarezza. E questo è quello, che vuo-le significare S. Teresa, quando dice, che di queste visioni puramente spirituali, altre posfono riferirfi , ed altre no . Quando fono vifioni intellettuali, ne anche le fa dire ; attefechè in questi tempi ne deve avere alcune tanto alte, che non conviene che l'intendano coloro, che vivono in terra, per poterle raccontare : febbene Rando nei fuoi fenfi, poffono per di qua narrarsi molte di queste visioni intelletsuali, ( Caft. Inter. manf. 6. c. 4. )

112, Gli effetti di queste visioni si producono nello spirito, siccome nello spirito s' imprimono l'isfesse visioni; e il corpo ne gode folo per partecipazione, come dianzi accennai. Tali effetti non sono diversi da quelli, che enumerai nel Capo terzo, in cui parlavo delle visioni corporee, senonche sono affai più intimi , più efficaci , e più perfetti di quelli. Ma giacche S. Gio: della Croce riferifce alcuni di questi efferti, almeno i più propri, e più principali, che fogliono intervenire: ascoltiamoli dalla sua bocca . ( Sal. al Mont. lib. 2. c. 24. ) L' effetto, che fanno nell'anima queste visioni, è quiete, illumina-zione, allegrezza a modo di gloria, soavità, purità, ed amore, umittà, ed inclinazione, o elevazione di spirito in Dio, alcune volte più, ed altre meno; alcune volte più in uno di quefli effetti , altre nell'altro, secondo lo spirito nel quale si ricevono, e come Dio vuole.

Avvertimenti pratici al Direttore circa le predette visioni intellettuali .

Vvertimento I. Diffi già , che le d visioni intellettuali vanno esenti da ogni illufione diabolica; avverta però il Direttore, che quello s'intende, quando la vifione sia puramente intellettuale, e si formi nell' intelletto per mezzo di pure notizie spirituali, fenza alcun mescolamento d' immaginazioni , e fenza alcun' opera della fantafia. Ma di questo chi potrà mai afficurarsi? Poiche può il Demonio muovere nella nostra îmmaginativa fantafini delicati, e fottili con tal arte; che a noi paja di vedere qualche oggetto colla pura intelligenza, e ci afficuriamo da ogni inganno; mentre in realtà lo vediamo con la fantafia per afluzia del noftro nemico, e siamo più che mai da lui ingannati. Delle illusioni, che possono acca-dere in questa specie di visioni, parla così S Giovanni della Croce ( In Afcenf. Mont. 11b. 2. cap. 14. ) Pud anche il Demonio caufare queste visioni nell' anima , mediante alcun lume naturale, servendosi della fantasia, in cui per suggestione spirituale rischiara lo spirito maligno le cose, o simo prosenti, o assen-ti. Leonde sopra quel suogo di S. Matteo, do-ve si dice, che il Demonio mostro a Cristo. tutti i regni del Mondo, e la gloria loro . Ostendit ei omnia regna mundi , dicono alcuni Dottori, che lo foce per suggestione intelli-gibile. Siegue poi il Santo a dare alcuni contrassegni per conoscere; quando queste vitioni spirituali siano contrastatte dal Demonio, per illudere le menti incaute. Imperocche , dice egli , gli effetti , che queste fanno nell'anima , non fono come quelli , che fanno le buone : anzi cagionano avidità di spirito circa il tratto con Dia, inclinazione a stimarsi, e ammettere , e tenere in qualche conto le dette visioni , e in niuna maniera cagionano piacevole umilia, e amore di Dio. Contuttociò, conchinde il Santo, conviene spogliarsi anche delle buone visioni intellettuali , benche più sicure dell'altre, e preso il buon effetto, che cagionano nello spirito, rimanersene in pura, ed oscura fede; sì perche sempre vi è qualche pericolo di rimanervi ingannato; sì perchè ciò richiede il noftro maggior profitto . Ma perche le visioni intellettuali sono di varie sorti, come abbiamo mostrato nel precedente capitolo, ci convien distinguere accuratamente tra l'una , e l'altra visione, é idare a ciascuna un regola-Dirett. Mift.

mento speciale, che sia suo proprio, come faremo nel feguente avvertimento.

114. Avvertimento II. Se le visioni intellettuali siano di Dio o della Santssima Trinità. oppure siano di verità, che appartengono a Dio, e. g. delle sue persezioni, ed attributi, secondo la divisione, che ne abbiamo fatta di fopra, non dovrà l'anima rigettarle mai, ne mai spogliarsene per due giorni : Primo perche queste visioni non pregiudicano alla purità della fede, anziche la perfezionano : mente illustrati dal dono della sapienza, che arrivano a vedere Iddio (intendo per quanto si può vedere nella vita presente ) e le sue perfezioni con chiarezza poco meno che evidente . Secondo , perche queste visioni non possono essere d' impedimento all' unione miflica con Die , a cui deve l' anima tendere con le sue contemplazioni , anziche appartengono ad una tal unione, ne mai fi concedono all' anima, che non rimanga in qualche modo almeno unita a Dio, Così dice S. Gio: della Croce : ( In ascens. mont. l. 2. cap. 26. ) Queste st alte notizie amorose non le pud avere, fe non l' anima, che arriva all' unione con Dio , perchè le medesime apparten. gono all' unione ; esfendo che il tenerle confifta in un certo tocco , o contratto , che fs fa dell' anima con la divina verità . E cost il medefino Iddio è quello , che ivi si fente , e fi gusta. Donde il Santo deduce l' avvertimento da noi dato, cioè, che non deve' l' anima foogliarsi di tali visioni intellettuali, e notizie divine : E in questo non dico , che fi porti negativamente, come nell' altre apparizioni : ( per questo vocabolo apparizioni intende l'altre visioni , di cui aveva g à parlato ) perchè , come qui abbiamo d'eto , fone elle parti dell' unione , alla quale andiamo incamminando l' Anima .

115. Ma se poi le visioni intellettuali siane di verità creara, e. g. di cose occulte accadute, o che hanno a succedere, oppure siano viste di puri spiriti , e. g. di Angioli , o di anime , o fiano vifte di fostanze corporee , deve l'anima prestamente spogliarsene, e abbracciando gli effetti santi, che gliene rifultano, rimanersene in sede all' oscuro : perchè sebbene, come dice il sopraccitato Santo la memoria di tali visioni rechi all' anima alcun profitto, risvegliando in lei qualche contemplazione, e amore di Dio, contuttociò, se l'anima voglia farre archivio, se si voglia appoggiare ad esse, e farne gran fondamento, rimane imbarazzata, ed occupata da tali specie, e di cofe, che non fono Dio. Doveche procedendo avanti a Dio in fede , spogliata , e

nuda da tutte le notizie di oggetti particolari creati, si rende più disposta ad unirsi con Dio, e accendersi , senza sapere come , in fiamme di amor puro . E tutto quello è vero , ancorche l' anima fosse sicura di non essere illusa dal demonio in tali visioni intellettuali . . Così infegna l' esperimentatissimo S. Giovanni della Croce, più volte citato in questo capo ( in Afcenf. Mont. lib. 2. cap. 24.) Perche altrimenti , dice egli , dato anche il cafo, che l' anima fia tanto fagace, umile, e forte, che non poffa in quelle ( intende le visioni intellettuali di cole create ) il demonio ingannarla, ne farla cadere in qualche prefunzione . come fuol fare : non lascierà che l' anima vada avanti, in quanto mette oftacolo alla nudezza spirituale, alla purità di spirito, ed al vuoto in fede, che è quello, che si ricer-ca, come si è detto, per l'unione dell'anima con Dio. Restringiamo pertanto questo Avvertimento in poche parole. Se il Direttore vede, che le visioni intellettuali, che ha il fuo discepolo, non siano circa Iddio, e le fue perfezioni, o circa Gesù Cristo ( che deve fempre eccettuarsi ), ma circa altri oggetti creati, gli ordini, che, presi i buoni effetti, sì foropri di tali visioni, e seguiti a camminare all' ofcuro avanti a Dio, con la fcorta ficura della fede, monstrandogli quanto ciò conferifca alla fua ficurezza, ed agli avanzamenti del suo spirito. Ma se poi volesse egli qualche volta ridursi alla memoria alcune di dette viste, per risvegliare lo spirito, ed elevarlo a Dio, oppure per acquistar lena, e coraggio nell'esercizio delle virtà; gli comandi, che presa quella buona e santa eccitazione, lasci presto la ricordanza di quella visione, e seguiti ad operar con la sede, nelmodo che fogliono procedere tutti gli altri

116. Avvertimento III. Non fi adombri il. Direttore, se ad alcun suo penitente accadesse di ricevere qualche visione intellettuale di molto lunga durata : perchè tali visioni spirituali non fono come l' immaginatie, che tosto si dileguano, o almeno passano in breve tempo; postono durare sertimane, e mesi, ed anche anni interi , come afferma S. Teresa : ( Cast. int. mans. 6. cap. 8. ) Stando timorosa di questa visione , ( attesoche non è come sono l' immaginarie, che subito passano, ma dura molti giorni, e talvolta più d'un anno) se ne anad al suo Confessore tutta affannata . Parla così la Santa per esperienza, perchè ella istessa per più anni si vide sempre a lato con vifione intellettuale il Redentore, quali tessi-monio di ogni sua operazione. La cagione , di questo è manifesta : poiche le visioni in-

tellettuali non sono come l'immaginarie : che fanno grandiffima impressione nel senso. tutta l'impressione queste la fanno nello spirito, che è capace d' ogni influenza foprannaturale, e se sia purgato, per grande che sia, può riceverla con somma quiete. In oltre le visioni immaginarie richiedone l'alienagie one da sensi esterni ; al contrario dell' intellettuali, che spesso accadono senza lo smarrimento de' sensi, come dice l' Angelico altrove da noi citato . E però anche a questo titolo si conviene, che quelle siano brevi queste durevoli. Non si maravieli dunque il Direttore, vedendo che alcun' anima abbia per settimane, e mesi replicati un' iftesta visione intellettuale o di Cristo, o di Maria Vergine, o di alcun Santo, fapendo che ciò suole accadere ; solo offervi , che non v' intervenga qualche illusione, e che ella proceda col debito regolamento .

117. Avvertimento IV. Avverta per ultimo il Direttore, che le visioni intellettuali sono proprie di quelli, che si trovano già in questo stato di perfezione , perchè sono comunicazioni , che si fanno al puro spirito o del tutto, o in gran parte purgato. Ciò non oftante, possono qualche volta concedersi ai meno perfetti : perchè Iddio è padrone de'. fuoi doni , e può compartirli a chi più gli aggrada: e siccome le visioni corporee, proprie degl' incipienti , e le visioni immaginarie, proptie de'proficienti, si concedono molte. volte ai perfetti, come abbiamo veduto altrove; così le visioni intellettuali, proprie de perfetti, possono alcuna volta donarsi a quelli , che non sono tali , per i fini noti a Dio folo.

#### CAPO X.

Si spiega cosa sia Visione intellettuale di Da in caligine, e quando accada.

118. I A visione di Dio in caligine, tanto Leiebre appresso i Teologi Missic, ed appresso il loro Principe S. Dionisio Areopagita, parlando in rigore, pare che piuttosto appartenga al precedente Tratato, in cul parlammo de' gradi di contemplazione, che il efercitano con atti diffinti, e generali che al presente Tratato, in cui discorriamo dei gradi di contemplazione, che fi praticano con atti indifinti, e chiari, quali sono senza fallo le visioni, che abbiamo ora dichiarate: perchè in realtà questa visione caliginosa consiste in atti generalissimi circa le estere di Dio, e circa le sue divine pette zioni. Contustociò, perchè questa tenebro-

fa contemplazione vien chiamata dai Mistici col nome di visione, e in qualche vero senfo pud dirfi tale ; ftimo bene trattarne nel presente luogo, in cui ci troviamo già in discorso delle visioni, che possono aversi circa le crearure, e circa Dio. Non lascierò però di avvertire ( acciocche il Lettore non erri nell' intelligenza di queste materie ) in quale di tanti gradi di contemplazione, spiegati nel precedente Trattato, si eserciti una tal visione di Dio, in chiara, e luminosa caligine.

119. Prima però di spiegare ciò che ella sa, ci conviene notare più cose . Primo, che in tre modi può l' intelletto umano vedere Iddio: primo, con visione in caligine; fecondo, fenza alcuna caligine con vifione chiara, e manifella, ma non però intuitiva; terzo, con visione intuitiva, senza alcun mezzo, ne alcun velo, a faccia sco-perta. Questa terza visione è propria de' comprensori nella patria beata; ne si appartiene a noi il ragionarne nella presente opera , in cui trattiamo folo di quelle contemplazioni, che sogliono concedersi in questa vita. La seconda visione fu da noi accennata nel capo ottavo, e farà più diffusamente dichiarata nel seguento capo. La prima visione poi è quella, che abbiamo presa a di-

chiarare nel presente capitolo.

120. In secondo luogo ci bisogna offervare, che parlandosi nelle sacre carte di Dio, più volte si dice, che egli abita nelle caligini, e nelle tenebre. Abbiamo nei libri dei Re ( Reg. 3. c. 8. 12. ) Dominus dixit, ut babisaret in nebula ; nel libro de' Paralipomeni , (2. c. 6. L.) Dominus pollicitus est , ut babitares in caligine : nei Salmi , (P/alm. 17. & 96.) Caligo sub pedibus ejus: Posuit tenebras latibulum suum . Nubes & caligo in circuitu ejus: in Isaia: (45. 15. ) Vere su es Deus absconditus : le quali parole non fignificano ciò, che in apparenza dimostrano, cioè essere attorno a Dio nebbia, tenebre, e oscurità: perchè, come dice l'Appostole Giovanni, (Ep. 1. cap. 1. 5. ) Deut lux eft , & tenebre in eo non funt ulle ; ma solo esprimono l'imbecillità , e la fiacchezza grande delle nostre menti , che avvicinandosi a Dio con la luce della contemplazione, conoscono la sua incomprensibilità, e incognoscibilità, cioè senza poter appieno, e adequatamente intendere chi eglifia , rimangono offuscate dalle tenebre nella propria ignoranza.

121. În terzo luogo, bisogna che ci rammentiamo di ciò, che abbiamo altrove detto, cioè potersi Iddio da noi conoscere in

due modi ; e per via di affermazioni , e per via di negazioni . Conosciamo Iddio nel primo modo, quando affermiamo di lui alcune persezioni, che nel suo proprio concetto non esprimono imperfezione alcuna : diciamo e. g. Iddio è buono , Iddio è fanto, Iddio è fapiente, Iddio è onnipotente, e cofe fimili. Lo conosciamo nel secondo modo, quando neghiamo a lui queste istesse perfezioni; non già perchè pretendiamo di-re, che in lui tali perfezioni non fiano in alcun modo, perchè sarebbe errore manifeflo: ma perche vogliamo fignificare, che in lui non sono nel modo basso, limitato, e meschino, con cui dalle nostre deboli menti si apprendono: ma vi sono in altro modo infinitamente più eminente, e più nobi-le. Così dicendo, che Dio non è buono, intendo, che in lui non è quella bontà finita, ed imperfetta, che io posso conoscere con le mie basse idee, derivate dalle creatu-re per mezzo de' sensi : ma vi è però con eccesso immensamente maggiore. Dicendo, che a noi Iddio è intelligibile, e inconoscibile, intendo, che sia tale secondo il merito delle sue persezioni. Posto questo.

122. Dico col Padre Alvarez de Paz, (p. 3. lib. 5. cap. 13.) e comunemente con gli altri Mistici sulla scorta del gran Dionisio, che la visione intellettuale di Dio in caligine, detta dallo stesso Areopagita raggio di tenebre, o caligine luminofa, altro non è, che una notizia intellettuale, per cui la nostra mente, trascorse tutte le idee della cofe create, e naturali; abbandonata ancora ogni cognizione, che possa aversi di Dio per via di affermazione, s'immerge tutta con altissima luce nella incognoscibilità, ed incomprensibilità della divina essenza, che tanto meglio conosce, quanto più meglio chiaramente intende di non poter conoscere ; rimanendovi dentre affatto afforbisa, e per l'ammirazione, e per lo stupore del tutto perduta. Sciogliamo queste ambagi. Tuttocio altro non fignifica, senonche giunta l'anima alla visione di Dio in caligine, lascia in quell' atto ogni idea di tutte le cose create, ogni specie delle cofe foprannaturali , e lafcia ancora ogni cognizione , che possa avere delle persezioni cognizione, che pola avere celle periezione di Dio per via di affermazioni, cioè affermando qualche cofa positiva di lui; e solo intende, che in lui non vi è alcuna di quelle perfezioni, che noi possiamo intendere, che egli non è quell'essere, che noi possiamo comprendere, ma che superra con infinito eccesso oggi nostro pensiero.

123. Avverta però qui il Lettore, che l' intelletto allora non intende già questa incom-Ll 2 pren-

prensibilità di Dio, come l' intendiamo noi presentemente con una cognizione fredda, e speculativa, ( che questa non gli sarebbe grande effetto ) ma l'intende con una luce altissima, e con vero sguardo intellettuale la vede ; e vedendola , forma di Dio un concetto astratto sì , ma sublime , e stupendo , che lo tiene con alta ammirazione sospeso . Dietro questo concetto elevatissimo vi viene un amore ardentissimo, e soavissimo, che cava l'anima da se, la sa perdere tutta a se siessa, tutta la trassorma in Dio. Nemmeno vorrei , che credesse il Lettore di poter giungere a questa vista caliginosa di Dio con le proprie industrie; come sogliamo sare, quando proccuriamo di perfuaderci per via di discorio, e di fede, che Iddio non è co-fa alcuna di quelle, che può la nostra mente suggerirci di lui. Questa è buona cognizione, ma è bassa, e niun conto merita il nome di vista. La vista in caligine dipende da una luce spiritualissima insula, per cui l' intelletto improvvisamente, e senza alcuna fua industria vede con certa , e chiara notizia, che Iddio è infinitamente superiore a quanto può pensarsi di lui; yede con un femplice, ma luminolissimo sguardo, che è intelligibile, inesfabile, inesplicabile, incomprentibile, e nell' alto stupore di questa vista riman perduto.

124. Quìndi s'intenderà ciò, che vogli fignificare l'Areopagità, tornando più volte a ripetere al fuo Timoteo, che fi unifica Deo incognite: a Dio ficonoficiuto. Non vuole diregià con quello, che egli abbia ad unifia a Dio, fenza punto conoficerlo, perchè queflo farebbe impossibile; ma folo vuole indicare quella villa di Dio caliginosa, in cui non ha l'anima cognizione alcuna degli attibuti, e perfezioni possitive di Dio, ma tutte le esclude, come incognoscibili alla sua mente, onde viene a formare di lui un concetto tanto più alto, quanto più generale, ed astratto; che è il più atto a fissarla una prosonda ammirazione, e ad accanderla

in fiamme d'amore unitivo.

125. Vediamo, come tutto questo esprime a maraviglia Riccardo di S. Vittore (de grad. violent. Carit.) Sic, dice egli parlando di questa vista caliginola, e chiara, che Iddio dona all'anime dilette, sic prefentiam siam tabiete, ut faciem suam mime of pendat i dulciorem suam insundit, sed decorem suam non ostendit i infundit suavitatem, fed non ostendit elanitatem; suavitate ejus fentium, fed species ejus non cernium. Adbuc nubes, & caligo in circuitu ejus; adbuc thronus ejus in columna nubis. Es sic vicia equas in mara calimna nubis. Es sic vicia quasti mi

nocle, vides velut sub nube, vides per specus lum , in enigmate . Ma più chiaramento la spiego Iddio flesso a Santa Teresa ; poiche ella bramando fapere ciò, che faceva l'anima unita a Dio per mezzo di questa luminosa caligine , le disse il Signore queste parole ( in Vita cap. 18. ) Si ftrugge tutta, Figlia , per più porsi in me : già non è esta quella , che vive , ma io : come non può comprendere quello che intende, non intende intendendo. Non poteva meglio dichiararsi l' incomprensibilità di Dio veduta in caligine : poiche conoscendo l'anima con chiarissima luce, che è sì grande quel bene, che ha prefente, che non puossi in modo alcuno comprendere, forma di lui un concetto altissimo, benche astratto, e confuso, e così si verifica, che è un grande intendere per lei il non potere intendere . La Beata Angela da Foligno, illuminata dallo stesso Dio, ed ammaestrata dalla propria esperienza, dice lo stesso . Ecco le sue parole ( Bollan. in all. Sanct. die 4. Januar. cap. 25. Vita. ): Ee post istud vidi Deum in tenebra una, & ideo in tenebra, quia est majus bonum, quod posfit cogitari, vel intelligi ; O omne quod potest cogitari, vel intelligi, non attingit ad illud . Offervi il Lettore , che non fi poteva meglio esprimere ciò, che andiamo dicendo. cioè che la visione in tenebra, o in caligine , ( che è lo stesso ) consiste in una chiara vista della intelligibilità, e incomprensibilità del sommo bene . E acciocche non ne rimanga alcun dubbio, torna la Beata dopo una breve interruzione a dire lo stesso con le seguenti parole: Nec anima in videndo potest cogitare de discessus illius boni , vel de discessu ab illo bono, nec quod debeat de cetero. discedere; sed delectatur infallibiliter in illo. omni bono, & nibil videt omnino anima, quod narrari possi ore, nec etiam concipi corde; & nibil videt, & videt omnino omnia . Et quia illud bonum est cum tenebra, ideo magis certifsimum, & magis superans omnia, quanto ma-gis videtur in tenebra, & est secretissimum, O postea videt cum tenebra, quando superas omne bonum, O omnia, O omne aliud est tenebra, & omne, qued cogitari poteft, est minus illo bono .

126. Si contenti il Lettore, che lo torni a fiminuzzare un poco più questa isfesti dottrina, benchè paja sossiti discientemente spiegata, acciocchè rendati intelligibile a qualunque intelletto, benchè dotato di mediorre perspicacia. Dunque dal detro fin qui si deduca, che tre cote si richiedono, per formare questa vitione intellettuale in caligine, Primo, che l'anima, posta ia questo grado di

orazione, non conosca Iddio per via di affermazioni , politivamente dicendo , che è buono, che è fanto, che è mifericordiofo; ma lo conosca per via di negazioni , intendendo, che in lui vi è ogni bontà, ed ogni persezione, non però quale può cadere nelle nostre basse menti, ma eccedente in infinito ogni nostro pensiero, Questo però non basta, perchè può ciascuno giungere a questo con la fede ordinaria. Si ricerca in fecondo luogo, che penetri l'anima questa istessa incognoscibilità, e incomprensibilità di Dio con una luce altissima, da Dio infusale, per cui venga non folo ad intendere una tale incomprensibilità in modo imperfetto, come accade ad ogni fedele, ma giunga anche a vederla intellettualmente. E finalmente si richiede, che da questa vista della divina incomprensibilità ne risulti un concetto astrattissimo, ma nobilissimo di Dio, per cui l'anima per questo istesso, che vede in Dio ogni persezione, ed ogni bene, in modo da non potersi comprendere dalla sua mente, riman sorpresa da un alto stupore, accesa da un ardentiffimo amore, e unita ffrettamente

127. Si offervi diligentemente ciò, che ho detro in ultimo luogo, acciocche non creda il Lettore, che questa visione tenebrosa confifta in un mero negativo, per cui l'anima dica, che Dio non è questo, non è quello, non è ciò che io posso intendere, perchè a far questo, poco vi vuole; ma consiste, come ho già detto , in un concetto positivo astratto, generale, e confuso, ma nobilissimo, che nasce dal vedere in Dio ogni bene fotto la formalità d'intelligibile. Onde siegue , che quanto l'anima meno intende un sì gran bene , tanto più l'ammiri , lo stimi, e lo ami. Si prova questo con manifesta ragione : perchè questa luminosa caligine in cui l'intelletto umano vede Iddio, è una perfettissima contemplazione, anzi vista dell' istesso Iddio, quale non può avere per oggetto una mera negazione ; ma è necessario che si fissi in qualche cosa di positivo, che lo tenga afforto . Così dice il Padre Alvarez de Paz , ( Tom: 3. lib. 5. cap. 13. ) e così spiega S. Dionisio Areopagita, e Dionifio Richerio ( de Mift. Theol. art, 8. ) Verumtamen , dice egli , in bac contemplatione feriur apex mentis, & intelligentie vertex Deo uniri tamquam omnino ignoto, in omnimoda quoque caligine fieri nibilque penitus de illo cognoscere; non quod ab illius inspectione omnifarie vacet ; prefertim cum illa fit altiffina, clarissima , terfectissima , profundissima contem-platto , cognitio , & visio bujus vita possibi-

lis, us iplemes Dionysius, & estostames ipsius esplanus; s'ed quia in bac couemplativa, & fapientissima, & fervidissima unione cam Deogrammens acutissima, & servidissima conspicis, quam superiacomprehensiosits, & supersplandicissimus, & superiaminossissimus, & supersuminossissimus, & supersuminossissimus, & supersuminossissimus, & supersuminossissimus, & supersuminossimus, & supersuminossimus, & supersuminossimus, & supersuminossimus, & clare intuitiva distes, descias, & cocumbas.

128. Quindi intenderà il Lettore, perchè la visione in caligine, in cui Iddio si palefa all' anima , fi chiami luminofa , e le fue tenebre si dicano splendide, secondo le frasi dell' Areopagita . E' ofcura una tal visione, perchè sebbene conosce molto Dio, lo conosce sotto la formalità d'incomprensibile; voglio dire, che intende affai di Dio, per queflo stesso, che vede effere egli tale, che non fi può arrivare ad intenderlo ; il qual modo d'intendere è oscurissimo , come ognuno vede . Ma perche la detta vista penetra questa istessa incomprensibilità con una luce limpidiffima , da cui rifulta quell' alto concetto di Dio, che abbiamo spiegato, ne siegue che fix anche chiariffima. Sicche fi verifica, che sia villa oscura, e chiara dell' ester di Dio, che le sue caligini siano luminose, e splendide le sue tenebre .

129. Passiamo ora a veder brevemente quali siano i gradi d'orazione, in cui interviene questa visione di Dio caliginosa . E' indubitato, che una tal vista accade nell' unione semplice, di cui diffusamente parlammo nel precedente Trattato; perchè in unione semplice appunto era stata S. Teresa, allorche bramando saper ciò, che in essi faceva l'anima, Iddio le disse quelle parole sopraccitate, come non può comprendire quello che intende, non intende intendendo. In oltre è certo, che l'estasi, e i ratti succedono con questa vista: intendo però, mentre l'anima sta nell'alto dell'estasi, o del ratto. Questo ancora lo dice chiaramente la Serafina del Carmelo, laddove parla dei ratti, che precedono al divin matrimonio ( Cast. inter. manf. 7. c. 1. ) Ivi il Signore, dice ella, la congiunge seco , ma facendola divenir cieca, e muta, come rimafe S. Paolo nella fua conversione, e levandole il sentire come; e di che maniera è quella grazia, che gode: perocche il gran diletto, che allora fente l'anima, e quando si vede avvicinare a Dio; ma quando già l'unifee seco, non insende, ne conosce cofa alcuna , attefoebe tutte le potenze fi per-

dono, e vimangono afforte. Quivi parla la Santa delle unioni semplici, e de' ratti, che acradono in tempo di sposalizio, com'ella stesfa fignifica nel periodo precedente; e il dire, che in effi l'anima si unisce a Dio con divenire cieca, e muta, e senza intendere, e conoscere cosa alcuna, è lo stesso che dire, che l'anima fi unisce al sommo bene in questa luminosa caligine, in cui ella non conosce in Dio cosa alcuna particolare; ma vi conosce solo per via di negazione un bene ehe immeniamente supera ogni altro bene, ed in infinito eccede ogni suo pensamento. Parlando poi delle unioni , che si fanno in istato di unione persetta, stabile, e quasi insolubile, che ella chiama il Matrimonio, queste ora succedono nella predetta vista caliginosa, ed ora nella vista chiara, e manifesta di Dio, di cui ragioneremo nel seguen-

130. Se brama il Lettore sapere la ragione, perche le unioni, e i ratti il più delle volte si formino fra queste caligini, e fra queste zenebre luminose, la dirò in poche parole : perchè questa cognizione tenebrosa forse è la più atta di ogni altra, per rapire l' intel-letto a Dio, e per fissavelo con un alto stupore ; ammirando tanto più la sua grandezza, quanto più la vede superiore al suo intendimento. Ed in oltre questa cognizione è una delle più universali , più ampie , più distese, e più alte, che possano aversi di Dio; e per conseguenza è una delle più idonee ad accendere l' anima in amore ; a cavarla da se , e a trasformarla in Dio . Se poi desidera egli di vantaggio sapere, se queste splendide caligini entrino ancora in altri gradi inferiori di orazione , e. g. di quiete , e di ebrietà, dico che vi entrano, ma in grado molto inferiore , e affai più baffo , perchè la luce dell' incomprensibilità di Dio fin questi gradi di orazione non è sì alta, e penetrativa, che arrivi ad afforbire affatto la mente, e trasformar l'anima in Dio con piena unione, e ad alienarla pienamente dai fensi . E questa è la ragione , perchè quasi tutti i gradi d'orazione del precedente Trattato fi formano con atti distinti ; perchè quasi in tutti interviene questa cognizione caliginola.

#### CAPO XI.

Dalla Visione intellettuale, chiara, e manifesta di Dio.

131. OLtre la vissone intellettuale in caligine, già dichiarata, ammettono

i Teologi Mistici, come accennal nel precedente capitolo, un' altra visione di Dio chiara, e manifesta, ma non già intuitiva, che è propria solo di quelle anime beate, che fono giunte al fine del loro pellegrinaggio . Dopo dunque, che Iddio si è fatto per qualche tempo vedere all' anima, che tiene in istato di sposalizio fra le caligini di una chiara, e perfetta contemplazione, rompe alla fine queste nubi luminose, e le si manifesta con gran chiarezza, e senza metcolanza di tenebre, che offuschino una sì bella vista, e con questo gran favore l'invita a coabitare feco in perpetua ferenità, che è appunto quello stato sublime, il quale viene dalla fopraccitata Santa dichiarato con l' allegoria del Matrimonio.

122. In questa visione non vi è mescolamento alcun di fantasmi, nè concorfo alcuno di fantasia, anzi non vi può effere perchè ha una vista spiritualissima, e sublimissima di Dio, a cui iono affatto improporzionati i nostri sensi materiali, e bassi . Iddio istesso infonde nell' intelletto una nuova specie intelligibile: e bastevole a rappresentare il suo esfere divino, quanto si conviene alla presente vita, ed infonde una luce altissima; che non è ne il lume della fede, ne il lume precedente della sapienza; sembrando e l' uno, e l' altro sufficiente a formare visione tanto ammirabile. Il Padre Alvarez de Paz ( Tom. 3. lib. 5. cap. 14. ) crede effer questo lume o quella luce, che San Tommaso pone nella mente de Profeti, o altra simile atta a perfezionare, e corroborare la sapienza, e la fede, perche per una vista straordinariissima, quale è questa, straordinariissime debbano essere le cagioni, che immediatamente vi concorrono . S. Terefa accenna l' altezza di questa luce con le seguenti parole : ( In Cast. inter. mans. 7. cap. I. ) E posta in questa mansione per visione intellertuale, con una certa rappresentazione della verità se le mostrano suite tre le Persone della Santiffima Trinità con una infiammazione, che prima viene al fuo spirito a modo di una nuvola di grandissima chiarezza . L'intelletto dunque informato di una specie sì nobile, e d' una luce sì eccelfa, vede con un femplice purissimo, ferenissimo, e tranquillissimo sguardo la grandezza di Dio ; vede ancora le divine Persone . vede come il Padre genera eternamente il suo Figliuolo, come il Padre, e 7 Figlio spirano con spirazione d' amore lo Spirito Santo; vede come in queste tre Persone distinte vi è un' essenza indistinta; vede la loro somma egualità; e finalmente vede ciò, ch' è ineffabilé, e non può dirsi con la lingua, benente possa penetrarsi con l'occhio puro, e come dicono i Missici, con l'apice della mente. Così dice la lopraccitata Santa ammaestrata dalla propria esperienza (in cis. cap. t.) per una mrasibile nozicia, co te tutte tre queste Persone sono una sossanza, un potres, un sapere, e un solo Dio di maniera che quella, che abbiamo per sede, viu l'intenda l'anima (si può dire ) come per vissa; benche, queste vissa mon sia con consensa di sectio copporatis, non

ellendo visione immaginaria .

133. Si rappresenta Iddio all' anima per mezzo di questa visione intellettuale nel di lei intimo centro, dove l'unifce feco, e quivi poi rimano flabilmente l'anima ad abitare con Dio suo Sposo in dolce pace, come diffi nel precedente Trattato , e come infegna la nostra Santa, ( cod. cap. ) dicendo: Se le comunicano tutte e tre le Persone, e le parlano, e le danno ad intendere quelle parole del Vangelo, dove dice il Salvatore, che Egli, il Padre, e lo Spirito Santo farebbero venuti a dimorare con l' anima , che l' ama , e offerva i fuoi comandamenti . . . . Ogni di più fi flupisce quest' anima , parendole che mai si partano da lei, ma notoriamente vede (nel modo che io dissi) che stanno nel suo interiore, nel prosondo di lei (che non sa dire come, perchè non ha lettere ) e sente in se quella di-vina compagnia. Stabilita questa coabitazione dell' anima con Dio nel di lei più profondo centro, siegue poi tra lo spirito umano, e divino quell' unione strettissima, e quasi infolubile, che ho dianzi accennata, e dietro questa vengono quegli ammirabili effetti, che diffusamente spiegai nel detto Trattato; e però non mi trattengo ora nella dichiarazione di queste cose.

13.4 Solo dico, che in questo stato torna pesso a ricevere visioni intellettuali chiare, e manifeste o di Dio, o della Santissima Triade, o oppure degli attributi, che sono in Dio: s'psssi ancora riceve certi rocchi nell' intimo dello spirito, che vanno congiunti con certe notizie chiare, e diffinte di Dio, o delle sue perfezioni, che anch' esse si dicono ad una certa specie di visioni intelleta unali patenti, e chiare. E tutte queste sono le maggiori comfunicazioni, che si concedono da Dio all' anima diletta in questa vita

mortale .

135. Avverta però il Lettore, che la visione, di cui parliamo, benchè fia chiara, è però molto inferiore, e grandemente diversa dalla visione intuitiva de Beati, con cui vedono Iddio, com'è in se se sessione se se se sui partie di ci erisma, quia videbimus sum ficuti si poichè a formare la visione intuitya, e

beatifica, due cose indispensabilmente si ri-chiedono. Prima, il lume della gloria, che disponga l' intelletto creato , e l' innalzi ad una vitta sì eminente . Secondo si ricerca , fecondo l' Angelico Dottore, che Iddio istesso fi unifca all' intelletto disposto in tal guisa, ed egli stesso, unitos strettamente con lui, supplisca le veci della specie intelligibile : perche, secondo il parere del Santo Dottore, non può giungere alcuna specie creata a rappresentare l'essere di Dio, quale è in se stesso. Nulla di questo accade nelle visioni che si concedono a certe anime sante su quefta terra : benche fiano manifeste, e distinte, e chiare . Iddio non si unisce alle loro menti, ma solo si palesa loro per mezzo di qualche specie creata, che per quando chiaramente lo manifesti, sempre lo rappresenta molto imperfettamente. In oltre in queste visioni non v' interviene mai il lume della gloria ; ma un' altra luce, che per quanto alta sia, è affai più baffa di quell' eccelfo lume, che fi dona ai comprensori nella patria beata . E però si verifica, che in tutte le visioni, che fi concedono in questa vita, non si vede mai svelatamente Iddio in se: ma fi mira o negli enigmi ofcuri, ( come accade nella visione in caligine, ) o nello specchio chiaro, ( come avviene nella visione manifesta ) di qualche specie creata . In somma è opportunissima la similitudine delle tre luci, che recano i Mistici a questo proposito, paragonando la visione di Dio in caligine alla prima luce del mattino, che è suboscu-ra: la visione manifesta di Dio all' aurora chiara, in cui già si veggono con distinzione gli oggetti; e la visione beatifica alla luce del meriggio, in cui il tutto si fcorge con gran chiarezza,

136. Circa quefte due ultime visioni ora fpiegate non do al Direttore alcun Avverimento pratico, perche effendo puramante intelletuali, ed altissime, non può ne la fantassa, ne il Demonio contrassinale con qualsia immaginazione. Al più al più se la persona non l'abbia mai esperimentate, potra per illusione provare in se se se succeia, che le paja visione di Dio o in caligine, o chiata, ma sarà da quella tanto di versa, quanto la luce dalle tenebre, e il

giorno dalla notte.

## CAPO XII.

S' incomincia a parlar delle Locuzioni foprannaturali, e divine; fi dichiara di quante spece ello stavo, e quali stano quelle, di cui noi intendiamo ragionare in questo, e no seguenti Capitoli.

· Ià dicemmo fin dal principio che nel presente Trattato si parla di quei gradi di contemplazione, che fi formano con atti chiari, e distinti, quali sono certamente tutte le visioni, di cui abbiamo finora ragionato, eccettuata la visione in caligine, di cui già rendemmo la ragione, perchè fosse posta da-noi in questo luogo, che poreva parere poco adattato al suo modo d'intendere. Ora tratteremo delle locuzioni, quali se si prendono passivamente, o sono, o almeno includono sempre qualche atto di contemplazione distinto, e chiaro. Per intelligenza di questo convien supporre, che se la locuzione fi prende attivamente , altro non è che le parole con cui o Dio , o qualche personaggio del Cielo palesa all' anima i suoi concetti : ne in questo vi è atto alcuno di contemplazione ; come ognun vede . Se poi la detta locuzione si prenda passivamente, è l' udienza stessa, che presta l'anima a tali parole. Or questa udienza, che consiste in una certa attenzione dell' anima a chi le ragiona, porta feco, fe ben fi confideri, una cognizione dell' intelletto femplice, quieta, e ammirativa delle virtà, che gli vengono manifestate : e però include sempre qualche atto chiaro di contemplazione circa tali verità. E questa è appunto la ragione, per cuitali locuzioni appartengono alla materia del presente Trattato . Hac ergo loquela Deut ,. dice il Padre Alvarez de Paz ( 10m. 3. lib. 5. cap. 6. ) al mio proposito, animam erudit; & auditio ejus, que est attentio que-dam anime, & actio intellectus ejus ad se dicla percipientis , contemplatio eft , feu fimplex quadum cognisio veritatis oftenfa . Veniamo ora a vedere quali fiano le specie di loeuzioni, con cui patla Iddio alle creature dilette .

138. Ci parla Iddio per mezzo della Sacra Scrittura, volendo, che tutto ciò, che fu da lui già detto ad alcuni fuoi gran fervi; intenda detto a tutti. Se ne poredia l'ifleffà verità increata (Marci 13. 37.) Quod autem vobis dico, omnibus dico Vigafate. Ci parla Iddio per mezzo de Prelati di S. Chiefa, de Superiori legittimi, e de Predicatori evangelici, eliondofi egli fieffo di.

chiarato, che la voce di quelli è voce sua : Qui vos audit, me audit ( Luce 10. 16. ). Ci parla Iddio per mezzo de' benefici , invitandoci con quelli, quafi con voci foavi ad amarlo. Ci parla per mezzo de'flage!li, incitandoci con questi, quasi con voci aspre a temerlo. Così dice S. Gregorio spiegando quelle parole di Giobbe, ( 38. 1. ) Respondens Dominus Job de turbine, dixit : Quis eft. ifte involvens fententias fermonibus imperitis? Alizer enim . dice eali . Deminus fervis fuis loquitur, cum eos intrinfecus per compunction nem provehit : aliser cum per destructionem , ne extollantur , premit . Per blandam enim locutionem Domini amanda dulcedo eius oftendisur, per scribilem vero posestas ejus metuenda monstratur. Ci parla Iddio per mezzo de' suoi lumi, additandoci il fentiero della virtit; e per mezzo delle sue ispirazioni, animandoci a scorrerlo con grande alactità; e chiuder l'orecchio a queste voci del Ciclo, dice S. Bernardo, è atto di gran temerità, anzi di grande stoltezza ( Serm. de feptem Spirit. ) : Quanta temeritatis, quanta infania eft, fi fort' te cum alloquitur nos Dominus Majestatis, nos infenfati avertamus aurem . O ad nefcio quas ineptias convertamur. Ci parla finalmente Iddio, quando chiedendogli grazie o per noi, o per altri , per mezzo di una ferma , e viva fiducia, che c'infonde nel cuore, c'indica, che saremo esauditi; o per la sottrazio-ne di una tal fiducia, ci da segno, che nonotterremo il nostro intento. Così insegna S. Bonaventura ( in Proc. 7. Relig. cap. 16. ) Est & alius modus revelationis per Spiritum Sanctum ; cum bomo ex Dei inspiratione orat Deum pro aliqua speciali causa vel propria, vel aliena, & per effectum devotionis, & fiduciam exauditionis, intelligit fe exauditum in hac petitione . . . E converso cum non sen-tit sibi infundi siduciem exauditionis, bine colligis non habiturum effectum fue petitionis . Aggiunge però , che quello non è segno infallibile, potendo accadere che la mancanza della fiducia provenga da difetto di divozione, e non sia segno che Iddio non ci voglia compartir le sue grazie.

compartir le lue grazie.

139. Tutte quefle locuzioni però, che ora
abbiamo accennate, non fono in modo alcuno
materia nè del prefente, nè de' suffiguenti
capi; perchè, parlando con proprietà, o non
sono vere locuzioni di Dio, o se sono tali,
come accade nelle parole della Sacra Scrittura ) non sono fatte immediatamente a noi.
Noi qui vogliamo ragionare di quelle locuzioni divine, che con tutto rigore tali in se
stesso con cui ladio, "oppure qualche suo Santo ci

palefa alcune verità, in quanro fono nella loro mente. Co:) parlava I Idito ai Profett nell' antica legge, come dice l' Appoltolo: (Heb. 1: 1:) Multifariam, multifque modis olim Deut loquens Partiva in Prophetin. Co-31 parlava frequentemente a Mosè, come Jarlava frequentemente a Mosè, come Leguestaur Dominus ad Moylem facte ad fassiem, ficat folt loqui bomo ad amicum fueme. Così ha parlato Iddio nella nuova legge ad innumerabili fiuò Servi, come atteflano le Iflorie Ecclefaltiche.

140. Queste locuzioni dunque sono-di tre forti. Altre sono auriculari, altre immaginarie, ed altre intellettuali. Le locuzioni auriculari conssisono in akipne voci significative di qualche verità, che Iddio o per similitero Angelico si tissonare alle nostre orecchie: e lebbene queste non sono diverse dalle voci, che sogliamo accoltare da' nostri amici, qualora si pongono a ragionare con noi; per gli effetti salutari però, che dessano nelle nostre anime,

fono da quelle affai diffimili.

141. Queste voci talvolta si odono con le orecchie esteriori del corpo, ma non si vede la persona , che le proferisce . Tali furono quelle parole , che risuonarono dal Cielo, mentre battezzavasi il Redentore nell' acque del Giordano : ( Matth. 3. 17. ) Hic ef Filius meus dilectus, in que mibi complacui. Simili a queste furono le parole, che si udirono da' tre diletti Discepoli nella Trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor : f Marsh. 17. 5. ) Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui . Ne dissimili da queste furono quelle voci, che si udirono da tut-to il popolo, mentre il Redentore pregava l'Eterno Padre a manifestar, le sue glorie: ( Joan. 12. 28. ) Pater, clarifica nomen tuum . Venit ergo vox de colo . Es clarificavi , & clarificabo . Altre volte poi si ascoltano con l'orecchie queste parole celesti, e si veggono ancora con gli occhi le persone, che le pronunciano . Tali furono quelle voci di giubilo, che gli Angeli, scorrendo luminosi per l'aria in vaghe sembianze, andavano ri-petendo intorno alla capanna di Bettelemma-( Luc. 2. 14. ) Gloria in altiffinis Deo, & in terra pax hominibus bona voluntatis . Parole di questa specie si sentono da' servi di Dio uscire talvolta o dalla Santissima Eucarissia, o da qualche divota Immagine, o dalla bocca di qualche Personaggio del Cielo, che si faccia loro vedere in forme corporee; e talvolta da esti si seutono, ma non si mira il soggetto da cui sono formate. Si avverta peto, che il suono di queste parole

foprannaturali, e celetti, benche folo fi oda nell'organo materiale dell'orecchio corporeo, cagioua fempre grande attenzione nella mente, e commozione di fanti affetti nel cuore.

142. Le locuzioni immaginarie fono parole, che si formano nella fantasia : e sebbene non risuonano in alcun modo nell' orecchie del corpo, si sentono però dalla persona, che le riceve internamente, arricolate e chiare, anzi più chiare, che se con l' orecchie corporali fi ascoltassero. Così afferma S. Terefa, ammaestrata dalla propria esperien-22 : ( in vita cap. 25. ) Sono certe parole , dice ella, molto formate, ma non s' odono con P. orecchie corporali, sebbene s' intendano più chiaramente, che se si uaissero. Poco dopo soggiunge. E' voce santo chiara, che non si perde una fillaba di quanto fi aica . E prima di lei fpiego San Cipriano la qualità di tali parole interne, dicendo così : ( in prologo de operib. ard. Chrifte ) Dicuntur tibi quadam verba arcana intrinfecus, que afforte non fofficis; as dubitare non possis , quia juxia est , immo intra te, qui te follicitat, nec tumen ficuti eft, fe tibi videndum conceait .

143. Ma acciocche intenda bene il Lettore quella operazione di spirito ammirabile ; per cui fenza udir cosa alcuna con l'orecchie del corpo, si sentono nell' interno parole chiare, ed espresse, supponga questa dottrina filosofica , che tutt' i noftri fenfi efferni . mentre operano, trasmettono alia fantasia la fpecie de' loro oggetti , per mezzo di cui produce anche effa una fenfazione interna fimile a quella, che producono i fenfi efieriori . Ne tali specie ricevute nella fantalia . tofto syaniscono , come accade ne' lensi efterni , ma da lei si custodiscono nell' archivio della sua memoria fantastica. Così mentre l' occhio vede e. g. le stelle , ne manda all' immaginativa le specie, per cui anch' essa la vede . Mentre il palato fente l' an aro del fiele , o gusta il dolce del miele , sa penetrare alla fantafia la specie di tali sapori o disgustosi , o dilettevoli . Mentre la mano tocca un corpo soffice, e molie, oppure aspro, e duro, fa sì, che vada all' in maginativa la specie di tal morbidezza, o di tal durezza . Mentre ascolta l' orecchio il suono delle voci , confegna tofto alla fantafia la specie di ogni fillaba, di ogni accento, di ogni parola. Ed ella intanto ricca di tante specie le conserva fedelmente nell'erario della fua memoria, per potere per mezzo di essa apprendere, e giudicare di tutti gli oggetti, anche quando quelli fono rimoti. Posto quefto, non è difficile lo spiegare, con e Iddio, senza parlare all' orecchie de' suoi servi, fac-

cia loro fentire internamente il fuono delle parole. Sveglia Iddio o per fe stesso, o per mezzo degli Angeli nella loro fantafia le specie di quelle parole, che vuole dire : indi le rischiara con la sua luce celeste, acviocchè l'immaginativa vivamente apprenda detre parole, e apprendendole con vivezza, profondamente l'imprima nell'appetito fenfitivo, onde fiegua che facciano nel fenfo interno quel suono istesso, che già altre volte fecero nel fenso esterno dell' orecchie : con questa diversità però, che se quelle parole dette agli nomini all'orecchie esteriori, erano sterili di ogni buon effetto; dette da Dio per mezzo della fantafia al fenfo interiore : sono seconde di salutevoli affetti, e di sante operazioni .

144. Queste parole, e discorsi interni, e immaginari alcune volte, dice il Padre Alvarez de Paz, pare all'anima, che le ven-gano infinuati da lontano, altre volte da vicino , e alcune volte le pare che forgano dall' intimo del fuo cuore ( tom. 2. lib. 5. par. 2. cap. 6. ) Sed bec verba, lices a Deo. vel Angelo in ipfa bominis orantis, vel contemplantis imaginatione formentur , tamen ita dispenuntur, ut interdum videantur de calo descendere ; interdum juxta audientem , vel a longe proferri ; interdum ex ipfo penetrali cordis affurgere . E credo , che una tal dottrina egli l'apprendesse dalla Serafica del Carmelo, che nel Castello interiore ( manf. 6. cap. 3: ) l'infegna con queste parole : Questo è di certi ragionamenti , che egli fa ( cioè Id-dio ) in molte guise all'anima , alcuni de' quadi pare , che vengano al di fuori , altri dal più interiore dall' anima, altri dal superiore di lei. Ma dovunque si fentano tali discorsi, ciò fempre proviene dalla diversa eccitazione, e combinazione di specie, che Iddio sa nella fantafia : ficche vengono ad esprimere le parole nel modo, che più gli aggrada.

145. Le dette locuzioni fi sentono talvolta in fonno, mentre l'anima fi trova in quiete, libera da ogni sollecirudine, come accadde al gran Patriarca S. Giuseppe, a cui mentre era nel profondo del fonno diffe l'Angelo ( Matt. 1. 20. ) Joseph fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam : quod enim in ea natum eft , de Spiritu Sancto eft . Alle volte si ascoltano in vigilia, mentre l' anima staffene raccolta in orazione con Dio, come avvenne a Zaccaria quando sentiva l' Angelo, che dentro di se parlava, cioè formava nel suo interno queste parole fantastiche ( Zacc. 1. 9. ) Et dixit ad me Angelus, ani loquebatur in me : Ego oftendam tibi quid fint bac . E ficcome succede a S. Pietro, che

rapito in estasi con la visione del famoso lenzuolo ; udì quelle parole ( A&. 10. 15. ) Quod Deus purificavis, su commune non dixesis. Ma si avverta però, che se il ratto sia perfetto, voglio dire, sia rapimento de' senfi interni , ed esterni alla pura intelligenza , l'anima nell'alto del fuo ratto, non ferte mai parola alcuna di questa specie , perchè attora è ella con le fue potenze riffretta folo a quegli atti fpirituali d'intelligenza, ed amore, che l'uniscono, e la trasformano perfettamente in Dio, ne può attendere ad altro con la sua fantasia. In tal caso si sentono le predette parole negli intervalli del ratto, in cui qualche potenza, e specialmente l'immaginariva rimane sciolta, e libera ad operare, come spiegai altrove. Così insegna l' espertissima nostra Santa (in vita cap. 25.) Ma avvertiscasi, che quando si veggono visioni, e si edono queste parele, non è mai ( a mio parere ) in tempo, che sta l' anima unita nel medesimo ratto : perocchè in questo tempo ( come credo aver dichiarate nella second' acqua ) si perdono affatto tutte le posenze, e a mio parere quivi non si può vedere, ne intendere, ne udire : fla tutta in altrui potere ; e in questo tempo, che è molto breve , non mi pare che il Signore la lasci in libersà per cofa veruna . Paffato quefto breve tempo, rimanendo pure l'anima nel vatto , succede quello, che io dico.

146. Finalmente che fi fentono internamente queste parole , addiviene anche fuori dell' orazione , mentre l' anima si trova difiratta, ed occupata in opere esteriori, come dice in più luoghi l'istessa Santa, e particolarmente nel fopraccitato capitolo: Imperocchè non prendendo io ore particolari di ritivamento per l'orazione, faceva il Signore che nelle conversazioni mi raccogliessi, e senza poserlo io sfuggire, mi diceva quello che gli piaceva , e quantunque io ne aveffi difgufto , era costretta ad udirlo . E poco dopo riferisce una di queste locuzioni , da lei ricevuta in tempo, in cui non folo non orava, ma era incapace di orare per il gran affanno, che la teneva tutta sconvolta. Lo stesso dice San Giovanni della Croce in vari luoghi, e più volte lo ripete nel capo 28. del secondo libro della Salita al Monte Carmelo.

147. La terza specie di locuzioni, con cuà Iddio parla all'anime, è l'intellettuale. Primo in questo modo di parlare non v'interviene suono alcuno di voce, che si faccia fentire o esternamente all'orecchie, o internamente al cuore: perchè consiste in una via intellettuale, e in una pura intelligenza, per cui l'anima vede ciò, che Iddio le vuol

dire, al modo appunto, col quale parlano gli Angioli, e l'anime separate dai corpi tra di loro, e con Dio. Ma perchè questà è una loquela astrussissima, ha bisogno di una più lunga dichiarazione, quale noi rimettiamo ai seguenti Capiroli.

### CAPO XIII.

Si dividono le Locuzioni immaginarie fopranmaturali in tre altre specie di Locuzioni : si dicbiarano, quali siano, e gli effetti, che producono, e si danno i segni, per discernerle dalle Locuzioni sosse.

148. Le locuzioni auricolari in quanto alfe, benchi posiano effere diverse in quanto
agli effetti, producendoli ora maggiori, ora
minori, ed ora di una forte, ora di un'a
tra, come piace a Dio, dal cui arbitrio dipendono. E però può bastare ciò, che di
esse abbiamo detto nel precedente capitolo.
Ma non può bastare ciò, che abbiamo detto
delle locuzioni immaginarie, perchè queste
sono di più specie, e molto tra di loro di
verse: onde convien dichiaratie, acciocche
il Direttore ne abbia la debita intelligenza,
e ne' casi occorrenti sappia prendere circa
ciascuna di effe. un giulto regolamento.

149. S. Giovanni della Croce parlando di queste locuzioni interne soprannaturali , che fi formano per mezzo dell' immaginativa , le distingue in tre specie , altre le chiama successive , altre formali , ed altre sostanziali . ( in cap. supracit. & seq. ) Le parole suc-cessive sono alcuni concetti, che l' anima investita dallo Spirito Santo, produce con tanta vivacità, e prontezza, che le pare da Die le siano suggeriti, e detti, quando in realtà ella li produce con il proprio intelletto, e gli dice a fe flessa. Questo sempre accade, mentre l' anima sia in orazione molto raccolta, poichè trovandosi tutta immersa nella considerazione di qualche verità divina, e illustrata dallo Spirito Santo con viva luce penerra nuove e nuove verità, forma circa di esse nuovi e nuovi concetti con tanta prefiezza, e chiarezza, che non si avvede di produrli con le fue potenze, ma le pare che le siano detti da Dio . Così ancora accade , che l' anima in questo raccoglimento faccia interrogazioni circa gli oggerti , che ha presenti ; e per il lume chiaro, da cui è investita, trovi sì pronte, sì vive risposte, che le sembra che le vengano suggerite da un' altra persona é di ragionare con effa, quando in realià ella è quella , che interroga , e risponde , e

che parla a se flessa. Questo è uno de' modi, dice il precitato Santo, con cui il divino Maestro instruisce l'anima a se diletta. Ma fi noti però, che tali parole successive, parlando in rigore, non fono vere parole, perchè l' ellenza della parola vera richiede che non solo si produca, ma si riceva dalla po-tenza uditiva di chi l'ascolta, come accade all' orecchio, che non forma i ragionamenti. che ode, ma soltanto gli ammetie : dovechè nel caso nostro, sebbene alla formazione di queste parole soprannaturali vi concorra Iddio in modo particolare con una luce straordina. ria, l' intelletto però è quello , che le produce di fua elezione, e producendole l'afcolta, e se esso non si accorge della sua operazione, proviene dalla gran felicità, e prontezza, con cui opera animato da quella viva

150. Ne di questo si stupisca punto il Lettore, perchè una cola simile accade in tutti i gradi di unione mistica trasformativa. Interroghi egli qualfivoglia anima, che fiz stata sublimata a trattare stintimamente con Dio , s' ella in tempo di tale unione produca quelle sì alte intelligenze, e quell' amore sì vivo, che la trasforma in Dio; gli risponderà infallibilmende di no , e dirà , che il tutto riceve, infusole benignamente da Dio. Eppur è certo, che ella allora produce il tutto con l' attività delle sue posenze . Ciò proviene dalla gran felicità con cui l' anima ajutata da una firaordinarissima grazia prorompe in quegli atti unitivi; onde operando, non fi avvede punto di operare, ma le pare sol di ricevere. Nel cato nostro però vi è questa diversità, che i predetti concetti dello spirito raccolto in orazione hanno più sembianza di parole, perchè sono cognizioni di verità distinte, sono chiare, sono pronte, fono paffaggiere; e però fi fanno fentire nell' interno con prefiezza, e vivezza a modo di voci.

151. In quefle locuzioni fucceffive, conviene procedere con molta avvettenza, penon errare, perché febbene molte volte provengano da illufrazione divina, alle volte
però nafono dal lume naturale dell'intelletto,
e non recano alcun giovamento. Altre volte
hanno origine dal demonio, e pofiono effere
di notabile nocumento. Producopfi da Dio
tali patole, quando fono mosfe da una luce
fopramaturale infusa nell'intelletto, che lo
determina a prorompere in tali corectii
Nafono tali patole natural mente dall'intelletto, quando non il lume divino, ma il
lume ftesso naturale dalla potenza intellettiva
de sveglia. Posciache bisogna sapere, che seb-

bene l'intelletto, posta l'anima in raccoglimento soprannaturale, rimanga illustrato da celefte luce; ne in questo vi sia alcun inganno ; può egli ciò non oftante non fecondare la traccia di quella luce e deviando ad altre verità, a cui non è mosso da Dio, trevar nuove verità, e formar concetti nuovi indipendemente dal suo lume intellettuale, che naturalmente possiede : e questo può accadere più facilmente, quando la potenza intellettiva è di sua natura più perspicace, e più pronta ad operare . In tal caso parerà alla persona, che si trova raccolta in Dio, di parlare con lui, di sentire le sue parole, di ricevere le sue risposte, quando in realtà non vi è niente di quello; perchè tutti quei concetti, che per la loro vivezza hanno forma di parole, sono atti naturali, possono effer falfi . come di fatto fono alcuna volta, e molte volte sono imperfetti , e difettosi . Si noti bene questa dottrina: perchè da queflo proviene, che alcune anime di buono foiriro, che non sono capaci di mentire, o di fingere, rimangono ingannate, e deluse nelle loro predizioni . Riferiscono ai loro Padri foirituali, che Iddio ha derro loro questa cosa, o quella, oppure, l' ha farta ioro chiaramente conoscere; ma poi non si avverano le loro rivelazioni. Non, è, che queste anime non abbiano molto buona orazione ; è il lume intellettuale, e la perspicacia delle loro menti, che le tradifce intrudendofi nella loro orazione, e le fa travedere nel modo predetto.

152. Accade ancora talvolta, che dette parole successive abbiano origine dal demonio. Vedendo il nemico, che l'anima co-mincia a raccogliersi nell' orazione, le osserisce materia di digressione ( massime se quella fia amica di cole straordinarie ) la porta col pensiero ad altri oggetti divoti, forma per mezzo della fantafia parole inrerne, sveglia concerti vivaci ; così la va pascendo, e deviando da Dio; e se quell' incauta si dà a seguire la di lui condotta, la fa cadere in gran inganni, e passo passo la porta al precipizio. Questo è il modo, per cui alcune anime, che nel principio camminavano rettamente, fono giunte poi a poco a poco a comunicare con il Demonio nelle loro orazioni. Questo è il modo con cui infinuava agli Erefiarchi opinioni false, erronee, e scandalose: onde accadeva ai miferi, che quando pareva loro di effere più illuminati da Dio, fostero più accecati dal nemico di Dio , come nota faggiamente S. Gio: della Croce ( in afcenf. Mont. 1:b. 2. c. 29. )

153. I contrassegni per conoscere quando

le dette parole successive vengono da Dio quando dalla luce dell'intellerto umano, e quando dal demonio, possono essere i seguenti . Se i predetti concetti, e parole interne vadano congiunte con un amore umile, e riverente, e con un intimo raccoglimento quiero, e pacifico, farà fegno, che quelle procedono dallo spirito di Dio: perchè sono caratteri, da cui sono sempre accompagnate le visite del Signore. Quando poi tali parole risulteranno dalla vivacità dell' intelletto, non porteranno seco il predetto amore, ma al più un certo amor paturale, non così intimo, non così umile, non così offequiofo, ed alla fine lascieranno l'anima in una cerra indifferenza ; non inclinata ne al bene, ne al male, senza molta vanità, ma fenza alcuna umiltà; fenza incitamento alla virtìt, ma fenza alcuna fuggestione al vizio; perchè essendo stata naturale, e indifferente la cagione, da eui promanarono tali parole, indifferenti altresì debbono essere i loro effetti . Finalmente se le parole avranno tratto dal demonio la loro origine, dovranno lasciar l'anima poco quieta, tutta arida, e affatto indifoofta al bene. Avranno certamente a renderla propensa alla vanità, alla compiacenza, alla ftima propria, e dei favori, che le pare aver ricevuti; operando sempre il demonio in modo, che la persona faccia gran conto dei suoi inganni, acciocche la melchina torni più facilmente a ricadere nei suoi lacci . In somma gli effetti devono effere proporzionati alle loro cause ; e se santa, o indifferente, o perversa sarà stata la cagione; santi, indifferenti, o perversi dovranno risultare gli effetti: A fructibus eorum cognoscetis eos.

154. Passiamo ora a dichiarare le parole formali interne, che sono il secondo modo, per cui si degna Iddio di parlare al cuoro delle persone divote . Sono quelle certe parole, che non si formano industriosamente dall'anima, ma solo da lei si ascoltano chiaramente, come dettele da terza persona nell' interno. Disfi, che sono parole espresse, perche entrano nella specie di quelie parole immaginarie, di cui ragionai nel capitolo precedente, e partecipano di tutte quelle proprietà, che allora distintamente spiegai; benche siano alle volte più, alle volte meno formate. Disi. che non si formano industriosamente dall' anima, a distinzione delle parole successive, alla cui formazione concorre molto l'anima con la sua cooperazione, e però con minor proprietà possono dirsi parole vere , come già osfervai. Diffi, che si ascoltano chiaramente nell' interno, per discenerle dalle parole auricula-

ri .

ri, che si odono con l'orecchie esteriori. Diffi, che si ascoltano come dette da terza persona , perchè l'anima in queste parole formali , si porta passivamente , ricevendole senza alcuna sua elezione, come riceve l'orecchio la voce di chi parla. In oltre queste parole ora son poche, ora son molte, e for-mano discorsi interni. Ne sempre si sentono in orazione, ma anche fuori di esta, mentre lo spirito non è raccolto, anzi si trova con il pensiero lungi da quello, che gli vien detto . Il che non avviene mai nelle parole fuccessive, le quali sempre accadono in tempo d' orazione , e circa quegli oggetti , in cui sta l' anima fissa con il pensiero.

155. Sentiamo come spiega la sostanza di dette parole coerentemente alla nostra definizione Riccardo di S. Vittore, ( de grad. carit. cap. 4. ) O dulcis confabulatio Dei in anima, qua fine lingua , & labiorum formatur ftrepitu , & in filentio folus, qui loquitur, & cui loquitur, & audit illam, qua omnis alienus excluditur! Officio ordinario di queste parole si è illuminare l' anima ed instruirla circa ciò, che cila deve fare per suo governo: e in persone che Dio conduce per vie straordinarie alla perfezione, fogliono effere frequenti. Conciossiacofache vi fono certe anime elette, di cui lddio si fa Maestro, e guida, e per mezzo di queste voci chiare, ed espresse, che loro dice al cuore mostra loro quello che debbano operare, e quello che debbane fuggire, per avvantaggiarfi nella virtù, e per giungere prestamente ad una gran perfezione.

156. Gli effetti di tali parole, se si paragonino con quelli, che producono nell' anima le parole sostanziali, di cui parleremo in appresso, non sono grandi; ma le si considerino in le steffi, sono degni di molta stima, perche danno luce all' anima, per conoscere le verità, che le sono insinuate, e le danno gran prontezza, per operare secondo il det-tame di quelle. È in questo ancora differiscono molto dalle parole successive, le quali di ordinario non rendono lo spirito tanto pronto, come fanno queste, all' opere di servizio di Dio . Così infegna l' istesso Riccardo ; ( eod. cap. ) Qui talibus verbis docentur, docibiles Dei funt, & unclio eos docet, que fola omnem veritatem docet suavi celerique magisterio . Se poi le parole formali siano di consiglio, o di comando, comunicano all'anima forza, e felicità per venire all' esecuzione di quanto l' è stato configliato, o imposto : sebbene però, fe le opere ingiunte siano cose di preeminenza, di onore, e di decoro, non tolgono la ripugnanza, che l' anima prova di sovrasta-.re, o di risplendere su gli occhi altrui, come

offerva rettamente S. Gio: della Croce ( in afcenf. mont. lib. 2. c. 30. ) volendo Iddio, che l' anima benche posta da lui stesso in grado onorevole, l'abbracci con difficoltà, e con orrore, acciocche non rimanga offuscata da quel lustro di maggioranza, o di gloria. E apporta a questo proposito l' esempio di Mose, (Exod. 4. 14.) che destinato a liberare il Popolo Ebreo dal demonio tirannico di Faraone , ripugnò replicate volte ai comandi di Dio, che gl' imponeva la gloriofa impresa : non si arrese ai prodigi con cui il Signore l'afficurava del fuo volere : ne mai si diede per vinto , finche Iddio non diede parte di quell' onore destinato a lui solo, al fratello Aronne; affegnadoglielo per compagno nella condotta di quel Popolo contumace.

157. Ma in queste locuzioni ancora, come nelle passate, bisogna che la persona vada cauta, potendo quelle ancora, come quelle, provenire o dalla fantafia, o dall' intelletto, o dal demonio. Voglio pertanto anche per queste dare alcuni contrassegni, come già feci per l'altre, con cui quasi con pietra d, paragone, possa la persona discernere, se le parole, che ella ode, siano oro di Paradiso i ovvero orpello della sua fantasia, oppure scoria vile d'inferno. E per non errare in materia di sì gran rilievo, prenderemo per no-stra Maestra Santa Teresa, che di tali locuzioni ebbe gran esperienza al pari di ogni altro, e con maggior chiarezza che ogni altro, l' espose per nostro ammaestramento. Incominciamo dalla fantafia. Dice la Santa, che non è difficile il conoscere, se la sua immaginativa operando attorno a qualche oggetto, va componendo fentenze, in fomma pone alcuna cola dal canto suo: doveche ascoltando, presta la sola attenzione a chi ragiona : il che è appunto quello, in cui consiste la sostanza delle parole formali, come abbiamo detto nella loro definizione. In oltre le parole, che la fantasia combina, e dice a se stessa, sono una cosa languida e morta : dovechè le parole che dice Iddio , fono vive , e spiccate, si sentono nell' intimo dell' anima con sì gran chiarezza, che non se ne perde una fillaba. Se è cosa, dice ella, (in Vita cap. 25.) che vada l'intelletto sabbricando da se medesimo, per sottilmente che lavuri, si accorge, che egli è quello, che ordina, e dispone alquanto quella cofa , e che egli parla ; il che non è altro, se non come se uno disponoffe, e ordinaffe un vagionamento, ovvero ascoltaffe quello, che un altro gli dice ; e vedià l'intellette, che allora non ascolia, poiche opera : e le parole , che egli fabbrica ,

sono come una cosa forda, e fantastica, e non con la chiarezza , che queft' altre di Dio . . . Parmi che vi sia quella differenza, che se noi parlassimo, o solamente udissimo, nè più, nè meno: perciocchè quando parlo, sono io, (co-me bo detto), che vado ordinando con l'in-telletto cid, che dico: ma se altri mi parla, non fo Je non udire, senza travaglio alcuno.... Quest altro è voce tanto chiara che non si perde

una sillaba di quanto si dice .

158. Secondo, quando la persona con la fua fantalia compone da se queste parole, può impedirle, se vuole, con divertirsi altrove; ma questo non può già fare, quando le sono detre da Dio, perchè allora è costretta ad ascoltarlo; come appuno non potrebbe fare a meno di udire chi parla, fe ftelle con l' orecchie aperte . Ecco le parole della Santa ( in eod. cap. ) Per molto che si facesse resiftenza, per non intenderle ( cioè queste parole formali ) sarebbe fatica indarno . . . . perchè a nostro mal grado fa Iddio che l'ascoltiamo, e che l'intelletto flia talmente tutto applicato, per attendere a quello, che vuole che intendiamo, che non basta per impedirlo il nostro volere, o non volere.

159. Terzo, le parole, che l'anima va combinando col fuo cervello , può udirle , quando vuole, ma le parole formali vere non può udirle, se non quando a Dio piace. Così riflette opportunamente la Santa: ( in eod. cap. ) Concludo , che mi pare , che fe questa fosse opera dell' intelletto, potremmo, quando volessimo , intenderlo , ed ogni volta che facessimo erazione, ci potrebbe parere che intendiamo. Ma in quest'altro medo nen è così : anzi che staro molti giorni , che quantunque io voglia insendere qualche cofa, è impofsibile: e altre volte, quando non voglio (come bo detto ) bisogna che per forza io l' in-

senda .

160. Quarto, le parole formali il più delle volte accadono improvvisamente, quando l'anima è distratta, o pensa a tutt'altro, che a quello che le vien detto . Il che non potrebbe in alcun modo accadere, se ella le andasse sabbricando con la sua fantasia, perchè in questo caso converrebbe , che si trovasse tutta intenta, e fista nell'oggetto, circa cui va fantasticando . Ottima ristessione della Santa : ( in eod. cap. ) E' voce tanto chiara che non si perde una sillaba di quanto si dice: e aecade esser talvolta in tempo, quando l'intelletto, e l'anima sta tanto sottosopra; e distratta, che non affronterebbe a comporre una buona ragione, e concesto . E più chiaramente torna a ripetere lo stesso nel Castello in-Periore : ( manf. 6. cap. 3. ) Qui molte volte non fi penfava a quello che fi intefe all improvviso, e talvolta anco ritrovandosi l'a. nima in conversazione : e si rispende Subitamente a quello, che passa per il pensiero, o a quello, che si è pensato avanti, e molte volte a cofe , di cui non si ebbe mai memoria. ne penfiero, che avellero da ellere, ne che farebbero : e così non poteva averle fabbricate l'immaginazione . S. Giovanni della Croce ( in ascen. mont. lib. 2. -ap. 30. ) questo lo dà per un segno certo, che tali parole non fiano studiosamente formate , e dette dalla fantasia . In queste parole formeli , dice egli , non ba l'anima che dubitave , se ella le dice ; perocche ben si vede che no ; maggiormente quando lei non stava con il pensiero in quelle, che le fu detto .

161. Quinto, le parole di Dio, come che vengono vestite di viva luce, sono seconde di ogni gran verità, e l' anima per mezzo di effe molte volte intende affai più di quello, che fignifica il suono di tali voci . Ma non può l'anima per mezzo delle parole naturali, che ella produce col suo cervello, intendere più di quello , che esprimono col loro suono. Così insegna la Santa: (in Cast. int. manf. 6. cap. 3. ) Le parole ( intende delle formali ) fono molto differenti , e con una di quelle si comprende affai ; il che non potrebbe si presto comporre il nostro intelletto. 162. Sesto , le parole naturali della fanta-

sia non producono alcun buon effetto, come offerva la nostra Santa Maestra : ( in eod. cap. ) Imperocche oltre le altre cofe, dalle quali si vede ciò, che bo detto, non fa effetto alcuno ; ma la parola di Dio colma l'anima di gran beni . Potrà dunque ciascuno prevalersi di tanti belli lumi , che gli dà una sì gran Santa, e con la scorta di quelli scoprire, se le parole, che egli ode, sono voci vere di Dio, o parti della sua immagi-

nazione.

163. Ma perche potrebbero essere anche illusioni diaboliche, conviene che per il discernimento di queste ancora assegniamo alcuni contrassegni ; acciocche la persona dopo esfersi cautelata dai vaneggiamenti della fantasia, sappia anche difendersi dalle frodi del comune nemico. lo qui non voglio mettere alcuna parola : voglio che folo parli S. Terefa, acciocche i segnali che daremo, abbiano piena autorità, e più altamente s'imprimano nella mente del divoto Lettore. Parlando ella dunque di queste locuzioni formali , dice così : ( in Vit. cap. 25. ) Questo mi è accaduto nan più di due, o tre volte; e fubiso fono stasa avvertita dal Signore, che era il Demonio : oltre che si scorge dalla grande. aridità, che rimane . E' una inquiesudine nell' anima a guifa di molte altre volte, in cui ha permesso Iddio, che io patisca gravi tentazioni . . . E' un' inquietitudine , che non fi sa donde venga, senonche pare, che l'anima si opponga, s'inquieti, si affligga, senza saper di che : attefo che quello, che dice, non è cosa mala, ma buona . Vado pensando, se uno spirito intende l'altro . Il gusto, e il diletto, che gli dà, a mio parere è differentissimo . Potrebbe facilmente il demonio ingannare con quefli gusti, chi provato non avesse mai gli altri di Dio . Chiamo gusti di Dio una ricreazione soave, forte, fissa, dilettevole, e quie-ta . . . Nessuna dolcezza, e tenerezza rimane allora nell' anima, ma fla come spaventata , e con gran disgusto . . . Il fatto sta, che quando e il demonio, pare, che si nascondano , e fuggano dall' anima tutti i beni , fecondo che ella vimane infastidita , inquieta , fenza alcun effesso buono : poiche febbene pare che mesta desideri buoni , non sono perd Stabili, e forti: l'umilià, che lascia, è falsa, inquie ta, e senza soavità alcuna. Parmi, che chi ba esperienza dello spirito buono, lo conoscerà. E nel Castello interiore parlando di queste stesse locuzioni, torna ad inculcare, che la mancanza de questa vera umiltà è chiaro segno di spirito diabolico. Dice così: ( mans. 6. cap. 3. ) Se sono favori , e grazie del Si. gnore, miri con attenzione, fe per quelli fi tiene per migliore; e fe mentre per più favorite ed amorevoli parole che udirà, non rimarrà più confufa, edumile, creda che non è spirito di Dio . Imperocchè è cosa certa , che quando è spirito del Signore, quanto maggiore è la grazia, tanto minore stima ba di se medesima l'anima, che la riceve , e più si ricorda dei suoi peccati . Concludiamo, che dai predetti caratteri tutti autorevoli, perchè presi da una si gran Maestra di spirito, potrà ciascuno di leggieri comprendere, se nelle parole interne formali, ed espresse, che esperimenta in se , oppure esamina in alt.i, vi sia inganno di demonio, o delirio di fantafia scorretta. E non essendovi ne l'uno, ne l'altro, potrà giustamente inferire, che fiano parole del cielo, le quali all'opposto di quelle altre e fraudolenti, o falle , lasciano sempre nell'anima quiete , umiltà, raccoglimento divoto, e pacifico, e disposizioni alle lodi di Dio, come dice l' ifteffa Santa .

164. Resta ora a dichiarare la terza specie di parole, che si formano per mezzo della santassa, e sono le parole sostanziali, molto più preziole, e più pregevoli dell'altre due specie di locuzioni ora spiegate. Quelle sono estre perole omipotenti di Dio, che operano es-

ficacemente nell' anime tutto ciò , ch' esprimono. Postono anch'esse dirfi formali , perche espreifamente, e con chiarezza si tentono nell' interiore dell' anima; ma si diversificano grandemente dalle parole precedenti , che sono puramente formali per la gran efficacia che hanno in operare il loro effetto . Poiche le parole formali danno luce all'anima, come abbiamo detto, e la muovono foavemente all' esecuzione di quello, che esprimono. Ma le parole sostanziali dicono, e fanno di fatto nell' anima, che le ascolta, quanto le dicono. Queste sono quelle parole onnipotenti di Dio, di cui parla il Savio, dicendo ( Ecclefe 8. 4. ) Et fermo illius potestate plenus est . Queste sono quelle voci, a cui da Iddio virtù, e possanza di operare, come dice il santo David : ( Pfalm. 67. 34. ) Ecce dabit voci Jue vocem viriutii . Queste sono quelle parole, che S. Paolo chiama vive, ad efficaci: ( Hebr. 4. 12. Vivus eft fermo Dei , & effican. In fomma queste sono quelle parole, operative, per mezzo di cui il Redentore, vivendo tra di noi uomo mortale, operava prodigi, e con una di esse liberava ossessi, dava sanirà agl'infermi, vita ai desonti. Una di queste parole di affetto, detta alla Sacra Spo-sa, ottenne subito l'effetto suo, facendole liquefare in amore : (Cant. 5. 6.) Anima mea liquefasta est, us sponsus locusus est. Una di queste parole chiedeva il Centurione al Redentore, sapendo molto bene, che bastava per rendere immantinente la falute al fuo fervo: ( Matth. 8. 8. ) Sed tantum die verbo, O Sanabitur puer meus. Chi fu, che rese subitamente perfetto Abramo? Non in una di queste parole operose di Dio? (Genef. 17. 1.) Ambula coram me, & efto perfectus. Chi muto in un momento Matteo da Pubblicano in Apostolo? Non fu una di queste efficacissime voci ? (Matth. 9. 9. ) Sequere me , & furgens fecutus eft eum . Chi cangio in un iftante S. Paolo da gran Persecutore in fervido Predicatore della Legge Evangelica ? Non fu una di queste potentissime parole? (Act. cap. 9. 4. ) Saule, Saule, quid me perfequeris ? E quelle appunto fono quelle parole del Signore, che noi chiamiamo fostanziali, le quali operano nell'anima, quanto esprimono col loro fignificato .

16; Ma aggiungiamo ai detti, e fatti della Sarta Scrittura, l'autorità della nostra Santa; tante volte citata in questo capo. Racconta ella di se, che trovandosi nella sua gioventù allacciata dall'affetto non impuro, ma disettuoso di alcune amicizie terrene, si ssorzò mille volte di rompere quei lacci di attacco vile, i mille volte sece violenza a se stessa,

mille volte pianse la sua miseria. Ma che però? Se sempre tornava a mettersi nelle reti di quegli affetti, che le ritardavano il volo verso il suo Dio . Finalmente Iddio , mosso a pietà di lei, diede rimedio a questa fua debolezza con poche parole fostanziali, \_che le disse nel cuore, e furono queste: Non voglio, che su abbi conversazione con gli uomini, ma con gli Angioli. Non furono quefte sole parole, ma fatti : perche le svelsero sì fattamente dal cuore ogni amore imperfetto, che non potè mai più affezionarsi a perfona alcuna del mondo. Ella stessa lo attesta -dicendo : ( in Vita cap. 24. ) Questo si è molto bene avverato: poiche non bo potuto mai più astaccare amicizia , nè avere inclinazione, ne amore particolare, senon a persone, che conosco, che amano Dio, e proccurano di servirlo ; ne bo potuto fare altrimenti . Narra ancora, che trovandosi un giorno tutta sottosopra, tutta agitata, e sconvolta in una tempesta d'angoice, e d'affanni per li timori, che tutti i suoi Direttori unitamente le po-- nevano, di essere illusa dal demonio nelle fue orazioni; il Signore con alcuna di queste onnipotenti parole la pose subito in placida calma: ( in Vita cap. 25. ) Non aver paura, o figlia, le disse, che son io, e non ti abbandonerd: non temere. Parmi ( seguita ella a dire ) attefo lo stato , in cui mi trovavo, che · a persuadermi che mi quietassi, fossero bisognate molte ore , e che nelluno farebbe stato fufficiente . Ed eccomi qui con queste fode parole quieta, con foriezza, con animo, con sicurez za, con una quiete, e luce, che in un punto vidi l'anima mia divenuta un'altra; e mi pare, che avrei preso a disputare con tutto il mondo, che vi fosse Dio.

166. Ma se poi le parole sostanziali, che Iddio dice, esprimessero affetto; dicesse per cagione d'esempio a qualche anima eletta queste parole : Amami, che io ti amo : si sentirebbe subito quella struggere tutta in un dolcissimo amore. Se sossero parole di riprensione , la farebbero tosto annichilare in un' intima confusione, e ne otterrebbero infallibilmente l'effetto di una stabile, e sincera emendazione. In fomma fono parole, come ho detto fin dal principio, che non solo inclinano la volontà, e la muovono ad eseguire ciò, che significano col loro suono, -come fanno le parole formali, ma lo producono efficacemente nell'anima: in una parola, operano tutto ciò che esprimono.

107. Circa queste specie di parole non accade andar timorosi, indagando segni, e catatteri, per intendere se siano da Dio, perchè non può contrassale nè la fantassa, nè

il demonio. Non possono in modo alcuno ne le potenze nostre naturali, ne i nostri nemici , come ben nota S. Gio: della Croce . ( in afcenf. mont. lib. 2. cap. 31. ) giungere a tanto, che il fignificato delle loro parole rimanga fostanziato nell'anima, che la mutino tutta, e la rinnovino in un tratto con grandi effetti di santità . Questa è opera riserbata a Dio sola. Basta, che il Direttore intenda, che le parole che ascolta l'anima, siano sostanziali, acciocche si assicuri esferle dette da Dio ; ne gli farà difficile l'intenderlo da ciò , che abbiame detto di sopra . Terminerò questo capo con le parole del det. to Santo: Felice l'anima, a cui parlerà Iddie in questa guisa: perchè rimarrà ricca di gran-di beni (ibidem.)

#### C A P O XIV.

Si spiega, in che consista, e il modo, con cui si forma la Locuzione puramente intellettuale.

169. Ma perche queste locuzioni intellettuali fono appunto quel linguaggio celeste, con cui gli Angeli, e l'anime sante si parlano tra loro nella loro patria beata, vedo che non potrò dare ad intendere in che elle consistano, se non premetto qualche breve, e succinta notizia delle locuzioni Angeliche. Non dico già, che io voglia rapportare qui tutte le opinioni, che corrono tra Teologi Scolastici circa il modo di spiegare tali locuzioni : perchè essendo molte, e diverse le loro sentenze, altro non otterrei con tanta varietà di pareri, che confondere la mente del Lettore, invece d'illuminarla. Voglio folo riferirne due, che hanno il maggior seguito nelle scuole; e rigettata una , che mi pare meno probabile, appigliarmi all'altra, che mi fembra più fondata ful vero.

170.

170. Prima però suppongo, che per formare una vera loquela, non basta che uno palesi all'altro qualche verità , o falsità , ma deve manifestargliela in quanto un tal oggetto sla nella sua mente, come dicono i Scolastici . Infatti , se io facessi giungere ad un mio amico la notizia di qualche verità, senza che egli sapesse che gli viene comunicata da me, ed indicata dalla mia mente, non fi direbbe certo, che io parlo, che io ragiono, che io discorro con lui ; ma al più al più che detta notizia gli è provenuta da me, ma non per via di loquela. Suppongo in fecondo luogo, che noi uomini mortali palefiamo le cose, che abbiamo nella nostra mente, per mezzo di fegni fensibili; quali fono le voci, i cenni, la scrittura di tali cenni; e però le nostre locuzioni, e discorsi sempre si fanuo per mezzo di tali fegni . Ma non così accade agli Angeli, e all'anime separate dai corpi, che sono sostanze puramente spi-rituali. Quelli parlando tra di loro, non si servono di segni materiali, per farsi intendere, ma adoprano altri fegni spirituali, proporzionati al loro esfere. Posto questo:

171. La prima opinione è del Gaetano, ( Part. 1. q. 107. art. 1. ) seguita da una gran parte dei Teologi della sua scuola. Vogliono questi, che un Angelo parli all' altro Angelo, foltanto con indirizzare a lui i concetti della sua mente : poiche con questo solo, dicono essi, quello intende le verità rappresentate per tali concetti. In questo modo si verifica, che un Angelo parla, perche scuopre all'altro le cose, come sono nella sua mente angelica; e che l'altro ascolta, perchè tali cose intende, e vede. Ma andiamo più a dentro a scoprire i fondamendi di questa fentenza. Gli Angeli, dicono i fopraccitati Teologi , fondati nella dottrina di S. Tommaso (1.1. quest. 57. art. 2.) con le specie, che nella loro creazione insuse Iddio nel. le loro menti fublimi, conoscono tutte le specie delle cose, che sono nell'universo, conoscono tutti gl'individui, che si racchiudono in tali specie, e conoscono ancora tutto ciò, che si contiene in ciascuno individuo, ogni suo accidente, ed ogni sua proprietà ( Idem quolib. 7. art. 3. ad 1. ). Così con quelle istesse specie intelligibili, con cui un Angelo mentalmente vede, e. g. la sostanza di una tofa, vede ancora il suo colore, la sua fragranza, la sua figura, ed ogni altra lua qualità. Quindi fiegue, che ogni Angelo con quella specie intenzionale, con cui conosce ogni altro Angelo, e tutte le altre creature ragionevoli . che prese ntemente sono nel mondo , parrebbe anche conofeere ogni peufiero Dirett. Alift.

delle loro menti, ed ogni affetto delle loro volontà, se non ne fossero impediti . Ma a questo Iddio gli ha posto l' impedimento perchè ha voluto, che tutti gli atti, che dalle creature razionali si formano con l'intelletto, e con la volontà, fiano noti a fe folo, e all'ifteffe creature, che gli producono, e che siano ad ogni altro occulti. Da tutto. questo deducono detti Scolastici, che se un Angelo indirizzi all'altro il concetto della fua mente , quefto concetto non fia più occulto a quello, e che però gliene fia dovuta la notizia, e con le specie innate infusegli da Dio nell' istante della sua creazione possa vederlo. Onde siegue, che indirizzando l'uno il suo pensiero, e vedendo l'altro si formi tra di loro una vera locuzione intellettuale .

172. Questa opinione, benchè molto probabile, patisce una gran difficoltà, ed è, che l'indirizzare, che fa un Angelo all'altro il fuo concetto mentale, prova folo, che quell' altro possa conoscerlo, essendo tolto l'impedimento della segretezza, che prima gliel' occultava; ma non prova, che debba neces-sariamente vederlo: perche il primo Angelo coll' indirizzamento che fa del fuo penfiero al fecondo Angelo, niente mette in quello, che lo ecciti , e lo delli ad attendere , e lodetermini ad intendere il suo concetto ; sicchè potrebbe darsi il caso ( e si darebbe frequentemente ) che un Angelo, parlaudo all'altro nel modo detto, l'altro nulla fapesse di tal loquela. La ragione di questo è manifesta , perchè l'Angelo non è forzato a conoscere in ogni momento tutto ciò, che naturalmente può conoscere. Questa necessità d'intendere in ogni istante tutto l'intelligibile, è dote eccelsa , che compete solo all' intelletto divino. E però non di rado accaderebbe, che, potendo un Angelo conoscere l'altrui pensiero, non più nascosto a lui per l'indirizzo già fattogliene, non l'intenderebbe di fatro per mancanza di eccitazione ad attendere, e di determinazione ad intendere.

172. Quanto questo eccitamento sia necossini al parlare, che gli Angeli santo scambievolmente., oltre la ragione dinanzi addotta, si ricava dalle sacre Scritture. Abbiamo in Isia (c.2.) che seraphim clamabana alter ad alterum. Nell' Apocaliste (cit.) Clamavit voce magna quatuo, Angelis. Abbianio nei Salmi (pf.21.) che gridavano gli Angeli: Attollite portas, Principet, vossina, Olevamini potte etembles. Questi ed attri simili detti, che si trovano nelle sacre carte, pare che vogliano significare qualche risvegliamento, non già sensibile no coi cui uno nostre voci, ma intelligibile, cou cui uno muomuova l'altro all'attenzione, ed all'intelli-

genza dei propri concetti .

174. Si conferma quest'iftessa dottrina con l'autorità dell'Angelico Dottore, il quale dopo aver detto ( 1. 1. q. 107. art. 1. ad g. ) che gli Angioli bnoni si potevano tra e che gli Angioli ribelli presentemente tra di lero ragionano; passa a dichiarare il modo , con cui si formano da puri spiriti tali ragionamenti, dicendo, che siccome noi uomini mortali, per mezzo dei fegni fenfibili, quali fono le voci, i cenni ec. ci risvegliamo l'un l'altro all'intelligenza dei nostri penfieri : così quelli per mezzo dei fegni intellettuali possono eccitarsi scambievolmente all'attenzione , e notizia dei loro concetti , e in tal guisa formare i loro discorsi mentali . Sed quia , dice il Santo Dottore , etiam in flatu nature condita ( Angeli boni ) fibi invicem loqui poterant, & mali etiam Angeli nunc sibi invicem loquuntur: dicendum est, quod sicut sensus movetur a sensibili, ita inrellectus movetur ab intelligibili : ficut enim per fignum excitatur fenfus, ita per aliquam virtutem inselligibilem posest excitari mens Angeli ad attendendum. Ma se gli spiriti beari, per mezzo di questa eccitazione intellettuale vicendevolmente fi parlavano nello stato loro primiero, e presentemente così tra di loro discorrono gli spiriti perversi in istato di perdizione; chi dirà mai, che agli Angeli fanti ora, che si trovano in istato di persetta beatitudine, fia proibito un tal modo di parlare, e che sia loro, dirò così, quasi vietato un tale linguaggio?

175. Per queste ragioni, ed autorità a me pare più fondata sul vero la sentenza del Padre Suarez ( par. 2. lib. 2. cap. 27. ) feguita da un altro coro di Teologi. Dice egli, che la loquela degli Angioli consiste in questo, che un' Angiolo imprima nell'altro la specie intelligibile di quel suo concetto, che gli vuol palesare, in virtù della quale veda egli un tal concetto, e veda la verità per mezzo di esso rappresentata. In questa dichiarazione nulla manca di ciò che fi richiede alla formazione di una vera locuzione. Già dicemmo, che la vera loquela confifte in alcnni fegni , per cui noi manifestiamo ad altri le cose, in quanto queste risiedono nelle nostre menti : così ragionando coi nostri amici, altro non facciamo, che proferire alcune parole fignificative di questo, e quell' oggetto, nel modo che noi l'intendiamo . E tutto quello di fatto fi verifica nell' esposizione, che abbiamo fatta della locuzione Angelica : poiche mettendo l'An-

gelo che deve ascoltare, una specie del suo concetto espressivo di qualche verità , pone in lui un fegno non materiale, ma spirituale, e intelligibile ( quale lo vuol San Tommaso ) di quel suo pensiero, in vigore di cui lo fa venire in cognizione e del suo pensiero, e e della verità, che da quello viene espressa . In oltre eccita la detta specie all' attenzio. ne, anzi determina l'Angelico ascoltatore ad intendere il concetto interiore di quello, che parla, e a comprendere nel di lui concetto la verità, che si vuol comunicare, il che si richiede alla loquela di chi parla , ed all' udienza di chi ode. Nè giova opperfi con dire, che non può un Angelo produrre nell' altro qualità alcuna, benche fia immateriale : perche febbene questo in qualche fenso sia vero, non è vero però nella linea dell' intendere ; poiche afferma S. Tommaso, che l' Angelo superiore illumina l'inferiore : il che non può succedere secondo l'opinione comune, senza che l'Angelo, che è di più alta ssera, operi alcuna cosa nell'intelletto dell' Angelo, che è di sfera più bassa, ed operando l'illumini, e lo perfezioni. Concludiamo intanto, e compendiamo in poche parole la predetta dottrina, dicendo, che il parlare dell'Angelo altro non è, che imprimere nell'altro una specie espressiva del suo concetto; e l'ascoltare altro non è, che attendere in virtù di tali specie, o per dir meglio, vedere per mezzo di tali specie nel concetto di quello, che parla, la verità, che gli vuole fignificare.

176. E già ci troviamo d' aver fatto una gran parte del nostro viaggio, perchè le lo-cuzioni intellettuali, con cui Iddio, e Gesù Cristo si degnano qualche volta parlare con noi mortali, fono similissime alle locuzioni Angeliche; e da queste è facile il dedurre il modo, con cui quelle si formano. Volendo dunque Iddio, o il nostro Redentore parlare ad alcun suo servo con questa specie di locuzione, in cui non vi sia concorso de' sensi nè esterni, nè interni, e palesargli qualche fuo fegreto, o altra verità, infonde nel di lui intelletto una specie spirituale, che gli rappresenti il suo concetto, e in quel concetto gli manifesti il detto segreto, o verità. Allora l' anima vede in Dio con atto di femplice intelligenza quel suo concerto, e in quel concetto vede anche la verità, che le vuole rivelare. E questo è il modo, con cui Iddio parla all'anima, svelandole la sua mente, e l'anima ascolta Iddio, penetrando con la sua vista intellettuale gli arcani della di lui mente. E perchè tutto questo accade senza alcuna cooperazione della fantasia,

( co-

appresso ) perciò questa locuzione di Dio, e quest' udienza dell' anima dicesi puramente intellettuale . Se poi nel tempo, che l'anima ascolta, vuole rispondere, e parlare con Dio, dirigge a lui i suoi pensieri, ed i suoi affetti: e benche Iddio di sua natura necessariamente li vegga, contuttociò per quell'indirizzamento, ch'ella glie ne sa, esso l'intende come parole dell'anima, e l'anima istessa intende, che Iddio l'intende.

ora ho dichiarate, possono accadere in due modi . Stando talvolta l'anima in alta contemplazione, accade che riceve qualche visione intellettuale di Dio , o di Cristo : e e mentre si trova in quella gloriosa visione, Iddio, o Gesù Cristo le infonde la specie di qualche suo concetto mentale, per cui le vuol far palele qualche mistero , o verità . Allora l'anima con quella visione, con cui vede il Redentore, o Dio, vede anche in Ini il mistero : come appunto due amanti, mirandoù fissamente l' un l'altro , scambievolmente s' intendono . La similitudine è di S. Terela: Come anche occorre in questa viva, quando due persone si amano assai, ed banno buono intelletto, e discorso; pare che, anche fenza darfi fegni, s' intendano tra di loro col folo mirarfi . Così deve effere questo . che senza vedere noi altri segni, se non quanto fissamente si mirano questi due amanti ( cioè Iddio, e l' anima ) intendiamo che fi amano, e the conoscono quello, the P uno dall' altro vuole ( In vit. cap. 27. ) Se la locuzione accada in questo modo , è con tutta proprietà formata al modo Angelico; perchè gli Angioli parlandosi vicendevolmente, non solo vede l' uno il concetto dell' altro, ma vede anche la persona dell'Angelo, che gli ragiona: e però in questo modo sublimissimo di locuzioni si vede alle volte P anima, come dice la citata Santa, dichiarato il Mistero della Santissima Trinità , ed altre cofe altissime, ohe non vi è Teologo, con cui non si arrischiasse a disputare delle vetità di quefle grandezze ( in eod. cap. )

178. Altre volte poi succede, che trovandosi l'anima senza alcuna visione, o intellettuale, o immaginaria, riceva improvvifamente una notizia chiara di qualche verità insieme con una gran certezza, che una tal notizia le vien comunicata da Dio . E questa ancora chiamasi locuzione intellettuale. ( purche come ora diceva ) il lume intellettuale, che scuopre all'anima quella pura, e nuda verità, afficuri nel tempo fteffo l'anima con ogni certezza, che quella intelligen-

( come ognun vede, e meglio dimostrero in za è da Dio: poiche mancando questa sicurezza, la predetta notizia non farebbe locuzione, ma solo istinto divino, o divina illuminazione, e inspirazione. La ragione è chiara, perche non basta per la loquela, che Iddio insonda in un'anima l'intelligenza chiara di qualche verità; ma è necessario che glie la palesi, in quanto ella è nella fua mente, conforme a quelle abbiamo già fpiegato di fopra.

179. Avverta però il Lettore, che le locuzioni, di cui ora parliamo, ma [pecial-mente quella, in cui non v'interviene la vilta dell' oggetto, che parla, non accadono fempre, mentre l'anima fi trova in contemplazione, alienata dai fensi : ma succedono anche fuori di contemplazione, mentre e. g. l' anima ricorre a Dio per qualche suo spirituale bisogno : o sente parlare di qualche cofa fanta, o in altra occasione, in cui piace a Dio di comunicarsi all' anima diletta. Lo dice chiaramente S. Terefa ( in cod. cap. ) laddove parla di tali locuzioni : Questo accade alcuna volta, e con brevità, che altre volta ben mi pare, che non istanno sospese le posenze, nd tolti i fentimenti, ma molto in se, non occorrendo sempre questo in contemplazione.

180. Questa specie di locuzioni intellettuali fono fenza commerzio di fantafia; e però fono intellettuali pure, come ho di fopra accennato. Lo dice con tanta chiarezza, e in tanti modi S. Terefa ( in eod. cap. ) che non pare possa negarsi, senza opporsi alla di lei grande esperienza, ed autorità : Pone il Signore nel più interiore dell' anima quello, che egli vuole che ella intenda; e quivi fenza immagine, ne forma di parole lo sappresenta; ma folo a modo di questa visione, che si è detta ; cioè della visione intellettuale di cui aveva parlato. Si offervino bene le parole. Pone Iddio queste intelligenze nel più interiore dell' anima, che è appunto il puro spirito : ve le pone senza immagini , cioè fenza atti di fantafia, che fi chiamano im naginazioni , perchè sono immagini materiali dell' oggetto : ve le pone senza forma di parole, che hanno forma, e figura, e si fanno nell' immaginativa . Siegue a dire c ( in eod. cap. ) E' una cofa tanto spirituale questa forte di visione, e di linguaggio, che non fi scorge un minimo movimento delle potenze, e dei fenfi, a mio parere, per dove il demonio possa cavar nienie. Dice, che in questo linguaggio celeste, che si fa per via d' intelligenze, e di vifte, non si scorge un minimo movimento delle potenze , e de' fenfi , cioè un minimo atto delle potenze sensitive, e che il demonio non vi si può introdurre; Na 2

fegno evidente, che non vi opera punto la fantafia, in cui il maligno ha tutto l' accesso. Dico, aggiunge la Santa, (in eod. cap. ) che allora niente operiamo , e facciamo noi ; tutto pare opera del Signore . Quelli termini fignificano manifestamente, che tali locuzioni, almeno alcune di esse, si fanno per infusione di specie, come più chiaramente ella dichiara con la parità di chi, senza aver mangiato, si trovasse lo stomaco pieno di cibo eletto, dicendo, che così appunto l'anima si trova poste improvvisamente nel suo intimo viste, e notizie di gran verità, con quella disparità però , che quello non faprebbe, ne da chi, ne come gli fosse stato posto nello stomaco tale alimento; ma l'anima fa, che da Dio, il quale spiritualmente le parla, le sono infuse quelle notizie, ma non sa il come : La parità però più convincente è quella, che siegue. Paragona la Santa Maestra queste locuzioni intellettuali all'ammaestramento d'un uomo rozzo, ignorante, e indisciplinato, che neppure fapesse leggere; e che in un istante si trovasfe addottrinato in tutte le scienze : applicando poi la similitudine, che così appunto in tali locuzioni si trova l'anima in un subiro sapienre di altissime verità ( in cod. sap. ): Quest' ultima comparazione parmi dichiari qualche cofa di questo celeste dono ; attefoche fi vede l'anima in un punto sapiente, coss dichiarato il Mistero della Santissima Trinità, ed altre cofe altiffime .

181. Or io domando al Lettore: Può un idiota acquillare in un momento tutte le feienze senza insusione di spezie? Nò certamente. Così non può l'anima divenire in un tratto sipiente di verità divine a lei ignote, senza l'insusione di specie soprannavariai. Ma se dette locuzioni si formano per mezzo di specie sinsuse, è certo che non dipendono queste dalla stantasa, e però sono

puramente intellettuali .

182. Lo stesso asterma il Padre Alvarez de Paz (10m. 2. ilb. 5. p. 2. cap. 6.) con le seguenti parole: Sieut enim Deus loquiture ad Angelos, & ad animas bresas separatas a corpore, non aliqua voce sensibili, sul imaginabili, sed imprimendo in iplo intellecture non aliqua voce sensibili sul imaginato in intellecture de animam sensibili sul intellecture de animam intellecture, nec interioris cogisationis, per solam impessibiliture, nec interioris cogisationis, per solam impessibiliture un intellecture, ad omnibus sensibiliture de animam sensibiliture de

perazioni di puto spirito le proprietà degli atti corporei: Solumi di dicama, rudissum inrelleclaum esse, in bis rebus mere spirituasibus comporum conditione sequirere. Contuttociò dico noa esse el merissimile, che qualche volta possa mescolarsi in queste locuzioni, e secialmente in queste, che accadono suori di contemplazione, qualche atto di fantassa. Almeno è certo, che la persona pub ingamacsi, parendole di operare con lo sguardo della pura intelligenza, mentre opera la sua immaginazione, e di vedere nella mente di Dio ciò, che sogna colla sua mente. Dico questo, acciocchè il Direttore non si fidi soverchiamente, ma proceda anche in questo colla dovua cautela.

183. Aggiungo, che anche gli Angeli del Cielo possono parlare con noi con questa specie di locuzione; purche però la locuzione non sia naturale per parte nostra almeno, come dottamente offerva il Suarez ( lib. 2. p. 2. cap. 28.); perche, se un Angelo producesse nel nostro intelletto la specie intelligibile di qualche suo atto interno, e noi destituti da una grazia di Dio singolarissima avessimo ad operare per mezzo di detta specie con le sole forze della nostra natura, non ce ne potremmo certo servire, senonche col concorso della nostra fantasia; e però la cognizione, che ne ridonderebbe, sarebbe fantastica, ne la locuzione potrebbe dirsi in modo alcuno intellettuale. Non così se la locuzione dell' Angelo si faccia soprannatural. mente con concorso straordinario di grazia: poiche in questo caso imprimendo l'Angelo in noi la specie di qualche suo pensiero, potrebbe Iddio nel tempo stesso intondere una luce superiore straordinaria nella nostra mente, che l'elevasse ad intendere dipendentemente da detta specie, senza cooperazione di fantasia, quel pensiero Angelico, e nel pensiero il suo oggetto; e allora risulterebbe da parte dell'Angelo la locuzione, e da parte nostra l'udienza puramente intellettua-le. Ciò che ho detto degli Angeli, dico della Regina degli Angeli , dico ancora de' Santi, che per virtù soprannaturale, e divina possono parlare con l'anime con questo linguaggio del Cielo: sebbene le locuzioni intellettuali di questi anche nelle persone elevate accadono affai di rado.

184. Gli effetti di queste locuzioni fono proporzionati alle loro cagioni, e siccome queste parole si formano nel folo spirito, come abbiamo già vedato, così ridondano gli effetti nel puro spirito, e se le potenze corporee ne godono qualche particella, è pes mera partecipazione. Lasciano l'anima com

gran luce , e con gran ferenità , con un' intima pace, con una quiere profonda, con una grandiffima umiltà; perchè vede ella con evidenza, che nel favore, che ne ha ricevuto, non ha posto niente del suo; anzi con la gran luce , da cui si trova illustrata; vede al vivo le sue miserie. Prova un' allegrezza a modo di gloria: e avendo esperimentato in quel linguaggio del Cielo un non fo che di quel diletto, che si gode in quella beata magione, abborrisce quanto può dare la terra di gustoso, e dilettevole. Ce ne asficura con la propria esperienza la nostra Santa Maestra (in eod. cap.): Non posso dir quello che si sente, quando il Signore le manisesta (ciocali' anima) i suoi secreti, e le fue grandezze: ( per mezzo di queste locuzioni , di cui parla in questo luogo ) è un dilesto santo fotra ogni dilesto, che in questo mondo si possa avere, o intendere, che con ragione fa abborrire tutti i diletti della vita; poich è tutsi insieme non sono altro, che spazzatura. E' una schifezza il porli qui a paragone ( benchè fosse da goderli eternamente ) con questi , che dà il Signore. In fomma, come dice l'istefsa Santa, può bastare una di queste grazie tanto fublimi, per cangiar l'anima in un'altra: nè è maraviglia, che essendo stata già animessa a parlare con il linguaggio degli Angeli, sia anche fatta partecipe della loro purità ( in esd. cap. ): Rimane ella molto atconita, perchè basta una sola di queste grazie, per mutare tutta un' anima, e non farle amar cofa, fe non colui, il quale vede, che fenza alcuna sua faica la fa cadere di il gran beni, e le comunica secreti, e trassa seco con tana familiarisà, ed amore, che non si può scrive-re. Si ristetta però, che questi istessi effetti ora fono maggiori, ora fono minori, fecondo la qualità delle parole, e dei fegreti, che si svelano all'anima in questo linguaggio di puro spirito, e secondo che a Dio piace comunicarli ora in più , ora in meno copia, in riguardo ai suoi alti fini.

185. Non è ficile ricavare dalle Sacre Scritture, quali fiano quelle parole intellettuali, che Iddio diceva alla mente de' Profiti fentza alcun commercio di fantafia. Tali però futnon certamente le parole, che udi S. Paolo nel fuo famoso ratto al terzo cie lo (z. Corinto. 12. 4.) Andivi arcana vurba, qua non lices bomini loqui. L'estre sta e parole arcane; i nicia che futnone affatto ignore a' sensi, e il non poterle egli riferire con la sua lingua, mostra chiaramente, cho non surono parole sensibili, ma di sfera su periore alle nostre. Tali pure furono quelle parole; che il S. David rapporta, come despetato e, che il S. David rapporta, come despetato e che se sua con con control della control del

tegli da Dio (a. Reg. 32, 2.): Dixit Deute Ilfrael mibi, locusus elf fortis Ilfrael. Dominator bominum, juflus Dominator in timore DeiSieus lua aurona, o vieme fole, mane abspae 
nubibus razilar. Tali, dico, furono quelle 
parole, perche nacquero, come riferice il S. 
Profera da una luce spirituale, non involta 
da nubi di fantasmi, a modo di autora ferana. Innumerabili altre simili locuzioni sono 
nelle facre carte: ma siccome parla Iddio con 
quello linguaggio all' anima de' Profeti, non 
folo di oggetti puramente spirituali, ma anche di materiali, e corporei, è difficilissimo 
l'arguire dal loro modo di esporte, il modo, 
con cui esti da Dio lo ricevevano.

#### CAPO XV.

Auvertimenti pratici al Direttore circa le Locuzioni, nei precedenti capi da noi spiegate.

Ebbene dai contrassegni, che ab-Diamo dati, per conoscere da quale spirito procedano le predette locuzioni, se dall' umano, se dal diabolico, o dal divino, possa il Direttore prendere lume bastevole a discernere da quale spirito siano dominate quell' anime, che o nell' orazione, o fuori di esta sentono parole straordinarie; nulladimeno, perchè conosciuto anche lo spirito del sno discepolo, non è facile regolarlo di maniera, che egli sappia ben difenderti o dai sregolamenti dalla fantafia, o dalle frodi del demonio, o anche che fappia valerfi con frutto dei favori veri , che il Signore benignamente gli dona : perciò è necessario che io aggiunga alcuni avvertimenti pratici, che assicurino al Direttore quanto è più possibile, una buona condotta di tali anime.

187. Avvertimento I. Circa le locuzioni auricolari avverta il Direttore, che sebbene queste accadono qualche volta a persone di gran perfezione, di ordinario però fogliono succedere ad anime non perfette, o ai principianti, che non fono ancora capaci di più alte comunicazioni ; e Iddio , che opera il tutto cum numero , pondere , & mensura , comincia ad adescare tali anime con queste grazie esteriori, a fine di spiccarle per mezzo de' sensi corporei dalle cose corporee, in cui si trovano ancora immerse. Avverta ancora, che queste parole , dette all' orecchie , son più che tutre le altre, esposte all' illusioni diaboliche, perchè il demonio può fare nei fensi, massime esterni, turto ciò, che gli piace, permettendoglielo Iddio. Però il regolamento di queste locuzioni auricolari non deve esser diverso da quello, che assegnamme

alle visioni corporee. Incominciando il penitente a ricevere questa specie di favori, gli comandi il Direttore di rigettarli politivamente : e intanto vada attenramente offervando gli efferti che lasciano nell'anima, ed il profitto, o danno, che ne risulta. Quando poi si farà afficurato che nascono da buono spirito, gli conceda pure l' ammettergli ; ma con patto, che preso il buon effetto, tosto se ne spogli, nè ci vada facendo sopra molte riflessioni: ne ringrazi il Signore, ch' è ben dovere, e si reputi a Dio debitore. Così l'anima prenderà da tali grazie ciò, che è proficuo, si cautelerà da ciò, che è pericoloso,

e procederà ficura.

188. Avvertimento II. Girca le locuzioni fuccessive si richiede maggiore accortezza nel Direttore; altrimenti gli accaderà di formare gran concetto di qualche anima, quafichè Dio le parli ad ogni ora, come a Mosè; quando in realtà queste sue tante parole altro non faranno, o almeno in gran parte faranno effetti naturali d' un intelletto vivo , e perspicace. Dice S. Giovanni della Croce di aver conosciuto una persona, che aveva locuzioni successive vere circa il Santissimo Sagramento dell' Eucaristia, ed anche parole sostanziali ; e che fra queste talvolta si meschiavano parole false, che contenevano grandi errori . La ragione di questo si è , come già accennai nel capo XIV., perchè l' intelletto raccolto in orazione, ed investito da molta luce soprannaturale, si trova alquanto libero dal dominio, che ha sopra di esso la fantalia, e meno loggetto ad operare con dipendezza da lei , e però con maggior speditezza può esercitare la sua attività naturale circa gli oggerti , che ha presenti : onde può con molra felicità formare nuove riflessioni, e nuovi concetti, che per esser pron-ti, e vivi, sembrano a lui parole di Dio. Ma s'inganna, perchè sono parole sue, mentre non sono mosse dal lume di Dio , ma dal lume suo naturale, che opera con maggior vivacità, perchè si trova meno impedito. Ufi pertanto il Direttore questo regolamento. Dica alla persona, che se trovandosi in raccoglimento soprannaturale, oda parole fucceffive, che in quel tempo ririri la briglia all' intelletto, e l' allenti alla volontà : voglio dire raffreni l'operazioni dell' intelletto, non si applichi molto a considerare, e ad indagare nuove verità, benche fiano buone, e sante, poiche il profitto maggiore allora non ista in questo; ma si applichi tutto con la volontà in amare. Così non avrà campo l'intelletto di prorompere in concetti poco utili , nè il demonio di deluderlo con suggerirglieli ; e volendole Iddio parlare, le parole esciranno da quel caldo d' amore, e saranno parole successive vere di Dio, perche saranno informate dal lume divino. Tanto più che S. Giovanni della Croce ( Sal. al Mone. l. 2. cap. 29. ) parlando di tali parole, dice, che per via d' amore si vanno questi beni comunicando ; e di questa maniera si communicheranno più abbondantemente, che prima. E in questo allora più che mai deve instare il Direttore, quando vede, che l'anima, a cui parla frequente, mente Iddio nei suoi raccoglimenti, non profitta notabilmante nell' umiltà, nella mortificazione, e nell' altre virtu fode, e molto più s' ella fia dotata d' intelletto aperto, e vivace, poiche in questi casi può giusta-mente temere di tali locuzioni, e sospettare con fondamento, che non sia tutt' oro quel che riluce, come dice il proverbio comune.

189. Avvertimento III. Circa le parole formali, che non si formano dall' anima, ma fi ascoltano, prestando ella la sola at-tenzione a Dio, che parla, avverta grandemente il Direttore , che ricevendo l'anima, che gode tali favori, configli, ordini, o instruzioni spirituali da Dio, da Maria Vergine, e da qualfivoglia Santo, o Angelo del Paradifo, palefi tutto al suo Padre Spirituale, che deve effere, quanto più si può, dotto, e prudente; nè eseguisca cosa alcuna fenza il suo consiglio: e questo, ancorchè le parole fian chiare, ed espresse, e vadano vestite di tutti i caratteri di spirito buono. Questo è insegnamento di tutti i Maestri della vita spirituale : perchè in realtà operando l' anima altrimenti, fi espone a pericolo di gran inganni. Oda ciò che dice in questo particolare S. Teresa , e S. Giovanni della Croce, che possono merltamen-te chiamarsi Maestri de' Maestri di spirito. Se è cosa grave, dice la prima (Cast. inc. mans. 6. c. 3.) quello, che le vien detto o di se, o di serza persona, giammai ne s'accia alcuna sima, ne le passe per il pensero di ese-guirla, senta il parere di Consesso, prudente, a servo di Dio, per motro che oda, ed intenda, e le paja chiaro, che sia da Dio. Imperocebe questo vuole Sua Divina Muesta, e non fi deve lasciar di far quello, che egli coman da, perchè ci ha desto, che teniamo il Confessore in suo luogo. Ma si hanno sempre, dice il secondo, parlando di queste locuzioni formali, ( in afcenf. mont. lib. 30. ) da manifestare al prudinte , e dotto Confessore , o a perfona difereta, e favia, acciocche infegni, e vegga ciò, che conviene in quelle. Sicchè trovando il Direttore qualche anima, che

ricufi di foggettare le fue locuzioni al miniftro di Dio ( parlo in caso, che possa averlo sufficientemente capace; ) e che da se ftessa i assicuri del volere di Dio, espressole in quelle parole; o che venga all'esecuzione

fenza configlio , la dia pure per illufa , che ne ha giuto motivo. La ragione è manifefta : quando Iddio parla all'anima , l'inclina sempre a temere di fe , e manifestarsi al fuo Ministro, e a dipendere da lui; quando parla il demonio, inflilla sempre una falsa sicurezza, acciocche l'anima, fidandosi stoltamente di fe, non si scuopra a chi deve, e non venga totta l' orditura dei fuoi inganni. 100. Avverta il Direttore, che proponendogli il suo discepolo qualche comando, e consiglio avuto da Dio nell' orazione, non deve mai accordargli l' esecuzione di ciò; che gli è stato imposto, sul solo ristesso, che non conviene opporsi al divino volere: perchè questa, che qui a primo aspetto par maffima fanta, in realta imprudentiffima . Deve allora il Direttore esaminare, se la cofa ordinata, o configliata da Dio, sia conforme ai suoi comandamenti, e consigli, alle parole della Sacra Scrittura, alle maffime del Vangelo, e della Christiana perfezio. ne, alla dottrina dei Santi Padri, e dei Dottori, e della S. Chiesa, e sopra tutto alle leggi della prudenza, che Iddio ci ha impresso nella mente per nostro regolamento. Se non troverà che la locuzione vada d' accordo con queste regole, si opponga francamente, e proibisca il tutto: perchè può in questo stato fondatamente credere, che nella locuzione vi sia inganno, benchè per altro l' anima che l' udì, sia di ordinario guidata da buono spirito. La ragione di questo è chiara: Iddio non può opporfi à se stesso nelle sue ordinazioni ; sicche avendoci ordinato di operare conforme alle dette regole, non può ora ordinarci cosa, che sia a quelle contraria. Io non nego, che qualche volta Iddio ha comandato ai suoi servi cose molto straordinarie, ed insolite, ma queste non si opponevano già ai suoi comandamenti, ai consigli, ed alla pefezione evangelica, agli insegnamenti dei SS. Padri, e della S. Chiesa, e ai dettami della prudenza. Tali cose erano straordinarie, fol perchè si allontanavano da! modo comune di operare dell' aitre persone : in tali cafi Iddio dava chiari fegni della fua volontil, e dava lume ai Direttori per conoscerla, acciocche non si opponessero all' esecuzione di tali fingolarità per se stesse non biasinevoli. Come accadde a S. Maria Maddalena de' Pazzi, quando Iddio le comando

di menare per cinque anni una vita nell' esteriore affatto diversa dalle consuetudini del suo Monistero: poiche diede più volte a conoscere con modi prodigiosi il suo volere, acciocche i Padri spirituali concorresfero ad approvare con il loro confenso le dette esteriorità. Tutto questo è tanto vero, che S. Teresa consigliandosi coi suoi Consesfori di quelle cofe, che l' erano state imposte da Dio, aveva per costume, com' ella in più luoghi racconta di fe stessa, di non palefar la locuzione del Signore, prima dà aver inteso il loro parere, perchè voleva, che il configlio fosse conforme alle leggi della fede, e della prudenza, secondo cui siamo obbligati ad operare, non curando, che andaffe concorde alla fua locuzione privata, che poteva fallire. Vero è, che se le parole u-dite nell' orazione si uniformeranno con le predette regole, potranno aggiungere pelo, e sicurezza all' opere ingiunte, e recare più quiete al Direttore, e più animo al suo discepolo , per venire all'esecuzione .

191. Avverta qui il Direttore, che comandando egli al suo discepolo cose contrarie alle sue straordinarie locuzioni, questo à obbligato di obbedire a lui, e non alle voci, che gli sembra aver udito da Dio nelle sue orazioni. Eccone la ragione : perchè non fia-mo noi tanto ficuri di fare la volontà del Signore, eseguendo gli orgini, che ci pare di aver rievuti immediatamente dalla fua bocca, quanto ne siamo certi, obbedendo alla voce dei suoi Ministri : perche nelle locuzioni private, ancorchè fiano accompagnate da buoni effetti, e da contrassegni di buono spirito, sempre vi può effere inganno: ma nelle parole del Ministro di Dio non vi può effere fallacia alcuna, avendo detto l' eterna Verità con pubblica locuzione nel santo Vangelo, che chi ode la loro voce, ode lui stello : Qui vos andit , me audit . Anzi in questi casi suole Iddio stesso muovere l' anime ad accomedarfi alla volontà dei Superiori, benche la vegga opposta alla sua, e fuole egli ftesso approvare questo modo di operare, come si vede chiaramente in più luoghi dell' opere di S. Teresa, e nelle Vite di altri Santi. E però può il Direttore francamente condannare lo spirito di quell' anima, che si ostinasse a non eseguire gli ordini del suo Confessore per obbedire ai comandi, che giura aver ricevuti da Dio, benchè siano con parole formali, ed espresse.

192. Avverta per ultimo il Direttore circa queste locuzioni formali, che l'anima non ne faccia gran conto, e grande stima, con pericolo di cadere in compiacenza, e

vanità, per cui Iddio si allontani da lei. Ma qui per intelligenza di questo avvertimento mi conviene conciliare l' autorità di due gran Maestri di spirito, S. Teresa, e S. Giovanni della Croce, che in questo documento sembrano tra di loro contrarj. Poichè dice la prima, che dobbiamo conoscere quefii, ed altri favori, quando Iddio ce li fa, e dobbiamo farne grande stima; altrimenti se non conosciamo di ricevere, non ci risolveremo mai a rendere qualche cosa al nostro Donatore, ed a corrispondergli con fedeltà. Il secondo parlando di queste locuzioni, anzi di ogni grazia straordinaria, che non appartenga immediatamente all' unione mistica di amore; configlia, e replicatatamente iuculca, che l' anima non ne faccia conto, nè vi rifletta; ma seguiti a cercare Iddio in fede. Queste dottrine in apparenza contrarie si conciliano facilmente, con riflettere alle parole d' ambedue. S. Teresa fonda la stima. che l' anima deve fare dei favori divini, in un bassissimo concetto, che ella abbia di se stessa. Suppone, che l'anima conosca chiaramente di non aver parte alcuna nei favori, che riceve da Dio ; anzichè conosca vivamente la sua miseria, e la sua indegnità; e vuole, che da questo vile concetto risulti nell' anima una cognizione della bontà, e dell' amor di Dio tanto maggiore, quanto più la favorisce contro ogni suo merito. Donde nascono poi ardentissimi affetti di reciproco amore, di gratitudine, di corrispondenza, per cui si consacri tutta a lui. Questa coguizione, o stima soprannaturale dei savori è molto santa, e dà molto utile agli avanzamenti dello spirito, come ognun vede, e tutti la dovrebbero amare. Scelgo uno dei luoghi, in cui la Santa dichiara la sua mente: Non si curi di certe sorti di umiltà, che si trovano, di cui penso di parlare appresso, pavendo ad alcuno umilià non attendere, the il Signore gli va facendo grazie, e dando doni: Intendiamo bene, come la cofa paffa, cioè, che queste grazie Iddio ce le fa senza alcun merito nostro, e però dimostriamoci grati a sua divina Maestà: perchè se non conosciamo di ricevere, non ci desteremo mai ad amare; ed è cosa certissima, che quanto più ci vediamo esfer vicebi , non mancando però di conoscere che siamo anche poveri, tanto più giovamento ci viene, ed anche più vera umiled ( in Vita

193. Vice versa, quando S. Gio: della Croce dice, che di tutte queste parole formaii non deve l'anima fame molta sima, come dell'attre successive: e poco dopo aggiunge, che la dottena simispale, e sicura per

questo è non farne caso, quensungite paja dovergliene fare affai : e quanto ancora afferifce lo stesso delle visioni, e di altre grazie straordinarie; non parla mai il Santo di quella stima dei savori di Dio, che nasce da un' intima cognizione della sua indegnità; o almeno va congiunta con essa, ma di quell' altra stima imperfetta, che va involta con qualche compiacenza, e stima di se stessa, o sia tacita, o espressa : onde paja all' anima di essere qualche cosa, vedendo che Iddio sì dimesticamente tratta seco, come egli stesso accenna più volte nel capitolo precedente. In oltre parla di quella stima tanto biasimevole dei favori divini, che porta l' anima ad attacarsi ad essi : onde poi ne vada vogliofa, ne proceda nuda, e spogliata per la strada della fede in cerca di Dio; e così dia anche ansa al demonio d' illuderla in varie guise. E che quetta sia la mente del Santo, non se ne può dubitare, perchè ad ogni passo lo ripete nella Salita al Monte Carmelo. Dunque non si oppone egli in. alcun modo alla dottrina della S. Maeftra, la quale infegna in più luoghi, che dobbiamo conoscere, e stimare non solo le parole, ma ogni altro favore di Dio, con cognizione però, e stima tutta fondata in un intimo conoscimento del proprio demerito, mentre questa è sempre alienissima da ogni vanità, e da ogni attacco; e conseguente-mente non può rimuovere l' anima dall'efercizio della fede, per cui giunga ella ad unirsi perfettamente con Dio. Contuttociò perche non tutte l' anime, benche elevate, sono sì ben radicate nella cognizione di se stesse, come suppone la nostra Santa, tenga il Direttore universalmente questo regolamente : quando il suo discepolo avrà preso dalle locuzioni, e da ogni altro favore foprannaturale i buoni, e santi effetti; quando ne avrà fatta quella stima, che si conviene nel modo predetto; quando si sa rà acceso in affetti di gratitudine, e di corrispondenza, non gli lasci far sopra ciò altre riflessioni, ma proccuri che si spogli : perchè l'operare altrimenti, fe l' anima non è molte umile, è cosa di gran pericolo.

le, è cofa di gran pericolo.

194. Avvertimento IV. circa le locuzioni
foflanziali, già diffi che fono immuni daograni illufione, ed inganno, purchè in realtà
fiano tali. Parlo così, perchè può darfi il
cafo, che qualche donna, avendo intefo ragionare di quefle parole di Dio tanto preziofe, fubito fe ni nvogli, e battezzi per
parola foflanziale ogni infigiazione, fentimento, che Iddio le ponga nel cuore. Non fatà preì d'efficile al Direttore lo ficuopris que-

fla fua leggerezza: perchè, se le parole sono di questa specie, hanno da produrre infallibilmente il loro effetto, mutando l'anima, e rinnovandola tutta in un tratto : fe però l' anima riceverà locuzioni vere fostanziali, l'avverta a portarsi in esse passivamente, con dare a Dio il suo confenlo umile, fenza metterci cosa alcuna del fuo, perche queste sono opere speciali di Dio. a cui non può la creatura aggiungere, nè levare, e volendo ella introdursi con la sua attività, può dare occasione o alla fantalia, o al demonio d' intromettersi con qualche inganno.

105. Avvertimento X. Circa le locuzioni intellettuali, che sono le più spirituali, e le più sicure, ho solamente da avvertire il Direttore, che non fi maravigli, se mai s' imbatta in qualche anima che le riceva, non ritrovandoli aftratta dai fenfi , anzi neppure in attuale contemplazione, perche quefto suole accadere frequentemente , come offerva S. Teresa ( in Vita cap. 27. ) laddove parla di queste specie di parole : Che altre volte ben mi pare, che non istanno sospese le potenze , nè tolti i fentimenti ; ma molto in fe, non occorrendo sempre questo in contemplazione, anzi pochissime volte. La ragione di questo si è, perchè operandosi queste locuzioni da Dio nel puro spirito, nel modo che abbiamo di sopra dichiarato, può egli produrle nelle potenze spirituali, lasciando le potenze materiali libere , e sciolte , ed abili alle loro operazioni .

#### CAPO XVI.

\$i passa a parlare delle rivelazioni. Si spie-ga la loro sostanza, i modi con cui si formano, e la proprietà, che le accompagnano.

R Imatrebbe troppo monco, ed im-perfetto il presente Trattato, in cui si parla di quelle cose soprannaturali, che includono atti diftinti, e chiari di contemplazione infusa, se lasciassi di ragionare delle rivelazioni, che sempre, o quasi sempre portano seco alcuno di tali atti, con cui l'anima vede limpidamente, e con distinzione quelle verità, che Iddio per mezzo di effe, fi degna manifestarle. E però tratterd' di effe nel presente, e nei seguenti capi con la maggior chiarezza, e brevità, che mi sia possibile. Ma prima di dar principio, avverto, che io qui intendo parlare. di quelle rivelazioni, che tali fono con tutta proprietà, e possono con altro termine chiamarfi profezie, e rivelazioni profetiche, Dirett. Mift.

TRATTATO QUARTO, CAPO XVI. 289 perchè, se le parole so- come ad ogni passo le chiama l'Angelico, Dottore ( 2. 2. quest. 171. in Pref. ) E perchè le rivelazioni hanno per loro oggetto non solo le cose create, ma anche le divine, come dice S. Tommafo : Prophetica revelatio fe extendit non folum ad futuros hominum eventus, fed etiam ad res divinas; perciò l' une, e l' altre abbraccierò nella dichiarazione, che ora darò.

197. La rivelazione dunque è uno scuos primento di verità occulte, o una manifesta. zione di arcani divini per mezzo di una luce infufa, che vende cerro di tali verità, e di tali arcani chi la riceve . Primieramente la rivelazione deve effere di cose occulte, perchè deve essere, come dice l' Angelilo, di cose a cui non possiamo giungere con le nofire naturali cognizioni ( 2. 2. q. 171. art. 1. ) Quia videlices Prophese cognescunt ea, que funt procul, O remota ab hominum con gnitione. E l' istessa parola lo dimostra chiaramente, poiche rivelare, è lo stesso che fvelare, cioè togliere un velo, che teneva alcuna cosa occulta, e renderla manifesta, e palese agli altrui sguardi . Non è però necessario, che quella cosa, la quale è oggetto della rivelazione, fia a tutti nascosta: basta che sia nascosta a quello, a cui si fa una tale rivelazione, in modo che nelle presenti circoftanze non possa egli nasconderla con le forze della natura, almeno con totale certezza. E così fu vera rivelazione quella del Profeta Elifeo, per cui vide da lungi il danaro, e le vestimenta, che il suo servo Gie-zi riceve da Naaman Siro: perche sebbene un tal atto era noto a chi fece il dono, e a chi lo accettò, e poteva anche effer palefe ad altri, che vi fi fossero trovati presenti; non poteva però naturalmente risapersi dal Santo Profeta, e però potè egli fare al suo fervo quel rimprovero : ( Reg. lib. 5. cap. 5. 26. ) Nonne cor meum in presenti erat : quando reversus est bomo curru suo in occursum. sui ?

198. Queste ifteffe verità occulte alle volte sono di cose passate, altre volte di cose presenti, e molte volte di cose future. L' efempio delle prime fiano quelle parole della Genefi ( 1. ) In principio creavit Deur calum, O terram ; in cui si rileva la creazione dell' universo, che era già fatta. Esem-pio delle seconde siano quelle rivelazioni, con cui il predetto Eliseo, stando in sua cafa, vedeva con occhio profetico tutto ciò, di cui il Re di Siria trattava con i suoi configlieri dentro i suoi gabbinetti, e lo riseriva al Re d' Ifraelle, il quale valendosi di sì belle notizie, si attraversava ai di lui di-0 0

segni, e li mandava a vuoto . Sicchè vedendo quello, che tutto si risapeva dal Re nemico, diffe sdegnato ai suoi servi : e perchè non mi scuoprite il fellone, che appresso il Re d' Israelle sì mi tradifce ? ( Reg. 4. cap. 6. 11. ) Quare non indicatis mibi, quis pro-ditor mei su apud Regem Ifrael? Ma lubito gli fu risposto: Nequaquam, Domine mi Rex, fed Elifeus Propheta, qui est in Israel, indi-cat Regi Israel omnia verba, que cumque locutus fuerit in conclavi tuo . No , Sire , non vi è traditore alcuno nella tua Reggia; ma Elifeo è quello, che vede, e fente ciò che fi fa, e che si dice nei tuoi gabinetti, e tutro riporta fedelmente al suo Re. Esempio delle terze fia la celebre profezia d' Itaia : ( 7. ) Ecce virgo concipiet, @ pariet filium : con cui fi predice l'Incarnazione del Verbo nel seno d' una Vergine. Quest' ultime però devono con maggio r proprietà dirli rivelazioni profetiche ; come afferma S. Tommaso, il quale dopo aver annoverato, nella classe delle rivelazioni la manifestazione delle verità occulte, e passate, e presenti, aggiunge, che più propriamente a ppartiene alla rivelazione profetica la predizione delle cofe, che hanno ad avvenire : ( 2. 2. quaft. 171. att. 5.) Ideo ad tropbesiam propruffime pertinet revelatio eventuum futurorum. E ne adduce la ragione, perchè le cose future contingenti sono più rimote dalla nostra cognizione, e meno da noi conoscibili, e però essendo più nascoste agli sguardi delle nostre menti, il loro scuoprimento, può dirfi con più proprietà di velo, o rivelazione.

199. Se poi vogliamo parlare di quell' altre rivelazioni più alte, che hanno per ongetto le cofe divine, conversà dire, che consistano nella manifestazione, che Iddio voglia fare ad alcun' anima diletta di qualche suo arcano, o fecreto impericrutabile, palefandole e. g. ciò, che egli ha decretato di fare, oppure i fini occulti, che egli ha in qualche sua operazione. E qui si avverta, che non pongo nella specie delle rivelazioni certe notizie chiare, che l' anime poste in istato di unione missica hanno di Dio, edei suoi attribuiti ( come già spiegai nel Trattato precedente ): perche febbene vedono tali anime quel divino attributo con quella chiarezza, che fi può avere nella vita prefente, e ne gustano con un sapore di Paradifo, nulla però vedono, che prima conoscevano oscuramente in fede. Onde tali notizie non possono dirsi manifestazione dei divini fecreti, e confeguentemente non devono porfi, parlando con tutto rigore, nella clafle delle rivelazioni. Lo flesso convien dire

di certe intelligenze chiare, che Iddio talvolta dà di alcune verità create che prima conoscevansi imperfettamente col lume ordinario o della natura, o della grazia, come offerva S. Giovanni della Croce (in Afcen.

Mont. l. 2. cap. 25. )
200. Ma ciò, che più d' ogni altra cosa si appartiene alla sostanza delle rivelazioni , è il inme infuso, per cui le verità occulte, e gli arcavi divini si manifestano, e si fara palesi alle nostre menti. Questa luce divina è tanto necessaria, che senza essa, ancorchè vi sia tutto l' altro, non vi può esser mai rivelazione, ne profezia alcuna. E però dice opportunamente S. Gregorio, che non fu Profeta Faraone, vedendo in fogno le spighe, quali piene, e quali vuote, e mirando le vacche, quali graffe, e quali magre. Non fu Profeta Baldaffarre, mentre vide nel muro la mano, che v' imprimeva quei misteriofi caratteri : Mane Thecel Phares : perche ne l' uno, ne l' altro ebbe lume da Dio per intendere ciò che fignificavano quelle figure simboliche. Ma furono bensì Profeti Giuleppe, e Danielle, le di cui menti furono illufirate da celeste lume a penetrare le cose future, espresse per quei simboli oscuri. Came aliquid, dice il Santo Dottore, oftenditur, vel auditur, fi intellectui non tribuitur, prophetia minime est . Vidit namque Pharao per fomnium, que evant Ægypto ventura; sed quia nescivit intelligere quod vidit, Propheta non fuit . Afpenit Balthaffar Ren articulum manus scribentis in pariete, sed Propheta non fuit, quia intellectum rei , quam viderat , non acce-Dis ( Moral. lib. 11. cap. 20. )

201. Questo lume infuso tanto necessario per qualtica rivelazione, e profezia, deve, effere intellettuale, e deve effere sì chiaro, che per esso conosca il nostro intelletto con gran certezza la verità occulta, che Iddio le vuol palefare, e conosca ancora con l'islessa certezza, che Iddio è quello, che le svela una tal verità: onde risulti in lui una sicurezza sì grande, che non ne possa dubbitare.
Tutto questo è dottrina dell'Angelico ( cont. Gen. 1. 3. cap. 154. ) da lui insegnata in più luoghi : Sicut enim, dice egli, per lumen nasurale intellectus readitur certus de bis , que ille lumine cognoscie, ut de primis principiis ; ita de bis, que supernaturali lumine apprebendit , certitudinem habit . Hac autem certitude necessaria est ad boc , quod aliis proponi possine ea, que divina revelatione percipiuntur ; non enim cum securitate aliis proferimus, de quibus certitudinem non babemus. Ein un altro luogo torna ad infegnare lo stesso ( 2. 2. quest. 175. are. 5. ) De bis ergo, que expresse p

Spiritum prophetia Propheta cognoscit , maximam certitudinem babet, & pro certo babet, quod bec sunt divinitus sibi revelata. Conferma questo stesso il Santo Dottore con due autorità efficacissime : la prima di Geremia, che proponendo al popolo le parole di Dio, lo afficura con termini di molta affeveranza, che la sua rivelazione era da Dio: (cap. 26. 15. ) In veritate misst me Dominus ad vos, ut loquerer in aures vestras omnia verba bac . La feconda di Abramo, che non fi farebbe accinto con tanta prontezza ad uccidere il figliuolo ( azione di sua natura spietata, e barbara ) se non sosse stato certissimo, che il comando avutone era da Dio, che poteva comandare quell'azione con darli un diritto speciale su la vita del suo unigenito. Quindi si deduce, che secondo l'opinione di sì gran Maestro (come spiega, e prova il Gaetano) in ogni rivelazione profetica, che sia espressa, e chiara , veda l'intelletto con totale evidenza per mezzo del detto lume intellettuale infuso, e la rivelazione di Dio, e la cosa rivelatagli, come appunto vede evidentemente i primi principi col lume della natura. Dissi se la rivelazione sia chiara, ed espressa, perchè se sia fatta per solo istinto interno, non vi è sicurezza alcuna, come dirò nel capo

202. Ma acciocche non erri il Lettore, rifletta ad una limitazione, che circa il predetto lume pone lo stesso Dottore Angelico, cioè che questa luce non è permanente nell' intelletto di quelli, con cui Iddio usa la confidenza di palesare i suoi segreti, ma è passaggiera, e sugace: risplende nelle loro mentie presto si dilegua; palesa loro alcune verità occulte, ma altre ne nasconde. Per intender questo, prende egli la similitudine dalla luce materiale . Questa sta nel Sole, nel fuoco, e nell'aria, main modo molto diverso : perchè nel suoco, e nel Sole vi risiede come qualità fiffa , e stabile , e dall'uno , e dall' altro mai non si parte : ma nell'aria vi sta come qualità estranea, e forastiera, che presto manca: ora la investe, ed ora l'abbandona, ora la rischiara con la sua presenza, ed ora l'oscura con la sua lontananza. Or la luce profesica non è come il raggio nell' aria : alle volte Iddio l'infonde nella mente di qualche anima fanta, e allora quella vede cole o future, o rimote, vede cole agli fquardi naturali affatto impenetrabili : altre volte la ritira, e allora quella rimane al bujo, e rulla vede . E però chi ha spirito di rivelazioni, non l'ha sempre, nè circa tutte le cose, ma solo circa quelle, che Iddio gli vuole palefare, acciocche intenda, dice S. Gregotio (Homil. 1. in Ezzeh.) che uno fipirito si fublime non le ha da se, ma da Dio; Aliquando prophenie spiritus dees Prophetis, nec sempte cerum mentibus prasso es gongocane es dono babere, cum babent. El il Proseta stefico Eliseo, vedendo affilitta la Sunamite, ebbe a consessar di propria bocca, che Iddio gli aveva tenuta occulta la causa del suo donce: (Reg. 1tb. 1. cap. 4. 27. (Anima ejui in amaritadine est. 9. Dominus celavit a me, & non indicavit mili.

203. E qui offervasi la sciocchezza d'alcune persone, anzi di molte, le quali sapendo, che qualche servo di Dio ha avute rivelazioni, e che si sono avverate, credono che ad ogni parola abbia a profetare, e però gli vanno attorno, l'interrogano, offervano ogni suo detto , notano ogni suo arto , e tutto hanno in conto di profezia. Riflettano quelli tali alle precedenti dottrine, e fi perfuadano, che questa è una semplicità biasimevole : perchè il lume di rivelazioni non è una qualità, che a modo di abito sempre duri , ma un raggio, che a guisa di folgore presto passa . Iddio lo da quando vuole; e questo accade di rado, e quando meno la persona vi pensa questo particolare S. Teresa (in Vita cap. 25. ) ammaestrata dalle proprie esperienze : Ma in quest' altro modo non è così , anzi che ftard molti giorni , che quantunque io voglia intendere qualehe cosa è impossibile : ( parla in quelto luogo deli' intendere per via di locuzione , o di rivelazione ) ed altre volte , quando non voglio ( come bo detto ) bifogna per forza , che io l'intenda .

204. Ma paffiamo avanti, e dopo aver mostrato, che la sostanza delle rivelazioni consiste nella manifestazione delle verità occulte, e di arcani divini per mezzo di una luce infusa, che renda certo di tali verità chi la riceve: vediamo ora, in quanti modi possano sarsi tali rivelazioni , giacche non sempre è un'istessa la maniera, con cui Iddio rivela o le verità nascoste, che sono suori di fe, o gli arcani, che in fe stesso racchiude. Iddio alle volte rivela cose secrete per mezzo di visioni oculari, come accadde a Misè. quando vide il Roveto, attorno al quale ferpeggiando fiamme innocenti, nol confummavano, e come avvenne a Danielle, quando nella Reggia di Baldassarre mirò quei sunesti caratteri scritti nel muro. Altre volte Iddio rivela per mezzo di visione immaginaria, combinando nella mente altrui specie fantafliche in tal modo, che vengano ad esprimere gli oggetri, che egli gli vuole rappresen-

00 2

292

tare. Tale fu la visione di Geremia, quando vide la pila accesa in saccia all'Aquilone: (c.1. 13.) Quid su vides? O dixi: Ollam succensam ego video, O saciem ejus a sacie

Aquilonis .

205. Ma qui convien fermarsi ad offervare, che le dette visioni oculari, e immaginarie, acciocche abbiano forma di rivelazioni, è necessario che siano figure, e simboli di qualche verità occulta : come di fatto l' erano i caratteri veduti da Danielle, che significavano i castighi, che Iddio andava preparando all' infelice Re di Babilonia, e la pila ardente di Geremia , che indica l'incendio della Città. Se alle dette rappresentazioni manchi un tal fignificato, faranno bensì visioni foprannaturali, ma non proferiche. Profeguiamo ora il nostro viaggio. Molte volte Iddio rivela le cose secrete con parole sensibili ; e queste ora si fanno fentire esternamente all' orecchie, ed ora risuonano internamente nel cuore; ora si vede il personaggio, che le proferisce, ed ora non si vede. Tali erano quelle rivelazioni, che i Profeti riferivano al popolo, incominciando i loro discorsi con dire; Hec dicit Dominus; mostrando con tali parole, che l'aveano ricevute dalla bocca istessa di Dio. Finalmente fa all' anima Iddio talvolta le sue rivelazioni senza voci, e senza rappresentazioni sensibili, per mezzo di solo lume intellettuale, per cui elle veggono con gran chiarezza, e certezza prefenti quelle verità, e quegli oggetti , che Iddio vuole discoprire alle loro menti.

206. Sebbene vi è anche un altro modo di rivelare, che si pratica qualche volta da Dio con le persone addormentate, e sopite nei sensi. E perche questo è più d'ogni altro scabrofo, conviene che io mi ci fermi un poco, per dichiararlo . I fegni fecondo la dottrina dell' Angelico ( 2. 2. 9. 95. art. 6. ) o hanno origine da cagioni interne, e sono naturali: o nascono da eausa esterna, e sono o divini, o diabolici. I fogni, che a muovono al di dentro, e traggono dalla natura la loro origine, fono cagionati dalla completione, e temperie degli umori: cos) sogliono i sanguigni fognare frequentemente canti, e fuoni foavi, giardini ameni, e fontuofi conviti. I flemmatici dormendo, fpesso si trovano tra pioggie, fiumi, laghi, e navigazioni, e naufragi. Ai collerici non di rado pare nei loro fogni di attaccar riffe, e contese, di dar ferite, di sparger sangue. Ai malinconici poi spesso si ravvolgono per la fantasia specie tetre, e funeste, di tenebre, di morti di pericoli, e di mille dissavventure. Sogliono anche con correre molto a formare questi fogni naturali le specie di quelle cose, che in vigilia cadono fotto i fensi : poiche, destandosi le specie sopradette, tornano a rappresentare gl'Istessi oggetti. Ma le specie di quei sogni, che hanno la cagione al di fuori, o fono diabolici, perchè fono mossi dal demonio, che entrando nel cerebro della persona, che dorme ; altera la fantafia con la mozione delle fpecie e produce rappresentazioni dannose; o sono divini; perchè sono eccitati da Dio per ministero degli Angeli. Per mezzo di questi fogni parla Iddio qualche volta ai suoi servi. oppure rappresenta loro la vista di vari oggetti . Ne questo si può recare in dubbio , berche di tali visioni, e locuzioni divine ne fono piene le sacre carte. Abbiamo in Giobbe (cap. 7. 14. 6 cap. 35. 15. ) Terrebis me per somnia, & per visiones borrore concusies . E di nuovo : Per somnium in visione no-Elurna, quando irruit fopor fuper bomines, Go dormiunt in lectulo, tune aperit aures virorum. & erudiens cos infleuit disciplinas . Abbiamo nei libri dei Re ( 1. cap. 28. 6. ) che Saule andò a configliarsi con Dio; ma che Iddio non gli rispose ne per mezzo dei sogni , ne per bocca dei Sacerdoti, e Profeti. Confuluis Saul Dominum; & non respondit ei neque per fomnia, neque per Sacerdotes, neque per Pro-phetas. Abbiamo nei Numeri, che Iddio diffe ad Aronne, ed a Maria sua sorella, che sarebbe comparso agli altri Proseti in visione, e avrebbe parlato loro nei fogni : ( cap. 12. 6. ) Si quis fuerit inter vos Propheta Domini, in visione apparebo ei , vel per somnium loquar ad illum. E in Joelle parlando il Profeta della grazia, che in gran copia doveva diffondersi sopra il Cristianesimo nei tempi avvenire, dice, che vi sarebbero state profezie, fogni, e visioni: ( Jeel 2. 28. ) Prophetabunt filis vestri, & filie vestre; fenes vestri fomnia fomniabunt, & juvenes vestri visiones videbunt. In sogno parlo Iddio a Salomone, colmandolo di celefte fapienza ( Reg. lib. 3. c. 3. ) In sogno parlò più volte l'Angelo a S. Giuseppe sposo della gran Madre di Dio (Matth. c. 1.) ora confortandolo a prenderla per sua consorte; ora ordinandogli di suggire in paesi stranieri, per sottrarsi dal surore di Erode; ora avvisandolo di tornare al suo paese nativo . In sogno surono avvertiti i Re Magi di non tornare ad Erode, che gli attendeva con animo perverso di dar la morte al Redentore bambino .

207. Da tutto ciò deve inferira, che farebbe un grand' errore il negare, che Iddio qualche volta non mandi fogni, movendo, e combinando le specie o per se stello, o per mezzo degli Angeli nella santassa di chi der-

Tite

me. Le ragioni poi, per cui iddio ora parle, do ra mofiri cose straordinarie per mezzo dei sogni, sono molte; ma possono idursi a queste: perchè, essendo tali locuzioni, e visioni cose passive, para che la persona sia ben disposta a riceverle, mentre dorme; poichè esendo allora sopita ogni sua attività, non può con le sue potenze opporsi all'opera di Dio. In oltre cestano nel sono tutte le cure, si quietano tutte le follecitudini, si calmano tutte le passioni, e rimanendosi l'anima in una placida quiete, sembra che sia atta a prendere cette impressioni straordinarie del cielo; anzi pare, che vi concorra la notte issessione.

208. Premessa tutta questa dottrina, importantissima a sapersi, già vede ognuno l'altro modo, che ha Iddio di comunicare le sue rivelazioni, e palesare a chi vuole cose nascoste. Può egli in mezzo al sonno mutar la fantalia della persona addormentata con la combinazione delle specie, e in questo modo rappresentare visioni simboliche, dir parole chiare, e intelligibili , per cui quella venga ad apprendere cole future , o verità rimote , ed occulte, che per altra via non farebbero mai giunte a sua notizia. Come sece appunto con Giuseppe Ebreo, dandogli le celebri visioni rimote dei manipoli di grano, delle fielle, della luna, del Sole; come fece con Faraone, imprimendogli nella mente il fogno misterioso delle vacche, e delle spighe . Come fece con Nabuccodonofor (Dan. cap. 2. & 4. ) mandandogli quei mistici, e samosi fogni della grande statua , composta di vari metalli , e dell'albero prodigioso , che s'innalzava con la fua cima sublime fino a toccare le stelle : come fece con Salomone , cui senza simboli, e sigure parlò di propria bocca, mentre profondamente dormiva. Si abbia perd sempre presente ciò, che ho detto, cioè, che questi fogni divini non sono rivelazioni , o profezie, fe non che rispetto a quelli, i quali hanno lume d'intelligenza, per comprendere il fignificato, perchè in realtà ciò, che è più principale nelle rivelazioni profetiche, che dà il nome al Profeta ( come afferisce S. Tommaso ) è il lume insuso. 209. Fra tutti questi diversi modi, che Iddio tiene in rivelare le cose occulte, più nobili , dice lo stesso Angelico , sono quelli , che hanno per oggetto le cole foprannaturali , e divine ; e meno nobili fono quelli . che riguardano le sole cose umane. E tra le rivelazioni istesse soprannaturali, se siano immaginarie, sono più da pregiarsi quelle, che fi ricevono in vigilia, che quelle, che fi formano in mezzo al fonno, perche le prime

hanno bisogno di maggior lume, per aftrarre l'anima dagli oggetti terreni alle cole divine : doveche le seconde non hanno bisogno di tanta luce, trovando già l'anima affratta dalle cose sensibili per epera del sonno . In oltre quelle rivelazioni fono più alte, dice lo stesso Santo, che esprimono con più chiarezza la verità, che Iddio vuol per esse manifestare ; e perchè le parole sono segni più chari, e più espressivi del vero, che i simboli, e le figure; perciò è più sublime la rivelazione, che fi fa con parole, che quella. che fi fa con fele visioni simboliche; anzi fe con le parole fi palesi anche la persona, che le proferisce, sarà più perfetta la rivelazione; e fe la persona che si manifesta sarà un Angelo, e molto più, se sarà Dio stesso, sarà anche la rivelazione degna di maggiore flima . Finalmente conclude il Santo, che le rivelazioni di più alta sfera, e che eccedono tutte l'altre nell'eccellenza, sono quelle, in cui fenza visione alcuna immaginaria si palesano le nude verità con la luce di una semplice intelligenza. E con ragione, perchè queste sono le più spirituali, le più chiare, le più ficure, e nel modo di operare le più

210. E già dichiarata l'effenza delle rivelazioni, e i modi con cui fi degna Iddio di comunicarle alle fue creature, altro non mi refta, che dire alcuna cofa circa le loro pri prietà; avvetrendo però, che io nou intendo qui parlare dei loro effetti, e diffinitivi, giacche queli dovranno effere la materia de capi fuffeguenti; ma voglio folo ragionare di alcune qualità loro proprie, la cui notizia parmi neceffaria per la piena, e retta intelligenza di tali favorì, come farò nelle feguenti notazioni.

211. Notifi in primo luogo, che le rivelazioni, e profezie, secondo la dottrina dell' Angelico ( 2. 2. quest. 172. art. 4. ad 1. ) alle volte da Dio fi concedono e per giovare ad altri, ed anche per illuminare il foggetto, che le riceve, e per accenderlo in amore di Dio, e delle cose divine; e allora portano feco la di lui fantificazione, perchè vanno congiunte con la carità, e con la grazia . Altre volte poi si danno da Dio solo per istruzione, e giovamento de' prossimi ; e allora possono stare senza la carità , e senza la grazia santificante, che chiatnasi grazia gra-tum faciens. Quedcumque, dice il Santo Dottore ( in eod. art. ) potest elle fine caritate , potest elle fine gratia gratum faciente , & per consequens sine bonitate morum : prophetia ausem potest effe fine cavitate. Donde fi deduce manifestamente, che le rivelazioni profetiche,

affolutamente parlando, e in genere possono combinarsi con la colpa mortale in un'istessa anima : come di fatto si combinarono in Caifasso, che essendo Pontefice, fece profezia ( Joan. cap. 11. 51. ) Cum effet Pontifex anni illius, prophetavit : e profeto nell'atto, che macchinava la morte al Redentore con barbara empietà. Si combinarono in Balaam perfido incantatore, che fece profezie sublimi anche circa la venuta di Cristo ( Num. cap. 24. 17. ) Orietur flella ex Jocob, & confuret virga de Ifrael. E come sappiamo per la bocca istessa di Gesu Cristo, che dovranno esse combinarsi con il peccato grave in molte anime ree, che nel giorno del Giudizio vanteranno spirito di profezia, ma sarà loro risposto dal divin Giudice, che non li riconosce per suoi, e però saranno da lui precipitati a penare colaggiù negli abitli ( Matth. 7. ) Multi dicent mibi in illa die : Domine , Demine, nonne in nomine suo prophetavimus ? In nomine suo demonia ejecimus ? In nomine tho virtutes multas fecimus? Et tune confitebor illis, quia numquam novi vos, qui operamini iniquitatem .

212. Da queste parole di Cristo deduce S. Girolamo, che la grazia di profetare, di li-berare offessi, e di operare miracoli, talvolta non si da per merito, che vi sia nel soggetto, o per la sua santificazione, ma per utilità di chi vede, e di chi ascolta cose portentole ; e ciò che deve far tremare chiunque possegga doni sì splendidi, si da' qualche volta ad alcuno per sua condannagione ( Hier. fup. Matth. tom. 9. ) Prophetare, vel virtures facere , & demonia ejicere , interdum non est ejus meriti , qui operatur : fed vel invocatio nominis Christi hoc agis ; vel ob condemnatiomem ecrum, qui invocant, vel utilitatem corum, qui vident, & audiunt, conceditur; perche in realtà sono grazie gratisdate, che non sempre sono indirizzate alla santificazione di chi le ha; ma si donano talvolta solo per li vantaggi spirituali di chi le osserva. E qui di passeggio si faccia riflessione, quanto s'inganni la maggior parte de'fedeli, facendo concetto altissimo di quelle anime, che fanno profezie, e colgono in predire le cose venture, fino a stimarle più di altre anime, che posseggono grandi virtù ; mentre può darsi il cafo, come qualchevolta si è dato, che chi ha spirito di rivelazioni, non abbia spirito alcuno di fantità .

213. Contuttocciò alla precedente dottrina aggiunge S. Tommaso (an. supracit.) che richiedendosi per le rivelazioni divine, ancorchè siano indirizzate all'altrui utilità, una giande elevazione di mente in Dio, quale

non pub aversi senza gran dominio di passioni, senza una grande alienazione dalle cole caduche; ne siegue, che di ordinario chi ha spiriro di rivelazioni, ha ancora sondo di gran boutà; e allora si verifica il detto dello Spisito Santos, (Sap. eap. 7. 27.) che Sapientia Dei per nationes in animas sandas se transfera. O prophetas constituis: che la Sapienza divina entra nell' anime fante, e di loro forma profeti. Da queste notazioni portà il Direttore prendere lume, per conclere quali tralle rivelazioni saro di miggiore, quali di minor pregio, el a sormare di ciascuna quel concetto, che le si conviene.

214. Notifi in fecondo luogo, che vi fono flate femore, vi fono, femore vi faranno perfore nella Chiefa di Dio, alle quali secondo la profezia di Joele riveli Iddio cose occulte. o per loro privata ut:lità , o per altrui giovamento. Queste rivelazioni però rispetto & noi non fono infallibili, ma folo fono probabili : e sebbene si deve prestar loro una credenza prudente, e ragionevole, qualora fi trovino ben fondate, non si devono però credere con fede divina; perche dice S. Tommaso. che la nostra Fede non si appoggia alle rivelazioni private, fatte a quelta, o a quella persona ; ma solo alle rivelazioni de' Profeti, degli Appoftoli, e degli Evangelisti, che le registrarono a pubblica utilità nei libri riconosciuti per canonici della Chiesa Cattolica. ( 1. 1. queft. 1. art. 8. ad 2. d) Innititur fides nostra revelationibus Apost lis, & Prophetis factis , qui canonicos libros scripserunt ; non autem revelatione, si qua fuit aliis Dostoribus fulta .

215. Dalla mancanza di questa rettitudine nel credere, presero origine pli errori enormi di molti Eretiarchi, che adeiendo foverchiamente alle rivelazioni, o per dir meglio all' illusioni private, o proprie, o altrui, le proposero ai popoli, per essere credute come verità di fede . Come accadde al milero Montano, allucinato dalle rivelazioni, e profezie delle sue donnicciuole, e all' infelice Tertulliano, che con indiscreta credenza le esaltava fino alle stelle. In non dico, che non s' abbia credere alle rivelazioni, che si trovano scritte nelle vite de' Santi, ed anche alle rivelazioni d' altri Servi di Dio viventi, se fi veggano segnare con caratteri di verità, e fantità, perchè sarebbe imprudenza non credere ciò che è fondato nel vero : come appunto si reputa imprudenza il non aver fede ad una persona di grande autorità, che con gran fondamento di verità ci parla. Dico folo, che tali rivelazioni non debbono aversi per

subbliche, ed infallibili, perche tali in realtà non fono; nè devono crederfi con fede divina, perchè non sono oggetto proprio di questa virtù teologica . Vero è, che la perfona che riceve tali rivelazioni , fe per il lume di Dio insusole, sia certa che il Signo: re le parli , è tenuta a credere la verità rivelata con tutta fermezza; altrimenti credendo che la parola è di Dio, e dubitando se dica il vero, farebbe torto all' infallibile verità. Benche però, se dopo che sono passati tali favori , le nasca dubbio prudente circa le sue rivelazioni, o le siano disapprovate da chi sta in luogo di Dio, deve anche per esse sospendere ogni credenza, e molto più l'esecuzione d' ogni opera, che sossele stata im-posta, e temere con santa umiltà di essersi

ingannata .

216. Notifi in terzo luogo, che non tutte le rive azioni portano alienazione dai fenti, perchè o vogliamo parlare di quelle rivelazioni, che li fanno per via di parole; e queste non hanno di proprio l'astrarre l'anima dai senfi , come vedemmo di quelle locuzioni divine, che non fono profetiche : o vogliamo parlare di quelle rivelazioni, le quali si fanno per mezzo di visioni, che esprimono qualche verità alla ragione naturale impenetrabile ; e allora bifogna diffinguere con l'Angelico ( 2. 2. quest. 173. art. 3. ) Se la visione è oculare, non vi può effere aftrazione de' fen-fi, perchè in questo caso deve necessariamen-te operare il senso esteriore, in cui una tal visione fi forma. Se la visione è intellettuale. non è neceffaria una tale alienazione; accaderà però, quando la visione abbia per oggetto cose alte, e sublimi, ma non già quando abbia solo per oggetto cose sensibili, e materiali . Così dice il Santo : Non est necesse , us fiat alienatio a fenfibus exterioribus, per boc, quid mens prophetæ illustretur intelligibile lumine, aut informetur intelligibilibus speciebus . E poco dopo rispondendo alla terza obbiezione aggiunge ( in eod. cap. ad 3. ) Quando ex fuperiori influxu mens propheta inclinatur ad judicandum , vel difronendum aliquid circa fenfibilia , non fit alienatio a fenfibus , fed folum quando alienatur ad contemplandum aliqua sublimiora. Se poi la visione sia immaginaria, sempre vi ha il perdimento de' senli esterni, acciocche, dice egli, non confonda la persona ciò che vede al di dentro, con quel che di fuori apparisce ai sensi . E quefto bafti aver detto della fostanza, modo e proprietà delle rivelazioni, o profezie, riferbandomi a parlare nei feguenti capi di ciò, che si appartiene al regolamento pratico di chi riceve tali grazie da Dio.

#### CAPO XVII.

Si danno varj contrassegni per discernere le Rivelazioni vere dalle false.

217. E' Opinione dell' Angelico Dottore, che quantunque le rivelazioni profetiche . che con proprietà sono tali , non possino avere origine senonche da Dio chiedendo un lume soprannaturale insuso, posta contuttociò anche il demonio comunicare all' anime poco caute rivelazioni, e profezie, che tali fiano in qualche fenfo largo, e meno proprio. E la ragione, che egli ne adduce, fi è, perchè la profezia altro non è, che la cognizione di una cosa rimota dal nostro intelletto, a cui non possiamo noi ginngere col nostro naturale intendimento . E perche l'intelletto Angelico (quale è certamente l' intelletto de' spiriti infernali ) è di sfera superiore all'intelletto umano, e può con la fua virtù naturale comprendere molte cofe, che noi non possiamo arrivare a conoscere; ne siegue, che i demonj possino palesare alle nostre menti alcune cose occulte, e formare una tal quale specie di profezia, poco propria, e molto pregiudiziale al nostro spirito. Et ideo, dice il fanto Maestro ( 2. 2. qu. 172. art. 5. ) prophetia proprie , & fimpliciter diche fit per folam divinam revelationem; fed ifta revelatio facta per demones poteft fecundum quid dici prophetia .

118. E' anche fentenza dello stesso Santo. che Iddio può muovere in due modi le menti de' suoi servi a conoscere le verità nascoste. o con espressa rivelazione, o con istinto interno. Quando la mozione divina viene nel primo mode, conofcone essi con gran certezza, che loro parla Iddio: ma quando viene nel fecondo modo, non lo conofcono, ma folo si sentono internamente destare da una certa virtù occulta ad intendere alcune cole, ed anche a dirle; talvolta fino ad operare qualche azione, che abbia del misterioso . ( 2. 2. quest. 171. art. 5. ) Dicendum , quod mens Prophete dupliciter a Deo instruitur : uno modo per expressam revelationem, alio modo per quemdam instinctum , quem interdum etiam scientes bumane mentes patiuntur ; ut Augustinus dicie : ( 2. Super Gen. ad litteram ) De bis ergo, que expresse per spiritum propbetie Propheta cognoscit, maximam certitudinem babet, & pro certo babet, quod bac funt divinitus fibi revelata . . . Sed ad ea, que cognoscit per instinctum, aliquando sic se habet, ut non plene discernere posit, utrum bec cogisaveris aliquo divino instinctu , vel per spirisum proprium. Da ciò deduca il Lettore, che P anima, la quale è mossa da occulto instinto a conoscere, e anche a dire cose future, oppure nascoste, può di leggieri ingannarsi, riputando che quella faa cognizione venga da Dio, mentre in realtà proviene dal suo proprio spirito. Però dice San Gregorio ( Hom. 1. in Ezech. ) che gl' istessi Profeti del Signore sbagliano qualche volta nei loro detti , flimando d'effer moffi da spirito di profezia, quando sono mossi da spirito proprio, e da un certo naturale instinto . Aliquando Prophete fancti, dum confuluntur, ex magno usu prophetandi quedam ex suo spiritu proserunt, & se bec ex prophetie spiritu dicere suspicantur . E to conferma con l' esempio del Profeta Natan, che approvò a David la determinazione, che fatto aveva di fabbricare il Tempio ; stimandosi mosso da Dio a dare quel configlio; ma prese abbaglio, perchè la notte istessa il Signore lo corresse, dicendogli, che non a David, ma al suo figliuolo Salomone era riferbata la fabbrica del Sagro Tempio : Suscitabo semen tuum post te , 219. Il primo contrassegno sia la verità. Le rivelazioni divine, provenendo da Dio, che è prima verità, devono necessariamente avverarsi. Questo segno lo dà il Grisostomo, dicendo (Hom. 19. fup. Matth.): Quidam prophetant in Spiritu diaboli, quales funt divinatores , fed fic discernuntur , quoniam diabolus interdum falfa dicit, Spiritus Sanctus numquam. E prima di lui lo disse lo Spirito Santo stello di propria bocca ( Deut. eap. 18. 21. ). Si tacita cogitatione respondevis: Quomodo possum intelligere verbum, quod Dominus non est locutus; boc habebis signum. quod in nomine Domini Propheta ille pradineyit . O non evenerit , bac Dominus non eft docutus .

220. Ma qui alcuno si opporrà con dire. che anche il demonio rivela molte cose vere, per cogliere alla fine l'anima incauta al laccio di qualche falsità. Rispondo, che il demonio col fuo intelletto angelico molte cole vede, che noi non possiamo scuoprire con lo fguardo debole della nostra mente, e però sono occulte a noi, ma non a lui. Or manisestando il maligno la verità in tali cose, può certamente illudere qualche perfona mal'avveduta. Ma non vede egli già la verità di quelle cose future, che sono contingenti, che possono, e non possono accadere. Di queste al più al più può avere qualche congettura fallace. La cognizione di tali verità è riserbata solo a Dio. Se però la persona, che è mossa da spirito di profezia, colga replicate volte nel vero, facendo predizione di tali cofe, farà fegno di buond spirito. Circa quell'altre cose, poiche sono-note al demonio, e non a noi, la sola verità non farà certo carattere bastevole a discernere da quale spirito proceda la loro ri-velazione. Lo fara però, quando una tal verità vada congiunta con gli altri contraf-

fegni, che daremo in appreffo.

221. Secondo contrassegno. Le rivelazioni di Dio lasciano due segnali, stabilmente impressi nell' anima. Il primo è una specie indelebile delle cose rivelate, che mai non si cancella dalla memoria; così dice S. Terefa ( in Vit. cap. 25. ) sperimentata in questa materia: Le parole di profezia non si dimenticano a mio parere ; almeno a me cont accade, febbene ho poca memoria . Ma non così le profezie, che nascono o dallo spirito proprio, o dal demonio, che presto cadono dalla memoria, se pure la persona illusa non ve le volesse affettatamente conservare . 11 fecondo è una certezza, fiffa altamente nell' anima, che la cosa rivelata s'abbia a verificare : e benche fembri ciò impossibile per gli impedimenti , che s' attraversano , benchè faccia guerra la terra, e si attraversi contro l' Inferno ; sempre rimane viva nell' anima quella scintilla di sicurezza, che Iddio con la sua rivelazione vi accese. Sen-tiamo anche in questo S. Teresa ( in Cast. inter. manf. 6. cap. 3. ) Rimane una gran certezza, di maniera che, sebbene alle volte in cose di parere umano assai impossibili nasce nell' anima alcun dubbio , fe fi verificheranno , o no, e ne va l' intelletto alquanto vacillando . Ra nondimeno frma nella medefima anima una sicurezza, che non può altrimenti credere, ( benche paja , che vada tutto al contrario di quello, che ella udi ) e passano anni, che non se le soglie quel pensiero, che Dia adoprerà altri mezzi non intefi dagli uomini, e che in fine ba da seguire, come in effetta fiegue. Or quelta sicurezza inespagnabile non la può dare ne lo spirito proprio, ne il demenio. La ragione conviene derivarla dai fondamenti, posti nel precedente capito-lo. Dicemmo, che la rivelazione chiara, e manisesta porta seco una luce infusa, che certifica l'anima e della rivelazione di Dio, e della cosa da lui rivelata ; e questa luce appunto lascia impresso nell'anima un vestigio di se, che è la predetta sicurezza. Or accome non può o lo spirito umano, o il demonio produrre luce sì alta, e sì fublime, così ne l'uno, ne l'altro può lasciare scolpita nell' anima una certezza indelebile della sua predizione. Solo potranno cagionare qualche oftinazione viziofa , per cui

voglia la persona delusa ad onta d'ogni ragione , e d' ogni offacolo fiffarsi nel suo parere .

222. Terzo contrassegno. Nelle rivelazioni divine, nen offante la predetta ficurezza, l' anima non si fida punto di se, ma tutto palesa fedelmente ai suoi Padri spirituali, e con rossore, con parole vereconde, pla-cide, considerate, e senza molta loquacità. Questo porta seco lo spirito di Dio, conforme l'infegnamento, che egli stesso ne diede a Santa Teresa: ( in Vit. cap. 26. ) Molte volte mi ha detto il Signere, che non lasci di Comunicare tutta l'anima mia , e le grazie , ebe egli mi fa, col Confessore, il quale sia desto, e che l'obbedifca. Ella poi si protesta in più luoghi, che l'eseguiva fedelmente, e l' eseguiva nel modo predetto, mentre confessa, che provava più ripugnanza, e rosfore in palesare queste rivelazioni, e vifioni , che fe aveffe avuto da accufarsi di peccati molto gravi . In oltre se la rivelazione divina posti seco l'esecuzione di qualche opera di gran servizio di Dio, e. g. la conversione di qualche popolo, o la riforma di qualche Monastero , instilla nell' anima she la riceve, spirito di soggezione, e di obbedienza a chi la governa; sicchè non approvando questi l' opera ingiunta, ella zollo se ne ratira con pace , ancorche per aliro fenta gran sicurezza, che il comando fu da Dio, e che sortirà l'effetto a tempo opportuno. Odasi in questo ancora S. Tere-Sa ( in Vis. cap. 26. ) Sempre che il Signore mi comandava qualche cofa nell' orazione e fe il Confe fore me ne diceva un altra contraria, tornava il Signore a dirnii, che l'ubbidissi; ma dopo sua Muestà lo rivolgeva, acciocchè ancor' egli tornaffe a comandarmi lo fteffo, che il Signore voleva. E di fatto depose ella con gran quiete il pensiero di fondare il Mona-siero in Avila sua patria, d' onde poi prese principio la sua gran Riforma, subito che dai suoi Superiori gliene su disapprovata l' esecuzione; ne punto valsero a renderla. sollecita d' una tale impresa i replicati comandi, che avevane ricevuti da Dio, e nello siesso modo sempre si diportò in altri finuli cafi . .

223. Al contrario se le rivelazioni proverranno o da issinto umano, o da ingan-no diabolico, instilleranno nell'anima inselice, ( massime se le illusioni spesso accadono ) o una gran cupezza in tacere il tutto, o una veglia vanagloriofa di palefare ai Confessori : onde essi stessi e dal modo , e dall' eccesso di dire, potranno venire in cognizione della stima vana, che ella ha, e della Dirett. Mift.

compiacenza, che ella nutrifce nel cuore de' suoi falsi doni. Ma se poi alcuno de' detti Confessori vorrà opporti ai suoi disfegni, troverà del duro, o non obbedirà, oppure obbedirà con molta ripugnanza, e contraddizione di spirito . lo di questo non arreco al Direttore alcun esempio, perchè egli tanti ne avrà, quante anime abitualmente.

illuse capiteranno ai suoi piedi .

224. Quarto contrassegno. Nelle vere ri-velazioni quanto l'anima è più pronta ad welazioni quanto i anima e piu pronta au aprirfi ai Direitori del fuo fipirito, tanto è più cauta, e gelofa in nafconderfi a tutti gli altri. Si offervi, che tutti i Santi hanno fempre occultato, quanto è flato loro più possibile, i favori straordinari, che riceve-vano dal Cielo, e massime le profesie, e se ne hanno palefata alcuna, è stato per implica ficci di Dia e per quiti canifi pulso speciale di Die, e per giusti motivi della sua gloria: poiche Sacramentum Regis, ( come dise l' Angelo a Tobia, cap. 12. 7. ) abscondere bonum est. E la ragione di questo si è, perche lo spirito del Signore porta feco un gran orrore alla manifestazione di quelle cofe, che possono conciliare credito di fantità, quali fono fenza fallo le rivelazioni profetiche. Ma fe le rivelazioni nascono da spirito falso, trascorrerà facilmente la persona in palesarle con leggerezza a chi non deve , e se ne sentirà anche infligara sotto pretesti insuffistenti di servizio di Dio; e palesandole, non proverà quella gran difficoltà, che esperimentano l'anime sante nello scuoprimento di tali cose per se stesse splendide, e luminose; perche lo spirito cattivo, fe cominci ad allignare in un anima, vi produce sempre spirito di vanità.

225. Quinto contrassegno . La rivelazione di Dio in quanto all' interno porta sempre feco luce chiara, pace intima, e perfetta ferenità, benchè entri nel principio, con qualche turbazione . Il secondo segno dice S. Terefa ( in caft. inter. manf. 6. cap. 3. ) è una gran quiete , che resta nell' anima con raccoglimento divoto, e pacifico, e con disposizione alle lodi di Dio. Anzi lo Spirito Santo istesso attribuisce allo spiriro d' intelligenza, quale è certo la profezia , le seguenti doti . ( Sup. cap. 7. 22. ) Spiritus intelligentie fan-flus, unicus, multiplex, fubtilis, difertus, nobilis , incoinquinaius , certus , fuavis , amans bonum, acutus, quem nibil vetar, benefaciens, bumanus , benignus , stabilis , certus , securus , amnem habens vittutem , omnia prospiciens . In quanto all' efferno poi porta seco modestia, e compostezza nel corpo, ed aria celefle nel volto . Bafia dire , che Santa Maria Maddalena de' Pazzi , come accennai un' al-Pp

tra volta, trasportata dallo spirito del Signore a ballare ne' suoi eccessi di mente , facea quegi' ittelli atti di fua natura profani con tal modellia e di volto, e di membra, che moveva a divozione i circoftanti . E però parlando S. Tommito ( 2. 2. queft. 173. arc. 3. ) dell'estafi profetiche, dice, che accadono fempre fenza alcuna fcompoffezza nella persona : Tulis tamen alienacio a sensibus non fit in Propbetis cum aliqua inordinacione na-· ture, ficut in arreptitiis, vel furiofis. Vice versa le rivelazioni, o prosezie diaboliche. sebbene cagionano nel principio qualche allegrezza, recano poi alla fine offuscazione alla mente, inquietudine, e torbidezza nell'ani-mo: e se la persona, investita da questo spirito falfo . farà alienata dai fenfi , darà in qualche sconcio, e dovendo proferire qualche rivelazione, lo farà con eftro furibondo. Tutto questo è dottrina del Grifostomo ( Hom. 29. in 1. ad Corineb. ) Proprium eft fath Propheta, emota effe mentis, vim pati, ac necef. fitate pelli, trabi, raptari tamquam furentem . Verus autem Propheta non fic : jed cum mente fobria, O cum modeftia, ac semperante conftisutione, & fciens, que loquitur, dicit omnia. Perciò avvila il Gactano commentando il fopraccitato testo di S. Tommaso, che nelle alienazioni profetiche si avverta diligentemente, che non vi sia o nell'interno, o nell'etherno atto alcuno indecente, che in qualche modo disconvenga o alla modestia del corpo, o alla fantità dello spirito: Unde oportes animadvertere, in bujusmodi alienationibus, si interveniat aliquid indecent fecundum moust in-trinsecto, vel extrinsecto, five fit indecentia na-ture, indecentia mortis. Ed essendovi alcuna di queste cose, seguita egli a dire, deve il tutto attribuirsi o a finzione colpevole, o ad illusione diabolica, o ad infermità di debole fantalia.

226. E qui fi noti, che fu errore di Montano, il credere, che i fanti Profeti facessero le loro predizioni con mente turbata, fenza faper ciò che dicessero, a modo di furiosi o di offessi. Quello è appunto il modo di profetare, da cui sono trasportati i falsi Profeti, quali erano appunto le donne illuse da quello fventurato Erefiarca; mentre investiti dallo spirito diabolico, restano ottenebrati nella mente, e fono violentati a dir con furore tutto quello, a cui lo spirito ingannatore gl' instiga. Non così i Profeti del Signore, che profetando fono presenti a se stessi ; vedono ciò, che dicono, conoscono molte volte il fignificato delle loro profezie; e fe qualche volta non l'intendono, perchè Iddio loro non lo manifesta , intendono però con gran chiarezza, che quei simboli, o quelle parole profetiche, che esti rifericiono ad altri, surono loro comunicate da Dio: e benche questo accasa lino talvolta con ardore di zelo, sempre però con luce, e con pace, e con piena seriestà. Così dice S. Tommaso (2. 2. quess), 173. art. 3. ad 4. parlando de l'anti Probett: Dicendron, qued spiritus Prophetarum dicuntur esse l'especiale propheti quantum al periodici Dicendron, qued spiritus Prophetarum dicuntur esse l'especiale propheticam enunciationem, de qua bis apostodiu lequitur, qui a seilect ex proprio sinsi loquinature a, que voderunt, non mente perurbina, ficut arreptiti, ut directura Prifeilla, & Montanta.

227. Sesto contrassegno. Le rivelazioni di Dio sono sempre conformi alla dottrina della Sacra Scrittura, e della Santa Chiesa, nè mai ad essa si oppongono, perche Iddio non può contraddire a se stesso. S. Paolo non vuo-le che si creda a chicchessia, neppure agli Angeli del Cielo, se dicano cosa altena dal suo Evangelo : Sed lices nos aut Angelus de Colo evangelizet vobis , preter quam quod evangelizavimus vobis, anathema fit ( Galat. 2. 8. ) E in un' altra fua Epistola comanda, che fi operi conforme le tradizioni appostoliche: Tenete traditiones, quas didiciftis ( 2. Thessal. 1. 15. ) Anzi il Principe degli Appostoli , dopo aver narrata la celebre visione, che egli ebbe di Cristo glorioso sul Monte Tabor, e riferire quelle parole, con cut l' Eterno l'adre lo dichiato per suo Figliuo-lo: Hic est Fistius meus disestus, in quo mibi bene complacui : foggiunse subito : Habemus firm:orem propheticum fermonem , cui benefacitis attendentes quafi lucernæ lucenti in caliginofo loco ( 2. Petti 1. 17. ) E vuole fignificare, che sebbene egli era ficurissimo, che in quella fua visione non vi fu inganno, e che quella voce era uscita dalla bocca dell' Eterno Padre ; contuttociò era meglio appoggiare la fede alle rivelazioni de' Profeti . registrate nelle sacre carte, in cui si parla delle grandezze di Cristo, che alla sua rivelazione privata. Quindi apprenda il Direttore di non ammertere mai rivelazione alcuna, che non sia affatto concorde alle parole della Sacra Scrittura, alle definizioni della Santa Chiesa , e alla dottrina de' Santi . Non trovandele tali , le rigetti , come illufioni manifeste, suggerite dal padre della men-

223. Settimo contrassigno. Le parole di vere rivelazioni si dicono con somma veloci cità, ed alle volte con una di esse si dichiara assi più di quel che ella signischi col luo suono staturale. Lo assersa Si Teresa in più luoghi nel libro della sua Vita, in cui

cost parla a quello propolito : ( cap. 25. ) Diconfi così velocemente , ed in breve fentenze santo grandi , che bifognevebbe molso sempo per metterle in ordine . E poco dopo : Senza alcun perdimento di tempo restiamo ammaestrasi , e s' insendono cofe , che per ordinarle pare che bisognerebbe un mese, ed il medesimo insellesso, ed unima restano attoniti di alcunt cofe, che insendono . Torna a dire nel Castello interiore : ( manf. 6. cap. 3. ) Infieme con le parole ( per un modo che io non faprei dire ) molte volte fi da ad intendere , e fi dichiara assai più di quello, che elle in se suonano, senza più parole. Con questo mode di parlare veloce attelta S. Brigida , che le fu da Gesù Crifto rivelata la Regola, che ella propale ad offerware ai fuoi figliuoli spirituali: e però abbenche fosse quella in se stessa lunga, potè ella riceverla in brevissimo tempo.

229. La ragione , per cui l'anima fente in un istante tante parole dalla bocca di Dio, è chiara ; perchè può Iddio muovere nella nostra fantassa le specie delle parole con affai maggior prestezza, e celerità, che non potiamo far noi con la nostra naturale attività. La ragione per cui l'anima nelle parole profetiche intende molto più di quelo , che elle fignificano , è pure manifelta : perchè la luce sublime , che Iddio parlando infonde nell'anima, fa che l'anima penetri per mezzo di tali parole affai più di quello , che porta la loro ordinaria fignificazione . Il che non può accadere nelle parole, che suggerisce o lo spirito proprio, o lo spirito diabolico : perche la natura , o il demenie, parlando all'anima, non può comunicarle lume alcuno foprannaturale, per cui ella distenda la sua intelligenza oltre il significato delle parole : onde l'anima per mezzo di tali voci non può comprendere più di quello, che esprimono col loro suono. E pero S. Terefa ( in vit. prad. c. ) dopo aver dichiarato questo modo ammirabile di parlare, che fa Iddio all'anima, mentre le rivela cose nascoste , conclude così : Sicche non occorre che io mi trattenga, parendomi, che a maraviglia, e per miracolo possa essere inganno in una persona pratica, se ella medesima a belle fludio non vuole ingannarfi.

220. Ottavo contrallegno fa l'utilità; perchè, come dice laggiamente Alvarez de Paz: (10m.2. lib. 5. par. 4. c. 5.) Ssimus, Deum manaquam inutilia dicere, aust revolare, fed as., que tanta maj flate, o pienta funs digna. Iddio non rivela cofe inutili, e chediconvengono alla fua divina. Maestà : perchè ficcome disdirebbe suolto al decoro d'un gran Monarca tenere un suo, fuddito a ragiona-Monarca tenere un suo, fuddito a ragiona-

menti infruttuoli su cole vili, e plebee; così non conviene alla grandezza di Dio parlare con le sue creature di cose disutili , che non riguardino il bene de' proffimi, e la fua gloria . Quindi deduce S. Francesco di Sales . ( lib. 2. ep. 23. ) che la frequenza delle rivelazioni le rende sospette; e specialmente se siano di cose poco giovevoli, o siano di cofe, che non fogliono rivelarfi, perche non è espediente il saperle : come e. g. se uno sia confermato in grazia, o a qual grado di santità sia egli giunto, e cose simili . E però se il Direttore troverà qualche donnicciuola divota, che riceva rivelazioni ad ogn' ora, e sappia dire , chi risanerà da malattie , e chi morirà; se il negozio di quello sortirà elito prospero, o infelice; se questa riceverà dal suo parto la prole che braina; che sappia dire, chi fa falva, e chi si danna, e chi va al Purgatorio; che vede ad ogni occhiata chi sta in grazia di Dio, e chi in peccato; e che frequentemente faccia altre predizioni profetiche di questa fatta, non le abbia alcuna fede: perchè di ordinario la rivelazione di tali cofe o non è degna di Dio, perchè è infruttuosa ; o non conviene alle creature, perchè è nociva : e poi l'istessa frequenza le condanna, perchè lo spirito di profezia, come abbiamo detto nel capo precedente, non si dà mai ad alcuno per abito, ma folo di paffaggio. Io non voglio già dire con quelto, che Iddio non riveli alcuna volta a qualche anima diletta lo stato, in cui si trova qualche suo attinente desonto ; perchè conviene talvolta a Dio, o che proccuri al defonto qualche suffragio, se egli pena nel Purgatorio, o che consoli l'anima, che ama teneramente, con la nuova della sua eterna beatitudine, se quello già regna nel cielo. Lo stesso s'intenda nel caso d'altre simili rivelazioni. Dico solo, che quando nelle profezie non vi è utilità notabile . nè vi fono questi giusti motivi di convenienza, che non meritano alcuna fede, e specialmente allora , che accadono con frequenza.

mente altora, y che accadono con requera; 231. Nono contraffegno fia una profonda umiltà. Vedo, che quesso segno di vera rivelazione, che io metto verso il fine, doveva esser pollo sul principio di questo capo, come il più sicuro d'ogni altro. Ma questo valta voglio, che l'ultimo luogo (come bane spesso accade nelle cose civili) sia il più moni più più propria dello spiato di rivelazione, quanto una prosonda, e sincera umiltà. Si offervi, che appena lampeggiò alla mente di Geremia il primo raggio di profezia, con cui distinzollo Iddio per suo

Pp 2

Profeta, e manisestogli la sua santificazione feguita nel fen materno: Priufquam te formarem in utero, novi te, & antequam exires de vulva, fanclificavi te, & Prophetam in gensibus dedi te ; subito egli si umiliò profondamente, dichiarandos, che era bambino, incapace di proferire una fibilla : Dixi A. A. &. Domine Deus, ecce nescio loqui, quia puer ego fum ( cap. t. 5. ) Si avverta che Isaia innalzato con la mente a quella sublimissima visione prosetica , per cui vide Iddio affiso ful trono eccelfo, e cinto dai Scrafini : Vidi Dominum fedentem fuper folium excelfum , & elevatum ... . Seraphim Stabant Super illud ; fi abbassò subito con interno rosfore, dichiarandofi immondo, e indegno di sì alta vista: Vir pollutus labiis ego fum , & in medio populi polluta labia babentis ego babito, & regem Dominum exercituum vidi oculis meis ( cap. 5. 6. ) Si rifletta, che Mose, sentendo la voce di Dio, che lo eleggeva per liberatore del sun Popolo dalla schiavitù di Egitto, si protestò con lo stesso Dia, che egli era balbuziente, scilinguato, e inetto a trattare con Faraone, e con il Popolo affari di sì alto rilievo: Impeditioris, & tardioris lingue sum. Obsecro, Domine, mitte quem mis-furus es (Exod. 4. 10.) Si nori, che gli Appostoli, in sentite la voce dell'Eterno Padre , che diceva : Hic oft Filius meus dileAus, caddero boccone a terra, pieni di confusione, e di timore . E finalmente per tacere altri fimili fatti , si faccia riflessione con S. Ambrogio ( in Pfal, 26. ) che San Paolo dopo tante, e sì sublimi rivelazioni, che riceve da Dio, non si compiacque mai in alcuna di effe, ma si compiacque solo nelle sue debolezze: Placeo mibi in infirmitatibus meis . E per qual fine ? Acciocche abitaffe in lui lo îpirito di Gesù Crifto, ut babitet in me virsus Chrifti. Tanto è vero, che lo spirito di rivelazione va sempre congiunto con lo spirito d'una profonda umilià . Dunque, fe alcuno dopo le sue profetiche predizioni rimarrà con istima di se , e con compiacenza di quelle; fe si riputerà migliore degli altri, che non ricevono tali grazie; se le paleserà con facilità , e fenza giusto motivo; darà fegni manifesti, che le fue rivelazioni o fiano finzioni maliziofe, o inganni diabolici, o scherzi di fantasia.

232. Si diffingua però con il Padre Alvarez de Paz (1000.3, lib. 5, part. 4, cap. 5.) e con il Card. Bona (de diferet. fpir. cap. 20.) la vanità, e la fuperbia, che nafce dall'iffetfa rivelazione, quafi da maligna radice; e la vanità, che viene ingerita al di fuori da cagione firaniera. La prima è fegno chiaro di rivelazione perverfa; non così la feconda: poichè già si sa, che il demonio veglia sempre a nostri danni, e a danni di quei specialmente, che sono più savoriti da Dio. Contuttociò portà sacimente conoscere il Direttore, donde proceda una tal vanità: poichè
se nascendo i sentimenti di superbia dopo la
rivelazione, gia è preceduro un prosonoto,
umile, quiero, e sincero abbassamento interorre, che è l'effetto proprio dello spirito di
Dio, e la suggestione di vanità, che soprage
giunge, è ricevuta dall'anima con grande
orrore, e con sua pena estrema; è legno,
che lddio ha operato nell'anima; e che il
demonio è poi venuto ad intorbidare le oper
e del Signore con quel fumo di vanità.

233. Decimo, ed ultimo contraffegno fin la bontà della vita. Diffi nel paffato capitolo, che le rivelazioni possono stare, assolutamente parlando, senza la bontà della vita. ed anche in compagnia della colpa mortale . Ma diffi ancora, che ciò per ordinario, anzi quali mai non accade, perchè lo spirito proferico richiede grande elevazione di mente in Dio, che non può comunemente aversi senza molto diffacco dalle cofe terrene, e da fe fteffo . Se poi la rivelazione fia ordinata alla santificazione del soggetto, non solo presupone bontà di costumi, ma vi porta anche seco il miglioramento di vita, e l'aumento nella perfezione . Da ciò fiegue , che fe la persona, che riceve tali favori, fosse sottoposta a qualche vizio di superbia, o d'interesse, fosse troppo aderente al proprio parere, e troppe amante della propria volontà; molto più le fosse foggetta a qualche macchia d'impurità, non le si dovrebbe crederes fe pure la rivelazione non fosse indirizzata all'estirpazione di questi stessi vizi, e in fatti fe ne vedesse il buon effetto, come potrebbe alcuna volta accadere . E questo basti aver detto, per dare al Direttore lume bastevole. per discernere, quali tra le rivelazioni provengano da spirito divino, quali da spirito diabolico, e quali da spirito proprio.

### CAPO XVIII.

Quanto sia facile nelle vivelazioni, ebe sono date da Dio, prendere abbagtio nell'intelligenza del loro significato.

234. D'Are, che li contrassegni che abbiamo dati nel precedente capo, perdissimuere le rivelazioni vere dalle false, possimo bastare per cautelare l'anima; che le riceve, da ogn'inganno. Eppure non è così, perche può datsi il caso, che la rivelazione abbia tutti il caratteri del buono spirito, e che in

realtà sia da Dio comunicata all' anima, o per suo, o per altrui profitto, e ciò non o-stante ella sbagli nell'intelligenza del suo significato: e sbagliando in questo, erri ancora in tutte le altre opere elleriori, che vanno connesse con tali rivelazioni . Acciocche il Lettore rimanga persuaso di questa verità, supponga due dottrine: la prima, che facendo Iddio le sue rivelazioni, ( o queste siano per mezzo di parole, e di vifioni, o di azioni fimboliche ) non fempre dà lume ad intendere il fignificato di tali parole, di tali viste, e azioni misteriose. Così dice l'Angelico fopraccitato ( 2. 2. quaft. 17 ?. art. 4. Sciendum tamen; quod quia mens Prophete est instrumensum deficiens, ut dictum est, etiam veri Prophetæ non omnia cognoscunt, que in corum vifes, verbis, aut etiam factis Spiritus Sanclus intendit . La seconda, che le parole, e molto più i fimboli, con cui Iddio manifesta cofe fecrete, non hanno fempre quel fignificato, che mostrano a primo aspetto : ma alle volte contengono altri fensi più alti, più aftrufi , e più reconditi alle noftre menti . Sicchè mancando all'anima, a cui comparte Iddio tali grazie, il lume dell'intelligenza, quanto è facile che ella sbagli in conoscere la loro legittima fignificazione .

23;. Proviamo questo stesso con alcuni fatti della Sacra Scrittura. Dopo che ebbe condotto Iddio Abramo nella Terra de' Cananei : Di questo gran paese, gli diffe, tu ne sarai il padrone. Avanzato poi Abramo negli anni, e giunto all'età senile, mentre un gior-no Iddio tornava a fargli l'istessa promessa, dicendogli: Ego Dominus, qui eduxi te de Ur Chaldeorum, ut darem tibi terram islam, O possideres eam; (Gen. cap. 15.7.) egli lo prego , . che gli desse qualche segno di averla a posledere : At ille ait : Dominus Deus, unde scire possum, quad possessurus sim eam? Allora Iddio gli spiego il modo, con cui si avea da adempire la lua promessa, fin'allora da lui non compresa, dicendogli, che non esso perfonalmente, ma i fuoi nipoti dopo quattrocento anni sarebbero entrati in possesso di quel vasto paese. E qui si offervi al nostro proposito, che la rivelazione di Dio fu vera, perchè dare la terra de' Cananei ai nipoti di Abramo per amore dell'islesso Abramo, era lo stesso che donarla ad Abramo. Ma Abramo , quantunque credesse fermamente alla promeffa di Dio, non aveva compreso il modo , con cui dovevasi avverare ; e però vedendofi in età avanzata, e costretto d'andare vagando in questa parte, e in quella, ne sa-pendo che il possesso di Canaan doveva cadere non in persona sua , ma in persona de' suoi nipoti, prega Iddio a fignificargli la maniera con cui s'ayeva da adempire la fua promessa. Questa è la spiegazione, che dà a questo passo S. Gio: Grisostomo ( in cap, 15. 8. Gen. ) Tametfe testuta sit Scriptura , Abraham credidife Deo, & id reputatum fuisse illi ad juftitiam ; assumen audiens , fibi denno promisti illius Terræ possessionem , modum consequendi eam feire cupit, & ita loquitur : Iis quidem , que a se dicuntur , Domine , impossibile est ut non credam; verumtamen rationem perveniendi ad effectum bujus sui promiffe, doceri velim . Video, enim me ab extrema fenedute non procul abeffe, & ad banc usque diem in buc terra peregrinari, & quasi erronem buc illuc vagari . Quo cieca non possum humana ratione comprehendere, quemadmodum hoc euum promi fum implendum fit .

236. Una cosa simile accadde a Giacobbe nipote di Abramo. Mente era in viaggio verso l' Egitto, per rivedere il suo diletto figliuolo Giuseppe fatto Vicerè del quel fioritiffimo Regno, gli parlò Iddio una notte, dicendogli (Genef. 49. 4.) Ego descendam secum illuc, & ego inde adducam se revertentem. lo verrò teco in Egitto, e ritornando tu al tuo paele nativo io mi farò tua guida. Eppure è certo, che Giacobbe non ritornò alla patria, ma morì in Egitto. Onesto ritorno si verificò ne' suoi nipoti. che dopo molti anni cavò Iddio dall' Egitto a forza di gran porsenti, e fotto la fcorta di una colonna luminosa di notte e caliginosa di giorno , li condusse per la via del de-

ferto alla terra de' Cananei .

237. Posto questo io la discorro così . Se Abramo avesse creduto con ogni certezza, e fenza alcuna esitazione, di dover egli in persona essere il possessore di Canaan, come a primo aspetto mostravano le parole di Dio: Tibi dabo rerram Chanaan: se Giacobbe avesse tenuto di certo, di dover egli stesso tornare vivo al paese nativo, come indicavano, all'apparenza le parole del Signore : Ego descendam tecum illuc , & ego inde adducam se revertentem ; in vedersi poi morire uno in terra straniera, l'altro senza il possedimento di quella terra promessa, non sarebbero rimasti ambedue grandemente delusi nelle loto mal concepute speranze? Non sarebbero rimasti molto maravigliati, e confusi? Veda dunque il Lettore, che non è facile intendere il senso delle divine rivelazioni, e che volendo regolarsi alcuno secondo l'intelligenza apparente di queste, quanto è facile incorrere in gravi errori .

238. Ma acciocche meglio s' intenda ciò; che andiamo dicendo, poniamo qui alcuni

cafi, che possono accadere alla giornata, e talvolta sono anche acca uti . In una Città giunse ad un Cavaliere l'avviso funesto, che un suo figlipolo, dimorante in paesi lontani, erasi infermato a morte. Addolorato fuor di modo il povero padre ad una sì infausta nuova, ricorse alla pietà di una Serva di Dio, acciocchè s' interconesse appresso il Signore per la salute corporale del figlio. Lo fece quella, e mentre orava, ebbe da Dio questa risposta: Non temere, che il Giovane fla bene. Ne diede ella tofto notizia all' afflitto genitore: tanto baftò, acciocchè il Cavaliere, e tutti i suoi domestici concepissero ferma persuasione, e certa speranza della guarigione del Giovane moribondo. e disgombrassero dal cuore ogni timore. Quando dopo pochi giorni giunse la nuova, che il Giovane era morto. A questo avviso tanto inaspetiato tutti riputarono illusa quella buon' anima, e presero a scherno, a derifo, ed anche a sdegno la sua rivelazione. lo qui non voglio decidere, chi di loro falliffe, fe la Giovane in proporre una felfa zivelazione, o quei secolari in reputare per falfa la fua rivelazione. Solo dico, che le parole di Dio potevano aver fenso diverso da quello, che mostravano a primo aspetto. Il Giovane era un Angelo di costumi , ed aveva fatta una morte da fanto con molta edificazione dei circostanti , e però la rivelazione poteva avere il fuo giusto senso, dicendo, che il Giovane stava bene, non già perchè egli fosse sano, ma perchè era salvo.

239. Poniamo altri simili casi , e specialmente quelli, che finge S. Giovanni della Croce. Sia una persona fanta perseguitata, afflitta , cercata a morte dai fuoi nemici . Le dica Iddio queste parole : Non temere, che io ti libererd da sutti loro . Può quefta profezia effer vera, ancorche prevalga il furore de' suoi avversari, e le diano la morte: perchè 'potrebbe intendersi della libertà de' figli di Dio, che è l'eterna salute, per cui rimarrebbe quellal affatto libera de'suoi nemici, e trionferebbe di loro in perpetua fe-licità. Arde di desiderio del Marririo un Servo di Dio, e gli dica il Signore le feguenti parole: Tu farai Martire . Poffono queste avverarsi, ancorche quello non sia ucciso per mano de'Tiranni in odio della fede ; perchè può mandargli Iddio tante pene, e travagli, con cui giunga ad uguagliare il merito, e la gloria de' Martiri : e può anche dargli tante pene amorose, che lo fac-cino Martire del santo amore. Sicche voglio inferire, che molte volte le rivelazioni divine hanno fignificato affai diverso da quello, che apparentemente dimofirano. E se l'anima non avrà lume straordinario ( come di farto alle volte non l'ha) per penetrare i sensi nascosti, e lontani dalla nostre menti, che in quelle si racchiudono; sarà necessario che rimanga ingannata, e che poi cada in errori più enormi, se vorrà operare conforme la lua falsa intelligenza.

240. Ma vi è ancora pericolo di prendore un altro abbaglio per cagione de' diversi modi, che Iddio tiene in palesare i suoi segreti. Concioffiacofachè le verità, che Iddio rivela, fono alle volte condizionate, e all'anima, che le ascolta, pajone assolute, perchè Iddio ritiene la condizione nella sua menre, senza manifestargliela. Ci dia esempio di questo la celebre prosezia di Giona Proseta (cap. 3. 4.). Se ne andò egli nel-la vasta città di Ninive, intimò da patte di Dio a tutto il popolo la sovversione, edesterminio torale della loro città da effettuarli dopo lo spazio di quaranta giorni: Adbue quadraginta dies , & Ninive fubvertetur . Eppure trascorso il rermine di quei giorni, la Città non rovinò, conforme la di lui predizione, perchè il decrete di Dio, che pareva affoluto, aveva una condizione, che egli non palesò al Santo Profeta; ed era questa, che sarebbe caduta la Città, se i fuoi Cittadini non avessero fatto penitenza delle loro molte malvagità. Ma i Niniviti in fentire l' intimazione dell' imminente gafligo, si compunsero ne' loro cuori, si vestirono di sacco, si aspersero di cenere, in-trapresero rigorosi digiuni; e così divertirono quel fiero castigo, che Iddio teneva loro apparecchiato: Et misertus est super malitia. nam locutus fuerat, ut faceret eis, O non fegie. E qui opportunamente si noti, che quando Giona riceve da Dio l'ordine di portarsi in Ninive, per intimare alla Città la tovina, e ai Cittadini la morte, egli invece di avviarli al luogo destinato, se ne fuggi in Tarli; per questo motivo appunto, perchè sapeva il Profeta, che le parole di Dio non hanno fempre quel fenfo, che mostrapo in apparenza: e però temeva di rimanere affrontato appresso quelle genti, se non aveffero veduto avverata la fua predi-

241. Un altro esempio non diverso da questo abbiamo in Isiai (esp. 38.). Se ne va il Profeta a rittovare il Re Ezechia infermo, e da parte di Dio gli a l' ambasciata sinuella, che morirà: Hee dicit Dominus, dispone dumni tue, quia morieris su. C non vives. Questa determinazione di Bo circa la vita di Ezechia sembra assoluta, eppure

nella fua mente divina aveva annessa la condizione, che sarebbe egli morto, se con calde preghiere non fi fosse industriato d'impetrare più lunga vita, come l'esto chiara-mente mostrò > perche sentendo il povero Re la sentenza di morte, si voltò a Dio, e con un profluvio di lagrime gli chiese la fanità. E subito Iddio gii mandò a dire per lo stesso Profeta, che gli prolungava per quindici anni la vita : Aud:vi orationem tuam. 👉 vidi lacrymas tuas; ecce ego adjiciam fuper dies suos quindecim annos. Ne creda già il Lettore, che in questi casi, in cui la rivelazione divina non si avvera nel senso apparente, che Iddio punto fi muti nelle sue risoluzioni : il decreto di Dio è sempre lo stello, ma esfendo condizionato nella sua mente, ne siegue, che se non si verifica secondo le parole, con cui egli l'esprime, fi verifichi secondo le condizioni, che in se Resso contiene. E però dice egregiamente S. Gregorio (Moral, lib. 16. cap. 17.), che tutta la mutazione si fa al di suori, e non al di dentro nella mente divina : Cum ergo exterius mutare videtur fententia, interius consilium non mutatur; quia de unaquaque re immutabiliter intus constituitur , quidquid fovis mutabiliser agitur .

242. Si può questa istessa dottrina confermar con molti fatti, che narransi nelle Istorie Ecclesiafiche, tra' quali due ne scelgo, che mi sembrano più autentici; uno preso dalla Vita di S. Vincenzo Ferreri , l'altro dalla Vita di S. Bernardo . Il primo su mandato da Gesù Cristo a predicate al mondo, e ad intimargli il giudizio universale già imminente. In esecuzione de' divini comandi , incominciava egli le sue Missioni con le Prediche formidabili fopra il tremendo Giudizio, protestandosi, che egli era l'An-gelo dell' Apocalissi, spedito da Dio a denunziare la fine del mondo. Non trovarono fede i suoi detri nella cissa di Salamanca, ed egli per autenticargli, come era dovere, disse alla presenza di tutto il popolo radunato in gran numero, che si portasse nel luogo, in cui predicava, una certa donna morta, che flava esposta in una certa Chiesa vicina . Alcuni curiosi di veder l'esito di questo fatto, si partirono immantinente, presero fu le spalle il feretro, in cui giaceva la defonta, e la collocarono in luogo pubblico, a vista di tutta quella grande udienza. Allora il Santo, investito dallo spirito di Dio, diffe a voce alta, e chiara, ficche tutti l'intesero, che in segno di effer egli eletto da Dio ad intimare il Giudizio finale già già vicino, forgeffe viva la donna dalla bara,

dentro cui. stava difeta; e quella tosto si ravvivò. L'interrogò il Santo se voleva profegirie a vivere, oppare tornare a. morire. Quella rispose, che bramava di vivere; il Santo le concesse più lunga vita. Ognun vede, che questo gran prodigio con astri molti, che S. Vincenzo operava alla giornata, fatrono una pruova autentica della sua rivelazione. Ciò non ossante però il Giulizio universale non venne, perchè lal profezia era condizionata nella mente di Dio, nel senso, con adirò, nel senso, con adirò, nel senso, che con dirò, che con dirò.

243. Era la Santa Chiesa in quei tempi in istato calamitosissimo; perche vi regnavano tre Sommi Pontefici , affistito ciascuno dalla autorità di qualche uomo fanto, e dalla potenza di qualche Sovrano. Sicchè non sapendosi in quale di loro risedesse l'ereditaria podestà di S. Pietro, può ciascuno immaginarsi quale fosse il disordine, e la consustone delle cose sacre . A questo si aggiungeva la corruttela de' costumi de' popoli a cagione de'vizj, che scorrevano baldandosi ad infettare ogni parte della Cristianità. Però Iddio fuor di modo sdegnato in vedere sì deformata la faccia della fua Chiefa, in cui egli unicamente si compiace, determind di dar fine al mondo, e comando a S. Vincenzo Ferreri, che predicasse ai popoli questa sua determinazione; con condizione però ( che ritenne appresso di se occulta ) di venire a sì tremendo gastigo, se non fosse seguita nella Chiesa sua sposa la riforma di tanti disordini, ed il miglioramento di tante iniquità. Ma che ? Mentre ancora il predetto Santo era nel corfo della fua predicazione for:1 la elezione di un Pontefice legittimo, e fotto un sol capo prese un regolamento migliore la Santa Chiesa. In oltre la stesso Santo convertl tanti Miomettani , battezzo tanti Ebrei, sbarbo dal Cristianesimo tanti abusi, e tanti vizi, che Iddio vide cangiata la faccia della Chiefa, e mutata in un' altra. la fua diletta fposa. Onde non si avverò la condizione di quel decreto sunesto, che portava seco l'esterminio universale del mondo, e conseguentemente non ebbe il decreto l' effetto suo formidabile. Questa fu la spiegazione, che con tutto fondamento allora diedero alla rivelazione di S. Vincenzo le persone più autorevoli.

244. Paffiamo ora al fecondo fatto, che fi racconta nel libro della Vita di S. Bernardo. Intima egli per comando espresso del Regnante Pontefice una guerra sarra a tutto l' Occidente per l' acquisso de' luoghi santi della Palestina. Conferma Iddio la di lui preduazione : e dà a conoscere la siu volontà con

tanti miracoli , che sarebbe difficile , non dico il riferirli , ma il numerarli . Si aduna un esercito immenso; parte questo con grand' animo alla volta di Terra Santa. Attacca i nemici del nome Cristiano, ma con esito sì infelice, che molti di loro furono trucidati dalle spade nemiche, e tutti dissipati, e dispersi . Ma se Dio vuole la guerra , dirà alcuno, e ne diede tanti fegni, quanti prodigi operò per indurre i fedeli ad abbracciarla. perche non volle poi la vittoria? Rispondo. che voleva la vittoria ancora, e l'aveva decretata, ma con condizione però, purchè gli andamenti de' Guerrieri fossero tali, quali si convenivano ad una guerra sacra. Ma quelli fomentarono fra di loro discordie civili, ebbero pretensioni vane, e terrene; e incorfero in altri mali. Però Iddio, non scorgendo in loro quelle pie, e fante disposizioni, che aveva assume per condizione della vittoria, li lasciò tutti perire. Non permise pe-10, che una espedizione si grande fosse senza alcuno frutto, poiche mando a molti di loro grandi calamità, ed aspri travagli, da cui purgati de' loro falli , giunsero selicemente dopo la sconfitta terrena all' acquisto del regno eterno. Tutto questo scrisse a S. Bernardo il Venerabile Giovanni Abbate di Cafamara, come cosa rivelata a' suoi Monaci da S. Giovanni, e Paolo Protettori della loro Chiesa ( int. oper. D. Bernard. Epist. 333. ) Siquidem fi boc quod caperant, religiofe exfequi vellent , Dominus cum eis effet , ac magnum frudum super eos perfecisset. Sed quoniam ipsi ad mala funt devoluti, & boc nequaquam Dominum a principio latere potuit, us Jua providentia in fui dispositione non fallitur , malitiam corum in fuam convertit clementiam ; immifis eis persecutiones, & afflictiones, quibus purgeti ad tegnum pervonire possens. Sed ne in aubium veniat, quod dico, quasi patri meo spiritud'i in Confessione aperio, quod Patroni soci nostri Beatus Joannes, & Paulus sepius nos vistiare dignati sunt, quos ego super bac ve interrogare seci ; & bujusmodi sententiam responderunt, dicebantque; multitudinem Angetorum , qui ceciderant de illis, qui ibi morsui funt , effe restauratam .

245. E questo basti aver detto, acciocche P anime, che ricevono rivelazioni da Dio, e i Direttori, che le governano rimangano pertuasi di questie verità, che è facile prendere abbaglio circa le rivelazioni, ancorchè siano sante, e divine: o perchè hanno senti reconditi, oscurì, e da noi non intesi, o perchè sembrano assolute, essentiale condizionate. Da questo poi caveremo conseguenze, e pratiche proprittevoli nel capitolo, che sie-

gue . Prima però mi conviene sciogliere un' obbiezione, che mi si potrebbe fare, circa le precedenti dottrine. Dissi nel passato caritolo, che facendo Iddio rivelazioni a qualche anima buona, le infonde una gran luce. per cui quella vien certificata della rivelazione divina, e della cosa per quella rivelatale: nel presente capo poi ho detto, che l'anima può facilmente sbagliare circa le intelligenze delle rivelazioni , benche siano vere . Onde pare, che une dottrina si opponga all'altra, non potendosi combinare in un medesimo intelletto certezza, e incertezza circa lo stesso oggetto. Rispondo, che le rivelazioni di Dio non sono tutte di un' istessa qualità. e di un' istella perfezione. Alle volte Dio fa la rivelazione, movendo l' anima ad intendere, ed anche a dire qualche verità occulta, fenza che ella chiaramente conofca d'effer mosta da Dio. Questa è una specie di rivelazione molto imperfetta : e già dicemmo con S. Tommaso, che piuttosto che profezia, deve dirfi istinto profetico. Altre volte Iddio rivela qualche cosa o surura, o nascosta, e dà all' anima lume chiaro, con cui l'afficura della fua rivelazione, ma non le dà luce, con cui le manifesti il significato di tale rivelazione. Questa è profezia vera . ma meno perfetta. Altre volte finalmente dona Iddio la rivelazione, e insieme dona tanta luce, con cui folamente accerta l'anima della fua rivelazione, ma le svela ancora le verità, che per essa vuole significare. E questa è profezia perfetta . Nel capo precedente noi parlavamo di questa aliissima specie di rivelazioni profetiche, che non sono soggette ad inganno. Nel capo presente abbiamo parlato della seconda specie, che è sottoposta a grandi abbagli : perchè sebbene in queste non manca all' anima luco per intendere, che Iddio è quello che le parla. o le mostra qualche misteriosa figura, le manca lume però a penetrare il suo vero fignificato .

# C A P O XIX.

Avvertimenti pratici al Direttore circa
le predette Rivelazioni.

246. A Vvertimento I. Già il Direttore ha Veduto nel capo XVII. con quanta facilità pofia il denonio, ed anche lo spirito proprio intrometterfi in materia di rivelazioni, ed ingerire nelle anime semplici, e vane spirito falso di prosezia. Ha veduto ancora nel capo XVIII. che sebbene l'anima sia guidata da spirito bosono, e abbia

rivelazioni divine , non è ficura di non errare. Dunque abbia sempre questa avvertenza importantissima, che l'anime, che Iddio commetterà alla fua cura, non cerchino mai, non chiedano, e non bramino rivelazioni, o profezia alcuna: perchè essendo questa una cola piena di pericolo, la prudenza vuole che si proceda così . Se brameranno i suoi penitenti di giungere alla perfezione, e a Dio, lo cerchino col lume della fede, che è più ficuro di cento, e cento private rivelazioni; anzi se troverà alcuno, che vada voalioso di tali cose, non presti credenza al suo spirito: perche i Santi, ne' quali rissedeva lo spirito vero di Dio, erano alienissimi dal volere fimili favori, e perchè non fe ne riputavano degui, e perchè temevano di qualche inganno. Abbiamo nelle Vite de'Pa-15. cap. 69. ) Si pro veritate Angelus tibi appareat, non suscipias facile, sed bumilia temesipfum , dicens : Non fum dignus Angelum videre, vivens in peccasis. Se ti apparirà l'Angelo vero di Dio, non si facile ad acco-glierlo; ma umiliati subito con dire: lo non son degno per le mie colpe di vedere tali oggetti. Così procedevano quegli uomini Santi in materia tanto scabrosa; e S. Gio: della: Croce arriva a dire queste parole ( Sal. al Mont. lib. 2. cap. 27. ) Quanto fara più necoffario non ammettere, nè dar credito ad altre unvelazioni, che fono di cose indifferenti, nelle quali il demonio più si adopera, e meste tanto le mani, che tengo quasi per impossibile, non simanghi ingannato in quelle colui, che non proceurerà di rifiutarle.

247. Se poi l'anima contro fua voglia farà guidata da Dio per queste vie straordinarie, giacche a lui tocca, e non a noi, mettere l'anime in quelle frade, per cui debbano cam-minare ) l'elamini bene su quei contrassegni, che abbiamo esposti nel Capo XVII. Se in lui troverà caratteri di spirito guasto, è manefesto, che ei devrà operare in modo, che efficacemente dispregi il tutto . Ma se i segnali, che vi troverà, faranco di spirito retto, si appigli al regolamento, che abbiamo dato più volte, che è il più ficuro . Proccuri , che l'anima non faccia fondamento fu tali cole, nè vi li appoggi; ma che prenda i buoni effetti , che lasciano dopo se , ne faccia buon ufo, e nel tempo stesso si spogli di quanto ha inteso nelle sue rivelazioni , come di core non necessarie all'acquisto della Cristiana persezione. Se poi la civelazione del suo discepolo consista in qualche istruzione. comando, o configlio, che porti feco l'efecuzione di qualche opera; efamini bene, fe Dirett. Mift.

il tutto vada conforme alla dottrina della Santa Chiefa, ed alle leggi della prudenza: trovando cofa contraria, vieti il tutto: perchè ciò, che si oppone alla dottrina fana, è menzogna: ciò che si oppone alla prudenza, è contro ragione, nè Iddio mai comanda cofe, o bugiarde, o irragionevoli. Si veda ciò, che ho detto circa questo particolare nel Capo XV.

248. Avvertimento II. Se mai si desse il caso, che alcuno fosse da Dio con ispeciale rivelazione dispensato o da qualche voto , o da qualche legge ecclesiastica, o fosse sottratto dail' obedienza di qualche Superiore legittimo, non dovrebbe ammetterfi in modo alcuno una tale rivelazione , ne preftarle alcuna fede: perchè sebbene può Iddio, affolutamente parlando, dispensare da tali obbligazioni ; e dispensò di fatto nella legge antica anche nei precetti divini, come quando comando agli Ebrei, che spogliassero gli Egizi delle loro ricchezze , e ad Abramo , che desse morte al suo figlio : non abbiamo però l' esempio, che Iddio faccia mai tali dispense nella Legge Evangelica, nè dobbiamo aprire la porta a tali largure pericolofiffime : e tanto più che in fimili casi militerebbe sempre a favore del Direttore, e contro la rivelazione questa ragione, che il precetto, e la fua obbligazione è certa, ma non ne può effere egualmente certa la sua dispenfazione. Se poi accadesse ( il che però non eredo, che avverrà giammai) che Iddio con miracoli chiari, e manifesti desse a conoscere la sua volontà ; la prudenza allora richiederebbe di afficurarsi, con ricorrere a chi nella chiesa di Dio ha leggitima facoltà di di . fpenfare.

249. Neppure devono ammetterfi, regolarmente parlando, rivelazioni, che comandino cose contrarie al proprio stato, perchè lo spirito di Dio non è amante di fingolarità . Diffi , regolarmente parlando , perche quilche volta Iddio ha imposto a qualche anima per li suoi fini particolari cole poco confacevoli alla fua condizione, ed anche alla fua vocazione: ma però in questi steffi casi ha dato sempre segni manifesti, e qualche volta ancora miracolosi della sua volontà. Così volendo, che S. Maria Maddalena de'Pazzi-andaffe scalza contre Puso del suo Monastero, faceva che le enfiassero straordinariamente le gambe, qualunque volta ponevasi le calze, e che tvanisse ogni ensiagione, se andava a'piedi nudi. Così volendo, che la Venerabile Suor Veronica Gapuccina di Città di Cattello digiunasse luna gamente di folo pane, ed acqua contro la confuetudine delle altre Monache, faceva che

rigettaffe con grande sdegno di stomaco, e col pare così. Da queste parole della Santa deduquel cibo vile. Non altrimenti volendo Iddio a cagione di esempio, che una donna mari-. tata intraprenda un tenore di vita e nelle vefli , e nel portamento , e nell'ulo delle penitenze, e nell'affiduntà dell'orare, affatto alieno dallo stato conjugale; farà, che il suo marito contro l'alpetiazione di tutti vi concorra col suo pieno consenso, e il Consessore con la fua approvazione; e disporrà le cole in modo, che non ne nasca alcun disordine e circa il regolamento della cafa, e circa l' educazione de' figli . Lo stesso dico in altri casi . Ma suori di questi casi, in cui Iddio con fegni chiari, ed anche infoliti manifesta il suo volere, non dovrà mai approvare il Direttore quelle rivelazioni, che configliano cole. dallo stato del suo penitente affatto aliene .: 250. Avvertimento III. Non tolo deve il Directore esaminare la bontà della vita in chi riceve rivelazioni, e rigettare come insuffi-: ftenti le profezie di persone vane, altiere, interessate , di proprio giudizio , di propria voiontà, e non affatto monde da ogni macchia d'impurità, come già diffi sul fine del capo XVII., ma deve anche confiderare il naturale, l'indole, e la complessione, il sesso delle persone, che dicono di ricevere tali favori da Dio, perchè dalla costituzione naturale del corpo si può aver gran lume ad intendere le qualità o buone, o ree dello spirito. Se però la persona, che narra rivelazioni, sia dominata da umor tetro, e malinconico , se sia di fantasia torbida , veemente , e fiffa, e fe in lei soprabbondi l'atra bile, che fuole depravare il cervello, alterare la fantalia, e imprimervi specie vivissime ; il Direttore non faccia mai alcun caso delle loro rivelazioni, perche questi tali vedono, e sentono conforme i loro desideri. Oda ciò, che dice S. Tereia a questo proposito (in Cuft. inter. manf. 6.cap. 3. ) Alcune volte, an-21 molte pud effere immaginazione, massime in persone di debole immaginativa, e di nosabele malinconia . Di queste due forsi di persone non è da farne cafo , a parer mio , benchè dichino, che vedono, e odono, ed intendono; ne accade inquietarle, con dir lore, che è demonio; ma udirle come persone inferme, dicendo la Priora, e 'l Confessore a chi lo manisestaranno, che non ne faccino caso alcuno; che non è questa la soflanza per servire a Dio , che il demonio ha ingannato molti per questa via ; ma che forje non avverrà così a loro , per non affliggerle .. Ma fe apersamente dicono loro , che è malinconia, non finiranno mai di crederle, e giuresanno, che lo vedono, e l'odone, perche lore

fangue ogni altra vivanda, e folo ritenesse. ca il Direttore tre cose; la prima, quanto predominio abbia la fantasia sopra certe perfone malinconiche; la seconda, che alle rivelazioni di queste non bisogna dare alcuna credenza; la terza, cha bisogna correggerie bensì, ma in modo caritativo, e discreto, senza inquietarle, ed affliggerle, come praticano alcuni, che vedendo il poco fondamento, che vi è nelle loro cose, subito le trattano da pazze, e da flolte, da illufe, fenza alcun fratto.

> 1251. Nappure deve il Direttore aver fede alle rivelazioni di persone, che hanno perduta la fantità per le penitenze, e aufterità. in cui fiano indiscretamente esercitare . Perchè in queste per i soverchi digiuni si sono: confumati , e dilperfi gli spiriti vitali , e la fantalia è rimasta grandemente indebolita : e però si staccano nelle loro menti fantasmi chiari, e vivi , ( talvolta ancorche effi non lo proccurino) di quegli oggetti divini, che erano soliti di meditare. Par loro di vederlia e sentirli parlare con gran chiarezza, ed hanno in conto di rivelazioni i deliri della loro

debole, e fiacca immaginativa.

252. Molto meno deve effer facile a credere alle rivelazioni delle donne, il di cui sesso tanto più è facile ad ingannarsi , quanto è più debole. Sono molte di loro ardenti nei loro delideri, vive nelle loro immaginazioni ; e però fembra loro di vedere , o intendere tutto ciò, che bramano, e fognano adocchi aperti . Nè mancano talvolta donne ipocriie, e maliziose, che per conciliarsi la stima, e l'assetto de' loro Direttori, vanno loro a riferire ciò , che sanno di non aver mai inteso, ne veduto, anzi neppur sognato. lo qui non voglio far altro, che riferire quello, che raccenta S. Agostino della sua Santa Madre . Dice egli , che bramando ardentemente S. Monaca di trarlo fuori dal fango della dilonestà, in cui esso giaceva immerfo, pensava al modo di congiungerlo in onesto Matrimonio con qualche donna sua pari , e che in quell'ardore di defider i le fi rappresentavano alla mente certe vane visioni ( D. Augustinus lib. 6. cap. 13. ) Es videbat quedam vana, & phantastica, quo cogebat impetus de hac re satagentis bumani spiritus, O narrabat mihi non cum omni fiducia, qua folebat, cum tu demostrabas ei, sed contemment en . E'vero, che questa fanta donna, narrando queste falle visioni, le dispregiava, perchè aveva gustate le visioni vere di Dio. e con la propria esperienza, e con il lume di discrezione, di cui era dotata, scorgeva la loro falfità . Ma è vero ancora ; che fe ella non avesse avuto tale esperienza, e tanta luce, le avrebbe tenute per ville, e erivelazioni sopranaturali, e per tali l'avrebbe spacciate al suo Consessore, del suo siglio. Apra dunque gli cocchi il Direttore, se non vuole rimanere ingannato negli altrui inganni.

252. Avverta però, che io non pretendo con questo, che egli abbia a dare nell'altro scoglio opposto, in cui urtano alcuni Padri spiriruali, tenendo per massima irrefragabile, che alle rivelazioni delle donne non bisogna mai credere. Vedo anch' io, che questa regola di direzione, presa così universalmente. à falfa, ed erronea, e ciò che è peggio, è ella tale, che gli farà spesso errare, mentre a quella fi appigliano per non errare : perchè sebbene, regolandosi con questo principio generale , coglieranno in disapprovare lo spirito di qualche anima illufa, sbaglieranno pero altre volte in condannare lo spirito di altre anime rette ; perche alla fine non fi può negare , che vi sono state sempre donne di gran bontà, a cui Iddio ha svelati i suoi legreti, e vi faranno fempre nella Chiefa cattolica . Solo ho pretefo di dire , che il Direttore vada cauto, e ritenuto, e proceda sospettoso in esaminare le rivelazioni delle donne , fapendo, che elleno per la loro naturale debolezza sono più che gli uomini soggette ad ingannarsi. Ma se poi dopo diligente esame trovi in esse quei contrassegni di buono spirito, che abbiamo di fopra esposti , le approvi pure con fanta libertà : solo abbia riguardo , ragionando con effe loro , di non usare termini di molta asfeveranza, e sicurezza, acciocche si man-tenghino in timore, ed umiltà, e di non dir parole di stima , per non dar loro occafione di qualche vana compiacenza.

254. Avvertimento IV. Diffi, che Iddio fa le sue rivelazioni anche nei sogni; ma però il Direttore avverta due cose con molta cautela : la prima, che questi sogni pro-fetici sono rarissimi . L'afferma S. Gregorio Nisseno ( de opif. hom. cap. 12. ) Cum vis imaginandi per fomnium omnibus eque, ac fine discrimine a natura sis indita , pauci en universorum catu sunt, quibus diviniora se somniorum visa offerunt . La seconda , che i predetti fogni divini fono di difficiliffima interpretazione , come che involti in fimboli , e figure ofcure ; e di ordinario quelli, che fono dotati del dono della discrezione degli spiriti, non possono dichiararne con ficurezza il fignificato. Così dice il Glossatore S.Giovana ni Climaco ( ad grad. 15. n. 39. ) Magna prudentia adbibenda est in bis, que in somnia usuveniunt , quin potius , quia inconstant eft cerum ratio, omnino negligenda est, pauconimi en dipulacio. E però è espediente, che il Direttore non ne faccia calo, come configlia questo autore, anzi lo Spirito Santo stesto : (Levis, 19, 26. Deus, 18, 10, Ecclef, 5, 2.) Non augurabimini, nec observabitis sommia, non inaeniesse in ter, qui observato sommia. Dica dunque al suo penitente, che gli rifertice tali vissoni notturne, che questo sommia del con autrali, che non vi faccia sopra alcun mistero, che se ele cancelli dalla memoria.

255. Eccettuo però qualche caso raro, in cui desfero detti fogni manifesti segni di rivelazione soprannaturale, e divina, come potrebbe accadere a qualche persona, che fognando vedesse cose occulte, o furure, quali non poteffero naturalmente sapersi , e poi affrontaffero nel vero; in oltre se tali fogni le lasciassero gran luce nella mente, e gran quiete nell' animo, e sopra tutto una gran sicurezza di quelle verità, che signifi-cano: se dalla loro rimembranza si sentisse destare all'esercizio delle vere virtù , e ad intraprendere cose di gran servizio di Dio, oppure esperimentasse altri effetti di buono spirito. Certo è, che in tali casi meriterebbero feria riflettione, e qualche volta credenza ancora . Ma perche questo molto di rado accaderà , perciò dico , che il Confesfore di ordinario non ne faccia alcun conto.

256. Avvertimento V. Avverta il Direttore, che l'anima, la quale ha spirito di profezia, non può chiedere a Dio lecitamente ( se pure non sia da lui mossa con impulso particolare ) rivelazioni di cose future , o di cose passate, e presenti, che siano niscoste alle nostre menti, nè egli può comandarle, o permetterle tali domande. Anzi dice S. Gio: della Croce , che domande di questa fatta non possono scusarsi almeno da peccato veniale, e in chi le fa, e in chi le impone, perchè pare che con esse si voglia tentare Iddio . Tentare Iddio altro non è, che pretendere di ottenere da lui per vie straordinarie ciò , che potrebbe aversi per le vie consuete, e comuni - Or avendoci Iddio dato per regola delle nostre azioni mezzi sufficientissimi, quali sono il lume naturale, la luce della sede, e le Sacre Scritture , i Santi Padri , i Teologi , i Padri spirituali, ne fiegue, che il voler fapere per via di rivelazioni il modo, con cui dobbiamo regolarci nelle nostre operazioni, sia une pretendere di giungere per istrade insolite . dove si potrebbe arrivare per la strada battuta de' mezzi ordinari , e confeguentemen-Qq 2

te che sia un tentare Iddio . Peggio poi , se uno chiedesse, o facesse chiedere a Dio la notizia di alcuna cofa , mosso da vana curiofità. Certo è, che sarebbe questo una specie di attentato affatto inescusabile da ogni colpa.

257. Mi direte, che Iddio risponde ad alcune anime a lui dilette, qualora gli facciano tali richiefte : dunque non gli dispiace . Rispondo col predetto Santo : E' vero, che Iddio talvolta risponde a tali richieste; ma pure non ne gusta, anzi positivamente gli dispiacciono. Risponde Iddio, per non difgustare tali anime, che ama teneramente ; risponde loro , perchè non vuole che rimangano rammaricate, pensando che Iddio fia contro di loro amareggiato : onde tornino indictro dall' efercizio delle virtu. In somma risponde loro Iddio, non per compiacenza, che abbia di tali domande improprie, ma per mera condiscendenza agli altrui defideri .

258. Ne è già cosa nuova, che 1ddio condiscenda a preghiere, che non gradisce, nè vorrebbe che gli fossero fatte . Concesse Iddio al popolo d' Ifraele il Re , che gli avevano chiesto , ma però di mala voglia , e con molto suo dispiacere, come se ne protesto con Samuele ( Reg. lib. 1. cap. 8. 7.) Audi vocem populi in omnibus , que loquunsur tibi ; non enim te abjecerunt , sed me , ne regnem super eos . Condiscese Iddio alle domande degli Ebrei , allorche annojati della Manna del Cielo , bramarono le carni vilit di Egitto . Ma che? Gli colfe poi con il boccone in bocca, facendo di loro crudo macello (Pfal. 77. 30, ) Adouc efce corum erant in ore ipforum , & ira Dei afcendit fuper eos . Donde può inferirsi , che l'esaudi. re Iddio le preghiere improprie di alcune anime, non prova che egli punto le gra-

259. Aggiungete, che in queste domande ardite spesso s' introduce il demonio, e dà Le sue risposte ; e quel che è peggio , spesfo affronta a colpire nel vero, perche vede con la sua mente angelica ciò, che non possiamo noi penetrare col debole sguardo delle nostre menti, e così va acquistando credenza presso l'anima incauta, per tornare più volte ad illuderla ; e però non poffono effer mai lecite le predette richieste, per cui l'anima si espone a gran pericolo di essere ingannata dal comune nemico . Non permetsa denque il Direttore a chiccheffia di domandare a Dio cose nascoste, o future. E. g. fe l'anima di un tal defonto fia falva , oppure perduta; fe il tal negozio forsirà infe-

lice , o di prospero riuscimento; se effettuani dofi il tal parentado , vivranno i coningati in discordia, o in pace, e molte altre simili cose, la di cui notizia non ci è dovuta; nè mai egli ordini al penitente di far fimili richieste poco gradire a sua Divina Maestà. Potrà bensì, trattandofi specialmente di cofe di servizio di Dio , ordinare al suo penitente, a cui suol Dio amorevolmente parlare , che chieda o per se , o per altri lumi per conoscere la sua volontà, chieda affistenza , e grazia per non errare , imitando l'afflitto Re Giofafat, che trovandosi per ogni parte attorniato da' suoi nemici, si voltò a Dio dicendo : Cum ignoramus quid agere debeamus , boc folum babenus residui , us oculos nostros dirigamus ad se . Se poi Iddio richiesto di lume ordinario , necessario al regolamento delle nostre azioni , vorrà dare all'anima qualche risposta certa sopra il predetto affare, come alle volte accade, non vi sarà alcun male, perchè sarà allora quel-lo un mero effetto della sua gran bontà.

260. Avvertimento VI. che può competere a tutto il presente trattato . Avverta il Direttore di non adombrarsi soverchiamente, fe con il lungo efercizio del fuo ministero troverà più donne, che nomini, favorite da Dio con rivelazioni, visioni, ed anche con gli altri gradi di contemplazione infufa , che esposi nel precedente trattato ; nè di prendere fondamento da questo di condannare indistintamente tutte queste cole estraordinarie , quali insuffistenti , e vane , come so esfere accaduto ad altri Direttori : perchè in realtà Iddio più comparte questi fuoi doni alle donne , che agli nomini , come mostra l' esperienza , e come affermano due de' più illuminati , e in quefie materie de' più esperimentati Maestri di spirito, quali fono S. Pietro d'Alcantara , e S. Terefa . ( in Vit. cap. 36. ) Molto più fono le donne, che gli uomini, a cui il Signore fa queste grazie . Questo udii io dal Santo Fra Pietro d' Alcantara , ed anche l' be vedure io ficfie , dicendomi , che moite più le donne , che gli unmini fi avvantaggiavano in questo cammino; o ne dava buonissime ragioni, che non è nece fario riferirle qui , e tutte in favore delle

261. Alcune di queste ragioni m' industrierò di rapportare io qui, ma con molta brevità. Ne fi formalizzi il Lettore, fe io prende a parlare di cosa, di cui non vuole ragionare la Santa . Ella tace tali ragioni , non perchè stimi , che non convenga riferirle : ma perchè vede, che non è quel luogo opportuno , per metterle fuori. Ivi effa parla di al-

cune grazie fingolari, che le aveva compartito il Signore, e conosce, che sarebbe cosa impertinente divertire il discorso in sua difefa, per mostrare con buone ragioni, che tali grazie si conferifcono più alle donne, che agli nomini. Ed in fatti fe ne protesta con quelle parole : che non è necoffario riferirle qui , cioè in questo inogo : le quali parole sono relative ad un altro luogo, in cui converrebbe riferirle. Or questo luogo, è il presente: mentre s' appartiene all' inftituto di quell' opera, render bene informato il Direttore delle cose nel modo, che in se stesse sono, acciocche non incorra in certi errori comuni . Prima però bisogna che mi dichiari, che non è mia intenzione di perfuadere, che non vi fiano donne falle, finte, illufe, che procedano stortamente per il cammino dell' oraziome ; ancorche voleffi io, non posso dir questo: perchè oltre le ragioni addotte di sopra, la lunga esperienza del mio ministero appostolico mi ha fatto pur troppo toccar con mano, quante siano le illusioni ed anche le finzioni, in cui alcune di loro vanno miseramente a cadere . L' unica mira mia fi è , che il Direttore non prenda ombre vane, e non fi metta a condannare il loro spirito per ragioni , che che non suffissano .

262. La prima ragione dunque , per cui Iddio più comunica alle donne, che agli uomini le predette grazie straordinarie, può essere la fiacchezza del sesso seminile. Gli uomini hanno discorso, hanno mente, hanno sapere, fortezza, e costanza naturale, per cui affistiti che esti siano dagli ajuti, della grazia ordinaria, spianano le difficoltà, superano gli oftacoli, perieverano nel bene intrapreso, ed alla fine giungono alla persezione. Non così le donne, che hanno più fantasia che discorso, più ignoranza che sapere, sono deboli , fono fragili , fono timide , fono incostanti . E però, non ajutandole Iddio con grazie firaordinarie di visioni, di locuzioni, e di orazioni elevate, facilmente si arenano, fi perdono di animo, cedono agli urti delle tentazioni, e de' travagli, danno indietro, e tornano ai loro antichi coftumi. Sicchè volendo Iddio tirare alcuna di esse alla santità, bisogna che si serva di questi mezzi potentisfimi; altrimenti vede, che non confeguirebbe il fuo intento.

267. La seconda ragione può essere, perchè le donne sono naturalmente più che gli uomini disposte a ricevere i doni della contemplazione insusa. E per togliere ogni sosperto alla mia proposizione, mi dichiaxo, che parlo della disposizione negativa, la quale consiste in questo, che le donne abbiano ma-

no impédimenti naturali all'infusione di quedi gradi di straordinaria contemplazione. In primo luogo ognuno sa, che per l'acquisto della contemplazione è necessarissimo lo situdio dell'orazione: E a questa, chi non vede, quatto più siano incinate le donne, che gli uomini? Si consideri qualunque classe di persone, e si vedrà, che in ciascuna di este e donne sono più affidue, e più prolife nelle loro orazioni, onde la Santa Chiesa istefsa dà loro il titolo di seffo diyoro.

264. Secondo, tutti convengono, che per giungere alla contemplazione, richiedefi titiratezza, e folitudine. E a queflo quanto fono più addette le doane, che non s' intrometro tono in maneggi, ia affari, in negozi difrattivi, a' cui non fi conviene l' andare molto vagande per le piazze, e per le firade, e mefcolarii tra la moltitudine della gente, ma di ordinario fe ne flauno ritirate dentro le loro cafe, intente ai lavori quieti, che pofono molto beae congiungerli col raccoglimento interiore; ficchè dandofi alcuna di effe all'otazione, può trovare fempre Iddio, e averlo fempre apprefo se.

265. Terzo, non vi è cosa che più disponga l'anima alla contemplazione, ed al ricevimento de'divini favori quanto la foggezione dell' intelletto, e della volontà . E questa quanto è maggiore nelle donne , che fono fatte da Dio appunto, per foggiacere all'altrui autorità , conforme l' intimazione fatta a loro dallo fesso Dio ( Gen. cap. 3. 16. ) Sub viri potestate eris , & ipfe dominabitur tui? E di fatto in qualunque stato elleno ff ritrovino, stanno sempre soggette all'uomo ; donde siegue, che dandosi una donna seriamente alla virtù , si mette , come mostra l' esperienza, in mano di un Direttore, come una bambina in braccio alla madre, a luiscuopre ogni suo sentimento, da lui dipende in ogni sua orazione , benche minima; cola, a cui difficilmente giunge l' uomo, benche spirituale ; e virtuoso ; sì perche effendo più capace, gli pare di non aver bisogno di tanta dipendenza, e di poter operare molte cose da se; sì perchè non è aiutatodalla natura a tanto foggettamento .

a66. Quarto, l'ifteffa poca abilità delle donne le ajuta al ricevimento di quei doni, che paffivamente fi producono, nell'anima; perchè questa è la proprietà di questi doni, che allora fi infondono con maggior facisità, quando trovano minore resistenza nel foggerto, che il deve ricevere. Or esfendo l'uomo aperto di mente, con difficoltà raffrena la sua naturale attività, per dar luogo all'oxazione straodinaria di Dio: e però l'imovazione strao

pedifice fenza volerlo. Doveché avendo la donna le potenze razionali meno abili , meno petifette , opera più lentamente con quelle, e con quelle fi abbandona più facilmente nelle mani di Dio, e fi latica da lui muovere agli atti di contemplazione infufa; e perciò è più dipolla a ricevefti.

267. Quinto per la contemplazione è necessaria l' innocenza della vita, e la purità della coscienza; perchè la vista delle cose divine non si dona all' anime immonde. Ne io dubito punto di afferire, che questa sia maggiore nelle donne; perchè in molti anni del mio facro ministero ho conosciuto con ogni sicurezza, che sono molto maggiori in numero i peccati , che si commettono dagli nomini, che dalle donne. Ho trovato ancora, che rari fono quei giovani, che mantengano l' innocenza battefimale: ma non fono tanto rare quelle fanciulle, che conservano illibata la stola della loro innocenza. Quindi voglio inferire, che aggiungendosi a questa maggiore illibatezza lo studio dell' orazione , è più facile fare de' progressi in essa, e giungere col favore di Dio a qualche grado di contemplazione anche elevata.

268. Sefto, le donne (ono affettuofe di lor o natura; e sebbene questa non è disposizione alcuna all' amor di Dio, anzi il più delle volte gli è di impedimento, contuttociò metrando in esse il dimpedimento, contuttociò de nota di più a natura sistesta l'abbraccia; de ajuntara dalla grazia concorre anche: essa da ajuntara dalla grazia concorre anche: essa da uniristo, a coltivarlo, a nutririlo, ed accrescerlo: onde giungono poi più facilmente ad unirist con Dio in qualche grado di orazione. Altre ragioni potrei addurre: ma que fe possono bastare; a acciocchè non si adomne se possono bastare; a sociocchè non si adomne se su presente del possono bastare; a sociocchè non si adomne se suppersono del possono bastare; a sociocchè non si adomne se suppersono del prosto del

bri il Direttore , non entri in fospetti mal fondati , e non fi maravigli , vedendo che sono più favorite da Dio nell' orazione le donne, che gli nomini con grazie straordinarie. Se egli pertanto vuole afficurarsi di non errare, senza dar retta a certe ragioni insussissenti, abbia l' occhio a queste due cole . Primo , che nelle donne vi siano quei caratteri di vero spirito, che in più capi di questi trattati abbiamo esposti : secondo, che non vi siano quei pregiudizi, che sogliono trovari in molte di esse, e che pure abbiamo in più lunghi diligentemenre offervati . Secondo queste ragole approvi , o condanni il loro spirito, tenendosi però sempre un passo indietro nel credere per maggior sicu-

269. Prego finalmente il Direttore, che dovendoli prendere la cura di anime, che Iddio conduce per quelle vie straordinarie, che in questi quattro trattati abbiamo esposte, non creda già di avere a combattere cogli struzzi, e coi dragoni a petro nudo, come dice un Dottor Mistico, ne so con qual fondamento , perchè ad un Direttore umile , e diligente, che ricorre a Dio con l' orazione, e proccura di abilitarsi con lo studio, non manca lume dal cielo, non mancano regole in terra per discernere con morale sicurezza lo spirito falso dal vero. Non tema ; confidando in Dio , che non manca mai di affistere a' suoi ministri, e si faccia sempre animo , con riflettere , che una di queste anime , che cammini rettamente per queste ftrade insolite, giunge a gran perfezione, e dà più gloria a Dio, che molte, e molte dimediocre virtù .

Fine del Trattato Quarto.

# TRATTATO QUINTO

Delle Purificazioni passive del senso, e dello spirito.

## INTRODUZIONE.



Ei trattati precedenti ho mofirato al Direttore quasi in prospettiva l'alto, e dilettevole monte della contemplazione, e glie l'ho fatta vedere col miglior ordine,

e con la maggior chiarezza, che ho potuto, qual ella si sia general-mente, senz'alcuna distinzione di gradi, e quale sia in particolare, secondo i suoi diversi gradi, o questi si formino con atti indiftinti, o con atti diftinti, e chiari. Ma fin' ora non gli ho additata l'asprezza della flrada per cui si giunge ad un monte sì ameno, e sì sublime : nè g!i ho posto ancora fotto gli occhi la scabrosità, le spine, gl' intoppi, i pericoli, e i fieri nemici, che s' incontrano per la via, che conduce ad un termine sì deliziofo. Tutto questo l' ho ri-ferbato al presente trattato, in cui si parle-rà delle purificazioni, o purghe passive, che fono appunto un aggregato di grandi aridi-tà, di grandi tentazioni, di grandi pene, di gran rravagli, e calamità, per cui bisogna passare, prima di giungere alla divina contumplazione. Nè egli si maravigli, che io gli abbia mostrato il termine, prima di palesargli la strada: perchè essendo la condotta di quell' anime, che camminano per la via di queste purghe, il più arduo del fuo ministero, conveniva trattarne sul fine, acciocche la notizia delle cose precedenti facilitasse l'intelligenza delle cose sussenti. Non è difficile ai Direttori assister ad un' animà, che si trova in alto con Dio in dolce contemplazione, affisita, protesta, e accarezzata da lui. Difficile si è condurla per queste strade scabrose con sicurezza; onde quella disanimata dai pericoli non si fermi neghittofa in mezzo al cammino; o fpaventata dai patimenti non torni indietro con codardia bialimevole; o sopraffatta dai nemici infernali non resti ferita col colpo di qualche peccato, forse mortale. In questo più che in ogni altra cofa , si richiede piena intelligenza, e gran vigilanza nel Direttore. Altrimenti potrebbe accadere, come altre volte è accaduto, ch' effendo egli o incauto, o inesperto di queste vie purgati-

ve, in vece di condurre l'anima ad unirfi con Dio nell'alte cime della contemplazione, la portaffe, e fenza neppure avvederfene, al precipizio.

#### CAPOI

Si dividono le purghe in attive, ed in paffive. Si moftra la neccifinà, che vi è delle paffive, per giungere alla contemplazione injula; e queste ancora si dividono in due altre specie di purghe. Prima però si premettono alcuni avvisi importantissimi alla giusta intelligenza, ed al buon uso delle dottrine, che si daranno nel presente Trastato.

2. D Rima di metter mano a questo trattato, stimo necessario dare alcuni avvisi , che dovrà il Lettore tenere avanti gli ecchi nella presente materia , per non errare circa le dottrine, e documenti di spirito, che si daranno appunto per non errare. Avverta primo, che la contemplazione soprannaturale in due modi può donarsi da Dios, o per mero privilegio fenz' alcuna previa disposizione, o in riguardo alle disposizioni, che si trovino nel soggetto, che la deve ricevere. Alle volte ha voluto Iddio mostrare a qualche anima una molto speciale bontà, compartendole il gran dono della contentplazione nel principio della vita sua spirituale, ed anche nel principio della sua conversione, senz' aver l'occhio ad alcun suo particolare apparecchio. Così donò la contemplazione a S. Giovanni Battista nelle sua puerizia: così la compartì a S. Paolo dopo la sua conversione, ricolmandelo di lumi eccelsi, per cui poteva più innalzarsi alla vista delle cose divine : così diede a S. Terefa , com'ella stessa narra di se , nei principi della vita religiosa, non solo orazione di quiete, ma anche di unione, benche non fosse ancora entrata in quelle tormentose purghe di lunga aridità, di grandi travagli, e di pene corporali, e spirituali, per cui le convenne passare nel decorso della sua vita. Ne in questo vi è inconveniente alcuno, perche effendo Iddio padrone de' suoi doni,

312 DEL DIRETTORIO MISTICO gli può dare a chi vuole. Vero è, che la ciocchè ella ben pur contemplazione acquiftata in questo mode immaturo, non fuol effere durevole, e ciò ch' è peggio, stà esposto a grandi pericoli, fe il foggetto, che la riceve fenza le debite disposizioni, non le acquisti prestamente con l'aiuto dell'ifteffa contemplazione, e in quefto modo fe l'afficuri. Mi giova aver detto tutto questo, perchè non vorrei, che capi-tando ai piedi del Direttore qualche anima, che fenza effer paffata per la trafila di quelle purghe, di cui ragioneremo in breve, foffe giunta a qualche grado d'infufa contemplazione; non voirei, dico, ch'egli fe ne prendesse maraviglia, e corresse a condan-narla di falsità, o d'illusione. Sappia però, che questo caso è raro; ma pur si può dare, come si è detto altre volte.

2. D' ordinario però non infonde Iddio la luce , e l'ardore foave delle fue contemplazioni in alcun'anima, se non la vede prima ben preparata, e ben disposta al ricevimento di sì gran dono : perchè non si conviene riporte quello celefte ballamo in un vafo o rotto, o immondo, e vile, che lo fpanda, o non lo sappia ben enflodire. Le disposizioni poi, che si richiedono all' infusione di questa divina contemplazione, parte confiftono nella rimozione di tutti gl'impedimenti contrarj: parte nell'acquiflo di quelle viriù, e di quella purità, ch'è ne-cessaria a chi ha da tenere con Dio stretto commercio nelle sue orazioni. Poichè se i giovani, che avevano a comparire alla pre-fenza del Re Nabucodonosor, non dovevano aver minima macchia: Pueros, in quibus nulla effet macula ( Dan. c. 1. 4. ), e fe si dava alle fanciulle, che dovevano effere introdotte nei Gabinetti del Re Affuero, un anno intero di apparecchio, ungendofi per si lungo tempo con ogli preziofi, e balfami profumati ( Efther. cap. 2. ); non fi converrà poi ad un'amma, che deve per mezzo della contemplazione appressarsi a Dio gran Re del Cielo, ed anche congiungersi con lui in unione di amore, la mondezza da ogni macchia spirituale, e un lungo, ed esatro preparamento, in cui si vada ungendo col balfamo di oderofe virtìì ? Solo ne può dubitare, chi non intende quanto sia grande la maellà di quel Dio, a cui fi dev' ella accostare .

4. Or quelle disposizioni appunto s' introducono nell'anima dalle purghe passive, di cui abbiamo ora a trattare, per mezzo di aridità, di tentazioni, di tribulazioni, e di pene interiori, ed esteriori, le più atroci forse che accadano nella presente vita; ac-

ciocchè ella ben purgata, abbellita, nobilitata per mezzo di sì gran travagli , sa de-gna di comparire alla presenza del Monarca de'cieli, e ricevere da lui dolci pobracciamenti in qualche grado più, o meno alto di contemplazione, a cui egli degneraffi di ammetterla .

5. Avverta fecondo, che le afflizioni, tentazioni , travagli , e penalità , quali esporremo in quello trattato, come mezzi, di cui si serve Iddio per purificare l'anime, che vuele follevare all'alto della contemplazione, non tutte si danno a tutte l'anime. ohe Iddio tiene in purga. Quali si danno adalcune, e quali ad altre; ad alcune fi danno con più rigore, ad altre con meno, fecondo la maggiore, o minor fortezza, che in quelle fi trova per ben foffrirle, e fecondo le maggiori, e minori indisposizioni, che bisogna da quelle rimovere ; e secondo il più, o meno sublime stato di contemplazione, a cui le vuole Iddio fublimare . In oltre il tempo, in cui durano l'anime a ge-mere fotto il torchio di queste pene, non è in turte lo stesso. In alcuni le purghe sono più brevi ( quantunque per brevi , che elle fiano , fogliono durare per anni interi ) o perche in effi fono meno pregiudizi per l'acquifto di tanto bene, o perchè il ranno delle loro purgazioni è più gagliardo, ed ha forza di prestamente mondarli , o perche il grado di contemplazione, che è loro destinato, è meno fublime. In altri pei le purghe fono più lunghe; o perchè vi è molto. da purgare, o perchè le loro pene vanno interpolatamente mescolate con consolazioni di spirito; e però camminando con lentezza, la loro purificazione procede ancor con lunghezza. Ma se poi accada, che le loro pene siano lunghe, ed insieme siano molto rigide, e senza conforto, sara segno, che Iddio tien loro preparata una molto elevata contemplazione, fe gli faranno fedeli : giacchè l'esaliazione, secondo la regola che danno i Dottori Mistici, suol andar del pare con l'umiliazione.

6. Da quello secondo avvertimento si deduce il terzo, ed è, che non fi può dare una regola generale, che competa egualmente a tutte d'anime, ne in quanto alla foflanza, nè in quanto al modo, nè in quanto al tempo: perche Iddio ha mille modi di purgare l'anime , e renderle disposte a ricevere i suoi deni, come vediamo pur troppo con l'esperienza , e come attesta avvedutamente San Giovanni della Croce, dicendo, che difficilmente si troveranno due anime, che nella lero condotta convengano

per metà. Iddio nella purgazione dell' anime ha riguardo a mille circoftanze diverfe: ha riguardo al fesso della persona più, o meno fragile, alle sue forze corporali, e spirituali più, o meno deboli ; ai peccati da lei commessi in maggiore, o minore quantità; al maggiore, o minor profitto, ch' ella va ricavando dalla fua purga: ha riguardo al fuo state, al suo impiego, al suo modo di vivere : ha riguardo ai fini, a' cui è ordinata la purga; e a quelli la va accomodando con infinita prudenza. In fomma Iddio ha l'occhio a mille cose, che noi neppure arriviamo a comprendere col nostro basso intendimento: e secondo le diverse circostanze varia il modo della purga, e l'adatta destramente al soggetto. E però se volessimo noi dare una regola universale, che quadrasse appuntino ad ogni persona, ci converrebbe fare tanti trattati, quante sono l'anime, che Iddio tiene in questo stato purgativo. Dunque basterà , che noi esponiamo tutte quelle pene, e travagli sì interni, ch'ester, ni , con cui fuol Iddio purificare l'anime . a cui ha destinato il dono della contemplazione ; e che avvisiamo il Direttore , che quelle istelle penalità variano molto tra un' anima, e l'altra ; e in quanto alla taffa, e in quanto al modo ; e in quanto alla durazione del tempo : a lui poi si apparterrà. presi i lumi, che qui si daranno sufficienti, il decidere con la sua discrezione, e prudenza, fe l'anima da lui diretta trovisi in istato di purgazione, e di qual purgazione. - 7. Avverta in quarto luogo il Direttore,

che trovando anime afflitte , o per aridità , o per tentazioni , o per infermità , o per altre tribulazioni , che non fia facile a credere , che elleno già si ritrovino in purghe passive, e che siano elette da Dio per il dono della contemplazione. Perchè tutte l'anime , che servono a Dio nella presente vita, sono sottoposte a tali travagli : tutte qualche volta nelle loro erazioni foffrono ficcità, tutte di tanto in tanto fono con tentazioni affalite dal comune nemico; tutte sono soggette a malattie, a delori , a persecuzioni, e ad altri difaffri; perche in realtà per essere esenti da ogni travaglio, bisognerebbe uscir fuori da questa valle di miserie, e di pianto. Le aridità, le tentazioni, le infermità, i dolori, le persecuzioni, e mille altri mali, che vengono addoffo alle per-Sone, che Iddio ha poste nello stato, di cui tora parliamo, si distinguono dagli altri ma-li, e perchè sono straordinari, e perchè sono mandati da Dio con providenza molto speciale, per disporre l' anima a ricevere le Dirett. Mift.

se divine comunicazioni : e questa speciale disposizione di Dio può anche conoscersi con molta probabilità, e da ciò, chè preceduto alla purga, e da ciò, che l'accompagna, come vedereno a suo luogo. Intanto si metta il Direttore avanti gli occhi questi ricordi, a mio parere importantissimi per il buon ulo di quelle dottrine, che si diaranno nel decorso di questo trattato. Diamo dunque principio.

8. Le purghe dell' anima , altre fi chiamano attive , ed altre paffive . Le purghe attive fono tutte quelle industrie , con cui l'anima, affiftita dalla divina grazia, proce cura di rendersi disposta alla divina contemplazione. E perche ella sa, che non si possono contemplare le cose celessi, e divine da una mente colma di pensieri baffi, vili, e terreni, in quel modo appunto, che non si possono mirare le stelle in un cielo ricoperto di oscure nubi; però s'industria con lo studio della meditazione di perdere ogni amore, ed ogni stima alla patria, ai paren-ti, agli amici, ai piaceri, alle delizie, alle comodità, alle ricchezze, alla roba, alle dignità, ed agli onori, anzi di concepirne un politivo dispregio, acciocche si partano dal-la sua memoria le specie di tutti questi oggetti nocivi, o almeno rimangano per mezzo di una giusta estimativa sì riformate, che non le siano d'impedimento alla santa contemplazione, a cui aspira.

9. E perchè cancellate dalla memoria : 0 rinovate le specie antiche, potrebbero introdursene alrre nuove ad intorbidare il cielo della sua mente; perciò aggiunge all'orazio-ni il ritiro, il silenzio, la solitudine, la custodia di tutti i sensi, a fine che le specie terrene non abbiano alcun adito, nè alcuna apertura , per cui possino nuovamente infinuarfi ad offuscare lo sguardo puro della sua mente. Ma perchè di vantaggio ella intende che per la contemplazione , oltre la ferenità della mente, è neceffaria la quiete dell'animo, a cui fanno guerra le passioni coi loro tumulti, la carne con la sua ribellione, i mali abiti con le loro perverse inclinazioni : però fi affarica di abbattere quefii nemici della sua pace, e della sua contemplazione, con le penitenze, con la mortificazione interna, e con l'esercizio delle virtu contrarie. In somma per questo vocabolo di parga attiva s' intendono tutte quelle fatiche, patimenti, mortificazioni, indufirie, ed arti, per cui si sforza l'anima, quant'è dal canto suo (mediante però gli ajuti della divina grazia ) di riformare la mente, il corpo, il cuore, e tutto l'appestato fensitivo, per renderi atta a contemplare le cose divine. In questa prima specie di purghe non mi trattengo lungamente, sì perchè ella appartiene (parlando in rigore) più all' Ascetica y che alla Missica; sì perchè non vi è bitogno di più lunga dimora, mentre i libri, che instruiscon l'anime circa il modo di conseguire la detra persezioge, sono in sì gran numero, che potrebbera

formarfene librerie intere .

10. Paffiamo dunque alle purghe paffive. Non può l'uomo, per quanto si ajuti, e per quanto si sforzi, giungere con le sue industrie a riformare i disordini della sua natura corrotta per il peccato di Adamo, e molte volte da lui stello più sconcertata col peccati, e con gli abiti cattivi, per mezzo. loro contratti, e confeguentemente non può con le forze ordinarie della grazia rendersi abile al dono della contemplazione infusa. E' necessario che Iddio ci metta la sua mano potente, e con alcune purgazioni, che dai Missici si chiamano passive, compisca la riforma del fuo naturale difordinato, e guasto; e in questo modo lo renda atto alle divine comunicazioni. Queste purghe passive confistono, come già l'accennammo di fopra, in un aggregato di grandi aridità, di tentazioni infolite, di altri travagli straordinari, sì interni, com'esterni, che Iddio dispone con particolare providenza, a fine di abbattere a viva forza l'appetito ribelle alla ragione, di sveller gli abiti o viziosi, o imperfetti, e di riordinare i sconcerti della mente: onde resti il soggetto ben lavorato, e ben disposto agl' influssi delle celesti contemplazioni. In fomma, ficcome non può l'anin a imperfetta entrare in Paradito a mirare svelatamente la faccia di Dio, ed a trasformarfi in lui con amor beatifico, fenza prima passare per il Purgatorio, e senza purificarli tra gli ardori di quelle fiamme; così non pud l'anima in questa vita avvicinarfi a Die con la contemplazione, tenere ftretta comunicazione con lui, e molto meno unito con lui con miftica unione di amore, se prima non passa per il Purgatorio di queste purghe, ed a forza di grandi pene son vi lascia la scoria delle sue imperfezioni . Quello è tanto vero, che S. Gio: della Croce, parlando di quell'anime che hanno già sofferte le predette purghe, dice di loro, che o non entrano in Purgatorio, o poco vi dimorano; perchè hanno già ricevuto il Purgatorio nella vita presente : Quivi si purgano a modo di Pargatorio, nel quale quefia la purgazione, che si deve fare delle colpe, ancorche veniali . Onde l'anima , che per di

quà passa, e resta ben purgata, o non entra in Purgatorio, o poco vi si trastiene: perchè più giova qui un ora di patire, che molte ivi ( Nate. Oscur. lib. 2. cap. 6. ).

14. Per significare la necessità, che vi è di questo Purgatorio terreno, S. Agostimo ( in Pfal. 51. ) porta la similitudine dell' oro, the posto nella fornace laicia tra quelle fiamme tutto ciò, che ha di vile, e trattone poi fuori dall' Orefice risplende , e luce. Indi applicando la similitudine dice, che l'Orefice & Iddio, che l'oro da raffinarti fono l'anime giuste, e che il fuoco fono i travagli, e le pene. In questo suoco, sog-giunge poi il Santo, pone Iddio le anime elette, acciocche vi depongano quant' hanno di fordido, e d'immendo, e acciocche ben purgate rifplendano finalmente con la finalto de' fuoi celesti doni : Venit dolor meus venit & requies mea : venit tribulatio mea venit & puratio mea. Numquid luces aurum in fornace aurificis? in monili lucebit, in ornamento lucebit . Patiatur tamen fernacem , ut purgatum a fordibus venias ad lucem . Fornat ista; ibi palea, ibi aurum, ibi ignis : ad banc ftat aurifen . In fornace ardet palen, & purgatur aurum : illa in cineres vertitur , a fordibus illud exuitur . Fornax mundus, palen iniqui , aurum jufti , ignis tribulatio, & aurifen Deus . Quod vult aurifex , facio : ubi me popie aurifex , solero . Jubear ergo tolerare , novis ille purgare. Ardeut licet pales ad incenderdum me , & quaft confumendum me : illa in cinerem vertitur, ergo fordibus careo . Il che è tutto coerente a ciò, che dice l' Ecclefiaftico ( cap. 2. 5. ) che siccome l'oro si purifica nel fuoco, così l' uomo fi purga nel fuoco di grandi pene: Quonium in igne probatur ausum , & argensum , bomines vera receptibiles in camino bumiliationis.

12. Giovanni Gersone ancora reca varie fimilitudini, tutte acconcie a spiegare il bilogno, che ha l'anima di effer posta in queste purghe passive, per effere ripulita, mondata, e renduta capace della divina contemplazione . Dice , che sono elleno un affenzio, amaro sì , ma salubre , per cui l'anima si slatta dalle poppe de piaceri e terreni , e celefti, a' cui era foverchiamente attaccata. Dice , che sono un martello sotto i cui colpi l'anima 6 dilata , 6 diffende, e 6 fa casace a ricevere i doni del Cielo. Dice, che fono una lima, che rode la suggine de suoi difetti , e delle fue debolezze , e la rende chiara per l'infusione de celesti doni, a' cui la va disponendo a poco a poco. Dice, che sono una cote , che va lentamente confumando nell' anima rozza quanto ha di ottu-

fo . e la rende acuta all' intelligenza delle cole divine . Dice , che sono un antiperistafi divina , che introducendo un contrasto, fa nascer l'altro per profitto dell' anima : e vuol fignificare, che le dette purghe portano patimenti , acciocche nasca la pazienza: recano tentazioni di ogni vizio, acciocche fiorifcano le vere virtu, fpargono tenebre di desolazioni , acciocche spunti la luce di una non ordinaria orazione. Finalmente apporta la stessa similitudine di S. Agostino , dicendo , ch' elle fono una fornace ardente , in cui l'anima laseia nelle fiamme di grandi travagli l'immondezza de' suoi difetti : e poi ne esce fuori folgoreggiante di divina luce . Ecco le sue parole : Hec est antiperistafis quadam spiritualis, que contrarium fortificat : bec est cos ferrum exacuens : bec absinshium pueros ablactans , avellenfque ab uberibus : hec malleus dilatans , & extendens ; ( in tribulatione delatafi cor meum: ) bec lima puliens , mundans , eruginans , clarificans: bac fornan , in qua aurum purgatur , ut vusilet ( Gerfon. Theol. Mift. pract. confid. 9. @ Pfat. 4. 1.)

13. Or queste purghe si necessarie, per togliere i pregiudizi, che ha l'anima per ricevere la conremplazione delle cose soprannaturali , e divine , fi dividono in due specie , cioè nelle purghe paffive del fenfo , e nelle purghe passive dello spiriro . Le purghe paffive del fenfo confisteno in un aggregato di pene tutte sensibili , ordinate a domare l'appetito fensitivo, acciocche s'accomodi allo spirito . Le purghe dello spirito consistono in un altro aggregato di pene tutte spirituali , ordinate a render lo spirito simile, ed uniforme a Dio, quanto comporta l'umana fragilità . Le purghe del fenfo, riformando il fenfo interno orgogliofo, e ribelle, preparano all' anima quella quiete, che l' è necessaria per innalzarsi a Dio con qualche grado di dolce , e foave contemplazione . Le purghe dello spirito introducendo nell'anima quella purità più fina, che la fa fimile a Dio, la rende disposta ad unirsi, e trasformarfi in lui per amore, in un grado di più alta, e di più eminente contemplazione. Così infegna in più luoghi S.Giovanni della Croce, e specialmente nel capo secondo del libro secondo della Notte Oscura : La purgazione del fenfo è folumente porta , e principio di contemplazione per quella dello spirito, a più serve per accomodare il fenso allo spirito , che per unire lo spirito con Dio. Ma restano sustavia nello spirito le macchie dell' uomo vecebio, febbene non gli pajono , ne esso le vede; le quali macchie se non

si lavano col sapone, e con la forte liscivia della purgazione di questa Notte ( intende la purgazione dello fpirito ) non potrà lo fpirito arrivare alla purità , che fe ricerca per la divina unione.

14. Sappia però il Direttore, che non ostante questa dottrina , sempre in una di dette purghe interviene alcuna cola , che all'altra si appartiene, come offerva bene il Padre Filippo della Santiffima Trinità ( in Theol. Mist. par. 1. Traft. 3. dift. 4. ); e però tra le purghe del fenso si meschiano sempre alcune afflizioni , che toccano il puro spirito ; e con le purghe dello spirito si accompagnano sempre alcuni dolori , e alcune pene , che fono proprie del fenfo ; perche essendo il corpo , e l'anima parti di un issesso foggetto, non è possibile che possa l' una fenza l'ajuto dell' altra perfettamente purificarsi . Offervi per tanto il Direttore , quali siano quelle pene, che prevalgono, e che abitualmente tengono afflitte la persona , che Iddio vuol purgare , e decida pur francamente, che in quella specie di pur-ghe ella allora si trova. Ma se mai gli accadesse di trovare qualche anima, che sosse grandemente, ed egualmente oppressa e da quei travagli, che sono propri del senfo, e da quelle afflizioni , che fono proprie dello spirito, decida pure , che Iddio vuole in lei perfezionare ad un tempo stesso l'una, e l'altra purgazione : perchè sebbene il cafo è raro , non è però impossibile , anzi qualche volta accade, come mostrerò nel progresso di questo Trattato.

15. Presupposte queste notizie generali, esporrò nei seguenti capi i mezzi penosi, con cui Iddio vuole purgare il fenfo ; poi quei mezzi afflittivi , con cui fuole purgare lo spirito di quelle persone, a cui gli piace di compartire il dono della contemplazione foprannatarale, ed infusa. Darò ancora e circa gli uni , e circa gli altri le debite direzioni , acciocche il Padre spirituale non erri in una materia , da cui può dipendere o la rovina, o la perfezione dei suoi peni-

# CAPO

Si mostra, in che consista la purga passiva del . fenfo, e la neceffità, che vi è di una tal purga , per li progreffi nella perfezione , e confeguentemente per l'acquisto della contemplazione .

16. V Olendo Iddio distaccare qualche a-Rr 2

dagli onori , e dalle vanità del mondo , in' cui ha ella lungo tempo menato vita tlepida , o peccatrice , con difegno di condurla per la via della contemplazione alle cime della perfezione ; di ordinario fuole nel principio adescarla con molte consolazioni spirituali e fensibili . Diffi de ordinario ; perche fi trova qualche anima , che Iddio fino dai primi giorni della sua vita spirituale pone in fiere purghe , dandole grandi aridità, e permettendole contrasti dai demoni, persecuzioni dagli uomini , e mille altri mali , per cui passando quella virtuosamente giunge ad alto grado di molto favorita orazione . Ma parlando di ciò , che il più delle volre, anzi quasi sempre accade, dico, che Iddio nei primi incominciamenti della vita spirituale allerra l'anime col dolce delle sue consolazioni , massime quando abbia sopra di loro alti disegni . Pone in tutte le loro orazioni , e in tutti i loro esercizi di virtà , e di mortificazioni una certa foavirà fensibile, con sui le rende pronte ad oprare, a vincersi, ed a praticare ogni atto di Criftiana pietà. Quindi proviene, che il fervido principiante altro non farebbe dalla mattina alla fera. che meditare, che orare vocalmente, che affliggere il proprio corpo ; perchè le penitenze gli riescono dolci , le mortificazioni foavi, i digiuni saporiti, e nella frequen-za de' Sacramenti trova tutte le sue delizie.

17. Già egli crede di effere molto approfittato nello spirito , e grandemente avvantaggiato nella viriù , per la facilità , che prova in praticarla, e forfe si va nel suo cuore tacitamente preferendo ad altre perfone provette nella vita spirituale, non iscorgendo in quelle tanto fervore, e tanta prontezza in operare virtuofamente . Ma s' inganna il poverino, perchè non ha virtù, nè può averla ancora ; non l'ha, perchè la facilità, ch'egli esperimenta negli esercizi divoti , non nasce da abito radicato nell' anima; ma ha tutta l'origine da quel dolce. che lo adesca, e l'invita ad operare. Non può averla, perchè la virtù consiste in un abiso forte generato da molti replicati atti, e replicati sovente fra tentazioni, contrasti, e ripugnanze: ne esso, se si consideri il suo flato presente, può possedere un tal abito; non avendo avuto ancora ne tempo, ne occasione di procacciarselo.

18. Quando dunque Iddio vede, che quello si è già per mezzo di questi allettativi sensibili rivitato assatto dal secolo, e si è bene stabilito nella risoluzione di attendere con tutte le sue sorze al suo servizio, ritita da lui la sua mano, gli sottrae ogni grazia fenfibile, e lo lascia in aridità; acciocche cominci ad oprare, non più per gusto, o almeno con gusto, come gli accadeva per il paffato, ma con difficoltà, e a suo gran cofto : e così acquisti le vere , e sode virtù . Questa è dottrina comune tra i Dortori Miflici , infegnata loro dalla quotidiana esperienza, tra quali il Taulero parla così: (in Serm. Sanctorum Martyrum ) Ad bunc verum Dei amorem duplici via pervenitur . Prior est delectatio affluentis gratie Dei . Hic jucundum est bomini in bonis defuare exerciers . Facit au. : hoc ideo Deus, ut voluptas carnis in es tanto citius extinguatur . . . . Altera via sesignationis, & crucis, seu assi Aionis. Hic, ut presati sumus, omnis bomo spirituali gaudio privatur. . Hinc poero , spiritualis nascitue ifterum Martyrum fortitudo : effque bec via aviditatis , & ficcitatis .

19. Spiega tutto questo San Giovanni della Croce con la bella, e ben adattata ifimilitudine di una Madre , la quale nutrifce il fuo figlioletto, mentre ancora è tenerello col proprio latte , lo porta fempre nel fuofeno l' ha fempre tra le sue braccia , lo accarezza , lo bacia , lo stringe al petto , e gli fa mille teneri accarezzamenti. Ma quando poi vede, che quello comincia a farsi grande, e ad acquistare qualche forza, che lo renda abile ad operare da fe , lo depone dalle proprie braccia , gli nega il proprio. latte; e acciocche fe ne difavvezzi, gli nasconde le mammelle, o le amareggia col fiele : vuole che cammini coi fuoi piedi, vuol che mangi il pane duro . Ceffano allora i baci , cessano gli amplessi , cessano gli accarezzamenti . Comincia a trattarlo con qualche asprezza, a riprenderlo, a sgridarlo, ed a percuoterlo ancora; perchè vede mol.o bene la provida madre, che se volesse trattarlo sempre da bambino, non diverrebbe mai uomo ( in Note. Ofour. lib. 1. cap. 1. ) Così Iddio vedendo, che un riepido, o un peccatore fugge risoluto dal mondo, e si getta nelle sue braccia, per aderire a lui; l'accoglie come bambino, lo pasce col dolce latte delle sue consolazioni , secondo la promessa, ch' egli stesso ne fece in Osea : Ecce ego laciabo cam, O ducam cam in folisudinem, & loquar ad cor ejus ( cap. 2. 14 ) Gli dona tenerezze, o incendimenti interni molto diletrevoli, e qualche volta anche fragranze esterne all' odorato, sapori soavi al palato, massime nell'atto di rice-vere la Sacrosanta Eucaristia; e sin talvolta l'adesca con qualche dolce parola, oppure con qualche visione soave, acciocche

deposto l'afferto alle cose mondane, di cui fin' allora è stato vago, fi affezioni alle cofe foprannaturali , e divine . E tuito quefto opera Iddio, perchè vede, che il bambinello spirituale non è ancora capace di più fodo, e fostanzioso cibo : come appunto si diportò l'Appostolo con quei novelli convertiti alla fede della Citià di Corinto, e fe. ne protesto con esso loro dicendo: Tamquem parvulis in Christo lac vobis posum dedi , non efcam : nondum enim poteratis , fed nec nunc quidem posestis ; adbuc enim carnales estis (1. ad Corinth. cap. 3. 1.) Ma quando poi Iddio vede, che la persona ha acquistato tanto vigore di spirito, quanto basta per viver lungi dal mondo, e dalle sue vanità, od ha già forze bastevoli per servirlo senza queste puerili dolcezze ; muta condotta , e le cangia il cibo tenero delle consolazioni nel pane duro dell'aridità. Non la conduce più quasi in braccio, e senza sua fatica, per la strada della viriù : ma vuole, che vi cammini coi propri piedi, con grande sento tra molii intoppi, ed anche tra pericoli di cadere, acciocche lasci d' esser bambino nello spirito, e si faccia uomo spirituale, e santo. 20. Dal detto fin qui sieguono tre cose importanti a sapersi ; primo , che le consolazioni fensibili , di cui fogliono abbondare i principianti nella vita divota per mefi , e forse per anni interi , non baftano per readere un' anima spirituale, sicche operi con ispirito sodo, e puro . Giovano però grandemente ( e a questo fine si danno da Dio) per allentanaria affano dal mondo , per renderla coftante nella risoluzione di servire seriamente a Dio, e per darle vigore baflevole a soffrire il rigore delle purghe, che le sovrastano . Secondo , che l' aridità lunghe , e penose , regolarmente parlando , sono necessarie per ridurre l'anima divota alla purità dello spirito , perche per mezzo di tenebre , e siccità tormentole l'appetito fensitivo si abbatte , l' anima si distacca da ogni fensibilità verso gli oggetti e terreni , e celesti , e incomincia ad operare con sentimenti di puro spirito , e con soda virtu. Terzo, che le purghe del fenso allora incominciano, quando l'anima, dopo la prosperità di molti favori e consolazioni, entra in una lunga aridità, quali paffando da un chiaro giorno in una notte olcura . come appunto le chiama S. Giovanni della Croce.

21. Ma perchè nei detti principianti somo molti, e grandi difetti, e questi sono altamente radicati nella parte sensitiva, benchè ad essi paja di non averne, anzi di esfere molto avvantaggiati nella Cristiana perfezione ; perciò non baftano a ben purificarli le sole predette aridità, massime se essi debbano ascendere a qualche grado d' infusa contemplazione, per cui si richiede una special mondezza; ma è necessario, che Iddio adopri con loro altri mezzi tormentoliffimi , e però ora li ferva de' demoni . permettendo loro di tormentarli aspramente o nel corpo , o nell' anima ; ora si serwa delle cagioni naturali , disponendole conprovvidenza speciale per produrre in effi penon effetti : ora fi ferva degli womini ifteffi , lasciando che gli affliggano in mille guise . Ed anch' è necessario , che duri tanto queste purgatorio terreno ( per usar la frafe , di cui mi fervii nel capo precedente ) finche l'appetito sensitivo, deposte le sue ribellioni , fi foggetti allo fpirito , e lo lasci in quella quiete, e ferenità, di cui esso ha bisogno, per sollevarsi a Dio con lo sguardo di semplice contemplazione.

22. Ma io molto bene mi avvedo, che non arriverà mai il Direttore a comprendere la gran necessità, che vi è di sì fiere purghe in anime, che per altro fembrano a primo aspetto molto spirituali , se io non discendo al particolare, e non mette loro setto gli occhi alcuni mancamenti , ed alcune passioni , alle quali non ostante la toro spiritualità , fogliono effer foggette . Diffi alcuni mancumenti ; perchè il riferirli tutti farebbe, a mio parere, cosa troppo lunga, e non meno molesta. Ma s'egli brama vederli riferiti con maggior diffusione, ed efattezza, legga la prima parte delle Notti Oscure di S. Giovanni della Croce . Diffi , che foglione effer foggette; per fignificare, che non tutti i difetti , e paffioni , che qui fi apporteranno, fono comuni a rutte le anime poste in questa prima specie di purghe; ma quali ad une , quali ad altre. Diffi che fono foggette, non diffi che fono schiave di tali passioni, e mancamenti; per indi-care, che non sempre in essi vi è il loro consenso, benche sempre vi sia il pericole di confentire , per cagione delle male inclinazioni, che ancora regnano ne' loro cuori . Veniamo dunque al particolare .

23. In prime l'oogo in questi fervidi principianti, benchè vademo cel capo chino in atteggiamento umile, e si efercitino esteriormente in opere vili ed abierte, vi è d'ordinario una superbia inserna, moltofottile, e molto nascosta agli occhi loro; perchè hanno stima di se Refie. Par loro di aver fatto gran profitto: si compiacciono dellelero opere vittuale: si preferiscono agli altri

tacitamance ne' loro cuori : a guisa del Farifeo notano, offervano, disapprovano nel loro interno le altrui operazioni : sono facili a scandalizzarfi di tutti, e di tutto, quasiche tutti follero difettoli , ed effi impeccabili : fentono dispiacere delle altrui lodi, massime se queste vengano dalla bocca de' loro Padri spirituali, come volessero esti solo comparire buoni, e virtuosi. Se poi cadano in mancamenti manifesti, che non possino dissimulare, se ne attristano suor di modo, s' inquietano per esti, e fin talvolta impazientemente si adirano contro se stessi ; chiaro indizio del gran concetto, che avevano formato di se, per cui pareva loro di non dover più peccare : e ciò che è peggio , dopo tali difetti , in vece di umiliarsi con pace, danno in diffidenze, in isgomenti, e vili pufillamimità; fegao evidente, che stavano confidati mella propria virtù, e appoggiati alle proprie forze, da cui vedendosi fraudati , conviene necessariamente che si abbattano, e si perdano di animo. Ne già il dispiacere penoso, in-quieto, che questi provano de' loro diferti, ha origine dall' amor di Dio : nasce dalla lero superbia, per cui non possono vedersi impersetti, ne sanno soffrirsi difertuosi.

. 24. E meglio si scorge questa loro superbia spirituale nel tratto , che tengono coi loro Prelati, e Padri spirituali, a' cui di mal cuore, e con molta ripugnanza scuoprono le loro debolezze, e nell'atto flesso di scoprirle, le ricoprono col manto di varie scuse . L'opere buone però, ed i favori di Dio li manifestano con molta chiarezza, e con pari compiacenza, acciocche facciano tutta la loro comparsa: ne possono operare altrimenti, se vogliono mantenersi quel buon credito, ch' è loro tanto a cuore. Ma se poi il Confessore disapprovi il loro modo di procedere. e condanni le loro operazioni, lo fentono al vivo, se ne amareggiano altamente ne'loro cuori : perche più preme loro di effere stimati e lodati, che d' effere illuminati, e retti. Allora dicono subito, che quel Confessore non è capace, che non intende il loro spiri-to; oppure ch' è troppo rigido, e troppo auflero. Vanno in cerca d' alcun altro, che approvi le loro cofe, che si accomodi al loro genio; in fomma, che dia pascolo alla vani-tà delle loro menti . Or sebbene tutti questi difetti possono molto moderarsi colla mortificazione, con la refistenza degli atti contrari, e colla vigilanza sopra se sesso; mai però non si abbattono, ne mai si svellono dalle radici, finche Iddio non vi'metta mano con una rigorofa purga, per cui faccia loro mirar cogli occhi , e toccar con mano la propria

mileria , e così faccia loro abbaffar la tella davvero . E' troppo necessario , che Iddio fottragga loro ogni lume, ed ogni accarezzamento sensibile, e li ponga in tenebre : che dia permissione al denionio di assalirli con mille tentazioni empie, laide, e vergognofe; e the li lasci esposti a mormorazioni, o a disprezzi , e molti altri mali : altrimenti. non si soggetterebbe mai il loro appetito di onore , ne mai svanirebbe dalle loro menti un certo concetto, che hanno formato di se; in una parola non giungerebbono mai ad acquistare una fincera umiltà .

25. Se poi vogliamo parlare della gola. spirituale, possiamo francamente afferire con S. Giovanni della Croce, che appena si troverà un principiante divoto, il quale per quanto cammini rettamente nella via dello ipirito, non sa molto macchiato di questo vizio . Conciossiacosache adescati quelli novelli seguaci di Cristo da quel gusto spirituale, che Iddio suol loro concedere nei principi, come ho già detto, lo cercano poi in tutte le loro orazioni , in tutte le loro divozioni , e in tutti gli esercizi di pietà. Se vanno alla meditazione, altro non proccurano, che avere circa i divini misteri qualche gustosa sensibilità : se l'ottengano , par loro , come suol dirsi , di aver toccato il cielo col dito : non ottenendola poi, se ne rimangono mal soddisfatti, e scontenti : cominciano a persuadersi, che le loro prazioni fiano difurili, che nulla vagliano nel cospetto di Dio ; e delusi da queste falle idee, qualche volta le lasciano ancora. Se si accostano al Sacramento dell' Eucaristia, mettono tutto il loro fludio in ritrarre qualche fentimento saporoso dalla presenza di quel Dio, che hanno dentro di fe . Se questo manchi, non fanno alcun conto di quella Comunione, e forse ne rimangono auche con iscrupolo ; e non riflettono i poverini , che il frutto sostanziale del Sacramento confifte nell' aumento della grazia fantificante, a cui molto si coopera con le potenze spirituali, poco coi fenfi. Ma ciò, che mi par degno di riso, si è che i meschini proccurano queste semibilità gustose a forza di braccia, e per averne alcune nelle loro orazioni, sforzano la telta, e il petto, fi spremono con pregiudizio degli organi corporali, e della loro sanità ; come se il sapore spirituale sosse opera della natura, e non effetto della grazia, che Iddio dona a chi vuole, e quando vuole. In fomma pare , che questi si persuadano , che nel gusto loro consista il gusto di Dio, e che non provando essi sapore in alcuna cosa, questa neppur debba piacere a Dio, quantunque per altro fia cofa per fe fleffa

Stona, e virtuosa. Persussione stolissima: mentre a Dio piace la nudità dello spirito, the sempre suppone una superiorità piena, ed un total disfaccamento da ogni consolazione sensibile. Or chi non vede la gran necessirà, che hanno questi tali di una rigida purga, ia cui per mezzo di ardità, e siccita tormentose rimanga mortificato l'appetito sensitivo, e disfaccato da ogni sensibilità e che l' amor proprio che cerca sempre se stello anche nelle cose spirituali, e fante, resti debilitato, onde non impessica allo spirito i finoi progressi nella persezione, e consequentemente l'acquissa della divina contempiazione.

26. Ma io non voglio allungarmi in riferire altri difetti, e passioni, per cui i prin-cipianti si rendono bisognosissimi di lunghe, ed afpre purificazioni, potendo baftare il già detto per persuadere una tal verità . lo soloyoglio aggiungere, che quando ancora in alcuno di loro non fossero le passioni tanto vive, ne i mancamenti tanto palpabili, pute loro converrebbe paffare per le trafile di queste purghe, e lasciarvi le spoglie dell' uomovecchio, quali fono il reato della pena contratto con le colpe commesse, gli abiti imperfetti . l' inclinazioni meno rette : comeappunto vi passarono i Santi stessi, prima di spiccare a Dio il volo su l'ali della pura: contemplazione. E che altro furono i grantravagli di un Giobbe, e di un Tobia nella legge antica? e i combattimenti feroci, che fostennero coi demonj gli Antoni, e gl' Ilarioni nella legge Evangelica, che fiere purghe? E quel lago di leoni, in cui tenne-Iddio S. Maria Maddalena de' Pazzi cinque anni interi ; e quel crociuolo di pene interiori, ed esteriori in cui flette a spafimareper due anni continui la B. Angela di Fo-ligno; e quei diciotto anni di nojofe aridità, di malattie, e di altri mali, che fostenne con invitta fortezza S. Terefa? furono altro, che atroci purghe, in cui deposerotutti i pregiudizi, che avevano già di prima. contratti per la celeste contemplazione? Anzi ardisco dire, che non troveraffi alcun Santo contemplativo, che non fia paffato per queste dure stiettoje , eccettuato , come hodetto di fopra, qualche cafo straordinario. in cui ha voluto Iddio difpenfare dalle leggi ordinarie della fua provvidenza. Tanto è vero, che per giungere alla contemplazione soprannaturale, ed infusa, è necessario passare prima almeno per le purghe del senso, le quali benche fiano in fe fleffe molto rigide , fonoperò le più miti-

27. Per procedere dunque con tutta chia-

rezza in questa importantissima materia, dividerò in tre classi tutti i mezzi penosi, di cui si serve Iddio, per compire la predetta purga del lenso: primo in quei mezzi pur-gativi, ch'egli dà da se stesso; e sono lunghe, e penose aridità : secondo in quei mezzi purgativi , ch'egli adopra per mezzo de' demonj, e si riducono ad una specie di osfessione, o circumsessione diabolica : terzo in quei mezzi purgativi, ch' egli usa per mezzo di cagioni naturali, e consistono in mali corporali originati da cause necessarie, o in mali mortali provenienti da cause libere. Spiegherd nei leguenti capi tutti questi modi tormentofi, con cui purifica Iddio le perfone, che vuole condurre alla contemplazione; affinche non giungano nuovi al Direttore, quando li vedrà praticati in qualche anima commessa alla sua cura , e affinche intenda le mire alte, che ha Iddio in assiggere sì aspramente tali anime, che pure si sforzano di servirlo con fedeltà. Poi darò circa ciafeuno di effi la debita direzione, con cui sappia egli discretamente condurle. per queste vie non meno scabrole, che pericolofe .

## CAPO III.

Si spiega: il primo mezzo, che adopra Iddioper la purga del senso, ed è l'avidità sensitiva: e si mostra come questa dispone l'anima alla contemplazione.

Gauno fa , che i primi paffi , che: fi danno nel cammino dell'orazione, sono per mezzo della meditazione discorsiva, con cui la persona si rappresenta gli oggetti foprannaturali, vi discorre fopra agiatamente, vi elercita gli affetti proporzionati : e fe l'anima fia affiftita da una grazia fensibile, come suole accadere ne' principi, l'immaginazioni fono vive, i discorsi fono pronti, gli affetti fono dolci, fono fervidi , fono foavi ; e le danno grande ajutaper diffaccarfi dalle cofe caduche, per animarfi ali' efercizio delle virtir, e per innalzarsi a Dio con un amore più grande in apparenza, che nella fostanza. Quando poi Iddio, come ho già spiegato nei capi precedenti, vede ch' ella fi è già allontanata dalle cole terrene, e dalle occasioni di peccare, ed ha già acquistata virtir, che basti per fervirlo, fenza questi allettativi del fenso volendo promoverla a maggior perfezione, le toglie quella vivezza di lumi, quella dolcezza di affetti, le toglie la meditazione sel fenfo che spieghere nel num 53, le imDEL DIRETTORIO MISTICO

pedisce il discorso, e la lascia al bujo in una piena, e penosa aridità. Ad una mutazione sì strana la povera anima rimane nel principio sì sbigottita; e credendo che possa ciò provenire da sua negligenza, forza anche con modi indifcreti le sue potenze alla 'meditazione, e al discorso, proccura in mille modi di risvegliare l'affetto addormensato: e vedendo che nulla giova, entra in timore di essere incorsa in qualche grave peccato, e di effere decaduta dalla grazia di Dio : esamina per tanto la sua coscienza, mette al findicato tutte le sue operazioni, cerca, ricerca; e non trovando cofa alcuna, con cui le paja di aver potuto dare occafione a quel fue gran decadimento, conclude di effere stata abbandonata da Dio, o in pena de'suoi peccati, o delle sue quotidiane mancanze .

29. Ma s'inganna, perchè tutto questo in realtà altro non è, che una contemplazione nel principio secca, asciutta, e penofa ( parlo in caso , che la purga sia ordinata da Dio all'acquifto della contemplazione, come meglio spiegherò in appresso ) la quale poi con progresso del tempo divieno soave , e gustosa ; per mezzo di cui Iddio la trasferisce a poco a poco dallo stato di meditativa, in cui era, allo stato di conzemplativa, a cui dovrà ascendere, se gli sarà fedele. La cosa passa così. Di prima Iddio infondeva gran copia di lumi nella di lei fantasia, per cui avvivava le immagina-zioni circa gli oggetti soprannaturali, e rendeva i discorsi pronti , 'ed efficaci . Quali provenivano, che nell'appetito fensitivo per quella foggezione, e dipendenza, ch' egli ha dalla fantafia, fi facevano impressioni assai dolci , e s'ingeneravano affetti faporiti , e soavi : e perciò riusciva la meditazione sì facile, e sì dilettevole. Quando poi Iddio pone l'anima nella predetta aridità, ritira dalla fantalia la detta luce ; onde quella timane in tenebre, tarda all'immaginazione, ed al discorso, e l'appetito confederato con esso lei, resta arido, e secco. Ma nel tempo stesso, infonde Dio nell'intelietto un'altra luce più spirituale, e più pura, per cui, ella può fissarsi in Dio , e nelle cose divine, e senz'alcun discorso contemplarle con uno sguardo semplice, puro, e soave, e così di meditativa, ch' ella era, diviene contemplativa.

30. E' vero, che l'anima [dovrebbe con le due potenze spirituali, intelletto, e volontà, sentire questa nuova contemplazione, poco nota all'appetito sensitivo; ma pure nei principi non la sente, nè punto la sa.

poreggia per due ragioni; primo, perchè non ha ancora affuefato il palaro ad un cibo sì delicato, e sì puro: fecondo, perchè è avvezza al cibo groffo, e materiale delle confolaziani fentibili, in cui fin'allora è stata immerfa; di quelle fa tatta sima; e quelle tiene ancora rivolto lo sguardo. Ma quando poi nel progresso di detta aridità timane siattata dal dolce di queste sinsbilità, sente ella molto bene il sapore di una tatontemplazione in una certa quiete, riposo, e tifezione soave, che per mezzo di essa escriptione prerimenta in Dio.

31. Dimostro questo con una ragione ma-nifesta. Quest' anime poste in aridità, e tenebre, punto non retrocedono dal divino fervizio, anzi sono più che mai sollecite di non mancare a Dio, ed esperimentano in se stelle un certo vigore, e un certo santo ardore di perseverare constanti nella viriù . Lo dice in più luoghi S. Giovanni della Croce, e il Taulero (in felto plur. Mart. ) l'afferma con le seguenti parole : Quamvis autem Spirituales Maripret ifti ( per Martiri foirituali intende l' anime . che stanno in purghe ) diversis abundent adfictionibus, amang nibilominus Deum fuam, nec minore veras virtutes studio, & intentione, quam pracedentes vano in grandi confolazioni, di cui aveva di sopra parlato ) prosequuntur . Habent ausem curat , G. angustias multas in bac vita . adeo ut sepe ignorent, quo se pra bujusmodi maroribus vertere debeant, & nuda dum-tanat fidei, spei, caritati in obscura quadam caligine innituntur. Ceterum peccato consentire penitus noluns, qualibet mala ipsis veniant . Or io domando, donde proviene all' anima tanta fortezza in oprare virtuofamente in questo stato di aridità tenebrosa? Non proviene certo dalla parte fensitiva ; perchè questa, come supponiamo, è affatto desolata . Dunque nasce dalla parte spirituale . Ma se lo spirite è involto anch' esso in solte tenebre , bisogna pur dire , che dentro queste caligini vi fia una una luce semplice, spirituale , pura , e indiscernibile all' anima istella , che la rende forte , è robusta nell' oprare . E questa è appunto quella luce , che produce la contemplazione , quando l'anima distaccata dal sensibile col mezzo di quest' istessa ficcità, e quali spiritualizzata, sappia adattarsela. Donde si deduce il nostro intento , che queste aridità di senso sono un principio di contemplazione per lo spirito, se sappia valersene come si conviene . Il che è appunto la dottrina di S.Giovanni della Croce : Nel tempo adunque, dic' egli., della ari-

dità di quefta notte sensitiva , nella quale fa Die il cambio , che abbiamo detto di sepra , cavando l'anima dalla vita del fenfo, e tirandola a quella dello spirito , cioè dalla meditazione alla contemplazione , dove l' anima dal canto fun non può oprare , ne discorrere aelle tofe di Dio, come si è detto, patiscono le perfone Spirituali gran pene ( In Note. Oscur. lib. 1. cap. 10. )

32. E qui si contenti il Lettore , che io rechi un' altra dottrina , la quale non solo confermerà, e darà luce a quanto abbiamo fin' ora detto circa le purghe del fento , ma farà anche il fondamento di ciò , che auremo a dire delle purghe dello spirito nel progresso di questo Trattato . La divozione in quanto alla sua sossanza, è definita da S. Tommaso (2. 2. quest. 82. art. 1.) così : Voluntas prompte faciendi, quod ad Dei servitium pertinet : una pronta volontà di fare ciò , che al culto , all' offequio , ed al fervizio di Dio si appartiene. Ma perche questa steffa volontà di far opre del divino fervizio può effer fecca , asciutta , e spogliata da ogni affetto foave, e può effer anche congiunta con qualche affetto dilettevole ; perciò bisogna distinguere nella divozione ciò , che ad effa è sostanziale , da ciò ch' è solamente accidentale, e riguarda soltanto un certo suo convenevole compimento. La sostanza della divozione unicamente consiste in quell' atto di volontà spedito, e pronto, con cui ella vuole l'opre di onor di Dio. L'affetto dolce poi , che molte volte va unito a quell'atto offequiofo di volontà, è. un mero accidente di detta divozione acciden-

23. Ma qui convien fare un' altra distinzione, che dia maggior luce alla presente materia . Alle volte accade , che quell' affetto grato, e piacevole, che spesso va congiunto con la divozione sostanziale, come ora abbiamo detto, si contenga tutto nelle potenze spirituali ; ed altre volte succede , che trabocchi nelle potenze sensitive , e svegli tenerezza nel cuore, e forse ancora sofpiri nelle labbra , e lagrime fugli occhi : e però la divozione accidentale dovrà dividersi in due altri parti , cioè in divozione accidentale spirituale, se l'affetto soave si fermi nello spirito , ne passi più oltre ; e in divozione accidentale sensibile, se il detto affetto ridondi nel fenfo. interiore per intenerirlo, o per accenderlo. Si vegga il Padre della Reguera nella sua Mistica Teologia ( Tom. 1. lib. 1. quest. 15. ) che tratta dottamente di queste tre divozioni , e ne dà opportunamente la pratica. Ciò che fi è Direct. Mift.

tale .

detto della divozione , si può anche dire di ogni altra virtù . Parlando e. g. dell' amor di Dio , può dirfi , che altro fia fostanziale , altro accidentale spirituale , altro accidentale fensibile : quell' atto di preferenza semplice, e nudo, con cui la volontà antepone Iddio ad ogni altra cosa per la sua infinita bontà , è amore di carità sostanziale : quella soavità, che suole accoppiarsi con detto atto, se si contenga tutta nella volontà , è amore accidentale spirituale : ma se poi scenda nel cuore, e vi si faccia sentire con ardore , con dolcezza , e forse con dolci lagrime, è amore accidentale sensi-

34. Veniamo ora al caso nostro. Le purghe del senso consistono nella privazione di ogni divozione accidentale sensibile ; perche in realtà l'appetito sensitivo in tempo di queste purghe è arido, secco, e freddo senz' alcun fentimento verso le cose soprannaturali , e sante , e bene spesso ancora è afflitto da noje, da tedio, e da altri penosi af-fetti. Ma non consistono già le dette purghe nella privazione di ogni divozione accidentale spirituale, poiche la sottrazione di una tal divozione propriamente appartiene alla purga dello spirito, come vedremo a suo luogo . Anzi le purghe del senso , come dice S. Giovanni della Croce , benche portino alla parte fensitiva un tormentoso abbandono, recano però alla parte intellettuale una luce pura, per cui può l'anima fermarsi, avanti a Dio, con avvertenza amorofa , quieta , pacifica ; il che in fostanza altro non è, che una vera divozione ac-·cidentale spirituale, ed un principio di vera contemplazione , per cui incomincia ella già a follevarsi allo sguardo delle divine cose . E se l'anima nel principio, e qualche volta anche nel progresso della sua purga non fente ne questa luce , ne questa quiere in Dio, ma le pare di effere involta in folte tenebre , senza conforto alcuno ; ciò proviene, come ho detto un' altra volta, dall' effer ella divenutà ( per usare il termine di S. Giovanni della Croce ) groffolana per il commercio coi fensi, e per l'attacco alle loro confulazioni ; nè può sì presto accomodarfi al fapore di un cibo sì delicato.

25. Si può questo spiegare con la parità degl' Ifraeliti , che pasciuti nel Deserto di un cibo celeste fabbricato per mano degli Angeli , qual' era la Manna , che giornalmente pioveva loro dal Cielo , pur vi provavano naufea , quafiche quello foffe flato un cibo di niuna fostanza, e di niun sapore : Naufeat anima nostra super cibo ifto le-

vissimo; e fi rivolgevano coi loro pentieri, e coi loro defideri alle carni, ed alle cipolle di Egitto ; non già perchè non fosse quello un cibo prezioso, ma perche avvezzi a quegli altri cibi groffi , e vili , non potevano saporeggiare una vivanda sì nobile, e sì delicata . E quello è appunto quello , che aceade ai principianti affuefatti al pascolo delle consolazioni sensibili . Se Iddio ne li privi mai affatto per mezzo d' una lunga , egrande aridità, e glielo muti in comunicazioni di puro spirito, che sono appunto quella divozione · accidentale spirituale, di cui ragiono ; essi per qualche tempo non sono capaci di gustarne , perchè hanno il palato avvezzo a quell' altro cibo, foprannarurale sì , ma materiale , e fensibile.

#### CAPO IV.

Si danno alcuni figni per conoscere, se l'aridità della parte sensitiva provenga da parga passiva Est danno altri segni per conoscete, quando l'aridità, che proviene da purga passiva, sia indiritzata alla contemplazione.

36. L'Aridità del senso può provenire da tre cagioni diverse, o da tiepidezza colpevole, o da malinconia naturale, o da purga paffiva, ordinata da Dio all' acquifto della celeste contemplazione, oppure, come alle volte accade , indirizzata al folo spirituale avanzamento dell' anima, che la deve pazientemente foffrire . S. Gio: della Croce ( in Noit. Ofcur. lib. I. cap. 9. ) dà tre contraffegni per conoscere l quando la detta aridità sia data da Dio in purga, e però non riconosce in alcun modo la sua origine o dalla tiepidità, o dall' umor malinconico . Il primo fegno è, se l' anima, che non trova più gusto, e consolazione sensibile nelle cose di Dio, neppur la cerchi nelle cose create . Quando questo accade, ha il Direttore giufto fondamento di credere, che l'aridità non nasca da tiepidezza : perchè è proprio di un' anima tiepida il ritirarsi da Dio , per andar dietro agli oggetri caduchi, o per prendersi gusti, e consolazioni terrene. Ma perche potrebbe darfi il cafo, che l' umor malinconico, predominando in qualche perso-na, giungesse ad occupare l'appetito sensisivo in modo , che non vi potelle fare impressione alcuna dilettevole ne Iddio con i dolci alleriativi del'a fua grazia, nè il mondo colle fraudolenti lufinghe de' fuoi dilettr, onde quella fe ne rimanesse affatto insipidat, ed incapace di qualunque diletto fensibile ;

perciò dà il lopptaccitato Santo il fecondo fegno, per non errare : ed è , che l' anima arida, e desolata non perda memoria di Dio. ma lo cerchi tra le atflizioni del fenso, e fa sforzi di esfergli fedele ; e perchè teme di non servirlo con tedeltà, e di tornare indietro nella via dello spirito, ne senta pena . Seil Direttore ravvisa questo segno nel suo discepolo, sia pur certo, che l'aridità non proviene da fredda malinconia ; poiche quefta non desta mai nell' anima premure di servire Iddio; ma svegita folo svogliamenti, fastidi, inquierudini, e rende l' anima indisposta alt' opere del divino servizio. Anzi si afficuri sempre più, che in una tale aridità non vi ha luogo la tiepidezza: mentre quefla porta fempre seco rilassamento nel bene allargamento di coscienza, e rall. ttamento nel Servizio di Dio . Finalmente da il Santo il terzo contrassegno, cioè, che l' anima, la quale prima godeva molto saporite meditazioni , si trovi poi nelle sue meditazioni , impedita ; e quan impossibilitara al discorso. Questo segno è affai buono, se l' aridità sia data da Dio per disposizione alla contemplazione : perchè non volendesi più Iddio comunicare ali' anima per mezzo della fantalia , e del discorso, come faceva di prima, ma per mez-20 di atti contemplativi in purità di fpirito, lega l' immaginativa, e difficulta i discorsi, come improprozionati, anzi impeditivi delle comunicazioni di puro spirito. Donde siegue ciò, che ho detto nel capitolo precedente, che non potendo più l' anima immaginavii gli oggetti divini , ne discorrere sopra quelli, comincia ad avere una certa attenzione a Dio, semplice, quieta, e confortativa dello spirito, ch' è principio di vera contemplazione.

37. Da questi tre contrassegni, e massime dai due primi, cioè che l'anima defolata nou trovi gusto in Dio, ne lo cerchi fuori di Dio, e che fra le sue desolazioni vada tutta follecita di fervirlo, e con un certo timore penolo di non effergli fedele, potrà il Direttore dedurre con moral ficurezza, che una tal aridità non fia originata o da una colpevole tiepidezza, o da una malinconia neghittofa; ma che le sia data da Dio in purga, e per suo spirituale vantaggio. Ma non potrà già da tutto questo arguire, se una tal purga sia da Dio indirizzata ad introdurre nella predett' anima spirito di contemplazione : perchè non a tutte l' anime, che fervono Iddio fedelmente, fi da questo eccelfo dono; anzi poche fono quelle, a cui Iddio lo comparte. La ragione egli la sa, ne tocca a not entrare negli arcani imperscrutabili

dei divini configli, per indagarla. Dall'altra parte vediamo con l'esperienza, che l'anten e, le quali attendono feriamente allo sudio dell'orazione, tutte, o più, o meno patiscono penose aridità. Dunque convien dire, che non tutte le aridità sano mandate da Dio per disposizione prossima alla divina contemplazione. Dunque, acciocche non erri il Direttore in una cosa di tanta importanza per l'altrui giusto regolamente, bisogna che io gli dia alcuni contrassegni, per discernere, quando l'aridità purgativa sia con provvidenza speciale ordinata all'acquisto della

contemplazione, e quando no . 28. Il primo feguo potrà egli ricavarlo da ciò, ch'è preceduto a queste purghe del sen-so. Osservi, che quell' anime, a cui è da Dio destinato il dono della contemplazione ftraordinaria, ed infusa; prima ancora di esfere poste in purga, sogliono ricevere molti favori straordinari nella parte sensitiva; ricevono di tanto in tanto grandi dolcezze, o grandi accendimenti nel cuore, per cui tremano fin talvolta, e fi.dibattono, non potendo resistere alla piena di tanto affetto; alcune di esse sentono locuzioni interne, molto amorevoli : altre hanno visioni oculari, o immaginarie di perionaggi celesti, molto dilettevoli ; ed alere simili grazie fensibili . Così accadde alla B. Angela di Fotigno, prima di esfer posta in quel suo atroce abbandonamento, che accennai di fopra; così a S. Maria Maddalena de' Pazzi , prima di effet gettata in quel lago di feroci leoni : così a S. Terefa prima delle fue lunghe aridità : e così quafi a tutti gli altri Santi contemplativi, come si può scorgere dall' Istorie delle loro Vite . E la ragione di questo a me pare manifesta; perchè, volendo Iddio avere con tali anime tratto straordinario in comunicazione di spirito, e di pura contemplazione, par che convenga, che faccia loro fin dal principio quelle grazie straordinarie, di cui allora fono capaci , acciocche gl' incominciamenti vadanò coerenti ai progressi, ed al fine della loro vita spirituale, ed anche, acciocche meglio si dispongano con quei primi favori al ricevimento di altri favori di maggior pregio, che vuole loto comunicare. Quelto però non accade a quelli, che non fono eletti per la contemplazione ; perche sebbene anche ad effi doni Iddio nel principio qualche consolazione, e qualche allettativo sensibile per adescarli al suo servizio; nulla però suole compartire loro d'insolito , nulla di grande , e di stra-

39. Il secondo segno potrà prenderlo il Di-

ordinario.

rettore da ciò , che accade all' anima nel tempo di tali aridità. Conciofiacolachè le aridità , che si danno alle persone , che non sono elette per la contemplazione, sono meno rigide, e le loro tenebre fono meno folte . In oltre le loro aridità non fono lunghe , e continuate ; ma fogliono andare intramezzate da conforti fensibili . Nasce loro la notte ; ima presto torna a consolarle con la luce il giorno . Così infegna S. Giovanni della Croce : Quelli , che non vanto per il cammino della contemplazione, tengano modo alfai differente , e in questi tali cotesta notte di aridità non fuol effer consinua nel lenfo : e quantunque alcune volte le abbiano, altre però no : e febbene alcune volte non poffono discorrere , altre però possono , come solevano prima . Indi arreca la ragione, perchè le aridità di questi siano meno continuate , e più miti : Perche Iddio li mette in queste notte, per esercitarli, e umiliarli, e riformar loro l'appetito , accioccbe non si vadano alle-Vando con ghiostonevia nelle cofe spirituali ; e non per condurli alla vita dello spirito, cioè a questa contemplazione ( In Nost. Ofcur. lib. 1. c. o. ) Al contrario poi all'anime, a cui è riferbato il dono della (contemplazione, fi dà un'aridità più rigorofa, e continua : e sebbene Iddio nei principi si accomoda alla loro fiacchezza, inframettendo alle tenebre la luce, alle ficcità i gusti, e le consolazioni ; inoltrandosi però elleno nella loro purga, le lascia in quanto alla parte senstiva in totale desolazione , quasi fenz'alcun interrompimento , e fenz' alcun conforto pet anni interi . Così afferma il Santo nel precitato luogo.

40. Il terzo segno potrà averlo il Direttore dagli effetti , che da dette aridità risultano: e questo a mio credere è il segno più chiaro , perchè non vi è regola migliore , per intendere il fine, che ha Iddio nelle sue opere, quanto veder i buoni effetti, che quelle di lor natura producono . Se però alcuno dopo l' aridità, totna fempre ai suoi discorsi , torna sempre ad esercitarsi ne' suoi affetti sensibili , è segno , che Iddio mettendolo in desolazione, altra mira non ha, che renderlo un meditativo perfetto. Ma se poi la persona nel tempo delle sue aridità si trovi quasi sempre in ifterilità nella sensibilità degli affetti , e impossibilitata quasi sempre al discorso , e solo esperimenti alle volte un certo sguardo in Dio semplice, amoroso, e quieto, che le arreche non diletto di senso, ma risezione di spirito ; è indizio manisefo , che la ficcità è ordinata alla contema plazione, di cui è già principio quell'amo:

DEL DIRETTORIO MISTICO

rosa attenzione, che ella trova tra le sue tenebre in Dio.

#### CAPO V.

Si espongono i frutti salutari, che producono nell'anima queste aridità purgative; e si va accennando il modo, con cui l'anima per mezzo di essi si aispone alla contemplazione.

DEr non tornare più volte a ripetere l' istesse cole, avverto il Lettore, che tutti i frutti preziosi, che ora riferiro, benche fiano principalmente effetti dell' aridità afflirtive, di cui abbiamo fin'ora ragionato, fono anch' effetti degli altri mezzi purgativi , che Iddio pure da per la purga del ferio, e noi riferircino in breve. Avverto in secondo luogo, che questi trutti salutevoli non si acquillano da tutte l' anime in un' ifteffa taffa, e in un' ifteffa mifura : ma in alcune sono più copiosi, in altre più scarfi, secondo la maggiore, o minore rigidezza delle loro purghe, e secondo la maggiore, o minore fedeltà, e costanza in lasciarsi purificare dalla forte mano di Dio . In terzo luogo avverto , che quest' istessi frutti che rifultano all' anime da tali purghe con tanto loro vantaggio, sono appunto quei santi fini, per cui Iddio loro le manda, essendo allora più che mai pietoso, quando si mostra inverlo loro più rigido, e più severo.

42. Il primo frurto dell' aridità purgativa, è l' umiltà, o questa si prenda in senso negativo, in quanto esclude i disetti contrari della superbia; o in senso positivo, in quanto include le sue belle doti. Non vi è principiante , o proficiente , che sentendosi spirare favorevole in tutte le sue orazioni, e le sue operazioni l'aura dolce, e foave della grazia non si gonfii un poco, e non concepisca qualche occulta stima di se ; o almeno non abbia qualche compiacenza delle proprie azioni, e non ne viva di se contento, e pago: poiche sebbene le consolazioni divine vanno sempre accompagnate con un certo abbaffamento interiore ; contuttociò la prosperità spirituale o poco, o molro sempre ubbriaca le nostre deboli menti. Ma se poi il vento favorevole della divina grazia abbandoni la pover' anima nelle secche di qualche molesta aridità, e sottrattale ogni luce , la lasci involta in una notte di dense tenebre ; presto syanisce dalla sua mente ogni compiacenza vana , ed ogni concetto mal fondato di se : non più li preferisce agli altri, non più giudica le altrui operazioni , non più invidia l' altrui bontà , effendo già fottratto ogni fomento alla fua vanità. Onde conclude S. Bonaventura , che è troppo necessaria a questi tali la sottrazione di ogni grazia senfibile, acciocche non si vadano perdendo a poco a poco per quegli stessi mezzi, per cui li voleva Iddio perfezionare . Si confolatio Spiritualis non subiraberetur bomini aliquando. nimis extolleretur, O gratiam perderet, O peviret . Subtrabitur ergo , ne amittat , & perdat, sicut pater parvulo filio nummos negat , ne de ipsis ludat, & perdat ; donec proficiat in providenzia, O fciat provide confervare ( 4. in procef. Relig. cap. 1. ) Spiega questo stesso S. Francesco di Sales con la similitudine di una Madre , la quale ricusa di dare al suo tenero figliuoletto paste inzuccherate, perchè vede, che gli generano nelle viscere vermi nocivi ( Part. 5. dell' Introd. cap. 14. ) Così Iddio ci toglie il dolce delle sue confolazioni, quando vede, che il verme di una vana prefunzione comincia a pullulare ne nostri cuori.

43. Ne solamente l'aridità purga l'anima dai difetti di una fina, benche nascosta, superb:a, ma vi introduce ancora una positiva umilrà, radicandovi una bassa cognizione di se stessa. Non trovando più la persona nè pascolo, nè appoggio in Dio, e nelle cose spirituali; incontrando in ogni cosa buona tedi, noje, ripugnanze, bisogna pure che rientri in fe stella, che conosca la sua gtan miferia, che la palpi con le sue proprie mani, che intenda se può cosa alcuna, e che comin i a . dispregiars, e aversi a vile. Molto più bisogna, che cresca questo concerto vile di se, quando quella fi vede per ogni parte perfeguitata da demonj, fatta berfaglio di laidissime tentazioni , e di fuggestioni scellerate , ed empie : quando si sente venire addosso persecuzioni, mormorazioni , dilprezzi , e calunnie , cose tutte, che fogliono andar congiunte o in tutto, o in parre con tali aridità, acciocchè abbiano queste forza d' introdurre nella persona desolata una sincera umiltà. Questo è tanto vero, che S. Lorenzo Giustiniani arriva a dire, che è quasi impossibile che si giunga all'acquisto del proprio conoscimento senza prima pastare per la trafila di tali prove: Quis autem, nifs quandoque derelicus, propriam agonsceret fragilitatem ? Continuus succe Que occasionem parat elationis . Vix quippe Ragellis eruditus animus , & sensationibus adstrictus , fuam valet intelligere infirmitutem ( de casto Connub. cap. 15. )

44. Il secondo frutto dell' aridità purgativa è un maggior rispetto alla presenza di Dio, ed un maggior timore riverenziale,

hli

filiale verso di lui . L' anima umiliata con tali defolazioni tratta con Dio con maggior ziverenza; il che non faceva prima rella prosperirà delle sue consolazioni : e ne reca la ragione S. Giovanni della Croce: perchè, dic' egli , quel sapore , che sentiva , faceva che l'appetito circa Dio fosse alquanto più ardito, e men vispettoso di quel, che doveva ( in Nos. Ofcur. lib. 2. cap. 12. ) E ne apporta l'esempio di Mosè, che vedendo Id-dio sotto il simbolo di quelle fiamme, che ferpeggiavano attorno il roveto, già rapito dal dolce di quella visione, affrettava i paili. per avvicinasti a quel facro fuoco : vadam O videbo visionem banc magnam : Ma che ? Cernens Dominus, quod pergeret ad videndum: vedendo Iddio la tua animofità . l' arrefta in mezzo al caminino, ordinandogli che si scalzasse, acciocche alla vista de' suoi piedi vili intendesse la sua bassezza : Ne appropries inquit, huc; folve calceamentum de praibus suis. Allora divenne sì rispettoso Mose, che non ardiva alzare neppure un occhio verso quelle siamme divine, anzi si natcose per verecondia il volto: Abscondis Moyses factem fuam : non enim audebat aspicere contra Deum ( Exodi cap. 3. ) E questo appunto avviene nel caso nostro. Vedendo Iddio un' anima divenuta per li molti gusti spirituali animofa, e forle ardimentola in trattare con lui , la mette in una penofa aridità a mirare i fuoi piedi, voglio dire la sua miseria, acciocchè fatta umile, divenga anche più offequiofa avanti la sua divina maestà; e ancora acciocchè concepifca di lui un timore riverente . e filiale, come le si conviene per il suo profitto : il che è appunto quello , che diceva in secondo luogo. Se un Padre troppo accarezzi un suo figliuolino, e proceda con esso lui con maniere troppo dolci, e piacevoli, prende quello ardire , e si fa lecito d' infolentire anche alla prefenza del suo Genitore. Ma se il Padre gli si nasconda, e gli si sacci veder turbato; se prenda a sgridarlo con modi afori, ed a correggerlo con le percosse ancora; si mette quello in timore , e diviene più circospetto, e più caute nel suo operare. Così dopo che Iddio ha per qualche tempo accarezzata un' anima, che nello spirito è ancor bambina, con le sue spirituali dolcezze; acciocche quella non divenga ardita, e baldanzola con suo gran pericolo, le si nasconde neil' orazione, o le si fa vedere quali sdegnato tra noje, e tedi, e siccità fastidiole, e la percuote in mille guise con tentazioni, con dolori, con avversità, e con disaftri ; allora quella comincia à temere del fuo celefte Padre; congiunge con l'amore il

timore, e con questi due afferti cammina poi ficura per la via dello spirito.

45. Ed ora intenderà Il Lettore , perchè Iddio di ordinario premetta alla contemplazione queste penosissime desolazioni . Dice it Signore in Itala, ch' egli guarda con occhio di amore quelle anime, che sono piene di umiltà, e di timore : Ad quem autem respiciam , nifi ad pauperculum , & contritum [piritu, o come leggono i Settanta, fuper bumilem , & quietum , & trementem fermones meos? ( cap. 66. 2. ) S. Girolamo spiegan do queste parole , dice , che Iddio affume tali anime , come suo tempio per abitarvi , e conversare domesticamente con loro : Habitator cali, imo creator omninm, qui in territ templum habere se denegat, bumilem, O quie. tum , & trementem fermones fuos hominem , libenter affumit in templum . E S. Bernardo più chiaramente aggiunge, che la grazia della contemplazione non si merita , non si conserva, ne si ricupera, senonche da quell' anime, che temono , e sentono basamente di se: In veritate didici , nibil aque effican effe ad gratiam promerendam , retinendam , recuperandam, quam fi omni tempore coram Deo invenieris non altum fapere , fed timere ( In Cant. ferm. 54. ) Or siccome non vi è cofa, che ingeneri tanto nell' anime una schietta umiltà, un' umile riverenza, è un riverente timore verso l' Altissimo , quanto l' aridità, e gli altri mezzi purgativi ; così volendo Iddio sollevare qualche persona alla contemplazione , la mette tra quelte dure strettoje, acciocche presto si disponga con le predette vittù a ricevere un sì eccelfo dono.

46. Il terzo frutro è quello , che ho di fopra espresso in più modi , cioè che l' anima fi distacchi dalla dolcezza delle consolazioni fenfibili , fi avvezzi a cercare non il gusto proprio, ma il solo gusto, e volere di Dio, ad oprare il bene non per diletto, ma per il puro amore della virtù; e a procedere costantemente per la via dello spirito, con la sola scorta della fede nuda, e spo-gliata di questi grati allettativi del senso, e in questo modo il brutto vizio della gola spirituale rimanga in lei estinto. Qui bisogna persuadersi questa gran verità, che non meno impedifce il profitto spirituale, e specialmenre l'acquifto della celefte contemplazione, l'attacco ( si avverta a quella paro-la l'attacco, perchè i doni di Dio per se stessi promuovono gli avanzamenti dello spirito: l' impedimento sta nell' attacco a tali doni, che sempre è vizioso ) l'attacco, dico, ai beni della terra, che l'attacco ai doni

del cielo ; perchè e negli uni, e negli altri trova egual paícolo l' amor proprio ; anzi nei doni (oprannaturali, come fença paragone più dolci, ve lo trova maggiore. E' ven ç, che li dà Iddio, come dà anche i beni terreni: ma non ce li comparte già, acciocchè e inviluppiamo in effi con l'afficto, ma acciocchè per merzo di effi ci affizioniamo a lui folo. E però dice Ifaia, che Iddio non comunicherà le fue intelligenze, per cui fi forma la contemplazione fopranturale, fe non all'anime slattate dalle poppe de gulfi fiprituali fentibili: Quem decchir ficiratiam, co quem intelligere faciet andium? ablastato a latte, avuelfos da useria but (cap. 28. 9.) E quento è appunto quello, che fi ottiene in modo penolo sì, una

essicace, per mezzo delle predette atidità.
47 Il quarto frutto di tali aridità, anzi di tutta la purga del fenfo, è quello, che pure nei capi precedenti accennai, cioè l'ab-battimento dell' appetito fensitivo, affinche s' ingeneri nello spirito quella pace, che gli è tanto necessaria per le sue contemplazioni. Anche per le speculazioni naturali è necessaria la quiete dell'animo, come ognun sa: bafla che un Letterato sia agitato da veementi paffioni, acciocche si renda inabile a fisfarli con la mente nello studio delle verità filosofiche. Pensi dunque il Lettore, quanto fia necessaria questa quiete, e quanto debba effere placida, e serena per la contemplazione delle cofe soprannaturali, che sono tanto più eminenti, e sublimi. Aggiungete che la contemplazione, oltre la fiffazione della mente, porta seco un affetto divino, che richiede un'anima ben disposta a riceverlo con una persetta serenità. Ma qual serenità, qual quiete può effere in quell'anima , il di cui appetito non sia ancora soggiogato, e depresso: mentr'è proprio di questa potenza ribelle far guerra sempre allo spirito, e tenerlo in agitazione col tumulto delle sue pasfioni , con l'inquietudine de'fuoi affetti? Dall' altra parte qual mezzo più efficace vi può effere per soggettare una potenza sì orgogliosa, che una purga tutta ordinata ad abbatterla con siccità, con tedi, con desolazioni, con tentazioni, con dolori, con pene, con depressioni, e con mille altri mali? Certo è, che se ella, sopraffatta da tanti contrasti, non rimarrà affatto morta, resterà eertamente mortificata : e lascierà in pace lo spirito, per godersi di quella tranquillità, che gli è necessaria per immergersi nella contemplazione delle celesti cose

48. Il quinto frutto di tali aridità si è il persezionare l'anima nelle virtù teologali.

Incominciamo dalla fede . L' anima, posta in delizie, aderiva alle verità di fede, ajutata praticamente da quel sentimento divoto. e dolce, ch'esperimentava circa gli oggetti soprannaturali da Dio rivelatici. Lasciata poi all' aridità non crede più, perchè provi, perchè fenta, e perchè esperimenti cosa alcuna, essendo già svanita dal suo cuore ogni esperienza: ma crede solo all'oscuro, alla cieca, perche l' ha detto l' infallibile verità : il che è appunto questo, in cui consiste la fede nuda, la fede pura. Perciò dice S. Bonaven-tura, che Iddio ci fottrae la fua grazia fenfibile, acciocche impariamo a non appog-giarci alle proprie esperienze nel credere, ma folamente alla Scrittura Sacra, e alla fede . Vult autem Dominus erudire nos per fubtractionem confolationis, & inniti veritati Scripture, & fidi: potius quam nostre qualicum-que experientie ( Proces. 5. Relig, cap. 1. ). Il che concorda con ciò, che dice S. Gregorio, che la fede, quanto più ha di espe-rienza, tanto più scema il merito: Fides non babet meritum, cui bumana vatio prabes experimentum (.Hom. 26. ) ..

49. Passiamo alla speranza. Che gran virtì è mai , dico io , sperare assistenza , e protezion da Dio, mentre la persona si vede, e fi fente affistita, e protetta dallo ftelfo Dio con gli accarezzamenti di mille spirituali dolcezze? Per giungere a questo, poco vi vuole ; virtù grande è senza dubio spe-. rare in Dio, quando ci sembra di essere da lui abbandonati, quando ci vediamo armato contro l' Inferno con le fue tentazioni, e forse anche gli uomini con le loro persecuzioni; quando in somma ci pare di avere il Gielo, la terra, e l'inferno unitamente congiurati ai nostri danni, come suole accadere in queste purghe del senso. Questa è speranza perfetta, che non si fonda nelle proprie e perienze, ma nelle promesse di un Dio onnipotente, e fedele, che il tutto può, e non ci può mancar di parola. Questà è speranza eroica, che non sentendo gli effetti della divina bontà, anzi parendole di provarli contrari, pur in lei si abbandona, sapendo, quanto ella sia più inclinata a com-partirci i suoi beni, che noi a riceverli. E di questa tempra appunto su la speranza di Abramo, ammirata da tutti i secoli, mentre sperò costantemente nelle promesse fattegli da Dio, quando la ragione naturale lo persuadeva a non sperare: Qui contra spem, in spem credidit, come dice l'Appostolo (ad Rom. cap. 4. 18. ). Veniamo finalmente alla carità.

50. Ardisco dire , che non è possibile co-

moscere, se un'anima ami Dio con vero amore, se non sia posta tra queste nojose aridità, e tra l'asprezze di queste purghe. Concioffiacofache volendo Iddio operare in noi con la fola grazia fensibile di un dolce amore, non vi è alcuno, benchè sia perfido peccatore, o peccatrice infame che non si arrenda tosto a quelle soavi attrattive. Addolcendo Iddio con le sue consolazioni le nostre azioni virtuose, anche dell' opere iftesfe afpre, ardue, e faticole, fi forma un agro dolce, faporito al palato della nostr' anima ; l'istesse pene riescono gradite , e l'i-Relle mortificazioni ci si rendono dilettevoli: ne però fin qui si può discernere , donde si muove la persona ad operare, se dall'amore, che porta a Dio, o dal dolce pascolo, che trova nell'amore di Dio. Ma non così accade, se l'anima, lasciata in desolazione, trovi tedio nell'orazione, ripugnaaza nelle mortificazioni, difficoltà negli atti di virtù; e molto più se sia posta a penare nel feoco di altri gran travagli o interiori, o esteriori: allora sì, che perseverando essa costante nel servizio di Dio, soggettandosi con pace al fuo fanto volere, e baciando con raffegnazione quella mano divina, che la percuote, dà legni manifesti, e certi di amare Iddio con un'amore, tenero no; ma fodo, ma forte, ma virile, ma fostanzioso: c ne rende la ragione S. Giovanni della Croce: poiche non più per il gusto, e sapore, che trova nell' opere si muove, ma solamente per Die ( In Nott. Ofcar. lib. 1. cap. 13. ). Ed ecco la ragione, per cui Iddio operando di legge ordinaria, 'non ammette mai alcun' anima alla perfetta contemplazione, se non sia prima passata per il suoco di queste dolorolistime purghe : perchè in realtà la contemplazione consiste negli atti delle virru teologali, e massime della fede, e della carità, perfezionati coi doni dello Spirito Santo . Sicche la periona , regolarmente parlando , non può giungere a contemplare le cofe divine, fe prima nel Purgatorio di quefte pene non fia flata ben raffinata nell' efercizio di queste teologiche viriù

51. Il se'lo frutto di dette aridità si è il render l'anima pessetta anche nelle virtù morali. Non è già mia intenzione esaminare ad una ad una ciascuna virtù:, e mostrare la perserione, che ricevono da tali purghe; percib sarei troppo lungo, e menderei loverchiamente molesso. Se però vorrà il Direttore scorrersopra di esse con uno suardo della sina mente, vedrà chiaramente, che qui è dove si acquista la vera pazienza, e fa tante tenestre, siccità, angustie, contrassi,

dolori, afflizioni, e tante altre gravistime tribolazioni si affina questa virtù , come l' oro nel crociuolo, fecondo il detto dell' Ecclesiastico: ( cap. 2. 4. ) Omne quod tibi applicitum fuerit, accipe, & in dolore sustine, o in bumilitate tua patientiam babe : quoniam in igne probatur aurum , & argentum , bominer vero in camino bumiliationis . Vedrà che qui si prova la sedeltà di un' anima . non abbandonando Iddio, mentre le pare di effere abbandonara da lui ; che qui si acquista la longanimità, non lasciando la persona l' orazione, e gli altri efercizi di pietà tra i languori di tante desolazioni; che qui si guadagna la mansuetudine, giacche l' anima umiliata più non si adira contro se stessa per li suoi mancamenti, ne più si sdegna contro de' proffimi per le loro mancanze ; che qui si perseziona la castità, mentre l'appetito, che prima immortificato riceveva con ribellioni di fenso l' istesse consolazioni di Dio, poi abbattuto l' accoglie in modo più spirituale, e più conveniente alla di lei santità; che qui l'intelletto s'illumina per la co-gnizione di se, e di Dio: perche vezatio, come dice Isaia ( cap. 28. 29. ) intellectum dabit auditui : la vessazione, e l'angustie; quasi strette trafile, acuminano l' intelletto, l' affortigliafio, e lo rendono abile ad intendere l'imperfezioni dell'anima, ed a penetrare le altre persezioni di Dio; che qui la volontà si fa forte tra mille contrasti; e siccome una quercia combattuta dai venti su la cima di un etto monte, getta più profonde le radici; così ella combattuta internamente da ripugnanze, ed este rnamente dai demoni, e dagli uomini, si radica prosondamente nell' esercizio di tutte le virtà. Vedrà in fomma, che l' anima per mezzo di purghe vien trasferita dalla vita del fenfo alla vita dello spirito; voglio dire, che dove prima la meschina era divenuta sentitiva ai gusti spirituali sensibili, poi tolte tali fensibilità, e mortificate in mille guise, venga tutta spirituale, operando con l'intelligenza della mente, e con gli atti liberi della volontà, in cui consiste la purità dello spirito. Ma intanto non lasci il Direttore di fare una tiffessione molto uti le , cioè quanto le vie nostre siano diverse dalle vie di Dio. E'certo, che non troverà egli persona alcuna, ch'entrando in queste vie spinose, non creda d'effere perduta : e pur è certo dall'altra parte, che allora ella entra nella via vera della falure, e della perfezione, anzi della contemplazione ancora, se però a questa sia da Dio destinata.

52. Avverta però il Direttore, che tutti

questi frutti di spirito sì preziosi, e sì copioli, non si ottengono da tutte l'anime. che sono in purga; ma solo da quelle, che tra le desolazioni, tentazioni, combattimenti, e travagli si mantengono sedeli a Dio, e persistono immobili, e costanti nel divino fervizio, come infegna l'Appostolo ( 1. Corinth. 15. 58. ): Stabiles effore, & immobiles, abundantes in opere Domini femper; fcientes quia labor vester non est inanis in Domino. Ma qui stà la difficoltà, buc opus, bic labor est; perche vi sono alcune anime, che poste al cimento di tali prove, presto si atterriscono, si sgomentano, danno in dietro, e dall'aridità profittevole passano alla tiepidisà biasimevole. A queste le purghe sono di rovina, ma solo per loro colpa. Altre poi ve ne fono, che non cedono il campo sì bruttamente : combattono , ma con poco valore; ora vincono, ora fono vinte: ora fi abbattono con pulillanimità, ora riforgono con santo ardore: non sono affaito infedeli, ma neppure pienamente fedeli al floro celeste Re: in fomma non sono soldati forti, ma deboli. Queste non riportano con pienezza i frutti di spirito, che abbiamo enumerati; e non giungono mai a quel grado di perfezione, e sorse di contemplazione, che aveva loro Iddio apparecchiato, fe pure divenute più generole, non cominciassero a combattere contro se stesse, e contro i loro nemici con maggior coraggio . Acciocchè dunque il Direttore sappia regolare, ed animare quell'anime, che vede poste in questi cimenti, daro nel seguente capo vari utili avvertimenti.

# CAPO VI.

- Avvertimenti pratici al Direttore , per ben dirizgere l'anime , che Iddio tiene nelle dette aridità purgative .

53. La guida di quell' anime, che si trogative, dipende a mio credere, se non in
tutto, almeno in gran parte dal bene intendre la dottrina, ch'esposi nel capo terzo,
e voglio ora tornare ad incultare, come
importantissima al buon uso de'seguenti avvenimenti; ed è, che le dette aridisă, benchè pare che ingombrino tutto l' uomo, noa
fono aridist per lo spirito, na solo per il
senso. Penetrato ben questo, già si è trovato il filo, con cui condurre suori da un
laberinto d' inquietudini, e di affanni l'anima delolara con suo gran prostto. Disti che è aridist per il lenso; perchè rinnane oscura la fantasia, smarrito il discorso. e confeguentemente anche il fenfo interno resta arido, secco, asciutto, e turto il sensi-tivo dell'uomo abbattuto, oppresso, e annichilato. Ne quella ottenebrazione di fantafia, e imarrimento di discorso deve intendersi in modo, che la persona non possa più formare nella sua orazione alcuna immaginazione, ne alcuna sorte di discorso, e che debba rimaneriene infensata come uno ftipite, o come un tronco: ma deve intendersi in altro fenso e più proprio, e più vero, in quanto che, tolto il lume chiaro alla fantalia in tempo delle aridità : quelta potenza se ne rimane al bujo, e le sue immaginazioni riescono molto oscure, ed imperfette; i discotsi ancora procedono lenti, pigri, e con poca penetrativa de' propri oggetti; e questo basta, acciocche il senso interiore rimanga arido , e defolato ; acciocche possa dirfi in qualche vero tento, che la perfona è renduta inabile a meditare . Diffi , che la detta aridità tale non è per lo spirite : anzi che allora quetto riceve una luce semplice, e pura, per cui è trasferito ad un modo di operare più perfetto, quantunque l'anima, divenuta groffolana per l'adefione ai fenfi, non l'avverta nei principi. Questa luce è principio di vera contemplazione, ( se però l'aridità sia indirizzata all' acquisto di questo dono ) e può l'anima per mezzo di essa ftarfene fiffa in Dio con una certa quiete, e rifezione interiore : il che altro alla fine non è, che un vero contemplare Iddio. Ma se poi l' aridità non sia data in disposizione alla contemplazione, la luce pura, ed infensibile, che allora dona Iddio, appartiene alla meditazione, ed è indirizzata a renderla più perfeita : e con l'ajuto di essa può l'anima desolata fare molti atti di conformità, di umiltà, e di raffegnizione, come ora vedremo.

54. Avvertimento I. Se il Direttore vede che l'anima, polla in profonda aridità non può più meditare, non la coftringa a quefto, ma le dia altra occupazione. Deve fapere, che questi tali, avendo già perduto ogni fentimento circa le cofe divine, fi affattcano di rapprefentari alla mente neggetti foprannaturali; fi affannano a difcorrere fopra di effi, per rifvegliare qualche affetto, parendo loro, fe non ortengono questo, di non esfere più Cristiani, e che anderanno ficutamente perduti. Ma s'ingannano i poverini; perchè la-strada dell'immaginazione, de discorro, o almeno è tanto impedia, che non o più tutile ad essi il cammina-

re per quella. Se poi i meschini s' imbattano nelle mani di qualche Confessore, che non intenda il loro flato, infelici loro ! Bifognerà certamente, dice S. Giovanni della Croce, che tornino indietro, o andando avanti facciaro poco profitto: perche l' inesperto Maestro dirà loro, che ciò previene da tiepidezza, e da' peccati: metterà loro fotto gli occhi tutti i loro mancamenti, e concluderà, che in pena di questi ritira da essi . Iddio la sua benigna mano: nè vi mancherà chi attribuisca tutta questa aridità ad una pigra lentezza in applicarsi al discorso, ed alla mozione di fanti affecti . Quindi si au-menterà nei miseri la pena, l'angustia , il timore, l'inquieritudine , e si accrescerà la follecitudine di meditare , l'ansia di sentir

qualche affetto, rovinando intauto con i sforzi inutili la testa, e il petto, e consu-mando la sanità con danno grande del corpo, e con maggior pregiudizio dello spirito. 55. Il regolamento dunque di quest' anime dilette, che non possono più esercitarsi nell' immaginazioni, e nei discorsi, almeno con esercizio, che sia loro profittevole, secondo S. Giovanni della Croce , è questo , che lasciano per allora la meditazione, e in vece di meditare, se ne stiino avanti a Dio, e rivolti a lui con una certa attenzione, e sguardo amorofo in pace, e quiete interiore, fenza curarsi d' intendere in sui cosa alcuna distinta ( Nott. Ofcur. lib. 1. cap. 10. ) Ne creda il Direttore , che questo sia uno stare in ozio e un perdere tempo, poiche quello sguardo di mente semplice, amoroso, quieto, e pacifico, che l' anima tiene a Dio, altro in fostanza non è, che un' intelligenza ed un' amore, non sensibile, come esperimentava prima, ma spirituale, e puro, con cui ella-già riposa in Dio. Ma avverta bene il Direttore, che questa istessa attenzione amorosa non dev' effere con sollecitudine d' intendere alcuna cosa particolare in Dio, e con premura di gustare della sua presenza : altrimenti perderà l'anima con quel poco di sforzo, che adopera, il riposo, e risezione interiore, che già provava in Dio, e se ne resterà in piena desolazione , essendo l' opere di puro spirito sì gentili, e delicate, che basta ogni sollecitudine, ogni ansia, per picciola cli'ella fia, per dissiparle. Spiega questo il sopraccitato Santo con la similitudine di un uomo , che si faccia ritrarre da un eccellente Pittore: e riflette, che, se quello nell'atto che si va lavorando il suo ritratto, volesse dimenare il volto, volesse volgersi in questa parte, e in quella, turberebbe l'opera; e sarebbe cagione, che il Pittore con tutta la fua perizia Dirett. Mift.

non la potesse compire con perfezione. Così fe mentre Iddio va lavorando nell' anima un principio di contemplazione per mezzo di una certa cognizione fista, divota, affettuosa, tranquilla, e quieta, che le dona, dirò così, di propria mano, voglia quella diemanti con le fue potenze interne, i pingendole con fol-lecitudine a quelto, o quell' affetto, turbe-rà fenza fallo, e impedirà l'opera di Dio, e fe ne rimarrà nella sua aridità . Dunque se ne stia l' anima senz' alcuna premura ansiosa attenta a Dio con un atto semplice di fede. e con una certa quiete amorosa. 56. Ma se l'aridità fosse tale, che la

pover' anima neppur poteffe aver quefl' attenzione affettuosa a Dio , che dovrà ella fare ! Ecco ciò che allora le converrà : si conformi al la volontà di Dio in quella fottrazione di grazia sensibile, si offerisca a star così desolata fino alla morte, quando ciò sia di suo piaci-mento; conosca la sua miseria, si umili, si annichili avanti la Maestà del Signore, si abbandoni in Dio con una forte speranza, e si fidi di lui, che non lascia mai perire l' anime, che lo cercano con cuor fincero. Se non potrà far tutto questo con arti sensibili , lo faccia con atti di volontà secchi, nudi, quali sogliono effere tanto più graditi a Dio quanto sono meno gustosi a noi. Se il penitente dirà , che si esercita in tali atti , ma li fa con la bocca, e non col cuore, risponda il Direttore , che siegua pure ad operare così ; perchè fe al suono della lingua non corrisponde il cuore coi suoi affetti sensibili corrisponde certo cogli atti insensibili la volontà; e tanto basta. In fonima non v' è scusa, che vaglia ad esimersi dall' esercizio di questi atti santi , e profittevoli ; perche nelle aridità qualunque elle siano, dona sempre Iddio, come abbiamo dichiarato di fopra, una luce intellettuale femplice, e pura, e quasi indiscernibile all' isless' anima, che la riceve; per cui può ella sempre operare virtuosamente . Se però detta luce appartenga al dono della contemplazione, potrà l'anima ( nel progresso della fua purga almeno ) starfene avanti a Dio con attenzione amorofa, e contemplare nel modo già detto . Se poi quella luce appartenga al dono della meditazione, non potrà certamente l'anima tenere uno stesso sguardo stabilmente fisso in Dio; ma potrà però con l' ajuto di quel lume puro conformarsi , umiliarsi , sperare , rassegnarsi e fare altri atti propri di un tale flato. Anzi tutte le anime, poste in queste aridità, ( o possino contem-plare, o no ) devono di tanto in tanto esercitarsi nei predetti atri , in cui sta tutto il profitto delle loro purghe.

57.

57. Avvertimento II. Appena troverà il Diretttore anima desolata, a cui non paja di effere flata abbandonata da Dio, e che perciò non provi qualche pusillanimità, e scoramen-to. Avverta però di non prestare alcuna credenza a queste loro false apprensioni; ma sappia diftinguere tra gli abbandonamenti della parte inferiore, e fensitiva, e gli abbandonamenti della parte superiore, e razionale . Accordi loro di effere abbandonate nella parte interiore, e più baffa dal fenso vile: perchè a questa in realtà non si comunica più da Dio alcun conforto; ma non accordi loro mai di esfere lasciate in abbandono nella parte più alta, e più nobile, ch'è la ragionevole, perche in quanto a questa parte Iddio le affifte più che prima, benche lo faccia occultamente per niezzo d'una luce întellettua'e, ch' è loro ignota, non effendo ancora capaci di sentirla , o discernerla per la sua molta spiritualità. Anzi le consolicon dir loro, che Iddio le abbandona nel senso, per avvantaggiarle nello spirito, e che non vuole che abbiano un certo fentimento circa le cofe soprannaturali ; perche vuole che giungano per questa via ad operare, fenz' alcun allettativo, con più fina virtù.

58. Avvertimento III. Avverta ancora il Direttore a non dar fede a tali anime, quando dicono, che non possono più far orazione, non possono alzar la mente a Dio, e neppur chiedere il loro bisogno, che pur farebbe loro di qualche sollievo. E' vero, che non possono più orare, nè chiedere con quell' ardore, e con quella facilità, con cui facevano prima nelle loro orazioni : ma possono sar tutto con la volontà; sì perchè è libera , come prima ; sl perche è affistita da Dio con ajuri particolari, benche occul-ti, come dinanzi ho detto. Anzi il tempo della desolazione è il più proprio per domandare, per chiedere, per esporre a Dio le proprie afflizioni ; per mettergli fotto gli occhi le proprie milerie, per alzare le voci al cielo, per esclamare, per implorare merce. Come fece il nostro Redentore nell' orto di Getsemani, ove ridotto dalla desolazione; e dal tedio all' estrema agonia, non abbandond l'orazione, ma la prolungo con eroica costanza: Fastus in agonia prolinius orabas ( Luce 22. 43. ) E come insegna doversi fare in tempo di tali aridità S. Lorenzo Giuffiniani : Tunc quidquid meditanti offertur, desipit ; quidquid cogitare disponit , inconcussum pre ariaitate Spiritus derelinquit : nibil fapit nibi delectat , nil reperitur, pafcat quod affectum : quin potius ubique tenebræ denfiffimæ palpantur, ubique sterilisas fentitur, quafi prius nibil dul-

ce gustaum sti : hurt quoque intus fragmes ; contetua , coruscantes inmissiones per Angelor malos , au avertant a sue sibabilitate animam , facianque illum ab oratione cessare animam , tempore , que obac siun , orationis aclas pretermistendus non est , sed perseverantes cuspodiendus (Trasti. de Perf. Monssie, cap. 182

59. Avvertimento IV. Troverà il Direttore anime afflitte da queste aridità purgative a cui non solo parerà di non potere più orare, ma di non poter neppur fare un atto di virtù; tante sono le ripugnanze, le difficoltà, e le contraddizioni interiori, che încontrano in operare il bene. Ne di ciò si maravigli punto; perchè anche S. Paolo, benche rapito al terzo cielo per effervi spettatore della gloria di Dio, era costretto, dire : Velle adjaces mibi ; perficere autem boi num, non invenio ( ad Rom. 7. 18. ). Ma avverta però che in tali anime questa impotenza non vi è . Ciò ch'elleno non poffono fare, si è, concordare la parte inferiore con la superiore, e il senso con lo spitito. Ciò che non possono ottenere, si è che l'appetito fensitivo irritato da tanta aridità non contraddica alla loro buona volontà. Ma questo non pregiudica all' esercizio delle virtù; perche per operare virtuosamente, e con merito, basta che la volontà si opponga alle ripugnanze del fenso, gli vada con-tro, e non operi fecondo il di lui issinto brutale, ma folo fecondo il dettame della ragione, e della fede . Così fpiega S. Tommaso le sopraccitate parole di S. Paolo : Scilices per gratiam jam reparato, en operatione divine gratia, per quam quidem gratiam non folum bonum, sed etiam aliquid boni facio, quia repugno concupiscentia, & contra eam ago du-Elus spiritu: sed non invenio in mea potestate, quomodo illud bonum perficiam, ut sciliest to-taliter concupiscentiam excludam ( LeB. 3. ) Faccia animo dunque il Direttore a tali perfone con dir loro , che vincendo le grandi difficoltà, che provano in fare del bene, nulla si toglie di merito, nulla di lustro al loro operare, che combattano generofamente contro il fenfo ribelle, e si afficurino, che quando parerà loro di non fare alcun bene, allora ne faranno più.

co. Avvertimento V. Troverà il Direttere che altre anime, che in islato di grande
aridità non lasciano un punto delle lore confuete orazioni: combattono con gran fortza
contro le ripugnanze della parre sensitiva,
e le vincono con gran coraggio: sina pute
vivono affitte; perchè credono, che taliopere buone satte con difficoltà, e senz' alcun
entimento, sano atti freddi inspisidi, e di
entimento, sano atti freddi inspisidi, e di

niun valore su gli occhi di Dio, a cui de-fiderano di piacere. Avverta il Diretrore, che non potrà consolare quest' anime, come si conviene, se non le toglie di errore, mostrando loro, che gli atti di virtù, spogliati di ogni fensibilità, anzi fatti con interne contraddizioni , fono di gran valore avanti a Dio, e di ordinario più accetti al Signose di questi altri atti, che si fanno ton gran gusto, e sapore sensibile. E però dica loro, che il merito delle nostre orazioni ( principalmente almeno, ed in causa ) non consi-le nell'affetto saporoso, e divoto dell'appetito fensitive; e. g. in quella tenerezza, o dolce ardore, che prova il cuore, amando noi Iddio : ma consiste negli atti della nostra volontà, ch'essendo spirituali, neppur la possono da noi sentire. La ragione è chiara; perche la fola volontà possiede quella bella dote indispensabilmente necessaria per meritare, di effere in se stella, ed immediatamente libera nel suo operare.

61. Aggiunga , che gli atti di maggior merito appresso Iddio non sono quelli , che a fentono più , ma bensì quelli , che con più perfezione, e con più vigore si fanno dalla nostra libera volontà . Finalmente concluda , che tali appunto fono gli atti delle wirth , che si praticano dall' anima in mezgo alle fue più fiere aridità ; primo , perche la volontà allora non opera il bene, mossa da alcuna consolazione , o dolce sentimento, essendo già sbandito dal cuore ogni affetto ; ma mossa solo dal motivo della virtù, e perciò non manca ai suoi atti virtuosi la debita persezione : secondo , perchè dovendo allora la volontà superare le ripugnanze della parte fenfitiva , non può operare gli atti di virtù fenza farsi gran forza, e sforzandosi , convien che li faccia con più intenzione, e con più vigore. Onde siegue , che gli atti buoni fatti in tempo di aridità , essendo d' ordinario più perfesti , e più vigorosi , debbano esfer anche i più meritori , e i più graditi a Dio , benche per altro pajano fecchi , aridi , freddi , ftensati , ed insipidi . Inteso che abbia la persona quelle verità, non potrà a meno di confolarsi , e di prender animo grande a superare rute le ripugnanze della parte inferiore , ed a persistere costantemente nel fuoco . della sua purga, finche piacerà a Dio di tenervela ; il che è appunto quello , che da lei fi brama.

62. Avvertimento VI. Troverà finalmente il Direttore altre anime, a cui pare che riuscirebbe loro comportabile e l'aridità che provano nelle loro orazioni, e le difficoltà

che fuori dell' orazioni incontrano in operare il bene ; se esse non ne sossero la cagione coi loro peccati paffati, e coi loro mancamenti presenti . Ma il vedersi in colpa di quel male , che provano , fa , che continuamente si rammarichino, si rattrissino, e non sopportino con pace la loro purga. Avverta il Direttore, che non deve contraddire a tali anime nella loro persuasione pur troppo vera ; ma deve usare ogni sforzo . acciocche da una tal persuasione cavino affetti totalmente diversi . Accordi loro , che dai peccati fatti per lo paffato hanno origine le aridità presenti , e che Iddie con esfe , quali con un' afpra lima , vuol confumare la scoria di tante loro colpe . E che per questo? Si hanno ad inquierare? Si hauno ad agitare? Hanno a vivere mal contente ? Tutto l'opposto : anzi si hanno ad umiliare conoscendosi ree : hanno ad abbassare la testa vedendoù meritevoli di tali pene : hanno a conformarsi con tutta pace al divino volere, che con tanta equità l'affligge per loro bene : hanno a dire con quiete quelle parole, che Eliu configliava a Giobbe: Peccavi, & were deliqui; &, us vam dignus, non secepi (e.g., 35, 27.) ho peccato, ho peccato tante volte: merito peggio . Pensino alle pene , che si sono meritate nell' altra vita : e non paja loro strano che Iddio cambi loro i supplici eterni dell' Inferno coi tormenti atroci del Purgatorio in un picciolo purgatorio terreno . Accordi pure loro fenza contrasto, che vengono le aridità, o che almeno si prolungano per li loto quotidiani difetti. Dunque avranno a turbarli ? ad amareggiarli ? a scorarti? avranno a vivere inquiete? Anzi tutto al contrario : hanno da pentirfi , hanno da umiliarsi , hanno da diffidare affatto di se stesse vedendo la loro debolezza, e mettere tutta la speranza in Dio: ed hanno poi a seguitare a servirlo con cuore aperto, senza diffidenza , fenza triflezza , fenza inquie. titudine, e senza pusillanimità. Così fece il S. Giobbe, che ripreso da Dio in tempo della sua gran purga per qualche difetto commesso circa il modo di parlare , non s'inquietò , non si abbatte , non si scorò ; ma si umiliò avanti a Dio, e si pentì di vero cuore dicendo : Ipfe me reprebendo , O ago panitentiam in favilla , O cinere ( cap. 41. 6. )

63. Avvertimento VII. Avverta sopra tutto il Ditettore, che l'anime, che si trovano in grandi, e penose aridità, non lascino le loro consuere orazioni, la frequenza de'Sacramenti, le penitenze afflittive del

corpo , e l'esercizio delle sode virtù , non ofiante qualunque ripugnanza, e difficoltà, che loro si attraversi per ritardarnele; perchè in questo consiste la sostanza del loro profitto, e non nel ricuperamento di quei fentimenti grati , e divoti , di cui elleno si dolgono tanto in vederfene prive . Avverta, che sempre più si profondino nella bassa cognizione di fe stesse, e questo cavino fempre dalla vista , ed esperienza , che hanno in questo stato delle proprie miserie . Avverta, che se ne stiano lempre conformate, e quiere nella volontà di Dio, e che non pensino mai al termine delle loro afflizioni, pronte a portar la croce fino alla morte; giacehe questi sono i fini , che Iddio pretende ottenere da loro, con tenerle nel cro-ciuolo di queste pene . Sopra tutto avverta, che non diano in diffidenze, in isgomenti, in pufillanimità ; perchè non vi è cofa, che più di questa si opponga al buon esito delle " loro purghe. La ragione è manifesta . La speranza fa neli' anima quegli effetti , che gli spiriti vitali fanno nel corpo, di dar forza, e lena alla volontà, per operar con virtù. Or ficcome non può camminare un corpo deflituto dagli spiriti, e affatto esausto, anzi talvolta è costretto ancora a cadere ; co-'sì non può camminare, e andare avanti nella via della perfezione un' anima, a cui manchi la speranza, ma necessariamente deve illanguidirfi , e tra tant' intoppi , che s' incontrano nell'aspro cammino di queste purgazioni, deve in tanto in tanto inciampare , e bruttamente cadere . E in verità io credo, che la rovina di quell' anime, che in mezzo a queste purghe si allentano, danno in dietro , e in vece di perfezionarsi , si perdono, nasca sempre da mancamento di iperanza ; perchè tolta questa , o indebolita , non vi è più vigore per combattere non vi è più torza per vincersi , non vi è più lena per andare avanti , massime in una via sì scabrosa. In questo dunque il Direttore stia vigilante, che l' anima desolata non cominci a diffidare, ad abbattersi : venga ciò, che può mai venire; accada ciò, che può mai accadere, sempre si ha da sperare in Dio ; perche non vi e , ne vi può effere ragione di diffidare della fua gran bontà, e di non star bene appoggiato alle pro-messe chiare, ch' egli ci ha fatte, di soccorrerci , ricorrendo noi a lui con vera fe-· de . Per questo stesso fine faccia sempre animo a tali penitenti , sempre allarghi loro il cuore : prometta loro affiftenza da Dio , e gli afficuri ,che-riceveranno da lui perfezione grande in questa vita e gioria grande

nell'altra vita, se gli saranno fedeli in quelle prove , che dispone fare di loro : come dice opportunamente S. Bonaventura , parlando di queste anime combattute : Mifericors autem Deus : quo difficilius quis in sentationis pugna certaverit , eo magis perfectionis gratiam recipiet in prafenti, & majoris glorie premtum in futuro ( Proces. 4. Relig. cap. 6. ) Avverta finalmente il Direttore . che i documenti , dati in quest' ultimo numero, non solo vagliono per le aridità, di cui abbiamo finora parlato, ma anche per gli altri mezzi purgativi , di cui parleremo ne' leguenti capi : e però mentre fi tratta di purghe passive , devono aversi sempre avanti gli occhi,

## C A P O · VII.

Si estone il secondo mezzo, di cui lddio si serve per la purpa del senso, ed è un alsemato diudicio termenossissimo, che egli permette nell'amore, che tiene in tali purphe. Si spega in che consista un tal assenio quanto toro convenza.

64. S Iccome può un Capitano mettere P affedio ad una Cirtà nemica, circondandola al di fuori con le fue armi, è tormentandola col ferro, e col fuoco; e può ancora , , entrandovi dentro con le sue armi vittoriose , prender di lei pieno possesso: così il demonio, nostro giurato nemico, può tenere qualche persona in assedio, molestandola al di suori in mille guise, e può giungere ancora ad aver di lei (in quanto al corpo però, non già in quanto all'anima ) afsoluto possesso. L benche nella nostra lingua Italiana , ed anche nella Latina , l'esiere affediato , e l' effere posseduto dal demonio indica l'istessa cosa, come si può vedere nella parola Offeffo , la quale nell' uno , e nell'altro idioma fignifica Energumeno , o Spiritato , che è quanto dire , posseduto da maiigni spiriti; contustociò tra l'uno , e l'altro vi è gran diversità : e molto bene ve la conoscono i Teologi e Scolastici, e Miftici , tra quali Ataldo Garzeo , dice cost : Communis Theologorum distinctio hoc diferimen ftatuit inter obfeffor , & puffeffor; quod in bis fit demon , ficut erat in flatuis Idolorum nonnumquam ; illos vero extrenfecus santummodo diveret , obfideat , aut comitetur ( ad cap. 11. Collat. 7. ) Ma molto più deve una tal differenza riconoscersi da noi in materia di purghe ; mentre l'affedio diabolico. è proprio di quell' anime , che Iddio vuol purificare, ed innalzare a gran perfezione,

TRATTATO QUINTO, CAPO VII.

e il più delle volte ad alta contemplazione lancora ; ma non è già propria di tali anime la possessione demoniaca . Posto questo , già vede il Lettore, quanto convenga che io mostri la diversità, che passa tra l'essere posseduto, e l'essere assediato dal comune nemico ; acciocche nei capi susseguenti possa egli meglio intendere gli effetti doloro-

diffimi di questo assedio infernale.

65. La possessione diabolica, ch' è propria de' soli Energumeni , consiste in una speciale potestà, o dominio dispotico, che il demonio prende sopra il corpo di alcuna persona , e sopra i fuoi fenfi , ed umori corporei , ad onta di ogni sua contraddizione, e ripugnanza. Se il Lettore offerverà attentamente queste parole, vedrà che per effere alcuno posseduto dal demonio, non basta che entri l'iniquo nel di lui corpo, ed anche vi produca effetti perniciosi alla sua eterna salute; altri-menti saremmo tutti. Energumeni, perchè non vi è uomo in questo mondo, nel di cui' corpo non penetri qualque volta il traditore. per fabbricarvi le fue tentazioni per mezzo della commozione degli umori viziofi, e del risvegliamento di specie prave, e percaminose. La possessione domoniaca richiede di più, che il demonio entri in un corpo, e vi si fermi con dominio sopra di quello, e con potestà ( permettendoglielo però Dio ) di disporre de i di lui sensi, ed umori a proprio arbitrio. Così dice S. Tommaso: ( Quodl. . 1. art. 4. ) Its ut per operationem non intelligatur fola motio, fed quaeumque unito, qua fina virtute fe corfori unit, prasidendo, vel continendo. Ecco che il S. Dottore richiede per la possessione diabolica, che il demo-. nio si unisca al corpo, vi presieda, e lo contenga, cice lo tenga foggesto; il che è lo stello che dire, abbia dominio dispotico topra di lui.

66. Nella Sacra Istoria del nuovo Testamento manisestamente si scorge questa tirannica potestà del demonio sopra de' corpi nmani', ch'egli possiede, e specialmeute in quel Fanciullo liberato dal Redentore, che dal demonio era gettato ora nell'acqua . ora nel fuoco : Nam sepe cadit in ignem , & crebro in aquam ( Matth. c. 17. 14. ) Enel muto, e nel cieco e muto insieme, ambedue Energumeni, a' cui il demonio con umori nocivi , o con altr' arte maligna aveva viziato l'organo della vista, e dell' udito: Ecce obtulerunt ei hominem mutum , demunium habentem : & ejecto demonio, locutus est muins ( Matth, cap. 9. 3. ) Tune oblatus est ei demonium babens, cacus, & mutus, er suravis cum ( ibid. cap. 12. 22. ) e in

que' due miseri indemoniati , che posseduti dal nemico infernale, erano portati a vivere a guifa di fiere nelle caverne de' monti , ed infierivano come mostri indomiti contra se, e contro chiunque si abbattesse a passire per la pubblica via : Occurrerunt ei duo babentes damonia, monumentis exeuntes, favi nimis , ita ut nemo poffet tranfire per vians illam ( Matth. cap. 8. 28. ) Or chi può du-bitare , che sopra i corpi di questi, e di altri Energumeni fanati da Cristo avesse preso il demonio un molto particolar domi-nio; mentre de'loro sensi, e de'loro umori , e delle loro membra faceva sì mal governo?

67. Avrà anche offervato il Lettore, che nella definizione di questo diabolico possedimento ho parlato sempre de' corpi , ne mai ho fatto alcuna menzione dell' anima : perchè sopra questa non hanno , nè possono avere dominio alcuno gli spiriti infernali, neppure in quei casi , in cui loro si concede tutta la potestà sul corpo vile, anzi neppur possono immediatamente entrare nelle potenze ragionevoli di tali anime per cagionarvi qual he sconcerso ; perche questi sono gabinetti sempre chiusi , e inaccessibili non solo ai diavoli dell'Inferno, ma anche agli Angeli del Paradifo. Poi quella parola immeaistamente, per significare, che sebbene non può il demossio mettere il piede nelle potenze spirituali di un Energumeno, può però per mezzo della fantafia , o impedire affatto, o alterarle in modo, che non proce-

dano con libertà nei loro atti. 68. Ognuno sa, che il nostro intelletto, finche è unito al corpo , non può operare senonchè con dipendenza dall' immaginativa . Se però questa o sia impedita , como accade nei dormienti , in cui questa potenza rimane sopita ; o sia scoucertata , e gut sta, come succede negli stolri; o sia affatto turbata, come avviene negli ebri, e ne' furiosi : non può più l' intelletto produrre le sue cognizioni spirituali, e per conseguenza neppur la volontà i suoi atti siberi . Or siccome il demonio ha negli Energumeni pieno postesso sopra la loro fantasia, ch' è potenza corporca ; così può addormentarla, può intorbidarla, può accenderla con gran vivezza: onde l'anima non possa valersi dell' intelletto , o servendosene , non posta operare con libertà . Così vediamo, che gli spiritati, investiti dal demonio, talvolta prorompono in grida scomposte, in atti sconci , in parole empie : interrogati poi di ciò, che hanno fatto , o hanno detto , di nulla fi ricordano e fegno manifesto ; che la fan-

DEL DIRETTORIO MISTICO

tafa dal demonio era sopita . Altri poi vediamo, che sono trasportati con impeto insuperabile 'ad atti seroci, come accadeva a quei due Energumeni dell' Evangelio, che si scagliavano a modo di mastini contro de' passaggieri ; segno chiaro , ch'erano dai de-Bioni rapiti per mezzo !della fantalia , e di passioni veementi a quegli atti crudeli , in cui si può fondatamente credere che non vi fosse libertà , o vi fosse molto imperfetta . Sicche voglio inferire, che il demonio, benchè non possa entrare nelle potenze spirituali degli Energumeni , ne abbia fopra di effe potestà alcuna ; può però molto operate in quelle per mezzo della fantafia , che tiene loggetta al suo barbaro dominio . Così dice il Sanzio dottiffimo interpetre : Expezientia compertum est, idque a demoniacis fepe audivimus, interdum cos a demonibus effe correptos, at nibil norint, aut fentiant ; inserdum cum integris fensibus , & rationis, & mentis omnino compotes , agitantur ita vebementer in rem aliquam indecoram , & turpem , us quali impotes fui ferantur ad ea que proponuntur animo , precipites ( in 1. Regum cap. 18. )

69. Finalmente avverto, che nella definizione pesta di sopra non mi sono uscite a caso dalla penna quell' ultime parole in cui dico, che tutto questo accade ad onta di ogni contraddizione, é ripugnanza della perfona , che soffre un tal possedimento diabolico. Ve l'ho messe a bella posta, per contraddistinguere gli Energumeni da quelle perfone infelici , che hanno dentro di fe il demonio, ma chiamatovi da loro stesse con patti scellerati , ed empj . Tal' era la Pitonessa consultata da Saulle, che portava in petro un demonio, da cui a tempo opportuno riceveva le risposte ( Reg. lib. 1. cap. 28. ) Tale l'altra Pitonessa liberata !da S. Paolo ( A&. cap. 16. ) che in virtu del demonio, che avea seco, svelava cose occulte con molta ammirazione del Popolo . e lucro de' suoi padroni . E tale su Socrate , Principe de' Filosofi, di cui dice, S. Agostino ( lib. 8. de Civ. cap. 18. ) che fino dai fuoi primi anni portò feco un demonio familiare, con cui fi confultava, e riceveva risposte ne' suoi dubbj . Tutti questi non erano Energumeni ; perche sebbene avevano il demonio in feno , non però ve lo tenevano come nemico intruso da se stesso contro lor. voglia, ma come amico, e domestico, invitato da loro con patti iniqui.

70. Premessa questa breve, ma importante notizia circa la possessione diabolica, dico, che la detta possessione non si ap-

partiene alle purghe del fenfo, di cui rad gion:amo nel presente trattato, voglio dire, che non si appartiene a quelle purghe, che fono indirizzate alla perfezione del foggetto, e bene spesso all' acquisto della divina contemplazione. Fondo questa propefizione in due verità. La prima, che la possessione demoniaca non suol darsi da Dio all' anime buone, che vuol perfezionare; ma bensì all' anime ree, che vuol punire. La seconda, che una tal possessione non-Par mezzo opportuno per introdurre nell' anime la perfezione, e molto meno la celeste contemplazione. Mostro la prima verità con l'autorità di S. Paolo, il quale confegnò al demonio quel Fornicario immondo della Città di Corinto: Jam judicavi, ut prafens . . . . tradere bujusmods Satane in interitum carnis ( 1. ad Corintb. cap. 5. 5. ) E lascid nelle mani di Sanatalfo Imeneo, ed Alessandro perfidi bestemmiatorii : En quibus eft Hymeneus, & Alenander, quos tradidi fatana, ut difcant non blasphemare ( 1. Timoth. 1. 20. ) Ne fia già questa una pena meramente spirituale, come vogliono alcuni Espositori, ma su vera pena corporale, per cui rimalero quegli infelici posseduti da' demoni, e in mille guife straziati nelle loro membra, come afferiscono comunemente i sacri Interpreti insieme con l'Angelico Dottore, il quale parla così su questo proposito : Mandavis ergo Apostolus Corinsbiis, in ejus austoritate. tradere prædictum fornicarium Satane corpevaliter vexandum ( Lett. 1. in cap. 5. ad Corinth. 1. ) E nella lezione quarta torna a: dire lo stesso: Fuit excommunicatio Apostoli tanta virtuis, quod excommunicati mox corri-piebantur a diabolo, & corporaliter vexabantur. Donde può giustamente dedursi, che il possedimento diabolico è di sua natura ordinato alla punizione de' peccatori , ed alla vendetta de' loro falli . Potrei confermar questo con altre autorità de' SS. Padri . Ma vaglia per tutti Sant' Agostino, il quale lo afferma quali con l' istelle nostre parole, dicendo, che il demonio supera solo, e soggetta al suo fiero dominio quei miseri, che sono rei di peccato : Non enim aliquem vincit , vel subjugat , nifi societate peccati ( de Civit. lib. 10. cap. 22. ) E la ragione sembra a me manifesta : perchè è molto giusto; e ragionevole, che chi fi è soggettato al demonio nell' anima, e gli si è fatto schiavo con la colpa, gli sia qualche volta soggetto anche nel corpo, e provi anche fentibilmente gli effetti della fua fierezza: e così divenga cauto, e guardingo a non porre mas più

più la propria anima nelle mani di uno spietato titanno. Anzi imparino altri a spese altrui a temere il peccato, che gli può render miferi in questa vita ancora.

71. La seconda verità accennata di sopra, che la possessione demoniaca non sia mezzo idoneo al conseguimento della perfezione, e molto meno della contemplazione foprannasurale, ed infula, si persuade con questa chiara ragione, che la persezione Cristiana dipende dall'esercizio libero, e continuo del-le Cristiane virtu, quale viene frequentemente impedito dal possedimento diabolico; perchè agli Energumeni, come abbiamo già mostrato, spesso il demonio o toglie affatto la libertà, o la rende loro debole, ed imperfetta ; ficche gl'infelici o non possono praticar le virtà, o non le possono certamente praticare con perfezione. E però non è verifimile, che Iddio volendo render un'anima perfetta, e contemplativa, si serva di un mezzo sì sproporzionato, e sì alieno dalla sua intenzione, e dal suo fine. Onde riman concluso per ogni verso, che la posseffione diabolica non è mezzo atto a quelle purghe passive del senso, di cui noi presen-

semente ragioniamo.

72. Ma io molto bene mi avvedo, che qui il Direttore dovrebbe oppormi l' esempio di varie persone, che non erano peccatrici , ma fante , eppure furono dal demonio poffedute, e acerbamente straziate . E. g. l' Abbate Mosè ( Caffianus collat. 7. c. 27. ), che in una conferenza spirituale tenuta coll' Abate Macario, fu forpreso dal demonio, e aspramente trattato, fino ad esfer collretto da quello spirito immondo a : cibarsi dello sterco umano, e quella Monaca pia , e religiosa , riferita da S. Gregorio, ( lib. 1. Dialog. cap. 4. ) che mangian-do un poco di lattuca colta dall' orto domeflico, ingojo in quel poco cibo il demonio: e l' Abate Alessandro, ( Resovaidus in vit. SS. PP. lib. 10. cap. 32. ) che sull' estremo della sua vita restò invasato con istupore de' Monaci, a cui era ben nota la fua gran bontà, e dopo dieci giorni di sì fiero travaglio se ne morì : e quell' altro Monaco celebre in tutto l' Oriente , ( idem lib. 4. c. 15. ) per li miracoli , e per la prodigiosa virtù di liberare gl' indemoniati , il quale chiese a Dio, e ottenne di rimaner egli Energumeno, e di cadere in mano di quei stessi demonj, a cui era stato per il passato sì formidabile : ed altri Servi di Dio ; di cui pure riferiscono l'Ifferie Ecclesiaftiche, effere flati poseda i dagli spiriti infernali, e trattati con gran fierezza.

questi esempi nulla provano contro quello, che noi abbiamo di sopra stabilito: percha sebbene le predette possessioni diaboliche ac-caddero in persone sante, non surono pe di loro permesse da Dio direttamente, come purghe conducenti a gradi di più sublime perfezione, e di alta contemplazione (il che è appunto quello, che noi abbiamo pretelo di stabilire) ma solo in pena di alcuni pec-cati di quei gran Servi di Dio, che sebbene non erano gravi, ma soltanto leggieri, ciò non offante però in perfone di tanto merito erano considerabili ; e Iddio volle far loro conoscere con un castigo sì atroce, quanto gli fossero dispiaciuti, acciocche essi, ed altri a loro esempio imparassero a temere tali colpe. Ed infatti l' Abate Mosè rettò invafato per qualche parola aspra, e piccante escitagli dalla bocca contro l' Abate Macario in quella conferenza di spirito. La Monaca rimafe indemoniata per un atto di gola, e di voracità commello in mangiare la detta erba: il Monaco, che domando a Dio di esfere oppresso dal demonio, ciò sece per liberarsi da una gran tentazione di vanità, che gli sorgeva nalla mente a vista de' suoi miracoli : ed è molto probabile, che in tali tentazioni vi fosse intervenuta qualche aderenza colpevole di volontà, di cui volesse Iddio punirlo, e insieme liberarnelo con quel diabolico possedimento . Lo stesso dico dell' Abate Alessandro di cui può giustamente credersi, che Iddio castigasse in morte qualche colpa veniale da lui commessa in vita .

74. Aggiungo a tutto questo, che l' invafazioni demoniache ora accennate furono brevissime . L' Abate Mosè fu prestamente liberato dal demonio per l'orazione dello steffo Abate Macario; e ne fu anche subito-liberata la Monaca dal Santo Abate Equizio . L' invafazione dell' Abate Alessandro durd solo dieci giorni, e pochi mesi durd quella dell'altro Monaco sopraccitato. Doveche le purghe passive, che Iddio fa per mezzo del demonio, se fiano indirizzate al confeguimento della perfezione, e della divina contemplazione fono lunghissime : durano anni, ed anni replicati, e talvolta de-cine, e quindecine di anni interi, come l'esperienza dimostra. Sicche anche per quefto titolo si vede, che la possessione diabotica, qual ora accada in persone di gran merito, e di fingolate bontà, non appartiene alle purghe del fenso, di cui noi ora trat-

75. Trovando dunque il Direttore qual che persona energumena, sopra il cui corpo abbia preso il demonio possesso, non l'abbia in conto di persona posta in purga, n'è pratichi con essa le presenti, che sogliono prescriversi all'anime, che Iddio tiene in questo stato. Ma proccuri beusi, che eon la pazienza, e rassegnazione dia sodistazione a Dio per le sue passa ceolpe, e ne proccuri una seria, e costante emendazione: giacchè questi sono i sini, che ha Iddio in permettere al demonio il possesso di persona de corpi umani, almeno di quelli, che sono signita già all'uso della ragione, e sono capaci di peccare. Potrà ancora (se la carità ve lo spinga proccurarne la liberazione con mezzi prescritti dalla Santa Chiesa.

76. Veniam' ora a dichiarare, in che confifta l'affedio diabolico, ch'è appunto quel mezzo purgativo, di cui Iddio fi ferve per perfezionare le anime, e condurle per mezzo di effo, se non sempre, almeno molto frequentemente a qualche grado di straordinaria contemplazione. L'affedio dunque diabolico consiste in questo, che uno, o più demonj per ispeciale, permissione di Dio, stiano abitualmente attorno qualche perfona, per tormentarla in modo straordinario . Per bene intendere questa dichiarazione, convien riflet -. tere sopra ciascuna parola di esta. Disti, che il demonio sta attorno a tali persone, per diftinguer l'affedio dalla possessione diabolica, perche in questa il demonio sta den-, tro il corpo dell' Energameno stabilmente, o in alcuna parte di esso, e vi ferma la sua flanza, come in luogo, di cui ha già do-minio. Ma nell'affedio diabolico fla folamente attorno la persona, che tiene assediata, come un Capitano sta attorno la piazza, che tien riffretta con le sue armi ; e ciò che più rileva, non ha potestà alcuna, ne alcun dominio sopra il di lei corpo. Si mostra questo manifestamente : perche terminato il tempo della purga, il demonio fenza esorcismi , senza precetti, e senz' alcuna particolare industria, che si adopri per discacciarlo , scioglie da se stesso l'assedio, e se ne parte: il che non farebbe certamente, se avesse acquistato possesso sopra quel corpo: come di fatto non abbandona mai i corpi degli Energumeni, sopra cui ha dominio, senonche altretto da potestà superiore. lo non niego però, che il demonio entri molte volte anche nel corpo di quelli, attorno a cui ha polto l'affedio, per rifvegliarvi tentazioni veementi, e dolori atroci, come spiegherò nei seguenti capi: ma non vi entra già come possessore, e padrone: ma folo come infidiatore, ed eftraneo, che dope aver fatto quel danno, che gli è stato da Dio permesso, deve ritirars: e allora la persona non sente più cosa alcuna molessa al di dentro, benchè possa esperimentaria al di fitori.

77. Diffi, che il demonio fla abitaalmente attorno alla perfona da lui affediata , per tormentarla in modo straordinacio, e che ciò accade con ispeciale permissione di Dio. Tutto ciò lo diffi, per diftinguere questo affedio diabolico da quegli affalti, che tutti riceviamo dai nostri infernali ne nici , finche viviamo in questa valle di pianto . o per dir meglio, in questo campo di battaglie. Ma acciocche ben s'intenda ciò, che volli con quelto significare, presuppongo quella dottrina infegnata dal Maestro delle Sentenze . e ricevuta comunemente dai Teologi, che ficcome Iddio al primo comparire che fa ogni uomo alla luce del mondo, gli asfegna un Angelo, che lo custodisca, lo dirigga, lo guidi per questo mar di miserie, e lo conduca al porto della fua eterna beatitudine; così Lucifero, che come vilissima scimia vuol contraffare turte l'opere di Dio, destina ad ogni uno che nasce, un demonio, che lo molesti con le sue suggestioni in tutto il corfo della fua vita, ed ufi ogni ftrattagemma, ed ogni arte per trarlo in perdizione. Quindi fiegue, che non vi è uomo nel mondo, che di tanto in tanto non fia affalito da questo demonio, deputato a proccurare la fua eterna rovina; e che di tanto in tanto non fia da lui combittuto con l'armi di varie tentazioni. Ma tutto questo però non basta per formare quell'assedio diabolico, di cui parliamo, perche ficcome non si dice mai, che il nemico assedi una Città, se solo le dia qualche assalto, e poi se ne parta, ma si richiede di più, che si fermi stabilimente fotto le suc mura, e la tenga per qualche tratto di tempo cinta con le sue armi; così non deve dirli, che sia assediato dal nemico infernale quello, che riceve da lui qualche attacco di tentazione , come accade ad ogni Cristiano; ma deve abitualmente, e quasi di continuo esfere da lui tormentato in mille guise: onde si veda, che gli sta sempre a lato, e sempre veglia ai luoi danni

78. În oltre i tormenti, con cui abitualmente lo affiliage, devono effere firozofianari; perchê ficcome un Capitano ula tutte le arti più potenti per espugnare la Città molefare quelle persone, che tiene in istreto affosito con le tentazioni ordinarie, con cui assile ogni sorte di persone, ma le tor-

men

menta, le affligge, le agita, le addolora in modo tanto firano, che pare non possano credersi da chi non abbia una lunga, e grand' esperienza di tali combattimenti. Ma periene non publi l'iniquo far contro di noi alcun attentato senza speciale permissione di Dio, ne segue, che selnedo affatto insolite le macchine; che ggli muove contro quell'anime, che con tanto surore tiene assediate, debba anch' essere molto speciale la permissione di Dio circa un assedia la permissione di Dio circa un assedia permissione del permissione del propose del propose del permissione del propose d

79. Inteso dunque cosa sia affedio diabolico, e come si diversifichi dalla possessione demoniaca, dico, che il detto assedio è uno de' mezzi purgativi, con cui Iddio perfeziona l'uomo in quanto alla parte fensitiva . e di ordinario fenza di esso non lo conduce al grado di alta contemplazione. Si prova quello in più modi; e primo con l' autorità della Sacra Scrittura . Volendo Iddio promovere il Santo Giobbe a maggior perfezione, e tenere poi con esso lui una più stretta comunicazione, lo lasciò in ma-no del demonio, il quale fece de'suoi figliuoli, de' faoi fervi, de' fuoi beni, e della fua persona un crudo scempio : Ecce in mamu tua est ( cap. 2. 6. ) . Ma che altro fu questo, se ben si consideri, che un terribile affedio, con cui il nemico per ogni parte lo cinse con una squadra di grandi mali? Così dice S. Gregorio, parlando di quest'uomo pazientiffimo : Ecce ad feriendum invi-Assum robur inimicus seviens quot tentatio-num jacula invenit: ecce quot obsidionum machinamenta circumposuit : ecce quot persecutionum tela transmisti (in prasat. ad Moral. cap. 4.). S. Paolo dice di se stesso: Datus est mibi stimulus carnis mea, Angelus Satana, qui me colaphizet ( 2. ad Corinth. cap. 12. 7. ). E questo fu altro, che un assedio diabolico, con cui non gli lasciava il demonio trovar quiere ne al di dentro, ne al di fuori: non al di dentro, percuotendolo continuamente con veementi tentazioni d'impurità; non al di fuori, affalendolo spesso con guanciate, e percosse l' Come spiega Cornelio a Lapide: Sasanam sape pugnis, & ver-beribus Paulum ( uti & aliquando S. Amonium, & alios ) impetivife : ita ut dolor. remuneres in corpore, quast stimulus en colaphis, O plagis a damone acceptis: hoc enim plane, & proprie verba significans ( in Epist. 2. ad Corinib. ). Circa i stimoli della carne poi dice così : demon, bumores commovendo, Sanguinem accendendo, Spiritus generationi sub-Dirett. Mift.

feviente excitando, & inflaimando, Pauli phantafie turpes imagines objiciendo, concupifeentiam quass spoint potanta quass spoint potanta sur atuanis pene mortificatam sustainata sur atuanis pene mortificatam sustainata sur atuanis pene moto commovata; & acubas. E qui si noti, che su dato a S. Pao o quest'assi decin diabotico, assiste di conservare in lui, ed accrescere lo spirito di stractica accrescere lo spirito di stractica accrescere lo spirito di stractica dicendo: Ne magnitudo revolationum estallat me, datu est misi simulus carrieres, Angelus Satano, qui me colapitzes.

80. Ma chi vuole rimaner meglio perfuafo del pertinace affedio, in cui tengono i demonj l'anime a Dio più care, legga la vita di Sant' Antonio, scritta da Sant' Atranafio, e lo vedrà per lungo tempo circondato da eserciti di demoni; tutti intenti ad espugnare con le arti , e più fiere , e più fine la sua fortezza. Legga la vita di S.Ilarione, scritta da S. Girolamo, e spesso lomirerà dentro una squadra de' diavoli, congiurati tutti a vincere la fua costanza. Legea la vita di S. Maria Maddalena de' Pazzi, scritta da diversi Autori, e la scorgerà confinata a vivere per cinque anni continui in un lago di leoni; cioè di demoni, che a guifa di feroci leoni (com'ella stessa videin un'estasi sublime, e n'ebbe a morire da orrore ) le stavano sempre attorno, e perogni parte l'affalivano, per abbattere il fao spirito invitto. Vegga la vita della Beata Angela di Foligno scritta da lei stessa : efentirà quanto terribile fosse l'assedio, ch'ella intrepidamente da' demonj fostenne per più di due anni : ( In actis SS. per P. B. Antuerp, die 4. Janu. cap. 2. Vita. ) Datus est mibi multiplen tentator, qui multiplici tentatione me affligat : affligor enim tam in corpore, quam in anima ab eifdem . Corporis enim funt tormenta innumera a multis demonibus multipliciter excitata . . . Video quod demonibus multis tradita sum, qui reviviscere faciunt vitia, que borreo . . . Unde intut in anima videtur mibi, quod fim tota circumda-ta damonibus . . . . Rogate, ut diaboli exeant ab ifto idolo : . . Rogo vos omnes , ut regetis. iftam justieiam Dei, ut non plus tradat extrahere demonium ab isto idole . E per non allungarmi più in una cola sì manifelta, legga il Direttore la Vita di qualunque Santo, o Servo di Dio, che giunfe allo stato d'infusa contemplazione, e non ne troverà alcuno ( seppure Iddio con questo non dispensò nelle leggi ordinarie, e comuni ), che non foffrisse per lungo tratto di tempo i crudi affalti di questo affedio infernale . 81. Ma che maraviglia è, che i Servi di 338

Dio fiano fiati lungo tempo bersaglio delle tentazioni, e moleftie de'diavoli affediatori, fe Cristo stesso, per dar loro esempio, e coraggio, volle sopportare questo assedio diabolico? Quell'esfer condotto il Redentore al deserto, ut tentaretur a Diabolo, per esfere tentato dal demonio, e d'idolatria, e di gola, e fino per effere da lui trasportato su del pinnacolo del Tempio : quell' effere in tempo della sua Passione circondato da tanti manigoldi spietati, instigati tutti da' diavo-li, come dicono i Sacri Interpreti, ad in-Serire contro lui ; fu altro che un' officione infernale?, Certo che fi , perchè lo disse lo: sesso Redentore di propria bocca: Hec est born vestra, & posestas senebrarum ( Luc.cap. 22. 53. ): il che fu lo fteffo che dire, che in quell' ora, cioè in quel tempo, farebbe. egli stato soggetto alla tenebrosa potestà dell' Inferno, e che ne avrebbe fofferto in-

trepidamente i di lui fieri affalti. .. 82. La ragione poi, per cui conviene agli amici di Dio, massime se devono ascendere all'eminente posto della contemplazione, soggiacere a tante, e sì offinate aggreffioni diaboliche, fi fonda nel grand'odio de'nostri nemici, e nella gran bontà del nostro celeste Re. Sebbene & grande l'odio, che porta il demonio a tutti noi mortali, l'astro però con cui perseguita l'anime, che attendono alla persezione, è affatto inesplicabile. Dice. Abacuc, che queste sono il suo cibo eletto, a cui anela con avida fame : Cibus ejus ele-Elas ( cap. 1. 16. ) . E in Giobbe : fi dice che quantunque fiano tali anime un ameno giardino, ricco di acque limpide di purità, e d' innocenza ; contuttociò non dispera il temerario d'ingojarfele tutte in un forfo: Et babet fiduciam, quod influat Jordanis in os ejus ( cap. 40. 18. ) Se però vede, che alcuna persona si studia di piacere a Dio conl'esercizio delle vere virtà, non le può soffrire : la guarda come una Città suddita, obbediente, e divota a Dio suo gran nemico; le si pone intorno per rovinarla, l'asfalta con furore, chiama altri compagni in ajuto, e tutti insieme la battono con colpi. di mille tentazioni , di mille afflizioni , di mille pene, ne lasciano indietro alcuna industria, acciocche cada nelle loro mani la Città nemica. In questo senso appunto spiega San Bernardo le sopraccitate parole della Sacra Scrittura: Si magnum illud Ecclefie cor-invidiosa malitia, perfectiones quousque vehementius pulfans ; junta illud, efca ejus electe.

Absorbebis stavium, & non mirabitur, & babes siduciam, quod instaut Jordanis in os ejus (in Psal. Qu. habitat, Serm. 7.)

82. Dall' altra parte Iddio per l' amore . che porta a tali anime elette, allenta le catene a questi schiavi d' Inferno : lascia con ispeciale permissione, che si scaglino contro loro con gran fierezza, che le percuotano con la batteria di gagliarde tentazioni , e che persistano ostinati per anni, ed anni re-plicati in un sì formidabile assedio; perchè fa, che fra questi contrasti, tra questi com-battimenti, e tra queste pene si affina la loro virtù, e si rendono meritevoli di doni eccelsi. E questo appunto, disse S. Agostino, è il fine, che Iddio ebbe fino dal principio, creando gli Angioli, che prevedeva dover effere tentatori . Non quia ipfum primitus condidit, vel initio malum condidit 2 fed quia cum feiret , eum ad boc propria voluntate malum futurum, ut nobis noceret, creavis eum ad boc, ut de illo bonis ipfe prodeffet ( Lib. 11. in Genef. ad litt. c. 11. ).

84. Aggiungo, che all' esaltazione deve precedere l'umiliazione ; fecondo il derto de Cristo : Qui se humili averit exaltabitur ( Matth. cap. 23. 12. ) ! e secondo il detto dell'Appostolo: Qui certat in agone, non coronabitur, nis legitime certaverit (2. Timoth. cap. 2. 5. ): non fi dà corona di gloria, fenonche ai forti guerrieri, che valorofamente combattono; però dovendo un'anima falire alla contemplazione, ch' è il più alto posto , a cui Iddio innalzi alcun fuo fervo fedele, conviene che le preceda un' umiliazione profonda, fino ad effer fatta ludibrio de' diavoli . e berfaglio infelice della loro fierezza; e dovendo aver la gioria di falire ad un tratto famigliare, ed amorofo con Dio nelle fue orazioni, deve prima tra lunghi, e fieri combattimenti dar prova bastevole della sua fedeltà, e del suo valore.

85. Ma passimo avanti : de dopo aver mossitato, qual sia l'assedio diabolico, e di quante imaniere e fatto vedere quanto quello si convenga a quelle anime, che Iddio vuol purgare, per condurle a gran persezione, e bene spesso per condurle a gran persezione, e bene spesso a straordinaria contemplazione; resta di dichiatare, quali fiano gli attacchi di questo assedio tartareo, veglio dire, quali fiano le molestie, e l'assisticoni, con cui i demoni investono le persone, che hanno preso ad espugnare con gran farore. Prima parierò delle molestie, che recano al corpo, poi delle molestie che apportano all'animi, e anderò dando al Direttore quegli avvertimenti, che sono necsi fari alla divesione, e al alla condizione di ra-

li perione, che si trovano ristrette in un si crudo assedio.

# CAPO VIII.

Si spiegano le molestie, che i Demoni arrecano al corpo in tempo del detto assedio diabolico.

86. OUesta è la differenza, che paffa tra gli affedj, che si mettono dai demonj alle persone spirituali, e quelli , che si formano attorno le città nemiche dai Capitani terreni ; che questi prendono a tormentare con le loro batterie una parte fola della città, che vogliono vincere, e foggettare con le loro armi ; ma quelli affliggono ogni parte del corpo umano con la batteria di mille pene . In quanto alla vista , fogliono rappresentarsi agli occhi delle persone, che prendone a molestrare, in orride sembianze, per imprimere gran terrore, e spavento ne' loro cuori . Ora si fan loro vedere in forme orride di mostri infernali con fiamme nella bocca, con scintille negli occhi, con fumo nelle narici, come accadeva a S. Antonio Abbate, e suole avvenire a molti altri; e talvolta con ferri infocati nelle mani, o altri instrumenti di pene, minacciando di voler fare delle loro membra un crudo strazio. Ora compariscono in apparenze spaventose di mostri terreni , e di leoni , e tigri, e di pantere, e di serpi, e di mastini, e si avventano alla vita de' servi di Dio, quafiche a divorarli; come succedeva a S. Maria Maddalena de' Pazzi, e alla gran Penitente Catterina di Cardona, fecondo la relazione, che ne fa S. Terefa nel libro delle sue Fondazioni . Alle volte senza farsi vedere, si fanno udire parlamentare tra loro, ed animarsi l' un l' altro a fare scempio crudele delle loro membra, acciocche fopravenendo poi improvvisi, incutano con le loro comparle maggior terrore: onde quei rimangono pallidi , smorti , tremanti , e ghiacciati per lo spavento.

87. In quanto all' udito fanno i maligni rifonare all' orecchie di tali perfone, che hanno prefo ad efpugare con l'armi della loro peridia, o fibili di ferpenti, o muejti di tori, o rogiti di leoni, o utili di orfi, o ululati di lupi: ficche par loro, che la cella, in cui orano, fia diventat un antre, o un covile pieno di fiere felvagge, e al grand' Antonio pareva talvolta di avere attorno a fe tutte le fiere sparie per quelle valle folitudini. Altre volte: fanno loro fentire util acutti, grida feomposfie, altissime trida, e

quel che è peggio, parole impure, e beltemmie orrende da fargli raccapricciar per l'orore: e li sforzano fino ralvolta di occupar
loro l' orecchie con tanto strepito, e fragore
di voci, che non possino fentire o le lodi
di Dio, assistenta del prediche; o le parole
de' loro amici, conversando dimesticamente
ebn esso les conversando dimesticamente
ebn esso loro Sicche S. Maria Maddalena
de' Pazzi, assordata da tanto rumore; si raccomandava tal ora alle Monache, che la
raccomandasse all' obbligo del divino Ottazio, mentre lo recitava nel coro.

88. In quanto alla lingua, ed al palato, ftrane erano le moleftie, che recavano i diavoli persecutori alla Venerabile Suor Verenica Monaca Cappuccina : gettavano su la mensa, e fra le vivande, che mangiava, cose laidistime, per muoverla a nausea, ed impedirle di prendere il necessario ristoro. A Suor Maria Crocifisa Satellico, Monaca Francescana, posta in tali purghe per molti mesi impedirono di prendere qualunque altro cibo, che non fosse nudo pane, ed acqua pura: e benchè ella si sforzasse di mangiare alcun' altra vivanda , non l'era possibile; perchè i demonj le inchiedavano sì fortemente le mascelle, che non poteva con qualunque sforzo aprirle. Tentò molte volte la Superiora di aprirle la bocca con le sue mani, ma riusci vana ogni sua industria ; perche Iddio, che vedeva quanto conferisse quella rigorofa aftinenza al buon esito delle sue purgazioni, permetteva al demonio tali: violenze ( in ead. Vita script. ab Audt. ). A que-sta stessa Religiosa il nemico frequentemente legava la lingua, acciocche non se ne potesse servire in lode di Dio, ed in vantaggio dell' anima propria : e però volendo recitare orazioni vocali, che non fossero di obbligo ( poiche circa queste limitava Iddio al demonio la potestà ) se la sentiva impiombare dentro le fauci, ne poteva muoverla in modo alcuno. Volendo invocare il nome Santifsimo di Gesù in tempo delle tentazioni, ch' esperimentava orribilistime, fe la fentiva affatto istupidire. Ma ciò, che deve recare maggior maraviglia, si è, che lo stesso le accadeva, quando nella S. Confessione si accingeva alla recita delle fue colpe : ficchè non l'era possibile proferire una parola di accusa in quel sacro tribunale, finche il Sacerdote non avesse con replicati precetti discacciato il demonio dalla sua lingua.

89. În quanto alle membra de Servi di Dio, non è esplicabile lo strazio, che ne fanno i demonj in tempo di questo assedio V V 2

frietato. L'affalirli or col nervo , or col bastone ; l'andar contro alla vita, percuoterli toi pugni, pigliarli con le mani, e coi piedi, sono cole, che frequentemente si leggono nelle Vite de' Santi. Ma oltre questo, li balzano talvolta con urti violenti, ed impetuoli giù per le scale, come succedeva a S. Maria Maddalena , ch' era precipitata da una lunghissima scala, composta di venticinque gradini : e talvolta gli hanno fatti eadere dall' alto per balze, e dirupi . Vi è flato, chi era scosso dal letto con qualche spinta improvvisa, e fatto cadere di bosto in mezzo alla stanza sul nudo pavimento, Vi è stato, chi era strascinato per le stanze, e condotto vicino a qualche muro, è quivi l'era sbattuta la testa con colpi sì fieri, che ne rimbombavano le pareti a guifa di un tamburo. Ma in questi casi sempre si scorge chiaramente la protezione, che 1ddio ha di tali persone; perchè non restano mai fracassate nella testa, e sfragellate nelle membra, come dovrebbe naturalmente accadere a sì gravi cadute, e sì spietate percosfe: ma folo ne ricevono il dolore con qualche contusione, o lividura , quanto basti all'efercizio della loro purga. E di fatto S. Maria Maddalena, dopo quelle precipitole cadute dalla cima al fondo di lungho scale, alzavasi in piedi capace di operare ne' suoi foliti ministeri.

90. Ma questo è poco ... A Suor Maria Crocifisa il demonio in occasione di questo fiero affedio, trattala a viva forza in terra-; Aropicciavale la faccia sul terreno ruvido, ed aspro con tanto surore, che le lacerava tutta la pelle del volto, e altre volte le percuoteva su i sassi l'ossa delle guancie con tanta rabbia, che compariva gonfia, livida e posta in sembianza quanto mostruosa, altrettanto compassionevole. Curata poi dall' enfiagione, e dalle piaghe, tornava subito quello spirito crudele a rinnovare lo stesso firazio. Molte volte l' afferrava per le mani , e le ritorceva violentemente le braccia dietro le spalle al modo, che suol praticarsi coi rei condannati al supplicio della corda: indi gliele stirava con sì gran forza, che le pareva di sentirsi strappase i nervi con grandiffimo suo dolore, massime nelle giunture delle spalle. Quasi di continuo si sentiva schiacciare come tra due macigni ora un piede, ora una gamba, ora un braccio, ora il collo, ora la faccia, ora tutta la vita, con quanto suo spasimo, può ciascuno immaginarselo. Ma lo spasimo maggiore era, quando sentivasi da mani invisibili ftringete, e ftirare internamente le viscere. Questo era per

lei un tormento tante più atroce degli eculei , fu cui i Tiranni stiravano i corpi de' SS. Martiri, quanto le parti interiori, che pativano quello stiramento violento, sono più vitali, e più capaci del fenso del dolore. Stette la Serva di Dio quasi due anni perduta affatto dalle ginocchia in giù, e condannata a vivere immobile, in una sedia. Ne si può dubitare, che questa fosse opera foprannaturale , cagionata da quei demoniche la tenevano oppressa in quel crudelissimo assedio, perchè, facendo ella precetti al ne-mico, rimaneva libera, e sciolta: si alzava in piedi, e poteva camminare. Ma che? Dopo un brevillimo tempo fentivafi con violenza trasportare all' istessa sedia; ove rimaneva; come prima, affideratae Finalmente ricorrendo un giorno a Maria Vergine, fi alzò affatto sana, e seguitò poi sempre a camminare liberamente come se non avesse avuro mai alcun male. Stette la poverina molto tempo attratta con dolori acutiffimi; massime in un piede, il cui osso era escito dal fuo luogo, ed enfiatoli con un tumore ftraniffimo; e quest' ancora le accadeva evidentemente per opera diabolica; perche qualunque volta faceva su l'enfiagione il santo fegno della croce, fvaniva ogni dolore: ma poi presto ritornava con l' istessa, e forse con maggiore acerbità. lo qui non voglio mettermi, a descrivere altri dolori, altre pene, altri travagli, ed altri incomodi non tanto ftrani, che si soffrono da tali persone, cagionati loro dal nemico affediatore; poiche basta al Direttore, che sappia esfere tali co-(e molto ordinarie, e comuni, durante queita diabolica possessione ;

or. Più m' importa dire alcuna cola circa le molestic corporali , che svegtia il demenio in tali persone, affine d' impedir loro l'orazione, e la frequenza de' Santiffimi Sacramenti . Bene spesso accade, che ponendosi queste in orazione, o dovendo andare alla Chiesa per comunicarsi, oppute per conferire coi loro Direttori gli affari delle proprie anime, fiano sopraffatte da certi languori in apparenza mortali, per cui non possono reggersi in piedi; oppure siano affalite da certi Ivenimenti di testa, per cui rimangono quasi stolide, senza sapere dove siano, ne ciò, che debbano fare, oppure che fiano forprefe da dolori acerbi di capo, o di altre membra, o da affanni angosciosi di petto, per cui pare, che abbiano a spirare. Passato poi il tempo destinato a quegli esercizi divoti, sparisce il tutto, e tornano al loro stato primiero . A S. Maria Maddalena de' Pazzi, andando per ricevere la Santissima Eu-

cariffia : fi faceva vedere sul finestrino della comunione il demonio con una spada nuda in mano, in atto di minacciarle la morte, se si accostava a prender quel sacro cibo : e aveva molto che fare il fuo Confessore, per animarla a non temere quegli spauracchi insussissenti, e vani. A Maria Vela, come racconta il P. Michele Gonzalez nella fua Vita, il demonio nell' ora della comunione chiudeva le mascelle sì strettamente, che non era possibile aprirle con forza umana. Ad un' altra Monaca, che trovavasi in tale stato , il demonio oltre il farsele vedere armato, le faceva comparire a piè del finestrino una voragine di fiamme con apprensione vivissima di avervi a cadere irreparabilmente, fe fi fosse inoltrata, per prendere il pane degli Angeli. La sopraccitata Maria Crocifista, mentre pur'era in questo stato purgativo, avvicinandosi l'ora della facra comunione , rimaneva affiderata in autre le membra l, e affarto immobile , a guifa di una statua di marmo. Accadevano anche altre violenze strane : poiche nella martina destinata alla comunione sentivasi qualche volta rapire a forza la mano, e immergere dentro un vaso di acqua; poi con l'istessa violenza aprire la bocca, e spingere dentro la gola le dita bagnate, acciocche guaffando il digiuno naturale, non fosse più abile a ricevere l' Eucaristico Pane. Lo stesso più volte le accadde in qualche mica di pane, e goccia di oglio. Ne si supisca il Lettore, che Iddio faccia tali permisfioni al demonio , perche il tutto è indirizzato ad ottenere da quest' anime una perfetta rassegnazione, e un pieno abbadonamento nel suo santo volere. Sa poi esso ricompenfare in mille modi, e con molta soprabbondanza il frutto spirituale, che su loro qualche volta impedito nell' uso de' Ss. Sacramenti .

92. Ma (e non può lo foirito maligno impedire loro affatto l'orazione, proccura d'inquietarle in mille guife, acciocché se ne disolgano; e però in tali tempi para dicune volte che si scateni contro di loro tutto l'Inferno: allora gli strepiti, allora le apparizioni fipaventoste, allora le viste impure. Si legge di S. llarione, (S. Hisono, in Vius ejusta). La viuta in processi de monino vius ejusta, vanti lupi, vol-pi, ed altri animali del bosco, per attertirlo, e per distrarlo; ed una volta gli poce avanti gli occhi un teatro di Gladiatori, con tutta la pompa sanguinosa del loro combattimenti, uno de'quali ferito anba gettarfegli ai piedi; ed a supplicatio

di decente sepoltura. Alla detta Maria Crocifista faceva insulti dolorissimi, per difiurbarla dalle sue consuere orazioni: ora l' alzava di peso in aria, e poi lasciavala cader di botto sopra il pavimento con percossa atroce in ambedue le ginocchia. Ora stando quella ginocchioni, tiravala in un fubito dalla parte di dietro, la follevava in alto, e con un colpo fiero stramazzavala in terra supina; e quivi le faceva mille strazj. Ora ritorcevale la testa al di dietro con tanta violenza, che arrivava a toccare quali le spalle, e poi con impeto gliela rigettava nel petro, e più, e più volte le rinnovava questo giuoco crudele con suo sì gran dolore, che le pareva, che il collo si staccasso dal busto : e le faceva altri molti strapazzi tormentofiffimi .

93. Un altro tempo vi è ancora opportunissimo ai demonj, per assalire quelle persone, che tengono ristrette in questo barbaro assedio. Questo è il tempo della notte, sì perchè gli spiriti infernali sono amici delle tenebre; sì perchè le tenebre sono atte ad accrescere lo spavento, che i perfidi procurano d' ingerire coi loro affalti: Allora più che mai ordiscono quelle trame terribili, che ho accennate di fopra, e specialmente si sforzano di turbare ai Servi di Dio il fonno o con istrepiti, ch' eccitano attorno la loro stanza, o con molestia, che arrecano alla loro persona. Basti dire, che i primi Padri dell' eremo, come riferisce Cassiano, erano iu tempo di notte si ficramente combittuti, ed inquietati dai demoni, che non ardivano mai dormire tutti insieme, ma mentre alcuni ripofavano, altri vegliavano, e facevano, per così dire, la fentinella, per riggettare con Inni, Salmi, ed orazioni i diavoli aggressori , qualora fossero insorti ad affalirli : Siquidem in ipsis Canobiis , in quibus commorabantur octo, vel decem, ita corum atrocitas graffabatur, & frequentes, & visibiles sentiebantur aggressus, ut non auderent omnes pariter noctibus dormire. Sed viciffim , aliis degustantibus somnum , alii vigilias celebrantes, pfalmis, & erationibus feu lectionibus inberebant; cumque illos ad foporem natura necessitas invitaret, expergefactis alies, ad corum, qui dormituri erant, custodiam similiter excubie trabebantur ( Coll. 7. cap. 23. ).

94. Ma non è già mia intenzione di narrate tutte le molessie, con cui possono, ed anche sogliono i demonj afsliggare i corpi di quelle persone, che per divina permissione tengono assediate con tanta pertinacia, e tanto sleguo; perchè sarebbe questo impos-

no

fibile, effendo affatto innumerabili le arti, che hanno di nuocere i nostri nemici infernali, come soleva dire quell' Atleta invitto. avezzo a combattere contro loro, dico S. Antonio Abbate. Contuttociò sono contento di averne dato qualche cenno, acciocchè capitando al Direttore alcuna di tali anime afflitte, non si ponga in costernazione, non reputi tali cose impossibili, non attribuisca tutto a sciocchezza, a pazzia, a delirio di debole fantasia, come fanno alcuni Confesfori inesperti: ma sappia, che simili cose accadono a quell'anime, che Iddio vuol purificare : e in vece di condannare i fatti . come improbabili e insussistenti, si applichi, a trovare i mezzi opportuni al profitto, ed al conforto di tali anime tribolate; come faremo noi nel feguente Capitolo. Avverta però, che non tutti i predetti travagli accadono ad un'ifteffa persona ma quali ad une, e quali ad altre; ad alcune in maggior copia, ed altre in meno, secondo il maggiore, o minor rigore della purga, che Iddio vuole con esso loro praticare.

95. Ma se giungessero mai questi miet fogli in mano di qualche persona spirituale avida di visioni, di rivelazioni, e di orazioni alte e favorite; vorrei che andasse riflettendo seriamente alle dure trafile, per cui bisogna passare, prima di giungere a quell' altezza, a cui agogna, perchè potrebbe di leggieri accadere, che a vista di tanti sì atroci martiri, gliene svanisse ogni voglia

wana dal cuore,

### CAPO IX. ·

Avvertimenti pratici al Direttore fopra il precedente Capo .

A Vvertimento I. La prima, e prin-cipale avvertenza del Direttore circa la direzione di quelle persone, che soffrono nel corpo grandi strapazzi , e molestie dai diavoli affediatori , dev' effere il tenerle ferme, forti, immobili in una gran fiducia in Dio : perche questo e lo scudo , con cui hanno a rigettare tutti i colpi de' loro nemici . E' vero , che questa f.de è necessarissima anche contro gli assalti di tentazio-ni spirituali veementi, che danno i demonj in tempo di questo assedio, come vedremo ne' seguenti Capitoli ; in queste infestazioni corporali però a me sembra più importante: perche le viste terribili , le voci spaventofe , i dolori , e gli strazi diabolici svegliano naturalmente nel cuore un gran timore, passione vile , e putillanime , che va sem-

pre congiunta con lo scoramento, con la triftezza, con lo fgomento, con la diffidenza, e perdimento di animo. Dall'altra parte ognuno sa, che un soldato difanimato è un soldato già superato, e vinto. Dunque qui più che mai è necessaria una confidenza forte , e costante in Dio , che tenga lo spirito sollevato, vigoroso, e pronto a combattere contro l' Inserno tutto, ne mai si abbatta a qualunque assalto , avvegnachè formidabile , dei fuoi nemici . Se il Direttore otterrà questo dal suo discepolo, si asficuri che farà vincitore in qualunque combattimento, e il demonio rimarra sempre da lui sconfitto . Sebbene non son io , che do questo avvertimento : lo dà il Principe degli Appostoli San Pietro : Adversarius ve-ster diabolus circuit , querens quem devoret , cui resistice fortes in side ( Epist. 1. cap. 5. 8.): Dice, che il diavolo gira attorno a noiqual leone feroce, per fare stragge delle no-fire anime : ecco l'assedio diabolico. Dice che con una forte fiducia gli fi ha a refillere : ecco lo scudo , con cui si ha da riparare ogni suo colpo.

97. Ma se vuole il Direttore ottenere sicuramente il fuo intento , faccia così : imprima altamente nella mente, e nel cuore del suo discepolo queste due verità di fede : la prima, che al demonio non si permette di nuocerci , quanto può , nè quanto vuele . Si diffe nell' Apocaliffe , che Iddio , o per se stesso, o per mezzo degli Angeli, lego il demonio , & ligavit eum . In questo legamento intende S. Tommaso con tutta proprieta un certo raffrenamento, che fa Iddio dei nostri nemici , acciocche non ci nuociano a misura del loro potere, e loro volere. Però su le parole di S. Matteo, nisi prius alligaverit fortem (cap. 12.29.) dic'egli così : Nisi prius alligaverit sortem . Que est bec alligatio ? Quia potestas nocendi . quam bubet ( parla del demonio ) a fe ipfo, cobibetur a Deo (In proce. tent. Math.). Ed in-fatti abbiamo nella storia del pazientissimo Giobbe, che Iddio diede la prima volta ampia licenza al demonio di danneggiarlo nei beni di fortuna , ma gli vietò di affliggerlo nella persona : Tantum in bum non extendas manum tuam ( cap. 1. 12. ) La seconda volta gli diede facoltà di tormentarlo nella perfona, ma gliela limitò, e restrinse circa la di lui vita : Verumtamen animam illius ferva ( car. 2. 6. ). Sicche fi vede chiaramente, effere pur troppo vero ciò, che dice S. Agoflino, che il demonio dipende da Dio, come un cane legato dal suo padrone, che tanto può nuocere , quanto quello gli allenta la catena, con cui lo tiene ristretto, ed a chi a lui volontariamente si accosta: Alliganus est enim (idest demon) tamquami vinexus canis catenis, O neminem potosi mordere, nistema, qui se illi mortifeta securitate compunaterist (Sensa de 2009). 1973

vit ( Serm. de semp. 197. ) 1 98. La feconda , verità di fede , che conviene stabilire nel cuore del Penitente angufliato, ed afflitto, fi è, che Iddio non permette mai , che siamo molestati nel corpo, e tentati nell'anima più di quello, che comportano le nostre forze. Questa verità ci fu insegnata dali' Appostolo : Fidelis Deus , qui non patitur vos tentari supra id , quod pote-flis ( 1. ad Corinib. cap. 10. 13. ). E viene illustrata da Sant' Agostino con quelle parole : Si tantum posset nocere diabolus , quantum vult , non aliquis justorum remaneret , aut aliquis fidelium effet in terra . Ipfe per vafa sua impellit quasi parietem inclinatum ; fed santum impellis , quantum accipit potestatem . Ut autem non caque paries , Dominus sufcipiet , quoniam qui dat potestatem tentatori , ipfe tentato prabet mifericordiam . Ad menfuram enim permittitur tentare diabolus ( in Pfal. 61. ). Quindi si deduce , che se le molestie corporali saranno più spaventevoli, e più dolorose, e se le tentazioni dell' anima faranno più veementi , anche l'affistenza di Dio farà maggiore , e se quest' assistenza non sarà sensibile, e palese, perchè involta tra le tenebre dell'aridità, sarà occulta, ma però farà forte, ma potente, ma bastevole a rigettare ogni colpo più fiero del nemico furibondo . Il che tanto è più vero , quanto che Iddio altro fine non ha , come dice lo stesso S. Agostino in allentare la catena a queto mallino d'inferno, o in permettergli l' affalirci con gran furore, che la nostra prova , la nostra purga , e il nostro maggior profitto , e perfezione , per cui si richiede una sua specialissima protezione . Noli ergo simere , dice il Santo Dottore , permissum a-liquid facere tentatorem ; habes enim misericordiosissimum Salvatorem. Tantum permittitur ille tentare, quantum tibi prodest, ut excrea-tis, ut proberis; ut qui te nesciebas, a te ipso inveniaris ( in cit. Psalm. 61.).

99. Radicate nell'animo del peninente quefie due gran verità, che il demonio non ci può molestare senza divina permissione, nè sopra le nostre sorze, anzichè queste nei combattimenti ci si soministrano abbondamissime dal nostro Capitano bramoso di vederci vittorios decomuni nemici, deve per necessirà destarsi in lui una gran fiducia in Dio, ed una cerra sicurezza della vittoria, che la renda animoso a combattere contro tutti i

diavoli dell' Inferno , fe tutti fi congiuraffero a fargli guerra . Gli comandi dunque il Directore , che qualunque volta lo affalti il demonio , o con istrepiti substanei , o con vule spayentose , o con dolori , o con istra-2) , o con languidezze corporali , fi getti fubito con fiducia nelle braccia di Dio, e del suo amabilissimo Redentore : creda con gran fermezza , che Iddio l'affiste ; sperl congran costanza , che gli darà forze , per superare il tutto a sua maggior gloria. Non s'impaurisca , ( almeno in quanto alla parte superiore, di cui eg!i è padrone ) non tema, non si disanimi punto; ma tenga di-lazato il cuore con questa santa fiducia in Dio . Se, che il demonio usera internamente , ed esternamente tutte le arti , per ifnuoverlo da una tal fiducia, perchè sa il perfido, che mantenendosi saldo su la rocca di questa fede , egli è già vinto . E però instruisca il suo discepolo a non dar retta a tutti i motivi , e sentimenti di diffidenza , che in quel tempo gli suggerisce l'avversario ; ma più costante che mai , esclami : In te , Domine , speravi , non confundar in eternum . Spero , Signore , in voi , non temo di rimaner vinto, e confuso da miei nemici , Dominus mibi adjutor , & ego despiciam inimicos meos ( Pfalm. 117. 7. ) Il Signore è meco : io vi calpesto , iniqui . Tu es , Domine , spes men , altissimum posuisti refugium tuum (Pfalm. 90. 9. ) Tu fei la mia speranza , Signore , tu il mio rifugio ; nel tuo feno pietofo io mi ricovero . Si Deus pro nobis, quis contra nor? Se Iddio è in mia difesa, che danno potrà recarmi tutto l' lu-ferno? Tu venis ad me cum gladio; & bafla , O elppeo : ego autem venio ad te in nomine Domini exercituum ( Regum lib. 1. cap. 17. 45. ) Tu vient a combattere contro me con terrori, e spaventi, con dolori, e strapazzi, ed io vengo ad a batterti in nome del mio Gesu, ch'e più potente.

no Quella fede era quella, che in tali battaglie rendeva sì generofo Sant' Antonio Abbate, fino a rimproverare ai demoni la lora codardia, dicendo loro così: Se fofte valerofi, verrefte ad uno a farmi guera; ma mentre vi unite tanti infeme, fegno è, che fiete timidi, fiete vilit, fiete codardi. Armato di quella fede il S. Abate Abramo fi rideva di quelle fiamme, che i demoni avevano attaccare alla fua cella, e calpefandole con piede intrepido, diceva loro per ischerano: Super afpidem, Cr bafitifcum ambulabo. Incoraggita di quella fede S. Terefa con una fola Croce alla mano chiamava a distida è demonj tutti d'Inferno, e fenza punto te-

mer

merli fi vedeva temuta da loro , ond' ebbe a lasciare scritte queste parole : lo non insendo questi simori ( demonio , demonio ) dove possiamo dire (Dio, Dio) e farlo tremare (in Visa ejufd. cap. 25. ). So , che S.Maria Maddalena de' Pazzi , resa forte da questa fede , infultava ai diavoli, da cui fi vedeva attorniata, dicendo loro: Non vi accorpese ancova, che con tante vostre battaglie mi farete ris manere più gloriofa vincurice ? So , che una Serva di Dio, vedendosi comparire il nemi-co in forma di fiero, e minaccioso leone, die di mano ad un Crocifisto, che aveva avanti gli occhi, e con animo più che di donna corfe ad investirlo dicendo: Vieni ora, ch' essendo io serva di Dio, non temo punto di te . Quello tofto spari , ne sì presto tornò a molestaria con quei vani spauracchi . Non voglio però significare con questo, che le persone, poste in questo assedio demoniaco, abbiano a sfidare i demoni, abbiano a chiamarli a battaglia , o porfi in alcun modo a ragionarne con loro , poiche questo senza speciale ispirazione di Dio non deve dirsi. Dico folo , che devono sperare in Gesù , e non temerli : devono abbandonarsi in Dio, e disprezzarli . Ne questo deve praticarsi nelle sole molestie spirituali , di cui tratteremo in appresso : perchè è proprietà de'de-monj , esser conigli timidi con chi mostra loro generosità da leone ; ed esser fieri leoni , con chi si mostra loro coniglio vile .

101. Avvertimento II. Oltre lo scudo della fiducia di Dio, deve l'anima, che si trova in quest'assedio terribile, aver pronta alla mano un' altr' arma ai demoni formidabile, quanto mai dir si possa. Questa è una totale conformità al divino volere . Racconta S. Teresa di se steffa ( in Vita cap. 31. ) che un giorno fu investita dal demonio con tanta furia, che le faceva dare colpi spietati con le braccia, col capo, e con tutto il corpo sopra il pavimento, e per le mura della sua stanza, senza potere in modo alcuno difendersi da si fiero insulto . Ella intanto con atti eroici di conformità , offeriva a Dio quello strazio, pronta a soffrirlo, quando gli fosse stato in piacere, sino alla fine del mondo . Mentre ciò faceva , vide un demouio, che fmaniava di rabbia, non potendo soffrire gli atti di perfetta rassegnazione . Vidi appresso di me , dice la Santa, un moretto molto abbominevole, arrabbiando come disperato, perchè, dove presendeva guadaguare , perdeva . Ordini dunque il Direttore al suo penitente, che vada disposto a tali vesfazioni diaboliche, che incominciando le molestie corporali ( o queste siano al di dentro,

o venghino al di fuori ) offerica il tutto a Dio con prontezza ; si efibilca a tollerarle, quando a lui piaccia, per tutto il corso del-la sua vita; dica risoluto ai demonj, che non potranno far più di quello, che loro Iddio permetterà; e che volendo Iddio, e. gli è pronto a sopportare ogni più doloroso martirio. Dica loro, come loro diceva Sant' Antonio, aliorche venivano ad affalirlo in forma di mostri : Si vobis mei potestatem Dominus dedit, ecce, promptus sum, devorate concessum (S. Athan. in vita ejusd.). E l'alficuri nel tempo stesso, che quanti atti egli farà di piena rassegnazione, tante ferite mortali darà a' fuoi nemici , e tante vittorie riporterà a loro scorno, e a gloria del suo Signore. Non gli vieti però il servirsi dei mezzi usati, e instituiti dalla Santa Chiesa; per mettere in fuga quegli spiriti superbi , da cui vien molestato ; e. g. dell' invocazione del Santissimo Nome di Gesù , e di Maria, del segno della Santa Croce , delle Reliquie de' Santi , idegli Agnus Dei , e sopra tutto dell'acqua benedetta, che da S. Terefa fu esperimentata per il mezzo più efficace ad atterrire l' Inferno . Ho esperimentato , dic'ella, molte volte, che non vi è cofa , da cui più fuggano i demonj, per non tornare, quante l'acqua benedetta. Dalla Croce fuggono pure; ma subito par che tornino. Grande dev effero la viviù dell' acqua benedetta (in Vita cap. 13. ). Anzi lo configli a servirsi anche di queste armi potenti , per sconfiggere i suoi nemici . Ma fe ciò non oftante , feguiranno quelli , o torneranno ad inquietarlo , s' innalzi a Dio con gran fiducia, e si abbandoni in lui con piena conformità al suo santo volere : non fi lasci mai muoyere da questi due santi affetti , e si accerti , che trionferà infallibilmente di tutti loto conmolto suo merito, e con molta gloria di

102. Avvertimento III. Avverta grandemente il Direttore , che il suo discepolo per qualfifia infestazione de' diavoli non abbandoni l'orazione , non lasci mai le comunioni , ed altri esercizi di spirito : perche questo altro non sarebbe, che un cedere il campo, e un darsi per vinto all'avversario, che gli fa guerra. Si legge nelle Vite de' Padri, che uno di quei Santi Monaci dell'eremo, alzandoli una notte per salmeggiare, sent? rimbombare attorno quella foresta un certo suono di tromba militare . Rimase egli attonito, fapendo, che non era quello luogo, in cui potellero penetrare guerre, e guerrieri . Mentre stava così sospeto , gli si prefentò avanti un demonio : E s' inganni , gli

diffe, fe credi, che in questo luogo solitario non vi siano battaglie. Vi sono pur troppo, e dovendo voi dar principio alle confuete orazioni, to già ho dato il fegno ai miei compagni, accioche vengano ad affalirvi con le loro tentazioni . Se però tu voi andare esente da sì fiera guerra, torna a ripofar nel tuo letto. Ecco perchè il demonio allora più che mai è terribile, ed importuno alle anime ( massime fe sono in purga ) quando devono orare, risevere i Sacramenti, o praticare altri atti di pietà. Ecco, dico, il fine, con cui il maligno pretende ottenere con tali molestie rimuoverli da tali esercizi divoti, che sono di tanto piacimento a Dio, e di tanto dispiacimento a lui. Stia forte dunque il Direttore, e non permetta mai al suo Penitente lasciare l'orazione, o altra opera santa per qualunque languore, o pena interna, con cui il nemico lo forprenda; o per qualunque rumore, o vista spaventosa, con cui tenti disaminario: patisca pure pene, tremi geli, si raccapricci : ma non tralasci mai i consueti esercizi di divozione; stia forte al posto, come generoso soldato del Crocifisso. Altrimenti incominciando esso a cedere, il demonio non lo lascierà mai più vivere in pace; tornerà sempre ad inquietarlo con gli stessi spaventi , e molestie , con cui altre

volte avrà ottenuto il suo intento. 103. Avvertimento IV. Avverta il Direttore, che gli Esorcismi istituiti da S. Chiesa per la liberazione degli Energumeni posfeduti da' demonj , non giovano per liberare affatto da' demoni quelle persone spirituali, a cui Iddio permette questo assedio diabolico per esercizio di virtù . Così dice Lopez Ezquerra ( Lucer. Myft. Trat. cap.6.). Col fentimento di quello concorda la dottrina dell' Angelico Dottore, che a questo proposito parla così : Exorcismi Ecclesia non valent ad reprimendum damones semper quantum ad omnes molestias corporales , judicio divino boc exigente : femper tamen valent contra illas infestationes , contra quas principaliter instituti funt (in dift. unic. art. 3. ad 3. ). Dice , che gli E. forcismi sempre vagliono per la liberazione degl' indemoniati, per cui principalmente sono instituiti ; ma non vagliono sempre contro tutte l'altre molestie corporali , che non appartengono al possesso demoniaco, quali sono fenza fallo quelle, che recano i demoni alle persone divote , che tengono ristrette in penolo affedio.

104. Non creda però il Direttore, che ciò provenga, perchè ai Sacerdoti manchi l'autorità lopra questi demoni assediatori. Non si può ciò dire in alcun modo: poichè la Dirett. Miss.

potessa da Cristo ai suoi Ministri è il-limitata Abbiamo in S. Matteo : Dedie illis potestatem spirituum immundorum , ut ejicerent eos ( cap. 13. 1. ); abbiamo in S. Luca : Dedit eis virtutem , & potestutem calcandi super serpenses ( cap.g. 1. ); abbiamo in S. Marco: In nomine meo demonia ejicient ( cap. 16.17. ). Ma ciò proviene, perchè alla perfetta liberazione di quelle persone pie, a cui Iddio permette questo affedio infernale , per raffinarle in virtu , manca fempre una condizione necessaria. Due sono le condizioni principali , che lindispensabilmente si richiedono , per liberare affatto dalle mani de' demonj una persona, che ne sta infestata. La prima è, che il Sacerdore nell'atto di discacciare il demonio operi con fede viva: la feconda, che la liberazione pretefa dal Sacerdote sia espediente, e convenga al soggetto , che dal demonio è vessato . Or sebbene non manchi nel caso nostro la prima condizione , manca sempre la seconda ; perchè quando permette Iddio questi molesti affedi, ciò fa, come abbiamo altre volte detto, per maggior profitto dell'anima, e spesso ancora per la sua esaltazione a più alto grado di orazione : onde non è mai espediente nè per il suo maggior bene, nè per la maggior gloria di Dio, ch'ella rimanga libera. Donde proviene, che mancando una condizione tanto importante , gli Esorcismi , benche rinnovati replicate volte da chi ha tutta l'autorità fopra i maligni spiriti ; non abbiano il bramato effetto.

105. Offervi perd il Direttore, che io ho parlato finora della liberazione perfetta di tali persone tribolate : perchè ciò che non puoffi ottenere per mezzo degli Eforcismi , folo è , ch' elle rellino affatto libere dalle molestie de' diavoli aggressori : e che questi mai più non tornino ad inquietarle con modi strani. Del resto poi spesso si ottiene l' effetto di frenare alquanto la loro audacia, di farli bic , & nunc desistere dalle loro molestie, e dai loro furioli affalti : e di allontanarli ancora per quaiche tempo dalle persone, che hanno preso a travagliare . Si servi pertanto il Direttore della sua autorità, se non per liberare affatto il suo Penitente afflitto , almeno per arrecargli follievo. Specialmente l' eserciti, quando veda che il demonio con languidezze, con isvanimenti di testa, con dolori, e con altre arti maligne tenti impedirgli l'accesso della Chiesa, l'uso della Confessione, e Comunione, e l'esercizio delle sue solite orazioni: allora gli comandi con grande imperio, che lo lasci in piena libertà, e gl'imponga pene gravissime, per XX

ca ancora al suo discepcio, che in simili casi si ajuri anch' esto con gl'istesi Sacramenti, e con gli istessi precetti : giacche il demonio è costretto ad obbedire a qualunque sedele, che sappia comandargli con viva sede.

106. Avvertimento V. Avverta il Direttore, che le malattie, i dolori, e gl'incomodi corporali, che pariscono le persone, che si trovano in quest' assedio diabolico molte volte non fono mali naturali , mossi da cagioni fisiche; ma sono mali preternaturali, cagionati dal demonio con la fua virtù: e però contro tali infermità non devono adoprarfi rimedi umani , ritrovati dai Medici; ma bensl i rimedi spirituali da Gesù Cristo, ed approvati dalla S. Chiesa, dianzi da noi accennati. La ragione ognuno la vede, perchè le medicine terrene non possono avere alcuna forza di allontanare il demonio, mentre sta attualmente svegliando dolori, enfiagioni, languori, affanni, ed altre stranissime malattie, che sogliono accadere a quelle persone, ch' egli ha preso a perseguitare. Ma, possono motto courto di ui le prespiere, i Sacramentali, i precetti, Pinvocazione di Gesù, e della sua Madre, le cose facre, il segno della Santa Croce, a lui tanto formidabile, e sopra tutto la conduma in Dio, al la conformità di sin ba. fidenza in Dio, e la conformità al suo beneplacito, che tanto giova per difaminarlo, e per farlo desistere dai suoi temerari attentati. E però di questi medicamenti dobbiamo valerci, e non di quelli per la guarigione di tali mali. Operando altrimenti, in vece di dar follievo al misero penitente, gli si verranno ad aggiungere di più turte le moleftie, e gl' incomodi, che dalle medicine fogliono ridondare nei corpi umani . Eccettuo però il caso, in cui si potesse comprendere , che il demonio avesse in lui svegliara qualche infermità, e poi fi fosse ritirato, lasciando operar la natura. Allora i medicamenti , non trovando resistenza , potrebbero effergli di giovamento: ma il calo, a mio parere, farà rarissimo.

107. Ma perchè le persone, assediate dai demon; persecutori, sono sottoposte, come tutte l'altre, auche ai mali naturali, casio-

nati non dal demonio , ma dalla loro fleffa debole natura, a cui conviene certamentedar riparo con i medicamenti ritrovati dall' arte; nasce una gran disticoltà circa il modo di discernerli da quegli alti mali preternaturali, a'cui non convengono fimili medicine. Occorrendo tali dubbi, il mio-configlio si è, chè il Direttore giudichi da se stesso, se può , e senza ricorso ai Medici da se stesso decida : perchè questi di ordinario sono inesperti di queste purgazioni. e di queste vie straordinarie, per cui Iddio conduce l'anime buone : tutto attribuiscono alla natura , a tutto pensano di poter rimediace con la loro arte; onde possono seguire de' gravi abbagli con molto pregiudizio della falute corporale del povero penitente. Se però vedrà, che il suo discepolo è assalito da deliqui, o da affanni di petto, da palpitazione di cuore, da sbalordimento di testa, e da dolori, ora in una, ora in un'altra parte del corpo, o da qualunque altra infermità in tempo che deve orare , o ricevere i Santissimi Sacramenti, o far altra opera buona, e che paffare tali congiunture, torna al suo stato naturale ; creda pure , che fono mali diabolici , perchè tali opere fante non fono cause proporzionate a produrre malattie sì strane. Se vedrà, che adoperando egli precetti, o altri mezzi spirituali, per togliere al demonio l'ardire e la forza di nuocere , ceffano i dolori, le pene, gli affanni, e qualfifia altro travaglio corporale; si persuada pure ( ben-chè ritornino poi gl' istessi mail ) che non sono naturali; perchè non possono i coman-di autorevoli, e le cose sante ( prescindo dai miracoli, di cui suppongo che il Direttore non abbia il dono ) produrre tali gua-rigioni istantemente, e molto più, se accadono frequentemente . Perciò dovrà egli in questi casi farla da Medico spirituale, adoperando quei rimedi, che gli prescrive la Santa Chiesa, per abbattere, o allontanare il demonio unica cagione di tali infermirà. Ma fe poi non avesse il Direttore i predett\$ contrassegni, ne potesse formar da se un giudizio moralmente certo circa la qualità di detti mali; bisognerà, che ricorra per consiglio di Medici corporali, e si regoli con il loro parere, avvertendo di dar loro qualche notizia generale, e confula circa lo fiato di tal infermo; donde quegli possano prender lume, per giudicare con rettitudine della fua infermità.

Si parla delle molessie spirituali straordinarie, che i demoni aggressori recano all' anime di quelle persone, che sengono nel predesto assetto.

SE sì gravi sono le molestie, che ap portano i demonj ai corpi di quelle persone spiritutli, che per divina permissione tengono ristrette in pertinace assedio; affai maggiori sono i travagti, che arrecano alle loro anime, alla cui rovina con tutte L' loro macchine principalmente aspirano. Già si sa, che non vi è fedele in questa nostra vita, che vada affatto esente dalle tentazioni del comune nemico. Le tentazioni però di quelli, ch'esso ha preso ad espugnare con particolare impegno, vanno fuor di ordine; e giungono a fegno, che talvolta fanno inorridire . Così Iddio purifica l'anime dilette, così le perfeziona, così le rende abili per salire all'alrezza della divina contemplazione. Ma perche sarebbe impresa nommeno ardua, che nojosa il voler tutte ridire le tentazioni straordinarie, con cui sono affalite quest' anime perseguitate : mi contenterò di riferirne brevemente alcune, e specialmente quelle, che sogliono più spesfo accadere, quanto basti, acciocche il Direttore formi una giusta idea di queste purgazioni, di cui ragioniamo; avvertendo però, che non tutte le tentazioni, che qui si riferiranno, fi permettono a tutti; ma quali agli uni, e quali agli altri, fecondo che Iddio giudica più espediente al fine della loro purificazione, ed esaltazione.

109. Sa il demonio, che dall'acquisto delle virtù teologali in grado etoico dipende principalmente il conseguimento della perfezione, ed anche della contemplazione, la quale fi forma con atti di tali virtù: però contro queste muove le più forti macchine delle sue tentazioni. Dà all'anima assalti feroci contro la fede, e le ingerisce nella mente persuasioni vivissime contro le verità cattoliche, contro l'esistenza di Dio, conero il Mistero della Santissima Trinità, contro la purità di Maria Vergine, contro l'immortalità dell'anima, contro la vita eterna, infligandola con gran forza a darsi il bel tempo, e a scapricciarsi su l'empio supposto, che dopo morte non vi sia ne pena, me premio . Specialmente si sforza di gettare a terra la fede verso i Santissimi Sacramenti, massime della Sacrosanta Eucaristia, contro cui le suggerisce pensieri falsi , e sacrileghi, e politivo disprezzo, acciocche ella ne perda ogni credenza, ogni affetto, e gli abbandoni . A Maria Crocifissa , la di cui purgazione fu quanto mai dir si possa fiera, e spietata, un demonio in forma di Angelo fuggeriva le più perfide eresie, che siano state promulgate dai Settari, ed instigandola internamente ad aderirvi, le proponeva i fondamenti, e le ragioni, con cui quei Novatori solevano accreditare appresso i popoli tali errori. Poi le additava ad uno ad uno tutti i precetti del Decalogo, e con ragioni apparenti, ma fortissime le andava mostrando quanto fossero ingiusti, imprudenti, e barbari; e tutto ciò le rappresentava con sì gran vivezza, che rendendone ella conto al suo Direttore, restava egli attonito, perche vedeva, che non avrebbe potuto meglio spiegare quelle diaboliche massime, se fosse stata alla scuola de' Settari più empi; benche per altro non avesse mai letto tali cose, nè

uditone mai ragionare. 110. Alle volte ancora il demonio dallo stato presente, in cui si trova la persona afflitta, prende occasione d'instillare massime ereticali, e vedendola arida, secca, angufliata nel corpo, e nell'anima, le suggerifce alla mente , che Iddio è crudele, e ingiusto, mentre tratta sì aspramente quell' anime, che si ssorzano di servirlo con fedeltà, ch'è iniquo, mentre l'irretisce col dolce delle consolazioni, per farne poi un crudo strazio. In tali casi però stia cauta la persona a non mettersi mai a parlamentare col nemico, e molto meno ad argomentare con lui per zelo di consutare i suoi errori, e di rimaner persuafa del vero; sì perchè il demonio è acutissimo di mente, ed abile a confonderla con false ragioni; sì perchè ella trovandosi in tempo di tali tentazioni ingombrata da folte tenebre, è capacissima di rimanere bruttamente confusa. Altro non faccia dunque, che volgere le spalle al demonio, e la mente, e il cuore a Dio, e chiedere incessantemente il suo ajuto, e protestarsi con atti di fede generali di voler credere tutto ciò, che infegna la Santa Chiefa, come rivelatole da Dio, ed offerire a lui il sangue, e la vita in protestazione di tali verità, e fargli anche l'offerta di quel gran travaglio, che patisce, ripetendo sovente ; Credo Domine , adjuva incredulitatem

111. Nè meno fieri sono gli assatti, che dà il-demonio alla virtit della speranza, per esteriniarla dall'anima di quelli, che si è ostinato di espugnare con le sue tentazioni. Non si troverà persona, posta in questo assatti

X X 2

fedi

748

fedio demoniaco, che non fenta frequenti diffidenze, e che non sia qualche volta sorpresa da fiere disperazioni : perche il nemico mette loro avanti gli occhi i peccati paffati , l'imperfezioni presenti , e glie le fa vedere, non già con quella luce serena, che dà Dio, la quale riempie l'animas di placida umiltà, e di dolce (peranza; ma con una certa luce maligna sua propria, con cui mette tutto a ferro, a fuoco, rappresentando loro chiuso il Paradiso, spalancato l' Inferno, Iddio allontanato, e il tutto già perduto. Si serve ancora della desolazione, e dei travagli , che quelli soffrono , per perfuader loro, che Iddio già gli ha abbandonati, ha voltato loro le spalle, e per sar maggior breccia, sveglia in loro una vi-va apprenzione di aver acconsentito a tutte le tentazioni , di effer già colmi di peccati mortali, e di effer lasciati da Dio nelle mani de'diavoli, i cui insulti sentono pur troppo grandi. Indi muove nel loro fenso interiore un'agitazione, un' angustia, ed una fmania tale, per cui sono costretti talvol. ta a prorompere al di fuori in atti di difoerazione.

112. La Beat' Angela da Foligno racconta di se nell'istoria della sua Vita, che violentata da questa disperazione, in tempo delle sue purgazioni, si percuoteva con tanta fierezza, che diveniva tutta livida, tutta pesta, e tutta gonfia. Ecco le sue parole : Mi affale un dolore sì intenfo, ed orribile, che quasi mi fa co' desti sbranar le carni , entro in il fatta rabbia, che fuori di me veggo rapir-mi, e mi faccio un fiume di lagrime per disperazione. Altre volte quasi forsennata, non pollo quali fare, che fenza discrezione io non mi percuota, ed una tra l'altre, per le gran Battiture , e percoffe diventai tutta gonfia , e Specialmente nel corpo ( in Vita cap. 2. ) . Nella Vita di S. Maria Maddalena de' Pazzi si narra, che un giorno, in tempo che era nel lago de' leoni , trasportata da interne furie parti dal coro, corle nel rifettorio, per prendere un coltello, con cui togliersi la vita; e che un'altra volta si sece legare in cella dalla fua Superiora, per timore, che violentata dall' impeto delle fue disperazioni, non si andasse a precipitare. So d'altre persone, che trovandosi in tale stato, si fono posti coltelli alla gola, sono corse alla bocca d'un pozzo, o alla cima di un precipizio, per darli morte.

113. Ma non creda però il Direttore, che tali persone gravemente pecchino in simili trasporti; perchè, come nota bene Lopez Ezquerra ( Luc. Mist. Tras. 6. cap. 3.),

tali attentati o sono violenti , o indeliberati, essendo la ragione prevenuta da quell' impeto di veemente passione. E si deduce da questo, ch' elle mai non compiscono gli atti feroci, con cui avevano preso ad uccidersi, o a farsi altro grave male, ma nell' atto di eseguirli si riscuotono quasi da un profondo fonno , rientrano in se stesse , defistono dal male incominciato; e rimangono con dolore, e con iscrupolo di quei loro furiosi trasporti : segno chiaro, che prima non avvertivano, almeno con piena cognizione, a ciò che facevano; mentre al primo lampo di riflessione subito si raffrenano. Questa io tengo che sia una delle più pericolose tene tazioni, che sofira l'anima in questo assedio infernale : perchè le pare chiaramente, parte per la suggestione diabolica, ch'è gagliardiffima , parte per l'abbandonamento . che esperimenta in se stessa , di avere tutta la ragione di disperarsi, o di distidare almeno: a cui aggiungendosi gl'impulsi grandi. coi quali il demonio internamente la foinge, viene la meschina a patire un non so che di violenza. Contuttociò deve ajutarfa con il ricorio a Dio, che non è capace di abbandonarla in tali angustie, e con atti di speranza, non già sensibili, che allora non possibile averli , ma secchi , insensibili , e fatti con la punta della volontà, deve dire a Dio, che vuole sperare in lui, che non gli vuol fare il gran torto di diffilare della fua immensa bontà; deve ripetere spesso quelle parole di Giobbe : Etiam si occideris me , in te sperabo ; ancorche mi volette morta , Signore, ancorche, sto per dire, mi voleste perduta, voglio sperare in voi : e se intanto si sentirà tutta ingombrata da un af-·fetto affatto contrario a ciò ch'ella dice. non ne faccia caso : perchè Iddio guarda solo a quell'atto libero, e gli è molto accetto, benche a lei paja di niun valore .

ata. Gli affalti però più formidabili, che in la mine a tai anima affediate, fono contro la virtù della carità; perchè ficcome quella è la virtù, che più d'ogni altra perceiziona le anime, così contro quelta indirizza il perfido la batteria più gagliarda delle fiur tentazioni. Ad alcune anime mette fipirito di beflemmia, onde fentono internamente eccitatfi a dir parole empie contro Dio, e contro i Santi. Ad altre glie la faritionare all' orecchie, come a S. Maria Maddalena de' Pazzi, a cui, mentre recizava il Divino Uffizio, occupava l' orecchie con una moltitudine di beflemmie orrende, e glie le faceva rifonare si vive all' organo dell' adito, che le toglievano le parole dalla

00c-

bocca: onde ella temewa, invece di proferire le lodi di Dio, di aver a pronunciare parole di contumelia contro di lui . Ad altre gliele fa pronunciare con la bocca, come al Padre Giovanni de Castillo della Compagnia di Gesti, di .cui racconta il Padre Nievemberg, (in Vinsi illius Sec. Tom. 1. pag. 774.) che i demoni aggressori gli muovavano la lingua a bestlemmiare contro Dio, e contro la sua Madre Santissima. A Maria Crocissia que montro de la Madre Santissima. A Maria Crocissia que pronunciassisto con la lingua tali besembie mo che o il demonio facesse loro apprendere vivamente di dirle, o le sacesse risuonaloro all' orecchie; ancorchè non le dicessori.

115. Vi sono anime, a cui il demonio sa comparire Iddio come un nemico implacabile, e poi accende loro nel cuore uno sdegno grande, e un grande odio verso lui , con un' afflizione sì grande de' loro cuori, che non ha pari. Altre ve ne sono, in cui risveglia lo spirito della mormorazione contro Dio, qualiche non fi saziasse mai di tormentarle, e di affliggerle. Così coi colpi di questa tentazione su fieramente percoffo il S. Giobbe in occasione della sua atrocissima purga, com' egli stesso esprime in quelle parole: Clamo ad te, O non exaudis me ; flo, & non respicis me : mutatus es mihi in crudelem, O in duritia ma-nus tue adversatis mihi. Non s'intenda però, che l'uomo pazientissimo acconsentisse a quest' empie mormorazioni. Ma voll' egli con tali parole folo fignificare i fentimenti perversi, che contro Iddio gli destava il demonio nella parte inferiore, a cui era molto da lungi dal dare loro alcun consenso. Si trovano ancora molt'altre anime a cui il nemico empie la mente di pensieri immondi, o di pensieri di dispregio verso le sacre Immagini : ficche temono alzar gli occhi per rimirarle aspettandosi ad ogni occhiata qualche colpo di bruttissima suggestione: come accadeva a S. Maria Maddalena de' Pazzi, quale però non lasciava di venerarle vie più che prima : e giunge fino il temerario a costringerle con manifesta violenza a fare loro qualche sacrilego insulto. Così costrinse più volte il sopraccitato Padre de Castillo, come riferisce il detto P. Nieremberg, ad abbruciare un' Immagine di Maria Vergine, investendolo nella mano, in cui la teneva, e avvicinandogliela violentemente al lume della lucerna . Così Maria Crocifissa sentivafi fisicamente forzata, tenza potervi dare riparo, a gettare in terra con alto dispettoso ora una Medaglia, ora un libro divoto; e stando avanti il Santissimo Sacramento, sentivasi volgere con forza insuperabile al di dentro, e voltar, le spalle a Gesù Sacramentato: e nell'atto che questo accadeva, le si sentiva destare una gran rabbia nel cuore verso Dio, e un profluvio di bestemmie nella flingua senza poterla raffrenare con qualunque suo sforzo. Queste tentazioni sono sì tormentole a queste povere anime perseguitate, che si elegerebbero di passare tra i coltelli taglienti, e tra i rasoi affilati, piuttofloche esperimentare in se stesse cole sì empie. Ma per questo stesso, che tali suggeitioni sono tanto penose, sono meno pericoloie : perchè ricevendole l'anima con tanto orrore, è assai lontana dal consentirvi. E però non devono tali persone mettersi in grandi timori, entrare in grandi affannia agitarfi tutte, e tutte sconvolgersi : poiche operando elleno in questo modo, il demonio, che gode vederle agitate, ed afflitte, tornerebbe più spesso ad affalirle con simili empietà. Basta che facciano qualche atto contrario con pace; che disprezzino tali cose, benchè sì orride alla apparenza: così non facendo caso del nemico, lo lascieranno confuso, e vinto. Sopra tutto offeriscano a Dio quelle gran pene, che provano; si umiliino avanti a lui, si conformino in quest'istesse tentazioni sì orrende al volere di Dio, che le permette per loro bene; e si afficurino, che faranno a Dio un gran sacrificio di se stesse, e che allora saranno più pie, e più divote avanti il suo divino cospetto, quando parerà loro di effere più scellerate, e più empie.

116. Ciò che ho detto delle virtù teologiche , fi ha da intendere ancora delle virtù morali , perchè in questo assedio diabolica investe il demonio e quelle, e queste con l' armi di veementi tentazioni, e fa prove inaudite del suo surore, per gettarle tutte a terra. Quindi è, che in tali persone si vede uno sconvolgimento strano di passioni or contro una virtù , or contro un' altra . Ora sono sconvolte dall' ira, dall' impazienza, e dallo sdegno in tal maniera, che quasi non si ar-rischiano a trattare coi loro domestici, per timore di trafcorrere in qualche atto, o parola contraria alla carità, come confessa di se S. Teresa. Ora il demonio le assalta col brutto vizio della gola, eccitando in esse una gran voglia de' cibi, per cui par loro di star sempre tra vivande esquisite, e qualche volta reca ancora qualche cibo, lo presenta loro alla vista, per mettere a maggior cimento la loro temperanza, come accadde nel deserto a Gesù. Cristo, a cui il demonio prefento

lento pietre, affinche le trasmutaffe in pani: Dic, ut lapides ifti panes frant ( Matth. cap. 4. 3. per indurlo a frangere il divoto digiuno. E come spesso avveniva a S. Ilarione, mentre era dalla fame più tormentato ; ed anche a S. Maria Maddalena de' Pazzi . a cui, passando per la dispensa, si aprivano improvvisamente gli armarj , dentro cui si conservavano cibi comuni , benche per altro fossero chiun a chiave. Ora sono sorprese da grandissime tentazioni di superbia ; e quello accade in mille modi diverfi , che non fono

possibili a dirsi .

117. Solo dirò ciò, che avveniva a Maria Crocifissa, alla quale in tempo di questo penoto affedio il demonio andava fuggerendo, che mentre tanto bramava effer Santa, l' avrebbe egli innalzata a gran fantità, che l' avrebbe dati estafi, ratti, ed altri favori eccelfi, per cui l'avrebbe resa cospicua appresso il mondo tutto. E di fatti nell' orazione ora la istupidiva a modo di estatica; ora le compariva in sembianza di Gesti Cristo . e la chiamava la fua figlia, la fua fposa, la fua amica, la fua diletta, e l'anima più fedele, che avesse nel mondo, e mettendole fotto gli occhi tutti i suoi patimenti, e le fue opere sante , le destava nell' animo un gran timor di superbia. Altre volte le diceva così : Se tu non bai fin' ora avuta la pazienza, io fono stato la cagione, che ti bo sentata d' tra : fe non bai avuto fervore , a me si deve , che ti bo tentata di accidia : e così discorrendo per gli altri vizi : finalmente concludeva, che stava in mano sua il togliere tutti i difetti, e il farla effere, e comparire gran Santa . E certo è , che s' ella vinta da superbia avesse un poco aderiro a queste arti maliziose, e suggestioni maligne, sarebbe ita affatto in rovina , e in perdizione. Ma ella tutto rigettava con gran fortez-2a, e dispregio, ed alla fine con la grazia di Dio, che molto l'assisteva, rimase vin-citrice de suoi nemici. E per non allungarmi più, concludo in poche parole, che ciò che ho detto di questi vizi, può dirsi di tutti gli altri, perche non vi è virtù, che non sia attaccata ( non intendo però di un isteffo foggetto ) con più , o meno forza in queflo affedio diabolico . Ed è cosa degna di compassione veder talvolta Religiose di molta bontà patir impeti fieri di romper la claufura, fuggir dal Monastero, di darsi in preda alla vanità, alle pompe, ai piaceri, anche illeciti; tutto per istigazione veemente de'diavoli affediatori.

118. Non voglio però lasciare di accennare una pena atrociffima, che provano l'anime collocate in questo stato di purgazione fensitiva ; ed è una apprensione grandissima di acconfentire alle predette tentazioni, d'effere in disgrazia di Dio, anzi in un mare di coloe mortali . Quindi nascono rimorsi acutiffimi, pene e imanie inesplicabili ne' loro cuori; poiche se sapessero quest'anime timorate di non peccare, molto si consolerebbero nelle perfecuzioni diaboliche, che fono costrette a soffrire; ma patire, e parer a loro di patire senza frutto, anzi con perfuationi di offendere grandemente Iddio, è per loro un crucio quasi intolerabile. La cagione de queste penose persuasioni può essere il demonio, e Iddio, e bene spesso l'uno, e l'altro insieme; può essere il demonio, perche offuscando la mente di quest'anime afflitte con folte tenebre, è cagione che non potfino discernere la resistenza, che fanno alle sue pessime suggestioni : può essere lddio, perchè togliendo egli a quest'anime ogni lume, ed ogni cognizione rifleffiva fopra le lore reliftenze, fa che reliftendo, non conoscano di non peccare ; e perciò entrino in grandi affanni. Opera questo il demonio con fine perverso di tirar l'anime alla disperazione, opera questo stesso Iddio con fine fanto di raffinarle meglio, e più presto nel crociuolo delle loro purghe. Ma tocca al Direttore consolarle, con dar loro tutta quella ficurezza che può, come vedremo in appresso .

110. Simile a questo è quell' altro travaglio, che S, Giovanni della Croce chiama Spiritus vertiginis , e dice che è uno de' più gravi stimoli, ed orreri di questa notte (in-Nort. Ofcur. lib.1. cap.14. ) . Confife questo in una matassa di scrupoli intrigatissima, per cui si confonde affatto alla pertona il giudizio: onde trova dubbi, perplessità, ed angustie in qualunque azione, senza poter ser-mare il piede in alcuna cosa, senza potersi appoggiare ne al parer proprio, ne al giudizio altrui, con una continua inquietudine . Per questo gran travaglio altro rimedio non ci è , che far violenza a se stesso , soggettandosi all' altrui parere.

### CAPO XI.

Lequimur de tentationibus inbonestis extraordinaviis, quibus demones in bac obsidione spirituali Animas positas aggrediuntur.

120. N Obis hic non est sermo de ordinaquibus omnes homines ( incumbant nec ne ad fpirituales exercitationes ) obnoxii funt :

rarissimi enim inveniuntur Aloysii Gonzagæ, qui non tantum Angelicis moribus, fed Angelica quali natura præditi, nullum carnis fiimulum toto suæ vitæ tempore experti sint. Loquiniur hic de illis dumtaxat tentationibus inhonestis, quas in homines a diabolica. oblidione expiandos dæmones immittere consueverunt; nam ifte ultra modum acres , & vehementiores, quam quod pati possit humana fragilitas, nifi divinæ gratiæ viribus roboretur, effe folent, adeoque extraordinariz in genere luxuriz a nobis nuncupantur. Tales fueruut tentationes D. Pauli, qui a damone oblidente acutis luxuria ftimulis affidue agitatus, colaphisque percussus, dicere coactus fuit : Datus est mibi stimulus carnis mee Angelus Satane, qui me colapbizet. Hujulmodi fuerunt tentationes S. Benedicti , S. Francisci , S. Mariæ Magdalenæ de Pazzis, qui ut acerrimos carnis aculeos retunderenr, inter spinas se volutare, & vepres , terramque iplam vepribus subjectam proprio sanguine perfundere coacti funt . Tales fuerunt tentationes B. Angelæ de Fulgineo, que ut ardentissimum libidinis ignem, a demone fibi fuccenfum, extingueret, ignem elementarem pudendis pluries admovit; ita ut etiam de illa posser dici , quod segnius suit ignis, qui foris ussit, quam qui intus ac-cendit. Hoc ipsamet de se fatetur dicens: In locis verendis tantus est ignis, quod confuevi apponere ignem materialem ad extinguendum alium ignem concupiscentie, donec Con-fessor mibi probibiit. Hujusmodi erant ten-tationes S. Hilarionis, cui cubanti non raro mulieres apparuere, ut eum ad libidinem provocarent ( In ejus vita script. ab Hier. ). Tales etiam fuerunt tentationes S. Antonii Abbatis : demon enim ( Auct. S. Athan. ) per noctes in pulchra mulieris vertebatur ornasum, nulla emittens figmenta lascivia.

121. Ne tamen putet spiritualis Magister; aliquibus dumtaxar fanctissimis hominibus, in quorum numero hi funt, quos memoravi , tam gravia servata esse certamina ; sciat , quod etiam aliis piis viris , qui in hac dzmoniaca oblidione politi funt, licet adhuc in albo Sanctorum non fint adicripti, hujuimode insueta carnis irritamenta, ob exercitium virtutis, & ob acquisitionem Diving contemplationis permitti solent . Nam si cereri homines turpibus cogitationibus, & quicarnis illecebris a dæmone funt vexati, ifti fæpe obscenissima quæque mentis oculo clariffime videre coguntur , nec poffunt, etti velint, alio mentis aciem transferre. 1mmo damones exstructis ex particulis aeris inanibus corporibus, corum oculis etiam externis aliquando objiciunt mefarlos concubitus, & turpissimos amplesus; mille inhonesta verba eorum auribus attatiunt; & alia peragunt, que referre pudet. Sie Deus hac turpissima, & intulenta lascivia animas justas dealbare; & nive candidiores efficere, semper solemne habuit.

122. Quæri poteft, utrum dæmon per turpem concubitum possit violenter opprimere marem, vel feminam, cujus obsessio permif-sa sit ob finem persectionis, & contemplationis acquirendæ. Ut autem vera a falsis separemus, sciendum est, quod damones incubi & succubi ( quidquid dicant increduli ) vere dantur; immo hoc juxta doctrinam Augustini ( lib. 15. de Civit. Dei cap. 23. ) fine aliqua imprudentia negari nequit : Quoniam celeberrima fama est, multique, fe expertos, vel ab eis, qui experti effent, de quorum fide dubitandum non eft, audivife confirmant, Sylvanos, Panes, O Faunos, quos vulgo incubos vocant, improbos sape entitisse mulieribus, & earum appetisse, & peregisse concubitum . . . bos negare imprudenția videtur. Huc idem afferit D. Thomas, aliique communiter. Hic vero, qui talia patiuntut, funt peccatores, qui vel dæmones ad hos nefandos concubitus invitant , vel dæmonibus turpia hæc facinora intentantibus ultro assentiuntur . Quod autem hi, aliique pravi homines possint per violentiam a dæmone opprimi, non dubitamus. Nam de facto legimus in Vita S. Bernardi, quod a demone incubo-feminam quamdam liberaverit, que illum a se nullo modo amovere potuerar : & ego iple plures inveni, qui quamvis de admiffis sceleribus dolerent , & hoc nefarium diaboli commercium exfecrarenrur , tamen illud pati cogebantur inviti . Nec miretur Lector, quod Deus talia peccatoribus permittat in corum criminum pænam. justum enim est, ut qui per peccata dæmonis potestati se sponte subjecit ( præcipue si hæc peccata cum ipio dæmone patrata fint ) invitus deinde damonis potestati subjaceat; & qui toties, abutendo suis membris, sibi fcandalo fuit , fcandalo per vim fibi a dæmone illato ægre succumbat.

122. Quid autem dicendum erit de animabas puris , & cafimonia maxime præditis , quæ in hac paffiva oblidione funt pofitæ ? De his dico , quod verum concubitum ad exercitium heroicæ virtutis a Deo aliquando permiffum effe, & mihi , & aliis prudentibas , & dochis viris optime compertum eft : nam hujusmodi viri , ac mylleres aggrefforem incubum , aut fuccubum omni vi a fe repellere folent; & fi arcere nequeant, longe funt ab omni confenti , omnemyae delecti-

tionem veneream rejicere, & fortiter comprimere conantur : adeoque in hujusmodi violentis, & extraordinariis aggressionibus actus castimoniæ extraordinarios, & vere heroicos exercere folent . Advertendum tamen est . posse etiam dæmonem in horum circumsesforum phantafia aliorum concubitus, atque etiam concubitum sui cum alio, immo concubitum fui cum dæmone vivis adeo coloribus exprimere, ut corcupiscentiam vehementer inflammet, parvique sequantur effectus. Quare hujusmodi concubitus, quoad fieri potest, imaginarie potius, quam physice, & realiter peractos credendum eft . Dixi quond fieri potest: nam aliquando hoc credi non poteff : funt enim persona aliqua proba, & fanæ mentis, de quibus constat in aliis suis operibus a propria phantafia nunquam fuisse illulas : & tamen affirmant affeveranter , vere videre, non mente, fed oculis corporeis, personam ad se turpiter accedentem, eamque peragentem experiri, quæ turpe effet referre. In hoc casu durum effet afferere, hæc phantaffice, & non realiter fieri, immo nec cffet expediens , quia hujusmodi anima perfectionis studiosissima in extremas redigerentur angustias : cum ex una parte vellent omnem fidem præstare verbis sui Directoris: & ex alia parte præstare non possent, relu-Stante in contrarium fua physica experientia, immo evidentia. Consultius igitar est, in his casibus dicere poenitentibus , quod idem specie peccatum est præstare assensumconcubitui imaginarie tantum, quam physice peracto. Quare in hoc non laborent, fed toti fint in rejiciendo, & in refistendo ei, qui eorum fensibus vel phantastice , vel realiter objicitur : eum repellant aqua luftrali ; figno S. Crucis , & Reliquiis Sanctorum ; implorent enixe in tam gravi periculo opem Dei, & B. Virginis : caveant ab omni confensu in subortam delectationem : immo protestentur, se velle millies mori, igne torreri, & ferro trucidari, posius quam pravum consensum præbere. Si hoc modo se gerant, victores erunt in tam gravi conflictu, & ex hac lascivia puriores certe in anima, & candidiores emergent.

124. Verum remanet hie explicandum grave dubium, quod in hujufmodi cafibus maxime Directores angere folet, scilicet peccent, nec ne in hoc violento concubitu anima proba, quomodocumque ille peragetur. Rursus quo peccato peccent, letali ne, an veniali. Ad enucleandam hanc difficultatem, Director si adhibeat doctrinam D. Thoma, eaque utatur, tamquam Ariadnaz silo, ex hoc labyrinthe perplexitatum, in quem Con-

fessarii incidere folent, feliciter evadet . Quzrit S. Doctor, utrum dæmon poffit necessitatem inferre ad peccandum, & sic respondet: ( 1. 1. quest. 80. art. 3. in corp. ) Re-spondeo dicendum, quod diabolus propria virtute, nisi refrænetur a Deo potest aliquem inducere ex necessitate ad faciendum aliquem a-Elum, qui de suo genero peccatum est, non autem potest inducere necessistem peccandi : quod pates ex boc; quod bomo motivo ad pecgram pates ex ove; quoa come motivo da pec-candum non reffilit , nil per rationem, cuisut ufum cosaliter impedire potest, movendo ima-ginationem, & appetitum fensitivum, situi in arreptiiti pates: set ume ratione se illiguata, quidquid bomo agas, non imputatur ei ad peccatum ; fed fi ratio non fit totaliter ligata , en ea parte , qua est libera , potest resistere peccato, sicut supra diclum est . Unde manifestum est , quod diabolus nullo modo posest necessitatem inducere bomini ad peccandum. Ex hoc fequitur primo, quod juxta doctrinam S.Doctoris , poffit dæmon concubitum violentum peragere quoad actus externos, quod quidem ex fue genere peccatum est. Secundo, quod hujulmodi concubitus pollit peragi fine formali peccato creatura, fi scilicet damon eo tempore, quo exterius operatur, interius usum rationis totaliter impediat , & omneme demat libertatem ad refistendum , quod per D. Th. fieri potest, movendo vehementer imaginationem, & appetitum fensitivum, & per hujufmodi vehementes perturbationes omne rationis lumen extinguendo . Si tamen ex parte aliqua lumen rationis effulgeat, potest creatura eo uti ad resistendum, & sic peccatum evitare, Quo ad praxim Director examinet poenitentes, qui vel in specie luxuriæ, vel in specie aliorum peccatorum violentiam, & necessitatem patiuntur, juxta doctrinam Angelici; an in his, que patiuntur coacti, advertant malitiam ullam, cognoscant esse peccatum, esse offensam Dei, saltem esse rem malam, an in conscientia habeant aliquam retrahentiam ab illa actione nefaria. Si dicant durante violentissima illa tentatione, ita fibi mentem offundi, ut. non cognoscant neque bonum , neque malum , & de peccato nihil omnino cogitent , nec stimulum ullum retrabentem fentire ; putandum est, illos talia peragere tamquam amentes, in quibus nullum est rationis iumen, adeoque in illis pro illo tunc rationem esse ligatani, ut ait S. Thomas : idque verius erit , si interim suboriente aliquo lumine rationis , illi flatim diabolo refiffant , omnemque pravam suggestionem a se repellant . In hujusmodi igitur personis habeat præ oculis Director hanc Angelici doctrinam,

A fe, suosque penitentes a multis vult anguitisi liberae, nea sifikitas animas in desperationem impellere. His non obstantibus, curet Magister Spiritualis, ut omes sisti a demone circumsessi dispiciant clavibus consessionalis and quia eos a cupis venialibus immunes credere ægre possiumis, vel proptet advertentiam imperfectam, vel proptet advertentiam imde propter alios hujusimodi affectus; tum quia facramentalis consession su validiores, prompotioresque ad pugnam contra spirituales hoftes reddit:

# CAPO XII.

Avvertimenti pratici al Direttore fopra i due capi precedenti .

Vvertimento I. Gli avvertimenti, A che ho dati nel capo nono, contro le strane molestie, che i demonj assediatori recano ai corpi , devono in gran parte praticarsi anco contro le molestie, che gl'iniqui apportano alle anime con le formidabili tentazioni, esposte ne' due ultimi capi; perchè anche in questo è grande il pericolo di rimanere espugnato, e vinto dalle loro fierezze. E però contro queste ancora deve il Di-rettore inculcare al suo discepolo combattuto di armarsi di orazione, di preghiere, e di ricorso continuo a Dio, ed alla sua Santissima Madre, massime nell' atto, che si sente assalito da suoi nemici, nè mai cessare, finche non a vegga vittorioso : contro queste due deve ancora animarlo con una gran fiducia in Dio, acciocche non si avvi-lica tra combattimenti sì fieri, tenendolo sempre costante in quella massima di fede , che Iddio non ci permette mai tentazioni fuperiori alle nostre forze: e però possiamo nei con la sua grazia rimaner vincitori di tutte l' Inferno, se tutto fosse congiurato ai noftri danni. Contro queste deve ancora servirsi della sua autorità Sacerdotale , e con precetti, e con altri mezzi approvati da S. Chiefa comprimere l' audacia de' diavoli massime quando troppo imperversino con tentazioni impure; ed ordinare al fuo penitente, che anche egli se ne vaglia, per metterli-tutti in fuga . L' avvertenza particolare però, che deve avere il Direttore circa queste : tentazioni spirituali, si è, il tenere il suo discepolo sempre desto ad una generosa resistenza . Contro le molestie corporali , che i re : ma contro le tentazioni peccaminole di . più è necessario il resistere, per non rimaner . Dirett. Mift.

perditore de' propri nemici. Proccuri pertanto il Direttore, che l'anima perseguitata stia sempre pronta alla difesa : e sicco ne un soldato generofo, che si vede cinto da' suoi nemici , sta fempre con l' armi in mano apparecchiato a combattere: così ella vedendosi attorniata dai demoni risoluti di vincerla con le loro tentazioni, stia sempre su le parate, per rigettate con atti contrari ogni colpo di suggestione . E ancorche l' assedio diabolico abbia a durare anni, ed anni replicati, come suole accadere, non si stanchi mai di combattere, nè ceda mai al nemico, ma quanto più si mostra quello ostinato in affalirla, tanto più si mostri ella costante. e generosa in rigertarlo . Per più animarla alla costanza in questi lunghi combattimenti', le dica , che ogni ripulsa di tentazione è una bella vittoria, ch'ella riporta del demonio, è una nuova corona, di cui le saranno fregiate le tempia in Paradifo, è un nuovo merito, con cui si rende più accetta agli occhi del suo Signore: le rappresenti la gran gloria, che dà a Dio, combattendo valorofa per lui; e il gran acquisto, che fa per le steffa ; giacche per mezzo di questi fieri contrasti si giunge alla persezione delle virtà : Nam virtus in infirmitate perficitur ( 2. ad Corint. cap. 12. 9. ). Se il penitente rifponderà , che vorrebbe refistere , e che fa ajuta , ma sopraffatto dalle tentazioni non può ; sappia intendere questo suo linguaggio, il ouale altro non fignifica, fenonche la fuz refiftenza non è sensibile tra lo strepito delle tentazioni, che furiose l' investono. E però gl' infinui, che con la volontà fi può fempre relistere, e però stia forte con questa, non ceda, non si arrenda, ma ricorra a Dio, e si protesti con lui di abborrire tali cose; e nel tempo fteffo l'afficuri, che quantunque senta egli più la tentazione che la sua refistenza, non vi è in ciò alcun male; perche Iddio gradisce questa, e non si cura punto di quella.

raé. Avvertimento II. Proccuri il Direttore cori-ègni indultria, che l'anima dalle tentazioni orrende, da cui fi vede inveltita, e dalle tenebre di aridità, in cui fi trova immerfa, prenda occafione di conofere la fua gran miferia, fi umili grandemente, acquiffi un affà baflo concetto, anzi un pofitivo difprezzo di fe fleffa: perchè quello è il fine, che ha Iddio, mettendola in quefle rigidisime purghe, annientarla affatto nella fitma di fe, per efiltarla poi coi fuoi celetti doni. E qui mi cade in acconcio una riflefione, che fa San Tommafo (opra l'rifloria por che racconto San Mattero al capo La-Si tro-

vavano gli Appostoli in mare in tempo di una fiera tempesta, in procinto di perdere e la nave, e la vita. Era tempo di notte, era annuvolato il cielo, tenebrofa l'aria, torbido il mare; ne tra sì folta caligine poteva scorgersi cosa alcuna, senonche di tanto in tauto qualche baleno fugace dava a vedere la faccia del mar turbato. E appunto tra il chiaro ofcuro di un lampo veggono gli Appostoli il Redentore, che camminava su l'acqua. A quella vista S. Pietro alza la voce, e dice : Se siete voi, Signore, che camminate lu l'acque, fate camminare su l'acque ancora me . Gesù Cristo gli rispose : Vieni pur ficuro, e non temere. Allora S. Pietro faltò dalla barca in mare, e non già nuotando, ma camminando su l'acque tutte poste in tempesta, si andava avvicinando al Redentore. Quando all' improvviso sorfe un turbine impetuofo; e S. Pietro al fibilo de' venti, al fremito dell' onde s' intimort, e cominciò ad affondarsi nel mare, con pericolo di rimanervi annegato: sicchè vedendosi già quali perduto, cominciò a raccomandarli dicendo; Domine salvum me fac. S. Tommaso riflettendo su questo fatto, cerca, perche Crifto avendo comandato a S. Pietro, che camminasse sopra l' onde del mare, permise poi che temesse, che si affondasse dentro l'acque con pericolo di restarvi fommerso; e dice , che ciò fece , acciocchè S. Pietro conoscesse la sua debolezza, la sua fiacchezza, e il poco potere di se : Quod permiseris mergi Perrum boc fecit, ut experiretur quid poffet de fe : unde quod ivit supra mare, hoc fuit virtute Chrifli ; quod autem coepie mergi , boc fuit infirmiquesto stesso con la parità di S. Paolo, a cui permite Iddio tentazioni orrende d'impurità, acciocche conoscesse la sua bassezza, e vivelle umile tra la moltitudine delle sue sublimi rivelazioni: Ne multitudo revelationum extollat me , datus est mibi stimulus carnis mee. E questo è appunto quello, che accade in queste purghe del senso, di cui ora ragioniamo. Si trovano le povere anime in una notre ofcura di aridità, e di tenebre tra le tempeste di terribili tentazioni, che per ogni parte le investono, e tal' ora si vedono, dirò così, quasi con l'acqua alla gola , in procinto di rimanere fommerse in un mare di gravi colpe . Ma qual fine ha mai Iddio in lasciarle tra sì solte catigini, e tra sì gravi cimenti di perire ad ogni ora? Non altro, senonche tocchino con mano la loro fiacchezza, vedano quasi con occhi propri · la loro fragilità, intendano con le proprie esperienze, che non possono da se operare

alcun bene; anzi conofcano quafi con evidenza il gran male, che farebbero, fe Id. dio si allontanasse un poco da loro: onde si profondino nell'abiffo del loro nulla . e delle loro miserie, e quivi rimangano annichie late. Così dice S. Teresa, parlando di un' anima posta in queste purghe: Conosce anche manifestamente la sua miseria, e il poco che noi pofiamo, fe il Signore ci abbandonafse. Pare, che per conoscere questo, non vi bisogni altra considerazione; perchè l'esperienza, ond ella nel passar per queste cosc, si è vedu-sa del tutto inabile, già le sa intendere il no-stro niente: perchè sebbene non deve star senza grazia, poiche con tutta questa sempesta non offende Iddio , ne l' offenderebbe per cofa del Mondo ; fla ella nondimeno così nascosta , che neppur una minima scintilla le par di aver di amor di Dio, ne che l' ebbe giammai ( Caft. inter. manf. 6. cap. 1. ). E però se vuole l'. anima, che presto passino queste burrasche , che presto venga la calma, e che presto spunti il giorno fereno delle fue confolazioni . fi affretti ad umiliarli , e ad annientarli . Proccuri ancora il Direttore, che con questa u-miltà congiunga quella conformità alla volontà di Dio, di cui parlai nel capo nono, che si sottometta alle di lui disposizioni , benchè sembrino strane ; si accomodi alle di lui permissioni , benchè l' esperimenti peno-se , e si abbandoni tutta nelle di lui mani : giacche questo è l' altro fine , che ha Iddio in lasciarla in quella notte tenebrosa , tra i turbini di tante diaboliche suggestioni . Se Iddio vedrà presto adempite le sue intenzioni, presto le farà cangiare stato .

127. Non fi vieta però alla periona tribolata il bramare, e il chiedere a Dio con umile iudifferenza la liberazione da tali tentazioni; maffime fe queste siano in matetia d'imputià, e se siano vecementi: perchè essenti alla mostra fragile natura molto conformi, piace a Dio
che brami. l'anima di efferne libera, e di
domandare ancora, che le siano mutate in
altri travagli più tormentosi, ma meno
pericolosi. Ma avverta che, non volendola
didio essandire, deve rimanere anche in quefic conformata, e soggetta al suo santo vo-

23. Avvertimento III. Avverta il Direttore di non effere facile a credere, che l'anime, poffe nell' affedio di queste diabolicha tentazioni, ancorchè dano disoneste, cadano in peccati gravi, e molto meno di esse sile a palefare loro questo suo fentimento; perchè operando in questo modo, altro non farebbe che dar loro una spinta alla dispera-

zio

zione, a cui fogliono già effere dal demonio grandemente tentate. Deve sapere, che ap-pena vi è anima in questo stato di purghe, combattuta da terribili tentazioni', a cui non si sforzi il demonio di persuadere, di esser piena di colpe mortali, e di vivere abitualmente lungi da Dio in sua disgrazia; e che non proccuri l' ingannatore di farla cadere con quest' arte maligna nel profondo di qualche disperazione , o almeno di tenerla disanimata, ed abbattuta in qualche gran diffidenza. Se dunque accada, che l' anima afflitta trovi il Confessore dello stesso parere, come farà a stare in piedi la sventurata?

129. Tenga dunque il Direttore questa dottrina comune tra Teologi, che qualunque volta una persona timorata, che abborre sopra ogni male il peccato, e lo fugge con gran cautela , ( e tali fono fenza fallo l' anime, di cui qui ragioniamo ) teme, fospetta , dubita di aver dato confenso a qualche tentazione, o non vi è tal consenso, o non è tale, che giunga a formare grave colpa . La ragione di questo è il loro stesso sospetto, timore, e dubbio : perche a constituire un peccato mortale, massime in persone di gran bontà, si richiede un consenso pienamente libero , cioè dato con tutta avvertenza , e ad occhi aperti. Or chi consente in questo emodo, non teme, non fospetta, non dubi-ta di aver consentito; lo sa di certo; specialmente che in persone di questo taglio non può ciò accadere fenza un molto grande, e sensibile cangiamento di volontà. Aggiungo, che le persone, quali espone Iddio a questo assedio insernale, benche sentino al vivo le tentazioni veementi, da cui fono battute , le fentono però con orrore ; penano in esfe, e si eleggerebbero talvolta ogni altra croce penosa, piúttosloche soggiacere a tali assalti. Or io domando, donde nasce una tal ripugnanza, e una tal pena ? Dalla parte inferiore ? non certo ; perche questa le riceve con diletto; o almeno, se non le fono dilettevoli, le fono conformi. Dunque proviene dalla volontà, che l'abborrifce, e le abbomina. Ma se l'abborrisce, come dunque vi confente , particolarmente con confenso pieno, e deliberato? Veda dunque il Direttore, che non ha ragione di sospettare di peccaro mortale in tali anime . Anzi fe in esse scorge i contrassegni, che ora ho accennati, deve difgombrar loro dalla menre, e dal cuore ogni vano timore, qualora paja Toro di acconsentire, e soverchiamente se ne affliggano : perchè questo o proviene dal demonio, che stravolge loro la fantasia per metterle in qualche grave sgomento ,

o proviene dalla loro fteffa fantafia , che confusa da tante tenebre non sa discernere il fentire con merito dall' acconfentire con celpa .

130. Aggiungo due altre ragioni : la prima, che in questi affalti diabolici straordinari la ragione è molto ottenebrata, e la volontà patisce un non so che di violenza dall' impeto delle passioni : sicchè e per l' uno, e per l'altro capo si può giustamente credere che il confenio ( quando ancor vi fosse ) non sia pienamente deliberato . La seconda, che Iddio non permette sì grandi, e sì infolité tentazioni per rovina, ma per corona dell' anime: onde non par verisimile, che debba permettere loro gravi mancanze . Non dico questo però, acciocche il Direttore si fidi soverchiamente di loro quasi fossero impeccabili . Anzi dev' effere persuaso , che duranti le loro purghe, sono in gran pericolo di cadere ; e però devono effere affistite con particolar vigilanza. Ciò che dico è solo a fine , che il Direttore formi giuste giudizio delle loro coscienze, e non le reputi gravemente colpevoli, qualunque volta elle si sforzino di combattere , e mantenersa sedeli a Dio. Parlando poi de' peccati veniali, dico, che se l'anima non sarà dota-ta di eccellenti virtà, e di non ordinaria fantità, non di rado accaderà, che tra sì fieri contrafti cada in colpe leggiere; perche per queste basta qualunque negligenza. e qualunque consentimento, benche non pieno. Conviene pertanto, che il Direttore la faccia accusare nel Sacramento della Confessione in generale almeno di ogni mancanza. Ma ancora quando potesse effer ficuro. ch'ella non fi sia fattà rea di alcun peccato, tanto farebbe molto espediente, che si facesse render conto de combattimenti accadutile col suo nemico, almeno per iscemarle con un tale sconoscimento le forze, e per frenare l'ardire.

131. Avvertimento IV. Avverta il Direttore di non procedere con asprezza con talà anime, e molto meno di dare alcun fegno di orrore, qual' ora gli riferiscono le proprie tentazioni, per quanto empie, laide, e scellerate elle siano: ma mostri loro, che tali cose non gli giungono nuove, e che già l'aspettava, come solite ad accadere a quell' anima, che Iddio vuole purificare. Così da. rà loro animo ad aprirsi, ed a scoprire tutte le frodi, con cui il nemico tenta traditle . Dovendole riprendere , lo faccia con carità, e con dolcezza ; perchè è cosa troppo pericolosa, e irragionevole aggiungere affli-zione a chi è pur troppo afflitto. Le occa-

Yy 2

fioni, in cui dovrà riprenderle, faranno s'effe cominciano a dar retta alle fallacie del nemico, e avvertite non fi emendino: fe fiano notabilmente negligenti in discacciarlo da fe; se cominciano a rattiepidirsi nel sodo , e sostanziale della virtu ; e. g. se cominciano a cercare nelle creature quel follievo, che non possono ottenere da Dio : se cominciano a condifcendere un poco troppo al proprio corpo; fe cominciano a divenire inquiete, e moleste agli amici, e domestici: se cerchino con troppa sollecitudine di ricuperare la consolazione perduta, sacendo a questo fine penitenze indiscrete, e tutte 2 proprio capriccio; se vadano cercando il parere da mille, senza eseguire il consiglio di alcuno, e molto più se si mostrino poco obbedienti agli ordini del suo Direttore, e cofe fimili . In questi casi deve riprenderle con efficacia, ma con pari dolcezza, e foavità. Siccome neppur deve difanimarfi, o inquietarfi per tali mancamenti; ma proccurare, che quelle si pentano, si umilino, mettano tutta la confidenza in Dio, e seguitino a servirlo con cuore aperto. Se poi il Penitente proceda nella fua purga con fodezza di viriu, si sforzi, quanto può, di consolarlo in tutti i suoi travagli, e tentazioni interne coi modi più affabili , e coi motivi più dolci, che gli faranno fuggeriti dalla fua carità. Prenda l' esen pio dall' Eterno Padre, che vedendo il suo Unigenito desolato nell' Orto di Getlemani gli spedl un Angelo dal cielo per consolarlo. E prima lo aveva spedito a Tobia, per sollevarlo nelle sue grandi tribolazioni; e l'aveva anche mandato ad Elia, per animarlo contro le persecuzioni dell'empia Jezabele. La saccia anch'egli da Angelo consolatore con queste anime tribo-

122. Avvertimento V. Avverta però il Direttore, che in occasione di consolare le dette anime afflitte deve, quanto più può, aftenersi da due motivi di consolazione, che potrebbero esser loro dannosi. Il primo è, che per sollevarle da loro affanni non dimoftri mai loro vicino il termine delle loro purghe, e delle loro pene ( eccettuo qualche cafo, in cui non vi fosse altro modo, per rimetterle in pace ); e questo per due ragioni : primieramente , perche niuno può facere almeno con certezza, quanto tempo voglia Iddio tenerle esposte agli assalti di quel'o formidabile affedio. Onde non par bene lufingare con queffe fperanze; perche, rimanendo poi l'anima deluía, potrebbe entrare in più gravi angustie. Secondariamente, perche la perfezione di quest'anime, co-

me dice S. Terela, il Taulero ( Inflit. capi. 11.) ed altri, in gran parte confife in flanene cofianti in Croce tutto il tempo, che Iddio vorrà, disposte moritvi ancora, come per loro vi morì il Redentore: non è dovere, che il Direttore con tali deboli, ed imperfette speranze diminuisca loro una tal parfezione; e tolga un si gran merito.

122. La seconda cosa, che non conviene proporre per motivo di consolazione, e di conforto a tali anime angustiate, sono le contemplazioni, le delizie, le visioni, e l'estasi, e cose simili, che nel tempo avvenire faranno loro probabilmente concesse in premio delle pretenti battaglie . E quello per due altre ragioni ; la prima, perche febbene deve succedere alle purghe passive del senso una moltitudine di favori soprannaturali, e il dono della contemplazione ; questo però non femore accade, almeno non accade con quell'abbondanza di grazie, che la persona erasi figurata di dover ricevere . Io so di una persona, che dopo una rigida purga, non esperimentando in se stessa quei gran favori, che l'erano stati promessi, ne viveva con qualche afflizione. Sebbene avvertita di quel suo sentimento imperfetto, presto lo depose, e se ne rimase in piena calma , conformata anche in questo al divino volere. La seconda fagione si è, perchè non deve l'anima patire, foffrire, e combattere per la speranza di tali consolazioni , e savori spirituali . Quello è un operare troppo interessato, poco perfetto, e molto pericolofo. Ma deve tutto tollerare puramente per Dio , per adempire la sua santissima volontà, e per dar gusto a lui, senza speranza di alcuna retribuzione nella vita presente. Questo è operare con perfezione; questo è un passare la sua purga con fodezza di virtu.

134. Posti dunque in disparte questi motivi di consolazioni poco perfetti, prenda il
Direttore a consortare queste anime purganti con altri motivi più sodi. Rappresenti
loro il gran piacere, che danno a Dio, patendo, e combattendo per amor suo: perchè in realià più gli piace un giorno di
queste artidità, pene, e contrasti passitato con
fedeltà, e con pazienza, che se selesto un anno intero nuotando in un mare di amorose dolcezze, e spirituali delizie; perchè
in quelle, e non in queste più si efercitano le vere, e sode viriù, ranto gradite agli occhi suoi. Metta loro sotto agli occhi il gran premio, che loro si apparecchia
in Paradioi; piechè portandosi generose in
questo diabolico assendi portandosi generose in
questo diabolico assendi pia pare partia
to sasci di orone, e di palme per la partia

beats . Queffi fono i fentimenti , con cui il B. Enrico Susone ( Dilag. di amor. c. 22. ) induce la divina sapienza a consolare d anima forto tali croci spasimante, ed atflitta. Certo è, dic' egli per bocca della divina fapienza, che fe tu abbondaffi di ogni confoluzione, e foavità spirituale, e per la copia delle rugiade celesti ti liquesaccso di amore, e divozione, non meriteresti tanto, quando in tederare l'aridità della tua mente, e questa cro-ce, nella quale to ti tengo. Anzi in queste peme intime, e trafiggenti, non folo io ti amo cordialmente, ma ti rimango obbligata, e debitore di un premio ineffabile. E poco dopo aggiunge: Il mondo fugge le affizioni, e disprezza gli afflitti ; ed io li benedico , e gli incorono . Questi sono i miei carissimi , i più amabili , i più conformi , e i finili alla mia divinità. Ricordi loro anche spesso, che per mezzo di questi patimenti, e battaglie soddisfano al le colpe commesse nella vita passata, e cancellano dall' anime le macchie, per quelle già contratte ; si raffinano nelle virtù, e divengono a poco a poco perfette: come contessa di se la B. Angela di Foligno, ( In Visa ejus. sransl. a P. Hieron. a Capug. Domin. cap. 2. ) la quale dopo aver narrate le sue fiere purghe , conclude dicendo : Vero è, che bo conosciuto ai poi, di essere stata da queste tentazioni mella sofotra , e da quella maledesta umiltà , e perversa gonfiezza , ho esperimentato , dico , l' anima mia aver acquistuta molta purgazione , ed esser rimasta purificata ; posciache per quelle bo acqui-Stata la vera umilià, senza la quale niuno salvar si può ; e quanto ella è maggiore , tanto più l'anima viene ad affinarsi, e purgarsi.... E così quanto più l'anima sarà affitta, umidiata, e travagliata nella parte fenjuale, tanto maggiormente farà purgata.

135. Avvertimento VI. Avverta finalmente il Direttore, che quest' anime assediate dal demonio, di ordinario sono da lui tentate di diffidenza, anzi di disprezzo, di o-dio verso il loro Consessore, e talvolta hanno per la mente specie stortissime inverso lui, fuggerite loro dal nemico , acciocche fi allontanino da lui, o almeno perdano la confidenza, e non gli fi aprano con ischiettez-22; onde possa poi illuderle a suo capriccio. Se però esse gli scopriranno questa loro tentazione , non mostri punto di offendersene, anzi mostri di gradire molto la loro sincerità, per dar loro maggior animo di palesargli tutti i feni delle loro coscienze. Ma perche vi sono persone timide , che vinte dalla verecondia non ofano manifellare queste specie di suggestioni , che vanno a ferire il

proprio Direttore, parendo loro di fargli iniguria, e di arrecargli difguflo; proceda egli in queflo particolare con accorteza: e fe vedià, che il fuo diferpolo vien più di rado a conferir feco fopra gli affari dell'anima, che dice con timore, e non dice tutto, folpetti che egli è tentato di diffidenza, e forfe ha penfieri fpropofitati inverso lui; l'interrogbi in bella maniera, e lo faccia scoprire; perchè se egli non vince questa renatazione, sia in gran pericolo; non porendo accadere ad un'anima cosa più perigliosa, che avere a combattere col nemico infernate; senzo un Padre spirituale, che quasi padrino continuamente l'affista, e la protegga nel feroce combattimento.

## C A P O XIII.

Si espone il terzo mezzo purgativo, con cui Iddio perseziona le purghe del senso, e sone il travagli, che manda per mezzo di cagioni naturali, o siano libere, o necessarie

136. A Bhiamo già fufficientemente spiegato il primo mezzo purgativo, che
Iddio selfo esquice per mezzo di grandi aridità, che pone nell'anima. Abbiamo anche dichiarato il secondo mezzo purgativo,
ch' esquice per mezzo de' demoni, permettendo loro un terrible affedio di tentazioni, e
di pene. Resla ora a parlare del terzo mezzo purgativo, consistente in grandi travagli;
e avversità, provenienti o da cagioni ibere,
quali sono gli uomini, o da cagioni necessate, quali sono tutte le altre cose terrene incapaci di libertà, e sol capaci di travagliart, e di affingerci.

137. Premetto due notazioni importanti per l'intelligenza della presente materia. La prima fi è , che sebbene i travagli , di cui ora ragioneremo, fono alcune volte moffa dai demonj, o almeno vi hanno gran parte ; nulladimeno perchè d'ordinario fogliono provenire da cagioni naturali , ad effa qui affolutamente , e fenza alcuna limitazione si attribuiscono. La seconda si è, che questi stessi travagli possono mandarsi da Dio in vendetta de' peccati commessi : e però , acciocche appartengano alle purghe passive del fenso, di cui trattiamo, bisogna, che con provvidenza speciale siano dati da Dio, ed indirizzati a perfezionare il foggetto , c molto più , se devono essere disposizione al ricevimento della celeste contemplazione.

138. Dunque per purgare Iddio la parte fenfitiva di quei suoi servi, che vuol poi ar-

ric-

ricchir di eccelfi doni , fi ferve frequentemente delle malattie corporali . Così purgò Iddio il S.Giobbe, riempiendolo da capo a piedi di ulcere schifosissime, da cui era costretto a radere la marcia con un ruvido coccio: ·Qui sesta faniem radebat, sedens in sterquili-mio. Così purgò una S. Liduina, colmandola di dolori , e di piaghe , per cui le marcivano le carni addoffo. Così purgo una S.Chiara , tenendola abitua mente oppressa da penofe infermità . Così purgò una S. Terefa . a cui ( com'ella riferisce di fe ftessa ) per molti anni non lasciò un giorno libero da dolori. Così purgò S. Carterina di Siena, S.Rofa di Lima, e quasi tutti i Santi contemplativi , se pure non erano destinati ad operare coi proffimi ; perchè in tal caso Iddio suol compensare questi mali corporali con altri tra-

vagli non meno penofi.

139. Appartiene ancora al compimento di queste purghe la perdita di qualche senso, o di qualche membro : come accadde a Tobia, che rimale privo della luce degli occhi; onde era costretto a dire con molta sua affli--zione: Quale gaudium mibi erit, qui in tenebris fedeo , & lumen Coeli non video ( cap. . 12. )! E benche la sua cecità avesse origine dallo sterco di una rondinella, cadutogli casualmente nelle pupille, non si può però dubitare, che un tal accidente foste regodato da particolar provvidenza di Dio, che voleva purificarlo con una tal cecità ; perche glielo diffe l'Angelo di propria bocca : Quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probares te. Per questo stesso fine su tolta da Dio la loquela alla Venerabile Madre Anna di S.Agostino, discepola di S. Terefa, a cui, come marra il Padre Filippo della Santissima Trinita (cap. 2. Theol. Myft. p. 1. Tratt. 3. art. 4.), era concesso parlare, quando doveva a piè del Confessore accusarsi delle sue colpe, o quando dallo stello Confessore erale fatto comando di ragionare : ma fuori questi casi era sempre costretta a tacere : segno manifeflo, che una tal mutolezza era con ispeciale disposizione da Dio voluta, per trarla per mezzo della privazione di questo senso ad una gran perfezione . Ne diverso da questo è il fatto , che narra il Padre Daniele Bartoli ( In Vit. S. Ignat. lib. 5. Mirac. 7.) di una Dama, a cui Iddio tolfe il fentimento dell'udito ; e acciocche non rimanesse alcun dubbio, che un sì grande travaglio era indirizzato alla purificazione del di lei spirito, glie-To restitut per intercessione dal Patriarca S. Ignazio, ma solo per udire le prediche, le orazioni, ed altre parole sante, e profitte-voli; lasciandonela sempre priva, per ascolta-

re ogni altro discorso indifferente , o vano . Circa il perdimento delle membra ditò folo. che la Venerabile Francesca del Serrone ( in Vita ), il di cui spirito era stato approvato da S. Filippo Neri, fu da Dio privata affatto dell'ulo de' piedi , e delle mani ; onde era costretta ad andar sempre carpone a guifa di animale quadrupede. Bensì Iddio gettandola a terra col corpo, la follevò collo spirito a molt' alto grado di orazione, e di fanrità. Accade ancora, che il Signore mandi qualche deformità corporale , massime nel volto, acciocche la persona si distacchi affatto dal mondo, a cui non si vede più gradita, e dalle fue vanità . Questo fuol succedere alle donne , che fono grandemente dominate dalla brama di comparire adorne, e vaghe ; ed io varie ne ho trovate , che furono per questa via tirate da Dio a stato di perfezione, e di straordinaria contempla-

zione.

140. Appartiene alle. purghe del fenfo la perdita inaspettata de' parenti più ftretti , e più cari, e la perdita della roba per mezzo di fallimenti, di difastri, ed ingiuste oppresfioni, fino a ridursi taluno ad estreme miserie . Così Iddio a forza di gran dolori li fepara da tutto il creato , e gli unifce a fe folo . Tra mille esempi, che potrei addurre a questo proposito, due soli ne scelgo, come più memorabili : uno fia il S. Giobbe (c.1.) a cui furono involati turti ad un tratto . e figli, e figlie, e case, e armenti, e possessioni, e servi; e su lasciato povero, e nude sul lezzo di un letamajo a piangere le sue estreme calamità. In questo modo divenne tanto più perfetto, quanto più spogliato da ogni bene terreno. Sia l'altro S. Eustachio Brev. Rom. in ejus lect. ) a cui convenne soffrire il doloroso smarrimento della moglie, e de' figli , la perdita luttuosa di tutte le fue fostanze, e ridursi a maneggiare la marra , e l'aratro , qual vile bifolco . Così Iddio a coloi di dolore , e di affanni lo cangiò da Idolatra , ch' egli era , in un gran Santo.

141. Ma il mezzo più ordinario; di cui si serve Iddio per queste purghe del senso, fono le persecuzioni degli uomini : mentre appena fi trova anima contemplativa, che o poco o molto non sia passata per questa dolorosa trafila : e la ragione, se io non erro, li è; perchè ficcome fiamo tutti per iflinto di natura gelofi della nostra riputazione, e del nostro onore, così abbiamo tutti bisogno d'esserne distaccati a forza di mormorazioni, di calunnie, d'imposture, di difpregt, di fcherni, e di contumeliofi TRATTATO QUINTO, CAPO XIII.

infulti, per potercie unire con quello , che si fece obbrobrio degli nemici per nostro a-more . S. Teresa, parlando delle travagliose purghe . che devono patir quelli , che hanno da falire ail' unione con Dio, incomincia dalle mormorazioni, dicendo ( Caftr. inser. Manf. 6. cap. 1. ) che nafce un cerro grido, e bisbiglio , che fi fa fanta , che fa cofe firavagants, ed eftreme, per ingannare il Mondo, e per fate, che pajano cattivi gli al-tri, che sono più buoni Cristiani, senza quefle cerimonie; e che si noterà, non essendovi altra cosa, che non ci è meglio, che proccurate di attra coja cos nos es enegatos que llo, cos ri-terca il proprio saso. Quelli cos teneva per amici, si allontanano da lei, e sono quelli, co cobe più la mordono. Talvolta Idoio permette, che queste, ed altre detrazioni più gravi fi spargano per tutta la Città, che l'innocente Servo di Dio sia dileggiato anche in pubblico, e che finalmente divenga la favola di tutto il popolo: come fi vede accadere a più persone negli anni della loro purgazione . Per questi mezzi dispone Iddio con infinita faviezza, che questi tali voltino affatto le spalle al monuo, da cui si veggono scherniti i te più fi curino del proprio onore. che mirano fenz' alcuna cagione sì altamente oltraggiato,

142. In alcuni la purga non si ferma qui : ma di più si permettono loro calunnie manifeste, grandi infamie, e persecuzioni or-rende. Ma qui si osservi, che tali travagli il più delle volte si danno a quei Servi di Dio, che il Signore ha destinati a trattare coi proffimi per l'acquifto delle loro anime. Quetti di ordinario non fogliono effere molto oppressi da quell' assedio diabolico, che ho delcritto nei capi precedenti ; perche fono loro compensate le persecuzioni de' demoni con le persecuzioni degli nomini. E di fatto offervo nella vita ammirabile del Beato Enrico Sulone, eletto da Dio per la conversione de' popoli per mezzo della predicazione Evangelica ( in ejujd. Vis. in plur. loc. ) che nulla quasi in essa si parla delle tentazioni, e molestie de' demon) : ma molto peid fi dice de travagli grandi, che riceve dagli uomini persecutori ; perche si trova in quelle carre acculato, ora come adultero, e fornicario infame, ora come ladro fagrilego, ufurpatore di cole facre, ora come ipocrita fingiture de' prodigj , ora come intidiatore al pubblico bene , e macchinatore di grandi Aragi a nazioni intere : e anche vi si trovano Città contro lui tumultuanti, e popoli interi congiurati a dargli morte : Lo stesso dico del mio Patriarca S, Ignazio ( in plur..

loc. Vit. ) a cui convenne molto più foffire. dagli uomini, che dai demoni : accusato ai Tribunali con falle imposture ; processato come Eretico; condannato a ignominiofe. sferzate, ballonato a morte, affalito da fica-ri col ferro, schernito, ed insultato dagliempi . Lo stesso potrebbe anche dirfi di S. Gio: Francesco Regis Missionario Appostolico ( in Vita in plur. loc. ) più volte inveflito col ferro nudo, molte volte schiaffeg-giato, molte volte bastonato, e percosto; spesso ingiuriato, e spesso perseguitato anche da persone di gran bontà. L' esempio però più grande, e più autentico è quello , che di fe fteffo ci da l'Appoftolo delle genti, riferendo quante volte fu dagli uomini lapidato , quante volte flagellato , quante volte cercato a morte; narrandoci le percosse, che, fpesso riceveva coi schiassi, e quelle non men. dolotofe, che riceveva dalle lingue contro di lui invelenate con maledizioni , e bestemmie : Colupbis cedimur . . . maledisimur, O benedicimus . . . blafpbemamur , O obfectamus : fino a divenire la mondiglia più vile del mondo: tamquam puegamenta bujus mundi facts fumus ( 1. Corineb. cap: 4. ).

143. Tanto è vero , che gli nomini Appostolici sono stati sempre il bersaglio di fierissime persecuzioni . Tutto questo Iddio difpone con fomma provvidenza : perchè le tali persone stessero sempre investite da demoni, o con dolori corporali acerbiffimi, o con grandi offuscazioni di mente, e agitazioni di animo, nate dalle loro ftraordinarie fuggestioni, non potrebbero attendere alla convertione dell'anime con la predicazione evangelica, con l'amministrazione de Santissimi Sacramenti, e con altre grandi fatiche, proprie del loro Sacro Ministero . Però Iddio laggiamente dispone, che chi vive in solitudine, applicato al suo solo profitto, sia più perseguitato dai diavoli; chi vive tra le genti, intento a proccurare la loro falute, fia più perfeguitato dagli uomini, e così com-pifca cialcuno con perfezione la fua purga, e fe Iddio gli ha definato qualche grado di contemplazione, l'ottenga ciaseuno con mezzi proporzionati ai suoi impieghi .

144. La persecuzione più grande poi, con cui Iddio purga le anime, è quella, cheproviene o dai domestici, oppure dai Servàdi Dio. Le persecuzioni de domestici si sentono al vivo per due ragioni: la prima,
perchè riesce troppo duro alla nostra fragilenatura vederci persegnizati da quelli, che ch
avrebbero a disudere, e ci dovrebbero amarè: la teconda, perchè questi gli abbiano
fempre presenti; e perà foso una ecroce, che-

di

di continuo ci affligge . Così fu purgato il S. Giobbe, a cui la moglie, in vece di comparirlo, rinfacciava con amare rampogne le fue pene, e i suoi disastri , dicendogli : Bemedic Deo, & morere ( cap. 2. ). Così pured Iddio il S. Tobia, permettendo, che in vece di effere compassionato dai parenti, e dagli amici per la sua cecità, fosse da tutti dileggiato, e schernito. Nam sicut Beato Job insultabant reges ; ita ifti parentes , & cognati ejus irridevant vitam ejus ( Tob. cap. 2. 15. ). Con questa specie di purghe furono nella nuova legge molto raffinate le virtù di S. Catterina da Siena ( in vita ), che non folo fu dispregiata, non solo fu perco la dal padre, e dalla madre, ma fu posta in cucina, e costretta a servire, in vece di effere fervita. Con queste purghe fu anche perfezionata S. Rosa di Lima (in Vita) alla cui virtu fece lunga guerra la madre con una continua persecuzione di rimproveri, di battiture , e di oltraggi .

145. La ragione poi , perchè la contraddizione de' buoni riesca tanto penosa, ognuno lo vede: perche chiunque fa guerra al mondo, è già persuaso di aver a ricevere da lui grandi ostilità, già se le aspetta, e ci fi prepara con cuore invitto: ma non le aspetta già dai Servi di Dio, che son con lui collegati in servire l'Altissimo; e però le contrarietà di questi riescono tanto più dolorose, quanto giungono meno aspettate, e meno sembrano ragionevoli a chi le riceve. In oltre le opposizioni di questi ingerifcono se npre nell' anime divote scrupoli. sospetti, e timore circa la rettitudine del loro operare : cose tutte , che grandemente l'affliggono . Santa Teresa parlando di S. Pietro d' Alcantara, dice così al nostro proposito: Mi compati grandemente, e dissemi, che uno de' maggiori travagli del mondo, che aveva patito, era stata la contraddizione de' buoni, (in Vita c. 30.). Se poi venga la contrarietà dai Confessori, dai Padri Spiri-tuali, o dai Superiori, riesce quasi intollerabile; tanto grandi fono le angustie, in cui si pone l'anima santa, vedendosi contrari quegl' istessi, ch'ella tiene in luogo di Dio, ed ama con affetto fincero di figlia. Senta il Lettore ciò, che dice su questo particolare la predetta Santa: Erano queste cose suf-ficienti per sarmi uscir di cervello, ed ascure volte mi vedeva in termini, che non sapeva che mi fare, se non alzar gli occhi al Signo-re; imperocche il patire contraddizione di uomini buoni una povera donnicciuola miferabile, fiacca, e tanto timorofa, come fon' io, par niente il dirle: ma con aver io patito in mia vita

grandissimi travagli, questo è un de maggiori (in Visa c.28.). È in altri luoghi ancora narrando simili contrarietà da lei sossette, ne parla sempre con termini di grand' espressione.

146. E qui voglio che facciamo una riflessione molto utile, che prima di noi fece il Miftice Enrico Arpio; parlando di queste purghe paffive. La riflessione è questa, che Iddio per ottenere la purificazione d'una di queste anime predilette, con cui vuole pol aver tratto familiare in alta contemplazione, permette, l'accecamento non folo de peccatori, ma anche de' Servi di Dio, e de'Confessori stell: permette molte coipe, permet-te qualche lore danno spirituale. Tanto 8 l'amore, che Iddio loro porta : tanta è la premura, che ha de' loro spirituali avanza menti. In verisate dico, sono parole del so-praccitato Autore, prinsquam Deus impraparatum relinqueret animan , quam tam subli-miter elegit , sibique tam singulari cordis amore fegregavit, citius centum millia hominum ex bujus anima occasione damnum aliquod incurrere permitteret : immo etiam potius mille fanctis bominibus occluderes interim oculos, ut mille ignorantes was illud electionis gravibus judiciis fuis preparares ( Lib. 2. Theol. Myft. cap. 11. ) . Siegue poi a dire , che terminata che sia la purga di tali anime, Iddio toglie agli nomini fanti, che l'hauno falfamente giudicate, e travagliate, quafi un velo dagli occhi : onde incominciano a vedere l'insuffistenza de'loro giudizi, l'ingiustizia delle loro contraddizioni : sebbene però giudica Iddio queste loro mancanze con men rigore, come che da lui permesse con ispe-. ciale provvidenza per l'altrui bene. Quindi; deduca il Direttore, cha non può far cosa di maggior gloria di Dio, e a Dio più grata, quanto attendere con tutto zelo, e con tutta premura al governo di quest'anime purganti, che Iddio ha scelte tra mille, e mille, e ne proccura per mezzi straordinari la perfezione. E se mai questo mio libro capitasse in mano di qualche persona, che agognasse con desideri vani all'infusa contemplazione, la prego a riflettere ( ciò che diffi già un' altra volta ) alle dure tanaglie, per cui bisogna passare, e al torchio di tante pene, fotto cui bifogna gemere , primadi giungervi ; perchè forse svanirà dal suo, cuore ogni voglia vana: perchè, come dice. S. Toresa, parlando di questa specie di purghe ( in Cast. inter. Manf. 6. c. 1. ), fe prima fi fapeffe, farebbe difficiliffima cofa alla natural fiacchezza il poserlo foffrire, e il vifolversi a patirle per beni quanto si voglia grandi , che fe le rappresentaffero . ...

# C A P O XIV.

Avvertimenti pratici al Direttore fopra i mezzi purgativi elposti nel precedente Capo.

V vertimento I. Qui si rammenti il Direttore dei ricordi dati nei precedenti capitoli : giacchè devono anch' effi secondo le contingenze applicarsi alle presenti materie . Il rimedio però più proprio , e quasi specifico de' mali purgativi, che abbia-mo dianzi esposti, è il balsamo della fanta pazienza: questo gli addeleisce, questo li rende meritori, e cari a Dio: e con questo ha egli da ungere l'anima del suo peritente addolorato, perseguitato, ed oltraggiato, qualunque volta gli si presenta a' piedi. Ma acciocche questa sacra unzione penetri nel di loro spirito, e vi produca effetti di gran perfezione, ve l' ha da applicare per mezzo di Gesù appaffionato, proponendolo in varie forme confacevoli al loro bifogno. Se il penitente è afflitto da dolori, da piaghe, o d'altre infermità, gli faccia spesso contemplare il Redentore, tutto piagato e spasimante in Croce. S' è strapazzato da suoi domessici, glielo faccia vedere tradito, negato, abban-donato da suoi più cari. S' è perseguitato con mormorazioni, e calunnie; s' è oltragcalunniato, cercato a morte, e divenuto scherno di plebe vile. Miglior medicina non vi è per raddolcire l' asprezza di tali mali, e per condurse a fine con perfezione tali specie di purghe . E la ragione è manifesta : perchè ficcome non vi è soldato sì infingardo, che vedendo esporsi intrepido il Capitano alla punta delle lancie, e delle spade, non concepifca un gran coraggio, e non ponga anche egli a sbaraglio la propria vita; così non vi è Cristiano, che vedendo soffrire il Redendorc con grand'affetto quelle pene, che egli foffre, non prenda animo grande a patire per lui con reciproco amore.

148. Abimelecco, dopo aver conquistata la Città di Sichem, non potendo in altro modo impadronirsi della sua Fortezza, risolvette di espugnarla col suoco : e perchè per ottenere il suo intento, era necessario ammassare a piè di quelle mura boschi interi di tronchi, e rami, conduste il suo Esercito fu la cima del Monte Selmon, ov' era una gran selva : qui tacendo con la lingua , ma parlando con l'opere, diè di mano ad'una scure, recise un grosso ramo, se lo pose sopra le spalle, ed avviandosi verso la Fottez-Dirett. Mift.

TRATTATO QUINTO, CAPO XIV. 368
za di Sichem, andava ripétendo: Quod me videtis fucere , cito facite . Ad un esempio st nobile avreste tosto veduto, non solo i Fantaccini, ma i Capitani, e gli altri Uffizlali più ragguardevoli impugnare il ferro, troncare groffi tronchi, caricarfene le spalle, parendo di andare più glorioso a chi ne andava più carico : Igitur certatim ramos de arboribue presidentes, sequebantur ducem ( Judie. 9. 49. ). E in quello modo passò la sera in breve tempo dalle cime di Selmon alle mura di Sichem. Quello è quello, che ha fat-to Crifto con noi. Ci ha preceduto con l'efempio, non esfendovi travaglio, che ci tocchi ful vivo o dell'onore, o del corpo, o della roba, ch'egli non abbia prima fofferto per noi. E però dobbiamo in tempo delle tribolazioni rappresentarcelo oppresso dagli istessi mali, e figurarci che ci vada dicendo: Quod me videtis facere, cito facite: sopportate di buon cuore per me ciò, che io ho patito con tanto amore per voi. Questo è il rimedio più efficace, che il Medico Spirituale ha d'andare adattando a questa spe-

cie di mali. 149. Avvertimento II. Avverta il Birettore, che la persona perseguitata ( ancorchè ciò accada con falle impoflure ) o da dome-flici, o dagl' estranei, o da' cattivi, o da Consessori istessi, non dev' essere facile a con mormorazioni, e calunnie; s' è oltrago discolparsi, e molto meno a querelarsi di giato con parole villane, glielo rappresenti ctali ostilità, ma deve mettersi avanti git occhi, come ora diceva, gli-esempi di Gesù Crifto : offerir tutto a lui , collocare in lui ogni speranza , rimettere in lui le sue difefe, dicendogli con viva fede : Pone me juxta te, O cujufvis manus pugnes contra me (Job. cap. 17. 3. ) oppure : si consistant adversume me castra, non timebit cor meum. Si exsurgat adverfum me pralium, in boc ego sperabe ( Pfal. 26. 3. ) . Siate voi in mia difela, Signore, ne io temero punto del mondo tutto, se tutto fosse congiurato a farmi guerra. Io non dico, che non possa, e non debba anche scusarsi con umiltà, e con modestia, quando lo richiegga la gloria di Dio: dico folo, che fuori di questi casi deve soffrire , e tacere , se vuol compire con persezione la fua purga. Tanto più, che con le fue discolpe altro non otterrà, che irritare i fuoi avversarj : sicche dalle sue istesse difeso ( come fuol' accadere ) prendano argomento di nuove mormorazioni, e di nuove oppolizioni, tacciandolo di poco umile, di poco raffegnato, e di poco paziente, e fi facciano. lecito di perseguitarlo con maggior baldanza . Vinca dunque in bono malum : li vinca con l'umiltà , ili domi con la foffe-

renza, li faccia tacere o col filenzio umile, e virtuoso, o con parole dolci, e piacevoli: e si assicuri, che operando in questo modo riceverà per tali perfecuzioni lo stesso premio, che riportarono i Martiri dalle persecuzioni de' Tiranni , come dice S. Gio: Crisostomo, parlando delle persecuzioni, che il S. Giobbe riceve da suoi domestici : Est Cerfecutio magna Martyrum gloria : fed nefcio utrum minor gloria fuit Sancto Job : Nec tamen illi dicebatur; Thus pone; idolis facrifica, & diis alienis; nega Christum . Dicebatur tamen: Si blasphemaveris, putredo omnis absceffura , sanitasque redaitura est ( In Hom.

6. de S. Job. ) .

150. Avvertimento III. Avverta il Direttore, che anche a lui converrà molte volte venire a parte delle persecuzioni, quali fosfrono queste anime purganti , e nelle occasioni, in cui sarà disapprovato il loro spirito, farà anche biasimata la sua condotta, e farà tacciato d'indifereto, di poco dotto, di troppo credulo, di mal' avveduto, d' imprudente, e se la persona perseguitata sarà di fesso feminile, sarà forse toccaro su l'onore ancora. S. Terefa parlando di un suo Confessore, ch' era Religioso della Compagnia di Gesu , dice queste parole : Affai tribolazioni in molie maniere pati egli per caufa mia . . . . Temeva di non avere a trovare chi mi volesse confessare , e che tutti mi avrebbero fuggita; ende non faceva se non piangere. Fu providenza di Dio il voler egli dubitare, e infieme continuare ad afcolturmi; ma era si gran Servo di Dio, che per amor fuo a tutto si farebbe posto (in Vita cap. 28.). Prenda pertanto il Direttore questo regolamento; se vedra, che sia vituperato o il suo sacro ministero, o la sua dottrina, risponda pure con modeflia, e giustifichi la sua causa : perchè dice S. Girolamo, che in tali casi non conviene dissimulare: Non est patientia beata, contra doctrinam, aus catholicam fidem sustinere calumniam , neque Christi discipuli , dissimulare . ( In Ep. ad Ruf. ) . Se poi da tali lingue malediche farà punto folamente nella fua persona, offerisca tutto a Dio generosamente, e metta la propria causa nelle sue mani, e si sidi di lui; giacche ha detto di propria bocca : Mibi vindicla, & ego retribuam . Paulus ad Rom. cap. 12. 19. ). Dia al fuo discepolo un nobil' esempio circa il modo con cui deve anche egli diportarsi negli stessi travagli. Sopratutto per esimersi da tali con-traddizioni, non s' induca mai a lasciare in abbandono la persona, che Iddio ha commesso alla sua direzione : perche sarebbe quefla un'infedeltà e verso l'una, e verso l'al-

tro troppo biasimevole . Si ponga avanti gli occhi la gloria grande, che da Dio può sperare, con attendere alla guida di tali anime a lui sì care ; penfi spesso al gran premio, che Iddio ha promesso a quei suoi amici fedeli, che per cagioni giuste, e sante fostropo persecuzioni : Beati , qui persecutionem patiuntur propter justitiam , quoniam ipsorum est Regnum Calorum . Beati eritis , cum vos oderint bomines , & persecuti vos fuerint , & dixerint omne malum adversus vos mentientes propter me . Gaudete , & exultate ; quontam merces vestra copiosa est in Calis ( Marth. cap. 5.11. j. E con questi santi pensieri alla mente metta in non cale tatte le mormorazioni e vane dicerie e con fortezza degna di un petro Sacerdotale siegua intrepido la condotta , che ha santamente intra-

151. Avvertimento IV. Avverta il Direttore di non stancarsi nella direzione di tali anime, le cui purghe sogliono essere non meno lunghe, che moleste. La purga della B. Angela da Foliguo non durò più di due anni, e quella di S. Maria Maddalena de' Pazzi , non più di cinque : di altre persone fante però si sa esfer le loro purgazioni durate un tempo affai più lungo. Il Padre Michele Godinez, ( Lib. 3. cap. 11. ) riferisce aver avute in cura anime, le cui purificazioni si distesero allo spazio di 14. di 15. e fino di venti anni . Ho conosciute persone , che hanno profeguito a penare in questo stato purgativo, quali dodeci, quali diecinove anni continui. Ne tocca a noi indagar la cagione di tanta lunghezza, e di tale diversità: Iddio lo sa . A noi basti sapere , che Iddio il tutto dispone per la maggior perfezione, ed esaltazione di quell'anime, che prende z coltivare con tali mezzi , altrettanto amorosi, quanto tormentosi. Si armi dunque di gran costanza il Direttore, per non lalciarsa attediare dalla lunghezza di tali cure, nè dalla loro molestia. Così giungerà insieme col suo discepolo all'acquisto di quella gloria: che ad ambedue stà preparata nel Cielo; ed avrà anche in quelta vita la confolazione di vederlo innalzato a gran perfezio-

152. Avvertimento V. Per ultimo avverto, e prego il Direttore, che prendendosi la cura di tali anime, chieda spesso lume a Dio per non errare. E' vero, che le regole, che finora abbiamo date, molto gli gioveranno per la loro buona condotta, non fempre però basteranno : perchè tante, tali , e sì ftrane fono le cole, che accadono in quelto fla-

ne, ed anche a qualche grado di fublime

contemplazione.

to di purghe, che se Iddio non affistesse con la fua luce, sarebbe facile prendere abbagli con pregiudizio altrui . Aggiungo, che molte anime vi sono, le quali tra le tempeste di tante tentazioni, e travagli fanno naufragio, se non della loro eterna salute, almeno della loro perfezione : e febbene questo proviene dalla loro debolezza, nasce ancora talvolta ( come offervano bene i. Dottori Mistici, ) dall'imperizia de' loro Direttori, che non le sanno guidare per questo mar procellofo: ma a guifa di nocchieri inesperti, in vece di condurle al porto della perfezione, o le fanno tornare indietro, o le lasciano arenare nelle sirti di qualche tiepidità, o non le fanno allontanare dagli scogli de' peccati, a cui vanno miseramente ad posta pecca, a cui di Direttore, dopo aver posta ogn' industria per abilitarsi con lo stu-dio, ricorra spesso a Dio, e chieda luce, che il Signore di certo lo esaudirà , essendo questa una preghiera giusta, come di co-fa molto conveniente al suo impiego, e mol-

# CAPO XV.

to doverofa.

Si espongono i frutti che risultano dalle purghe del senso, che abbiamo sin qui spiegate.

153. NEl capo quinto parlando de' frut-ti falutari, che fi producono nell' anima dalle aridità purgative, dissi, che tali frutti, benche derivino principalmente da quelle desolazioni, che allora gli aveva dichiarate; risultano però ancora dagli altri mezzi purgativi, di cui aveva a ragionare, cioè dell'affedio diabolico, e dai travagli cagionati da altre cagioni, qualunque elle siano. Poiche non meno per mezzo dell'aridità, che per mezzo di questo assedio fiero, ed ostinato, e da altre grandi tribolazioni, fi va ingerendo nell'anima una profonda, e fincera umiltà, e un totale distacco da ogni consolazione sensibile, o sia celeste, o terrena . Non meno per gli uni , che per gli altri mezzi va Iddio raffinando, e radicando nell'anima le virtù teologali, la Fede, la Speranza, la Carità; e va perfezionando tutte le virtù morali, specialmente la pazienza, che tra tante opposizioni, contrasti, e pene si esercita in grado eroico. In somma tutti e tre i mezzi purgativi , che ho dichiarato nei precedenti capitoli , tendono ad abbattere le passioni ribelli, a domare l'appetito orgoglioso, a soggettare il senso allo spirito, e a parterire nell' anima quella

pace ferena, che è tanto necessaria per il conseguimento della divina contemplazione. E questi appunto sono i frutti preziosi, che infallibilmente si riportano o in maggiore, o in minor quantità da quelli, che costantemente, e virtuosamente passano per tali purche.

154. Oltre questi frutti tanto falutari, e pregevoli, altri ne riferisce S. Giovanni della Croce molto dilettevoli ( in Noch. Ofcur. lib. z. cap. 1. ), 'con cui ricompensa Iddio ai suoi Servi sedeli le pene sofferte, e li dispone alle afflizioni maggiori della seconda purga. Poiche trascorse le purghe del de di chi esce libero da un'angusta, ed o-fcura prigione), si trova con gran liberià, ampiezza, e soavità di spirito non più le-gata all'immaginazioni, ed al discorso, e non più foggetta, come prima, allo stancamento delle potenze; e gode ordinariamente una molto ferena, e foave contemplazione. Il fenfo stesso, stato per lungo tempo oppresso dal peso di tante croci , respira una bella pace, e prova una dolcezza più pura, e maggiore di quella, ch' esperimentasse prima di entrare nella sua purga; sì perchè il diletto ora non gli proviene da una luce baffa, ma dal lume di una pura contemplazione ; sì perchè effendo in gran parte purgato, meglio fi adatta all' impressioni delle spirito. Qui incomincia l'anima a provar quella sete propria de proficienti, di cui parlai nel Capo XIII. del Trattato secondo : poiche le si destano nel cuore certe ansie di Dio, che non sa donde nascono, insieme con un grand' amore infuso; e quanto più cresce questo incendio d' amore, tanto più accese fi svegliano quell' ansie amorose ; e talvolta la penetrano tanto al vivo, che si sente tutta confumare, e mancar le forze in un dolce languore. In questo stato ad alcuni ii donano visioni in gran copia, e immaginarie, e intellettuali, si danno loro locuzioni molto foavi, e rivelazioni molto favorite. Ad altri si compartono anch' estasi, e ratti con elevazione di corpo , e con lo smarrimento deº sensi: in somma par, che l'anima passi da un rigido verno di siccità, e di pene, ad una fiorita, e amena primavera di celesti consolazioni. Sebbene non vanno tali persone affatto esenti da ogni aridità; ma di tanto in tanto fono affalite da certe folte tenebre, e da certe angustic , quasi messaggiere dell' altra purga tenebrofa, che già le aspetta. Vero è, che queste presto passano ; ed esse presto tornano alla loro dolce serenità. Tutto questo però vale in supposizione, che le purghe del fenfo di cui abbiamo parlato, e le purghe dello fipirio, di cui parleremo, fi acciano feparatamente in tempi diversi, e che tra l'una e l'altra interceda quesso intervalle di pace. El che però non credo che accada in tutte le anime, come vedremo in appresso.

155. Qui si noti, che in questo stato di consolazioni i favori più grandi non si rice: vono senza lesione corporale. Poiche vediamo, che mentre l'anima in questo tempo riceve forti comunicazioni soprannaturali, il corpo talvolta dà in tremori, talvolta palpita il cnore con veemenza, il petto s' indebolisce e langue . Anzi nei ratti istessi, che in tale stato accadono, rimane il corpo pesto, indebolito, e quasi fracassato. Per intendere la cagione di quelto, bisogna supporre con S. Giovanni della Croce ( In Noch. Ofcur. lib. 2. cap. 3. ) che nella purga del senso non rimane mai perfettamente purgata la parte sensitiva, ne mai svelte dalle radici le sue impersezioni. Per ottener ciò, è necesfario che sopraggiunga la purga dello spirito, per mezzo di cui si compisca la purificazione deli' una, e dell' altra parte deli' uomo. La ragione di questo è chiara, perch' essendo il fenfo, e lo spirito parti di un istesso soggetto, tiene l' uno radicate nell' altro le sue imperfezioni, e debolezze: onde non può l' uno purgarsi con perfezione, se non sia l'altro purificato. Quindi è facile il dedurre, perchè ricevendo l'anima dopo la prima puri ga favori molto straordinari, vi provi il corpo penosi effetti, perchè non essendo esso ancora ben purgato, non ha per anche acquistata quella tempra forte, e robusta, ch' è necessaria per ricevere le gagliarde impressioni dello spirito forte di Dio, e però vi rimane fotto in mille modi debilitato, fiaccato, e oppresso. Ma non accade già questo dopo la: feconda purga: poiche allora riceve la perfona ogni ratto, e qualunque altro favore sublime, fenz' alcun danno del corpo; anzi con suo gran conforto; perchè ha già deposto ogni sua debolezza, ed ha già conseguita fortezza bastevole, per ricevere con pace qualunque più forte comunicazione di spirito, come accennai altrove.

156. Ma acciocchè il Direttore proceda con giufto difernimento circa le predette dottrine, bifogna-che io gli dia qualche limitazione. Diffi con S. Giovanni della Croce, che terminate virtuolamente le purghe del fenfo, entra l'anima in poffeffo d'una molto favorita contemplazione. Ma questo non deve intendersi in senso afferetto, e rigoroso, sicchè non accada mai il centratio,

potendo Iddio ( come qualche volta succede ) indirizzare tutta la purga a rendere la perfona perfetta, e non già a farla contemplativa; e però deve prendersi questo detto in fenso morale, in quanto che ciò il più delle volte accade . Il Direttore dunque , per intendere se la purga del senso abbia a finire in perfetta contemplazione , fi ferva dei tre contrassegni, che demmo nel capo IV. e specialmente offervi , se rischiarandos di tanto in tanto ( come fuole accadere per conforto dell' anima afflitta ) l' ofcura notte dell' aridità, delle tentazioni, e de'travagli, torni la persona alle immaginazioni, ai discorsi , ed alla meditazione ; oppure si trovi fisfa in Dio con uno sguardo placido, amorofo, e foave. Se la cofa paffa nel primo modo, segno è, che la purga si va facendo col lume della fede, e della meditazione : se succede nel secondo modo, è segno che la purga si va perfezionando con la luce della contemplazione. Nel primo caso la purificazione andrà a finire in perfetta meditazione : nel secondo caso andrà a terminare in contemplazione soprannaturale, ed insusa. Osservi ancora, se i mezzi purgativi , che Iddio adopera per l'affinamento dell' anima, fiano ordinari, e comuni, oppure affai firaordinari : poiche può da questo di leggieri arguire , qual debba effer l'efito di una tal purificazione, essendo Iddio solito a premere molto la mano foora i contemplativi , come quelli che hanno bisogno di particolar mondezza.

157. Disti, che dopo la purga del senso, riceve l'anima visioni, locuzioni, rivelazioni, ed anche estasi, e ratti, e gode per lungo tempo una molto ordinaria, e soave contemplazione. Ma questo stesso non accade già a tutti nello stesso modo. Io ho trovato una persona, ch' era passata per una purga la più atroce, che dir si posta ; e un'altra , che aveva trascorsa una purga molto più mite sed ambedue avevano retto con molta vittù al cimento di tali prove : eppure questa rimase colma di più favori , che quella . Nè questo deve recar maraviglia: perchè queste sono grazie gratisdate, che non cadono lorto alcun merito, ma fi danno da Dio a chi vuole, e come vuole, secondo i ditegni della sua provvidenza, noti a lui soto. Onde voglio inferire, che sebbene abbia a finire la purga in contemplazione straordinaria, niuno però può indovinare qual debba effere il grado di contemplazione, a cui voglia sublimarla la divina bontà.

158. Avverta per ultimo il Direttore, che i frutti falutari, che abbiamo enumera-

ti , fi riportano folo da quell' anime , che passano con sedeltà per tali vie spinose. Che se un'anima procedesse con trascuratezza, combattesse con lentezza contro le tentazioni diaboliche, e soffrisse le aridità, e i travagli con molta imperfezione, non folo non giungerebbe all' acquisto della contemplazione, ma neppure a quel grado di perfezione. che Iddio le aveva per tali mezzi prepara-to: se ne rimarrebbe la meschina in uno flato imperfetto , e in qualche basso grado di orazione per tutto il tempo di fua vita. E questo basti aver detto, acciocche il Direttore prenda giuste idee di queste strade scabrose, per cui conduce Iddio le anime più dilette , affinche non metta mai i suoi penitenti in isperanze mal fondate, che non pos-Iono produire buoni effetti .

#### CAPO XVI.

S' incomincia a parlare delle purghe dello spirito. Si mostra la necessità, che vi è di este, per giungere ai più alti gradi di contemplaplazione unitivi, e trasformativi dell' anima in Dio . Si dice quanto siane tormentose , e in qual tempo accadono,

50. Siccome un pannolino più si purga dalle sue macchie, e più diviene candido, fe sia più forte, e replicato più volte il ranno, che in lavarlo si adopra; così l'anima si purifica più, e diviene più bella , se più rigide , e duplicate siano le purghe, che si adoprino per farla monda. La purga del senso, che abbiamo già dichiarata, non può dirsi piena, e persetta purificazione della parte fensitiva : ma più tofto, se vogliamo parlare con le parole istesse di S. Giovanni della Croce ( in Nott. Ofcur. lib. 2. cap. 3. ) fi può , e deve chiamare una certa riforma, e ritenimento dell'appetito, che purgazione. Ne apporta la ragione: perchè con la detta purga si ottiene di togliere i difetti , in cui la persona soleva incorrere ; ma non già di sbarbare fin dalle radici ogni abito difettuolo : si ottiene di frenare l'appetito sensitivo, aciocche si accomodi allo spirito, e non l'impedifca nelle fue tranquille contemplazioni ; ma non già di abbattere quasi affatto le sue ribellioni, e di domare quasi affatto il suo orgoglio, sicchè non torni , come suol dirsi , a far delle sue . Posi quella particola limitativa quafi: perchè non è possibile in questa vita estinguere in modo le passioni, sicche mai più non si risentano. Per ottener dunque questo, è necessaria la purga deilo spirito, in cui lo ppirito si fac-

cia mondo, e puro, e fi dia ad un tempo stesso compimento alla purga del senso ribelle. Se dunque terminata la purga del senso, non voglia Iddio innalzar l'anima ai gradi più alti dell'infusa contemplazione, la lascia in quello stato, avendo acquistato già tanta purgazione, che basta per una contemplazione più baffa, e per un tratto non tanto intimo, ne tanto stretto con Dio. Ma se debba essa ascendere all' unione mistica, e trasformativa con Dio ; massime a quella perfetta, stabile, e quasi insolubile, che dichiarammo nel Trattato quarto, le convien paf-fare per quest' altra strettissima trafila della purga dello spirito, in cui tanto si raffini e nella parte sensitiva, e nella parte razionale, che divenga (per quanto comperta la sua mifera condizione ) simile a quel Dio, con cui deve sì altamente unirsi.

160. Ma perche potrebbe parere ad alcuno cola firana, che una persona passata per tanti travagli, e tante pene, quante sono quelle, che abbiamo descritte ne precedenti capitoli, abbia ancor bisogno di maggior purificazione, è necessario che io esponga i pregiudizi, che restano in tali anime, per salire alla predetta unione perfetta di amore. In primo luogo rimangono in esse gli atti imperfetti , le inclinazioni difettole , e le macchie dell'uomo vecchio, che non furono bene fradicate, e rimangono ancora le passioni non abbastanza abbattute nella prima purgazione, come ora diffi ; nè conviene, che l'anima si accosti a Dio con queste dissomiglianze, per farsi un' istessa cosa con lui . In secondo luogo sono ancora nella persona molti difetti propri dello spirito, e naturali, e morali, che non furono tolti con la prima purga: dalla parte dell'intelletto e.g. vi è una certa evagazione di mente, per cui si lascia facilmente distorre da Dio , per andar vagando fopra le creature : vi è ancora una certa innata cecità, per cui vi si lascia incautamente ingannare nelle visioni, nelle locuzioni, "e nelle profezie, ed è facile a giudicare il vero per falso, e il falso per vero . Dalla parte della volontà vi è molto amor proprio, e soverchia adesione aile grazie, ed ai gusti di Dio, e ciò ch'è peggio, vi è qualche compiacenza , vi è qualche stima di se stessa, ed una tal quale presunzione in vedersi favorita, e accarezzata dai personaggi del Cielo. Ne tali superbiole, come che vefliti di sentimenti umili , da cui vengono sempre accompagnati i favori di Do, sono conosciute da tali persone spirituali . ne punto da loro apprese : e però riescono loro tanto più nocive, quanto più occulte. Or chi

non vede , che non conviene all' anima entrare con queste macchie in fronte nel stalamo de' divini sponsali , per unirsi tutta , e trasformarsi per amore con Dio? In terzo zuogo sono in lei alcune indisposizioni naturali, che ne furono, ne poterono esler tolte dalle purghe del fenfo, come improporzionate ad introdurre tanta mondezza . Queste confistono in una certa attività delle potenze. e in un certo loro islinto a produrre or questi, or quegli atti, ed a produrli in questo, o quel modo conforme alla loro naturale inclinazione. E di questo ancora bisogna che l'anima sia spogliata, acciocche slia passivamente nelle mani di Dio , e possa essere da lui mossa fenza resistenza agli atti unitivi, tanto superiori alla sua naturale capacità. Acciocche dunque l'anima sia svessira da tutti questi pregiudizi rimasti dopo le prime purghe , bisogna che entri nell' altra purga dello spirito, senz' alcun paragone più rigida, più dolorosa, e stetti quasi per dire spietata : e così fi renda abile all'unione trasformativa perfetta, e specialmente a quella, che chiamano matrimoniale.

161. E qui io già mi avvedo, che sorgerà in mente al divoto Lettore una nuova maraviglia, sentendo che vi siano purghe più rigorofe di queste, che abbiamo già descritte : perche forse in vedere un cumulo di tante, e sì gravi penalità, erasi figurato non poter accadere in questa vita cosa di maggior tormento . Eppure si assicuri , che tutte le pene dei tre mezzi purgativi già riferiti, non hanno che fare con le afflizioni atroci , che si soffrono nella purga dello fpirito . Io qui non farò altro , che rapportare ciò che ne dicono i Mistici più autorevoli . Sia il primo S. Giovanni della Croce, che ne parla, non per altrui relazione, ma per proprio esperimento. Ragionando egli delle pene, che sente l'anima in queste purghe di spirito, ora dice, che sono immenle : ( in Nott. Ofcur. lib. 2. cap. 5. ) Questa pena nell' anima , per caufa della fua impurità, è immensa, quando da vero è investita da questa divina luce. Ora dice, ( in eod. lib. c. 6. ) che sono pene di morte le più crudeli : L' anima fi fente flar disfacendo , e struggendo a vista delle sue miserie con morte di spirito crudele: siccome se ingbiottita da qualche gran bestia, si sentisse nel suo venere senebroso star digerendo. Ora dice, che a paragone di tali pene sarebbe all'anima di non lieve conforto l' istessa morte : ( in cod. lib. cap. 5. ) Il fenfo , e lo spirito , come se stellevo sotto di qualche immenso, ed oscuro peso, stanno penando, ed agonizzando tanto, che pi-

glierebbero per partito, e per alleviamento il morire. Ora dice, che la meschina da in gemiti profondi, e in ruggiti orrendi pet l'acerbità del suo dolore : L'entrò nello spiriso un dolore, e un gemito cost profondo, che le caufa forti ruggiti, ed urli spirituali, esprimendoli alcune volte con la bocca, e visolvendosi in lagrime , quando ci è forza , e virià di poterto fare : sebbene poche volte vi è queflo alleviamento . E porta a questo proposito quel detto del Salmifta : Afflictus fum, Or humiliatus sum nimis , rugiebam a gemitu cordis mei ( Pfal. 37. 9. in cod. lib. cap. ). Ora paragona tali pene a quelle del Purga-torio, ed ora a quelle dell'Inferno, allegando quelle parole del S. David : Circumdederunt me gemitus mortis , dolores Inferni circumdederunt me ; in tribulatione mea clamavi Oc. ( Pfal. 17. 5. 6. 7. ). Veda il Lettore la seconda parte delle sue Notti Oscure, la troverà piena di simili detti espressivi dell' estreme assizioni, che prova l'anima in questa purga . Il Padre Filippo della SS. Trinità, Dottore Missico degno di molta flima, dice, che le persone istesse, che hanno esperimentato le pene di questa seconda specie di purghe, non hanno parole, con cui esprimere la loro atrocità : Vix sermone potest etiam ab expertis exprimi , quanta sins bujus noctis angustia, quantus horror, & quam intima spiritus afflicti tribulatio : bec poffunt utcumque declarari , propositis Sacra Scriptura testimoniis , & similitudinibus ( Theol. Myst. p. 1. tract. 3. difc. 3. art. 1. ) . E apporta molti paffi dei Salmi, in cui pare che il Profeta Reale alluda agli acerbi dolori di questa purga . Il Cardinal Bona conviene con S .. Giovanni della Croce, assomigliando i tormenti di questa fiera purificazione alle pene dell' Inferno : Hec mentis obtenebratio , G. voluntatis agritudo est, adeo terribiliter excrucians animam , ut panis Inferni similis effe videatur ( de difc. Spir. c. 13. ) . E poco dopo torna a confermare lo stesso, dicendo: Hoc borribile tormentum panis Inferni affimi-lant, qui experti funt . E per non allungarmi foverchiamente in questa materia, dico, che quasi tutti gli Autori, che trattano delle purghe dello spirito, parlano delle sue grandi afflizioni con simiglianti formole, ed espresfioni .

162. Non è però mia intenzione l' andar era indagando la ragione, e l' origine di pene tanto atroci; perchè dovrà quello effere la materia de' leguenti capi. Solo voglio in quello luogo dare al Direttore qualche lume circa-il. sempo, in cui accadono tali pure de la compara de la co

22 importantissima , che potrebbe farlo sbagliare anche circa la sostanza del suo regolamento. San Giovanni della Croce dice, che Iddio pone l' anima, che vuole innalzare alla contemplazione , nella notte del senso : ( con questo nome di Nutte chiama egli le purghe, di cui ragoniamo ) dice, che terminata questa notte bruna, sorge il giorno sereno d' una soave contemplazione, in cui gode l' anima quelle delizie di spirito, che noi riferimmo nel precedente capo, e che poi quando meno se l'aspetta , l'afforbisce un' altra notie, che chiamasi dello spirito, di gran lunga più oscura, e più tormentosa. Dice, che iddio dà all' anima questo intervallo di consolazione, e di pace, acciocche il senso debole acquisti sorze bastevoli, per poter soffrire insieme con lo spirito le afflizioni tremende della seconda purga. Tutto questo è vero, perchè in questo modo fu e-gli r. sinato, e sogliono essere da Dio purificate altre anime elette .

163. Ma non dic' egli già, che Iddio siasi obbligato a tenere questo stile, e che non proceda mai con diverto ordine con l'anime. che vuole pargare. Anzi egli stesso asterma, che difficilmente si troveranno due persone, che per metà convengano nella loro condotta'; per fignificarci , che tante fono le vie , quante sono le anime, che Iddio conduce alla contemplazione. E di satto abbiamo, che la B. Angela da Foligno fu nel tempo stesso purificata da Dio con ambedue le purghe e del fenso, e dello spirito, si legga la fua Vita, e si vedrà, che la cosa in lei passò cost ( in Vita diet. B. in actis SS. per PP. An uerp. p. 4 Januar. cap. 2.). Nel capitolo fecon lo ella riterifce le purghe, che continuamente, e senza alcuna interruzione di soprannaturali consolazioni sostenne per più di due anni . Quivi si veggono manisestamente elpresse le purghe dello spirito, indistintamente da lei sofferte per il detto spazio di tempo. Po:che nella prima parte di quel capitolo ella racconta i mali, che foffriva nel corpo, dicendo così: Datus est mihi multiplex tentator, qui multiplici tentatione, & afflictione me affligat : affligor enim tam in corpore, quam in anima ab iifdem . Corporis enim funt tormenta innumerata a multis demonibus multipliciter excitata . Vix enim credo , quod feribi possunt passiones, & infirmitates mei corporis; nam non remanet in me aliquod membrorum , quin borribiliter patiuntur : numquam enim fum sine dolore , sine languore , consinue sum debilis, & fragilis, plena dolore, fic quod continue oportet me jacere; non eft in me membrum , qued non fu percuffum , tortum O pana-

tum a damonibus, & semper sum insirma, semper tumejacia, & plena doloribus in membris meis; sic quod cum magna pæna possum me movere , & sum faticata jacere , nec etiam comedere ad sufficientiam possum . Indi siegue a descrivere le fiere passioni d' ira , da cui era forpresa, e le tentazioni orrende, con le quali era dai demoni affediata in ogni specie di vizio, e massime nel brutto vizio della disonestà. Fin qui ( come potrà il Lettore facilmente arguire, da quanto abbiamo di sopra detto ) non si passano i termi-

ni delle purghe del senso.

164. Nella feconda parte poi del detto ca-pitolo evidentemente descrive le purghe dello fpirito , che nello stesso tempo sopportò con fuo estremo cordoglio. Poiche in tutto il residuo di quel capo è ella tutta intenta a descrivere gli effetti d' una certa cognizione profondissima, che spesso aveva de' suoi peccati, imperfezioni, è miserie, per cui le pa-reva che Iddio si fosse da lei nascosto, anzi partito, e che fosse decaduta dalla sua grazia, e questo con afflizione sì intima, e con sì gran dispregio di se stessa, che avrebbe vo-luto rimanere assorbita dalla terra, e avrebbe voluto andar nuda per le pubbliche strade con carne, e pesce al collo ( com' ella esprime ) a pubblicarsi per percarrice, a dir di se mille improperi , come di fatto li diceva coi suoi famigliari, infamandosi appresfo di loro in mille gaife : anzi bramava, che altri ve l'avesse straicinata con sune al collo, caricandola di obbrobri. Finalmente dopo mill'espressioni delle sue assizioni orrende , conclude con dire , che queste erano sì spietate, che l'avrebbe di buon grado commutate con tutte le infermità , tutti i dolori, e rutti i mali, che soffrono nei loro corpi tutti gli uomini insieme, e con ogni specie di più crudo martirio : Unde pro commutatione pradictorum tormentorum , & tentationum, o ut Deus auferat a me pradicta , ego libenter eligerem, & vellem omnia mala, O infirmitates omnes, & omnes dolores, qui funt in omnibus corporibus bominum , sustinere ; O crederem , quod leviora , & minora mala mibi effent, quam predicta tormenta. Unde pluries dixi, quod pro commutatione prodictorum tormentorum ego eligerem omne genus martyrii fustinere. Or chi non vede , che a rifvegliare nell'anima pene di questa farra , sono affatto (proporzionati tutti i mezzi purgativi del tenfo, che abbiamo già dichiarati ; ma si richiede una luce afflittiva, quanto alta , altrettanto in tima , che penetri l'anima al vivo con la vista delle sue miserie, e la riduca ad estreme an gustie: qual' è appunto la luce purgativa dello spirito, come vedremo in breve; e meglio intenderà il Direttore? Sicchè voglio inferire con ogni certezza, che quella Beata su da Dio purificata ad un tempo stesso ambedue le purghe e del senso, e dello spirito, senza che tra l'una, e l'altra intercedes interrompinento, e

ristoro di celesti comunicazioni .

165. Lo stesso può dirsi non con tanta sicurezza, ma solo per conghiettura di S.Ma-ria Maddalena de' Pazzi. Poiche sappiamo, che questa fu molto straordinariamente favorita da Dio col dono dell' infusa contemplazione; e però par verifimile, che giungeffe ai più alti gradi della divina unione . Dall' altra parte, altro che una purga non trovasi nell' Istoria della sua Vita, ed è quella, per cui fu posta nel lago de' leoni , per essere berfaglio della loro fierezza, come ho altre volte rammemorato. Onde par probabile, che passasse aliora per la trafila dell'altre purghe ancora ; benchè ciò dall' Istorico non fi esprima. Quando poi tali purghe si persezionano divisamente in tempi diversi, o unitamente nell' istesso tempo, potrà il Direttore arguirlo da quelle notizie, che abbiamo dato nei capi precedenti , parlando delle purghe del fenso, e da quelle che daremo nei capi seguenti , parlando delle putghe dello spirito .

166. Mi è parso bene trattenermi un poco circa la dichiarazione di questo punto: perchè non formando il Direttore una giusta idea circa il tempo, in cui possono accadere tali purificazioni , potrebbe facilmente accadere, che sbagliasse in intendere lo stato di qualche anima, e per conseguenza in applicarle un giusto, ed opportuno regolamento. Avverta egli però a ciò, che dice S. Giovanni della Croce, cioè che molte fono l'anime, che passano per le purghe del fenso, ma pochissime sono quelle, ch' entrano nelle purghe dello spirito. E la ragione credo che sia quella, che apporta S. Teresa, quantunque non l'applichi a questo nostro proposito. Dic' ella, che molti giungono all' orazioni di quiete ; ma che rarissimi sono quelli, che passano avanti, e arrivano all' orazione di unione ( In Vita cap. 15. ). Perciocche vi fono di molte, e molte anime le quali giungono a questo stato, ( parla dell' orazione di quiete ) e poche quelle, che pas-Jano avanti, e non fo chi ne abbia la colpa . E poco dopo aggiunge : Sento gran compassione; poiche, come ho desso, conosco molte anime, che arrivano qua, ma che passino poi avanti, come dovrebbero passare, sono si poche, che mi vergogno a dirlo. Or siccome le purghe del fento fono indirizzate ai gradi di contempla-

zione più bassi, qual è la quiete insusa, e le purghe dello spirito sono ordinate all' acquisto de' più sublimi gradi di contemplazione , qual' è l' unione mistica , massime perfetta, ( come va ripetendo S. Giovanni della Croce per tutta la seconda parte delle Notte Ofcura ) quindi non è maraviglia , che dovendo sì pochi salire a quest' altezza, pochissimi altresi siano quelli, che si conducano da Dio per la penosissima strada di questa seconda purga. Contuttociò, perchè un' anima fola, che trascorse tutte queste vie penose, giunga selicemente all'unione trasformativa con Dio, gli dà più gloria, che mille e mille anime spirituali deboli, ed imperfette: perciò importa molto, che il Direttore, se mai gliene capitasse alcuna, abbia tutti i lumi necessari per il di lei buon regolamento ; e che io glieli dia , secondo la mia tenuità, e secondo la dottrina de' Missici più accreditati, specialmente di S. Giovanni della Croce , e di S. Teresa , che sono stati forse i primi a parlare di queste purghe passivo dello spirito con diffusione, ed hanno recato loro gran luce.

### CAPO XVII.

Si dice in termini generali, quali fiano i .
mezzi purgativi dello spirito.

Ico che il primo mezzo purgativo dello spirito è l'aridità spirituale. consistente nella privazione di ogni consolazione di puro spirito . Già dissi sul fine del Capo III. insieme con l' Angelico, che la divozione, in quanto alla fua fostanza, confiste in una volontà pronta di dedicarsi a Dio, ed alle cose di suo servizio, e di suo onore. Diffi, che questa pronta volontà può produrre un certo affetto dolce, e soave nell' appetito fensitivo, che chiamasi divozione sensibile accidentale, e nella privazione di questa divozione consiste l' aridità sensitiva, ch' è propria delle purghe del senso. Dissi ancora, che questa prouta volontà, in cui sta tutta la sostanza della divozione, benchè non discenda nel senso, può cagionare una certa rifezione, e conforto nello spirito, che si chiama divozione spirituale accidentale. Nella privazione di questa divozione consiste l'aridità spirituale, ch' è propria delle pur-ghe dello spirito. Conciossiacosachè l'anima, posta in questo stato, è pronta a tutto ciò, che è di ossequio, e di servizio di Dio; nè punto si ritiene dall' eseguire quanto a lui piace. Ma quelto stesso le accade senz' alcun fentimento, fenza minimo allettativo, non

folo della parte fensitiva, ma anche della parte spirituale, anzi con molte tenebre, difficoltà, e ripugnanze. Si aggiunge a queflo la privazione del lume rifleflo , per cui l' anima operando il bene, e facendo il suo dovere, punto non se ne avvede, e servendo fedelmente a Dio, non lo conosce : con quanta sua assizione, ciascuno può immaginarselo. In conferma di questo dice San Giovanni della Croce, che l'anime, le quali si trovano nelle purghe dello spirito, hanno un amor di Dio appreziativo grandiffimo , per cui darebbero mille vite per lui, e piuttoflo che offenderlo in minima cofa, si esporrebbero ad ogni più atroce martirio. Ecco l' amor di Dio, e la divozione softanziale, che in questo flato non manca. Contuttociò nulla guffano di Dio nel senso, e nulla ne godono nello spirito; anzi provano nel senso, e nello spizito tedi, affanni, e grandi afflizioni. Ed ecco l'aridità fenfitiva, e spirituale in ambedue le parti. L'anima, dice il Santo (in Nott. Ofcur. lib. 2. cap. 7. ) in questa purgazione, ancorche paja, che ami Iddio, e che per lui darebbe mille vite ( come in vero è ; perchè quest' anime in tali travagli aman efficacemente il loro Dio ); contuttociò di questo non sente alleviamento. In un altro luogo dice, che se tali anime conoscessero di servire a Dio con le gran pene, che soffrono, sarebbero contente di patirne altrettante; ma il male loro è, che nol conoscono. Ed ecco la privazione del lume riflesso, che aggiunge peso alle loro pene.

168. Ma per precedere con giusta intelligenza in materia di sì gran rilievo, bisogna riflettere, che se la purga dello spirito sia indirizzata da Dio all' acquisto di qualche grado di contemplazione inferiore, qual farebbe e. g. l'orazione di quiete infula, può bastare quest' aridità spirituale, e questa mancanza di lume riflesso; molto più se queste pene di spirito siano accompagnate con le purghe del senso sopra spiegare : perche per una comunicazione più bassa con Dio non si richiede una tanto soprafina purificazione. Ma se deve ella essere sublimata all' unione miffica, e perfetta di amore, tutto cio non b. sta : deve in oltre passare per gli altri mezzi purgativi, di cui ora parlerò, ( intendo le Iddio non voglia dispensare nelle leggi ordinarie della fua providenza ) . La ragione è manifesta : perchè, acciocchè l'anima, si faccia un' istessa cosa con Dio per trasformazione di amore, bisogna che tolti tutri i difetti, e tutti gli attacchi verso le cofe naturali, e foprannaturali, non felo in quanto agli atti, ma anche in quanto alle Dirett. Mift.

loro radici, quanto è più possibile nella prefente vita , bisogna che le siano spogliate le potenze di ogni loro inclinazione, e modo naturale di operare, acciocche possano esfere follevate ad operare in altro modo, più divino, che umano: nè questo scorticamento. dirò così, di potenze può ottenersi senza pene interiori acerbissime, simili ai tormenti, che si soffrono nell' altra vita, come ho già detto di sopra . Or se le purghe deilo spirito più oltre non si distendono, che ad aridità purgative, e privazione di lume riflesso, e cose simili, non possono, come ognun vede, partorire nell' anima sì grandi effetti . E' necessaria qualche altra causa interiore afflittiva, che la penetri tutta, intimamente la trafigga, e tutta la rinnovi. 169. Dico dunque in secondo luogo, che

fe la purga dello spirito è indirizzata all' unione mistica, e perfetta di amore, l'altro mezzo purgativo confilte in una luce altiffima, che investendo l' anima in modo penale, e sconfortativo, la pone in afflizioni estreme, e in pene interiori di morte. In queste poche parole si contiene la sostanza di quanto abbiamo a dire nei capi seguenti : e perciò bisogna procedere a passo lento a poco a poco. affinche il tutto distintamente s' intenda-Per ora spiegheremo tuttociò in termini generali; nei capi seguenti poi l' andremo sminuzzando, con discendere alle cose particolari . Dice San Giovanni della Croce, che ponendo Iddio un' anima in purga di spirito, per sollevarla all' unione mistica, e trasformativa, le infonde quell' istessa luce di contemplazione alta, e sublime, con cui dovrà alla fine congiungerla leco in perfetta unione di amore ( In Nott. Ofcur. lib. 2. cap. 10. ) E prima fossiamo indendere , dice il Santo, come l'istessa luce, e sapienza amorosa, che ha da unire , e che ha da trasformar l' anima, è la medesima, che al principio la purga , e la dispone. E lo stesso va ripetendo con vari termini per tutta la seconda parte della Notte Oicura. Ma perchè questa luce trova ful principio l' anima indisposta a sì alta unione, e l' investe in modo purgativo, e in vece d'illuminarla, l'ofcura; in vece di confolarla, l'addolora, riempiendola di grandi pene nell' appetito fentitivo , e in tutte le potenze spirituali di gravi angustie, e di assizioni orrende. Quando poi la detta luce ha per tali mezzi purgata l' anima, l'investe in modo illuminativo, e l'innalza alla vista, ed all' unione perfetta con

in tutte l' opere di S. Terese; ma vi si tro-

va bensì dichiarata a lungo un' altra purga di spirito efficacissima, consistente in una luce purissima di contemplazione, che le faceva vedere Iddio in lontananza, fenza dargliene alcun possesso; onde ella rimaneva trafitta da dolore sì acuto, che fi riduceva al punto della morte. E questa luce appunto fu quel'a, che dopo aver purificato il di lei spirito con sì acute trafitture, l'un finalmente a Dio con perfetto amore. Queste sono le due purghe di spirito dispositive all' unione perfetta, anche di matrimonio spirituale, che io ho potuto trovare nei Dottori Miflici, e l' una, e l' altra fi perfezionano, come ognun vede , per mezzo di un lume purissimo di contemplazione, penoso per lungo tempo, ed alla fine gaudiolo. Di queste due purgazioni parleremo nel residuo di queflo Trattato, spiegando i loro effetti, e le loro proprietà. Prima ragioneremo della purga, in cui fu purificato lo spirito di S. Giovanni della Croce , e poi dell' altra purga , in cui fu raffinato lo spirito di S. Teresa : nella prima però ci tratterremo più lungamente, perchè intese le qualità dell'una, già rimangono quasi dichiarate le qualità dell'

171. Ma per procedere con tutto rigore scolastico in ciò che dovrà dira, voglio prima premettere con insegnamento dell' Angelico Dottore ( 2. 2. quaft. 83. art. 4. ) in che fi fondano ambedue le dette purghe, efara quali la base , e il fondamento di tutte le seguenti dottrine. Dice il Santo, che la divozione per se stessa, e principalmente parsorifce allegrezza, e gaudio nello spirito; ma può per accidente cagionare triftezza, e dolore : Devotio per fo quidem & principaliter fpivitualem latitiam mentis caufat ; ex confequenti autem , O per accidens caufat triftitiam . Poiche in due modi , siegue a dire il Santo-Dottore, può procedere la luce della divozione : primieramente può mostrare all' anima la bontà di Dio, e approffimargliela in modo che la volontà con una certa compiacenza se ne impossessi: e allora risulta subito il gaudio, e l'allegrezza, affetti, che sempre nascono dal possesso del bene presente. Di lam est enim, quod devotio ex duplici consideratione procedit . Principaliter quidem ex confiderasione divine bonitatis , quia ista consideratio pertinet quafi ad terminum motus voluntatis . Et ex ista consideratione per se quidem sequitur delectatio, secundum illud Psalmi 76. Memor fui Dei , & delectatus sum . Può ancora la luce della divozione rappresentare in tal modo la divina bontà, che non possa l' anima goderne con possedimento d'amore, ma solo

sospirarne da lungi un tal possesso desides ri penosi, come faceva il Real Profeta, che anelava a Dio fonte di ogni bene, e con un profluvio di lagrime palefava la pena delle sue brame. Sed per accidens bec confiderasio triftitiam quamdam caufat in bis, qui nondum piene Dee fruuntur, feeundum illud Pfalmi 42. Sitivit anima mea ad Deum fontem vivum: quando veniam, & apparebo aute faciem Dei? Fuerunt mibi lacryme mee pones die ac noche . dum dicitur mibi quotidie : Ubi est Deut tuus? Secondariamente può la luce della divozione partorire dolore, triftezza, e pena, svelando all' anima i suoi peccati, e i suoi mancamenti, con cui si è allontanata da Dio, acciocchè torni col pentimento a soggettarsi a lui . Secundario vero caufatur devotio, ut dictum oft, ex consideratione propriorum defectuum. Nans hec consideratio percines ad terminum , a que bomo per motum voluntatis recedit, ut scilicet non in fe fistat , fed Deo fe fubdat . Hæc autem consideratio e converso se babet ad primam? nam per fe quidem nata est triftitiam caufares recogitando proprios defectus; per accidens autem letitiam, scilices propter spem divine subvennel principio, che alla divozione deve feguire , come effetto proprio , allegrezza , e diletto; ma spesso ne siegue per accidente tristezza, e dolore: Et sic puter, quod ad devotionem prime , & per fe confequitur delectatio; fecundario autem, & per accidens triflitia.

172. E per restringere in breve tutta questa preziosa dottrina, vuole il Santo fignificare, che se la divozione con la luce appressimi l'amabilità di Dio all'anima in modo,ch? ella se ne impossessi con compiacenza di amore. produce in lei diletto, e gaudio, fe poi con quella luce le mostri la divina amabilità sh lontana, che ella non possa giungerne al posfedimento coi fuoi affetti, le cagiona pene di ardenti defideri : fe finalmente detta luce altro non faccia, che discoprirle i suoi peccati, e le imperfezioni, per cui fi allontana da Dio, parterisce in lei dolore, triftezza, ed afflizione. Ed ecco già dichiarate le cagioni , donde prendono la loro origine ambedue le predette purghe di fpirito tormentofiffime . Dice S. Gio: della Croce , che quell? ifteffa luce di contemplazione, che deve unire l'anima a Dio in tempo della fua purga, le cagiona tenebre, ed affizioni, e dice bene : perchè conviene , che quella luce , la quale ful fine della purga deve avvicinare l' anima a Dio , già ben disposta a metterla in possesso con unione d'amore dilettevole e gaudiofo, trovandola nel principio sì mal disposta , la fissi profondamente nella vista

delle fue colpe, de' fuoi mancamenti, e delle fue milerie, e confeguentemente l'immerga in un abisso di tenebre, e di penosissimi affanni . Ne in questo, atresa la dottrina dell' Angelico, vi è ripugnanza alcuna, potendo l' istessa luce di divozione, secondo la diverfità degli oggetti, produtre amore, e dolore, allegrezza, e triftezza. Dice S. Terefa, che prima del matrimonio spirituale spesso trovavasi in una contemplazione tormentosissima , in cui Iddio con mirabile notizia facendosele vedere lontano, le svegliava nello spirito un dolore sì acuto, che la riduceva ad agonie di morte: e dice bene anch' ella : perchè quella istessa luce , dimostrandole Iddio in dontananza gliene vietava il possesso, purificata ella poi per mezzo di queste istesse pene, l'appressò a Dio e l'uni con lui col vincolo foave del fanto matrimonio. E neppure in questo, stante la predetta dottrina , vi può effere alcuna difficoltà , potendo l' istessa luce di divozione partorire ora amore anitivo gandioso con l'approssimamento dell' anima al fommo bene, e ora dolore di defi-

derio con la vista della sua estenza. 173. Da tutte queste dottrine fi deduce , che l' anime, collocate da Dio in queste due specie di purghe , sono sicure ( purche procedano con virtù , e si portino con fedeltà verso Dio ), terminate le loro purificazioni, di giungere alla perfetta unione di amore. La ragione secondo me è evidente : perchè elleno già hanno appresso di se il principio produttivo di tale unione nella predetta luce di contemplazione sublime, che opera continuamente in loro, e rimovendo i contrari, e ponendo le debite disposizioni. Sicche non par probabile, anzi neppur verisimile, che avendo Iddio loro donato questa luce purissima a fine di disporte all'unione trasformativa perfetta d'amore, quando poi le vede ben preparate, e disposte, la voglia toglier da loro; tanto più, che alcuni-effetti di detta luce fono di loro natura indirizzati all'introduzione di questa fanta unione; come e. g. il legamento delle potenze, e lo spogliamento degli atti loro, ed altri simili. E' vero, che tale unione è dono gratisdato, che non fi può da noi meritare : ma posto che Iddio s'impegni a darlo a qualche anima ( come par che accada nel caso nostro ) non deve credersi, che fenza politiva fua colpa voglia negarglielo. Ma patliamo avanti ; e dopo avere spiegato in termini generali , in che consistano le purghe dello spirito, veniamo a dichiarare an particolare i loro penofi effetti , incominciando dalle purghe di S. Gio: della Croce,

# CAPO XVIII.

Si spiega come la luce purgativa dello spiritò produça fulte temebre nell'intelletao; affizia-ni, ed angelle nelle potenze spirituali; grandi pene nell'appetito sensitivo; e sinatmente, come la detta luce legbi tutte le potenze cir-ca l'eseczio dei loro atti.

174. DAr cofa strana , che la luce di questa (contemplazione purgativa , la qual è pura luce di divina fapienza , ed alla fine ha da unir l'anima con Dio in istretto vincolo d'amore, ful principio produca nell' intelletto tenebre più folte, e più palpabili di quelle, da cui furono circondati gli Egizi in quella prodigiosa notre . Eppure non se ne può dubitare, se vogliamo credere a S. Giovanni della Croce, e ad altre anime pafsate per queste vie tenebrose. La ragione di quelto bisogna derivarla da due estremi contrarj ; dalla purità , ed eccellenza della luce, che invefte l'anima, e dall' impurità dell'anima, che viene da questa pura luce investi-ta. La luce, che Iddio infonde nell' anima in tempo della fua purga spirituale, è pura, è alta, è chiara : l'anima , che la riceve , è ancora debole, ed imperferta : e però cadendo lume si fublime sopra soggetto tanto sproporzionato, in vece d'illustrarlo, l'oscura. Per ben intendere questo, si prenda la parità dalla luce materiale , e si riflette , che se questa superi con la copia, e con la vivacità de' suoi splendori la potenza visiva , in vece d'illuminarla , l'offusca ; anzi se la detta potenza, oltre l'effere incapace di tanta luce, fosse per qualche infermità positivamente indisposta a riceverla, non solo rimarrebbe offuscata, ma anche ricoperta di folte tetebre. Così vediamo con l'esperienza, che fissando noi lo sguardo nella faccia del Sole, rekano i nostri occhi abbaccinati in modo, che non possiamo poi mirare alcun altro oggetro, perche non fono le nostre pupille proporzionate ad un sì gran chiarore. Se poi volesse alcuno con gli occhi viziati da mali umori porfi a contemplare quel luminose Pianeta, non folo rimarrebbe nella villa appannato, ma accecato ancora in una profonda oscurità. E questo è appunto quello, che accade nel caso nostro . Scende una luce celefte in un'anima impura, che non folo non è ancora proporzionata a riceverla , ma n'è affatto indisposta per le molte imperfezioni, e debolezze, in cui si trova involta : che maraviglia è dunque, che questa, in vece di ri-Chiararla, la profondi in un abiffo di tene372
bet a Aggiungete a questo gli oggetti, che per mezzo di quella luce all'anima si discuoprono; quali altro non fono (come ora dizò) che peccati, e miserie; oggetti di sua matura oscurissimi, che molto giovano per addensare nel di lei intelletto si oscure tenebre. In somma si può giustamente questa luce purgativa chiamare raggio di tenebre, come in fatti la chiama il Principe de' Misici S. Diomiso Areopagita. Dicesi raggio, perchè è in se stella chiansissima; ma dicesi però raggio di tenebre, perchò se però però gio ti tenebre, perchò se que di tenebre, perchò se que la menti indisposte, che la ticevono, grandi ofecurità.

175. Dalle tenebre dell' intelletto passiamo alle afflizioni della volontà . La detta luce non folo non folleva l'anima alla vitta delle divine grandezze, ( come farà sul fine della fua purga ) ma gliene impeditce la contemplazione, fisandola, anzi sprofondandola nella cognizione delle sue colpe , e delle sue miferie : ficche in vece di darle conforto . le arreca affizioni atroci . Concieffiacofachè vede l'anima con profonda penetrativa tutti i suoi peccati passati, tutte le sue imperfezioni presenti, anche vede quelle, che mai non conobbe , e con gran vivezza le apprende ; vede la sua somma povertà, per cui è per se stessa imporente ad ogni cola buona; vede la sua estrema miseria, che la rende capace di ogni gran male ; fente dentro di se un prosondo vuoto di ogni bene , ed è coffretta a vista di tanti suoi mali a starsi consumando, e disfacendo per il dolore .

176. Questo è lo stato infelice, in cui si trovava il Profeta Geremia, quando piangeva la sua somma povertà, scopertagli chiaramente da Dio tra le tenebre luminose di questa purga, in cui l'aveva confinato: Ego vir videns paupertatem meam in virga indignationis ejus . Me minavit , & adduxit in tenebras. O non in lucem : tantum in me vertit, & convertit manum fuam tota die (Tbren. cap. 3. 1. ). Questo è il misero flato , in cui stava la B. Angela di Foligno, allorche trovavasi subistata da Dio per mezzo di questa luce in una profondissima umiltà, che le faseva vedere in se stessa tante malizie, e tante iniquità, che non l'era possibile spiegarle con qualfifia esagerazione, com' ella stessa protesta con le seguenti parole : Unde bumilitate frequenter fum abyffuta , & facit me videre peccasa mea , & Superabundaniiam malitiarum mearum , & iniquitatum , ita quod non video , me poffe manifestare , nes discoopevire per aliquod medium ( in Vita loco supracisato). Quindi le nasceva quel gran disprez20 di se per cui avrebbe pottuto in mille guise pubblicarsi per la più insame peccatrice del mondo, e di essere da rutti dersa, schernita, e calpestata, come ho gà detto di sopra. E finalmente ella conclude, che a vista delle sue colope, gli occhi le si oscuravano per la moltitudine delle lagrime, e per il dolore le lanquiva il corpo, le si spezza va il capo, e le si slogavano tutte l'osta: Caput memm dividitur, corpus descri cui cui ci calgaverunt pre multitudine lacrymarum, 90 omnia membra me disinguaguatur, qui non possim manifestare malititat meat, O mendacia antime mea.

177. La cagione principale però di affizioni sì strane, si è il credere l'anima, che Iddio le si sia fatto contrario, che l'abbia scacciata, e rigertata da se, e il temere che mai più non la ripiglierà nel suo seno ; parendole impossibile, che possa il sommo bene amare una cofa tanto mala, e tanto vile, qual' ella investita da quella luce purgativa vede se stessa . Sicchè amando grandemente Iddio queste anime con amore apprezzativo, devono per necessità essere inciplica-bili l'interne assizioni, che provano per que-ste sì prosonde, e sì penose persuasioni. Bafli dire , che questa pena da S. Giovanni della Croce è chiamata pena immensa: Questa pena , dic' egli-, nell' anima per causa della sua impurità, è immensa, quando da vero è investita da questa divina luce : imperocchè investendo questa pura luce l'anima, affine di scacciare l'impunità di essa , fe fente l'anima tanto impura, e miserabile, che le pare, che Iddio sta contro di lei, e ch'ella sta fatta contraria a Dio: il ch' è di grandiffinio fentimenso , e pena per l'anima , parendole qui , che Iddio l'abbia rifiutata , e scacciata ..... E quello , che più le da pena è il temere , che mai non ne farà degna, e che già sono finite le sua consolazioni, e beni. Ciò viene causato, per sener effa la mente profondamente immerfa nella cognizione i e nel fentimento de suoi peccati , e mistrie ( Nost. Oscur. lib. 2. cap. 5. ) .

178. Questo dolore acerbistimo, che nafee, come ora diceva, in tali anime dall'intima persuadione di non essere dell'inper le loro miserie, di avere Iddio contrario, d'essere da lui rissutate, insene con una
gagliarda apprensione, e timore, che ciò debba essere se sempre, è chiamato dal Padre
Filippo della Santistima Trinità col termine
di disprazione (Theol. Myss. part. 3. dissor.
3. esst. 2.) Con lo stesso de sanche
nominato dalla sopracciata Beate, e tale pat
che debba essere, se si consideri il suo essere

et

getto ; ma in realtà tale non è : perchè amando queste anime in mezzo alle loro tenebre fortemente Iddio, tutta la loro passione sta rivolta, ed occupata in Dio, che vedono di aver offeso, senza punto curarsi del loro danno, benche fosse sempiterno : e però non discendono mai all' atto di positiva di perazione, e quantunque fentano qualche volta agitarfi da quella paffione, non vi ac-confentono; anzi ciò, che par disperazione, è d'ordinario in loro un atto eroico di doloroso amore . E di fatto dopo aver detto la B. Angela, che si vedeva dannata, soggiunge subito, che questo non le importava punto; ma tutta la sua pena consisteva in aver difguitato Iddio, che non vorrebbe aver offeso per tutti i beni , o mali temporali , ed eterni : Videndo me damnatam, non curo de damnatione mea , quia plus curo , & doleo , quod offendi Creasorem meum , quem nollem offendife pro omnibus bonis , & malis , que possunt nominari. Quindi arguisca il Lettore, quanto abbiano ragione gli Autori Mistici di affomigliare queste afflizioni alle pene dell' Inferno , come le paragonava il S. David , vedendosi per mezzo di questa purga afforbito in un torrente d'iniquità : Circumdedequnt me dolores mortis, & torrentes iniquitatis conturbaverunt me . Dolores Infernt circumdederant me ; preoccupaverunt me laquei morsis ( Pf. 17.5.6.).

170. La memoria ancora in tempo di questa fiera purga è angustiatissima : perchè la luce purgativa, investendo fortemente anche questa potenza, le toglie, cioè nasconde le specie di tutte quelle cose, che potrebbero esserle di conforto , e solo le lascia deste , e vive le specie di quegli oggetti penosi, che possono angustiarla. Donde siegue la penosa ricordanza de' suoi mali presenti , e la rimembranza de' favori foprannaturali goduti per lo passato, voglio dire delle grandi comunicazioni, che prima di entrare in que-fla purga di spirito, avevano da Dio ricevute . Questa memoria de' beni passati, congiunta con una forte perfualione che fiano già ficiti , e . non fiano per ritornare mai più , pone l'anima in penofissime angustie. E appunto in queste dolorose ricordanze si ritrovava il S. Giobbe, allorche ripeteva piangendo : Ego ille quondam opulentus , repente contritus fum ; tenuit cervicem meam , confregit me , & pojuit me fibi quaft in fignum ; circumdedit me lanceis fuis, convulneravis lumbor meos, non pepereit, & effudit in terra vifcera mea : concidit me vulnere fuper vulnus, irruit in me quasi gigas . Saccum consui super sutem meam , G operui cinere carnem meam ;

facies mea intumuit a fletu, & palpebre mea caligaveruns ( Job. cap. 16. 13. & fegg. ) . Queste memorie afflittive , dice S. Giovanni della Croce , fanno proromper l'anima in ruggiti di dolore ( Nott. Ofcur. lib. 2. cap. 9.): Con l'apprensione , e sentimento delle miserie , Con i apprennone, e jenimento actue mujerie, melle quali fi vede, i offerta, e teme di esfer perduta, e che i suoi beni sono siniti per senten con presenta ente printo un dolore, e gemito così prosonda, che se causa ferri ruggiti, ed utili spirituali. Quello ruggito è esfa di gran dolore: perchè alcune volte. con la repentina , e acusa memoria di queste miferie , nelle quali l' anima si vede , sente sante dolore, e pena, che non se come si possa dare ad intendere, se non per la similitudine, che il S. Giobbe, stando nel medesimo travaglio, adduce con queste parole : Tamquam inundantes aque , fic rugitus meus ( cap. 3. 24. ). Non ando esente la B. Angela da queste memorie angosciose, perchè la rimembranza de' beni ricevuti da Dio cagionavano anche ad effa in questo un'amarezza fonima: ma con questa diversità, che la luce purga-tiva, immergendola nell'abisso de'suoi peccati, e miserie, le saceva parere possibile, che Iddio avesse compartito tanti beni ad una creatura si misera. Quindi le si svegliavano nell' animo mille veementissime passioni. ch' ella per non saperle spiegare, chiama ira , superbia , tristezza , amarezza , dolore , pena; ma io credo, che non fossero tali nominatamente, ma folo fosfero ( come fuole accadere ad altri ) angustie, e dolori inesplicabili . Dic' ella così : Aliam amaritudinem maximam recipio de bonis, que fecit mibi Deus : quia non recordor corum ad remedium , fed ad injuriam, & ad admirationem dilorofam ; videlicet quemodo in me umquam poterit effe aliqua virtus ; & dubito , quod numquam fuerit in me verax ; & etiam non video aliquam vationem, quare Deus hoc permiserit. Et tunc in ista tentatione omne bonum est mibi clausum, & absconditum, quia essicior in tantum tota ira, tota superbia, tota trissitia, tota amarissima, & instata, & poenata, & dolorofa , plusquam possim dicere ( in supracit. cap. )

cii. cap.).

180. Dell' appetito fenfitivo dirò folo, che in tempo di quefla purga è il ricetto di tutte le pene, da cui è cruciata la parte fuperirore dell'uomo. Le tenebre dell'intelletro vanno ad opprimerlo: l'afflizioni della vollontà vanno a trafiggerlo: le anguftie della memoria vanno a dargli firette tormentoficime. E' vero, che quefle pene fanno il primo, e più forte colpo nelle potenze razionali, che fono immediatamente inveftite da

274

quella luce penale; ma alla fine vanno turte a (caricarí nella parte [entitiva, effendo
ella quella flanza infeciore, in cui tutto lo
firepito, che fi fa nella flanza fuperiore del'
anima, va a ripercuotere. Sicche, effendo
ella per una parte priva di ogni confolazione cumana, e divina, e per l'altra parte
effendo oppreffa dal pelo di tanti affanni,
penfi cialcuno il mifero flato, a cui fi trova ridotta.

181. Resta ora a dichiarare, come per mezzo di questa suce, e contemplazione purgativa, restino tutte le porenze razionali, e sensitive dell'uomo spogliate degli atti loro connaturali : il che è appunto quello , che dà l'ultimo compimento alle sue pene . Dice San Giovanni della Croce, che, quando questa luce di oscura contemplazione investo l'anima con tutta forza, e le fa tanta violenza, la poverina vi riman fotto quasi schiacciata ( Nott. Ofcur. I.b. 2. cap. 5. ): Sicobe il fenfo , e lo spirito , come fe fteffero fotto di qualche immenfo, e ofcuro pefo, stanno penando, e agonizzando tanto, che pigliarebbero per partito, e alleviamento il morire. Quindi proviene, che l'intelletro, fissato potentemen-te dalla forza di questa luce nella vista de' fuei mali, e miserie, non può innalzarsi alla considerazione delle cose divine , ne può divertirsi con la cognizione delle cose umane, e in questo modo rimane spogliato delle cognizioni e naturali, e soprannaturali. La volontà ancora immersa profondamente, in virtù di quella oscura contemplazione, negli affetti cruciofi, che ho di fopra descritti, non può sollevarsi ad altri afferti celesti, ne occupatii in altri affetti terreni : onde refa da tutti denudata, e in una estrema povertà . E però dice il sopraccitato Santo, che ad una tal anima fon impedite le potenze , e l'affezioni ; non può innalzare , come prima , l'affetto, e la mente a Dio ; ne lo può pre-gare, parendole che le fuccide quello, che a Geremia, cioè che Ildio s'abbia posto innanzi una nuvola, acciocche non pussi l'oruzione a lui : Opposuisti nubem sibi, ne transeat orasio (Thren. 3. 14. ): E fe alcune volte fa avazione, è con tanta aridità, e insipidezza, che le pare, che Iddio non l'ascolti, ne se ne curi ( Note. Ofcur, lib. 2, cap. 8. ) . Lo fleflo dice la B. Angela : Et video defectus in anima , O corpore , o est mihi clausus Deus, O absconditus iu omni parte , O gratia , ita qued nulle modo poffim recordini Dei , nec ipsius habere memoriam: quia nec ipse permit-tit (in cis. cap.). Aggiunge S. Giovan-ni della Croce, che tali persone sono anche poco atte a trattare negozi temporali , per

mancanza di attenzione fopra le proprie ope-

182. Ma avverta però il Lettore, che tutto quelto deve prendersi in giusto , e sano fenso . Non vogliono già significare questi fanti contemplativi , che l' anima polta in purga di spiriro abbia impotenza fisica a far orazione, e ad esercitarsi con l'intelletto, e con la volontà in atti fanti, o indifferenti : perchè in realtà non ha già ella in questo stato perduta la sua libertà . Vogliono solo indicarci un' impotenza morale , o per dir meglio, una molto notabile difficoltà, che provano queste due potenze in praticare i lero atti, per la veemente fissazione, che im-merge l'uno nella considerazione, e l'altra nell'affizione de' propri mali . E però può la persona, facendo violenza a se stessa, sol-levarsi coi pensieri, e con gli affetti in Dio, pregando, chiedendo, sperando, e confor-mandosi al sao santo volere; e banche tali atti sembrino allora freddi , insipidi , e violenti ; contuttociò sono di gran valore , nè devono lasciarsi sotto qualunque pretesto . Nello Resso s'hanno a prendere le parole della B. Angela . Dicendo , che Iddio fe l'era nascosto, nè poteva avere memoriadi lui , s' intenda in quanto alla presenza. e ricordanza di Dio facile, sensibile, e soave, che soleva avere di prima ; ma non già di quanto alla memoria di lui secca , arida, e difficoltofa, che non si toglie mai ad alcuno, che abbia fede, in qualunque stato egli si trovi . Ed in fatti , soggiunge la Beata immediatamente , ch' ella punto nonfi curava di tutte queste pene spirituali ; folo le doleva di aver offeso Iddio . Danque , ripiglio io , se tra tante tenebre , e occultamenti di Dio , tanto fi doleva delle fue offele , l' aveva intimamente presente , non con presenza di amore dolce, e dilettevole , ma di amore dolorofo , ed afflittivo . Tutto questo sia detro , acciocche non si prenda abbaglio nell'intelligenza di tali dottrine .

.83. Ma procediamo avanti a confideraei il legamento della menoria. Anche quefla potenza, fermata gagliardamente, per
mezzo della detta luce nella ricordanza delle proprie miferie, viene alienata da tutte le altre specie di cose naturali, e soprannaturali. Perciò le persone, che sono in quefla purga, sono smemorate; cadono frequentemente in grandi balordagini, e in istrame dimenticanze; passano l'ore intere senca saper ciò che secero, ciò che sanno, e
ciò che vogliono operare: nè giova loro,
per impedire, tali astrazioni, lo stare so-

PI

pra di se stesse e il proccurare la debita attenzione su le proprie operazioni, perchè preoccupando quelle specie penali tutta la memoria, e predominandola con la loro forza, riman questa potrenza indebolita, nè ha più virtù bastevole a rifvegliare la specie di questa, o di quella cosa: donde nasce la fordanza, e la balordaggine nell'

184. Finalmente anche nell' appetito fonfitivo si fa uno spogliamento totale di tutti gli affetti : poiche verso le cose sante resta egli arido , secco , asciutto , nè mai cade stilla di consolazione dal Cielo, ( eccetto in quei casi, in cui Iddio sa all' anima qualche favore, per darle animo a più patire, come diro poi ) per temprare le fue ficcità, e per arrecarle conforto . Verso le cose terrene poi rimane affatto infipido, sì perchè esso punto non le cura in questo stato, sì perche le grandi afflizioni , che patisce , ne o tengono affatto diliaccato . E qui potrà agevolmente il Lettore formare' una giusta idea dello stato compassionevole , in cui si trovano queste anime purganti . Conciosiacofache tutta la felicità delle nostre potense dipende dall'efercizio de' loro atti , quale tolto, rimangono tutte in uno stato violentissimo. Se poi si diano loro per esercizio gli atti più penosi, che si possano mai immaginare, ( come accade nel cafo nofire ) il loro vivere si riduce ad una immagine d' Inferno . Così dice il Mistico Enrico Arpio, parlando di queste purghe spirituali ( Theol. Mift. lib. 2. cap. 47. ) : Porch autem illud vocari languor infernalis, in quo decumbie anima, non præ amore, sed præ angustia, & affictione, numquam inveniens confolationem neque in Deo , neque in crea-

185. Si aggiunga a turto questo, che lo fleffo conferire coi Padri spirituali , che alle ' persone tribolate suol essere di gran sollievo , all' anime che sone in questa purga riesce di gran tormento : perchè se i Direttori proccurino di consolarle, rappresentando loro i gran beni , che rifulteranno al loro spirito da tali pene , esse non se lo possono persuadere a cagione di quel gran fentimento de' propri mali, in cui si trovano sprofondate, e par loro che i Direttori non vedano ciò, ch' effe vedono, non intendano ciò, ch' esse provano, e perciò parlino cos); ma che in realtà non sia quello il rimedio delle loro affizioni . Onde in vece di riportare consolazione da tali conferenze, ne ricevono un nuovo dolore, riputando irremediabile il loro male . E certamente è tale :

perchè Iddio vuole, che quelle anime parii i cano; e a quello fine permette che tutti i cano i, che fi adoprano per raddolcire i loro dolori, rlefcano inutili, finchè non refti compira la purificazione del loro fipitto. Dice S. Giovanni della Croce, (in Notr. Often: lib 2. cap. 7.) che queste purghe non procedono tutte con lo stello rigore, nè durano uno stesso e più, o meno acerbe, secondo il grado di unione, a cui dovrà esfer l'anima ibblimata; durano però d' ordinario alcuni anni, specialmente se spesso, i si firappongano dolci, e soavi comunicazioni, le quala fanno, che più voste torni a ripigliarsi la purga, e che questa giunga più tardi al suo compiniento.

186. Per intelligenza di questo convienfapere, che in tempo di tali purgazioni fuole Iddio di tanto in tanto dare allo spirito afflirto alcuni foavi conforti, per di cui mezzo prenda egli animo a patire, e concepifca una nuova lena, per profeguire la dolorofa carriera della sua purga. La cosa passa così. Fa Iddio, che quell' istessa luce di contemplazione, che investiva l'anima in modo tenebrolo, e purgativo, operi in lei diverfamente, e l'investe in modo illuminativo. amorofo, e foave. Allora l'anima muta stato : poiche passa dalle tenebre alla luce, dalle afflizioni alla quiete, dalle amarezze alle dolcezze dello spirito; siccome un prigioniero, che spezzati i ceppi e sciolte le catene, esce da una oscura prigione, respira aura di libertà ; così ella sciolta dalle anguflie della sua purga, in cui si trovava incatenata, e ristretta, gode una molto soave libertà di spirito. Quivi Iddio le comparte contemplazioni affai dolci , favori molto dilettevoli, quiete intima , e foave ferenità : le quali cole sono tutte un saggio, e insieme un pegno di altri beni maggiori, che l'aspettano. L'anima allora non cape in se steffa per la contentezza , e alle volte crede già finite le sue pene , e quasi va ripetendo seco stessa: Jam biems transiit , imber abiit , O receffit : persuala , che in avvenire god:à sempre una primayera di celesti delizie : come appunto diceva il Real Profeta in un simile fato di consolazione: Ego dini in abundantia mea: Non movebor in eternum (Pfal. 20. 7. ). Ma siccome si trovò egli poco dopo in un mare di tribolazioni, come egli stes to confesso : Avertisti faciem tuam a me, @ factus fum conturbatus : così effa , quando meno vi penfa, si trova nuovamente precipitata in un abisso di tenebre, di afflizioni, e di angustie forse più penose, e che forse dure-

ranno più lungamente.

187. La cagione di questo si è, perchè sono in tali anime rimifte, ( benche effe non fe ne avvedano ) alcune imperfezioni, e certe indisposizioni sottili, e minute, che hanno bisogno di una purgazione, più acuta, e più penetrante, per isradicarle. Elleno allora tornano a sprofondarsi nella cognizione de' loro mali, tornano a persuadersi d'avere Iddio contrario, e di effere rigettate da lui; tornano a credere, non offante l'esperienza avutane altre volte in contrario, che tutti i loro beni spiritudi siano già terminati, e a tenersi poco men che perdute. Conseguentemente tornano le oscurità, le afflizioni, le angustie, le pene, che abbiamo di sopra esposte; e spesso accade, che tornano con maggior acerbità. Sebbene però rare volte accade, che in questi intervalli di consolazioni l'affluenza della grazia fensibile, e soave sia tale, che nasconda all' anima il bisogno, ch' ella ha di maggior purga . D'ordinario fentono effe nel loro interno un non fo che, che loro manca, nè le lascia godere in pace quelle contentezze di spirito. Sentono , dice San Giovanni della Croce , dentro di se quasi un nemico addormentato, di cui, temono che tornerà a destarsi, e a far delle sue, come di fatto accade.

188. Posto questo, veniamo al nostro propolito. Dico, che se all'anima spesso accadono questi dolci interrompimenti, la sua purga andrà a lungo: perche le delizie spirituali, che Iddio le dona, non tendono a purificare, ma a confolare lo spirito addolorato. Ma se poi la purga proceda con uno stesso tenore di afflizioni, e di pene, senza meicolamento di spirituali consorti; anzi nel progresso del tempo cresca nell'acerbità, o nel rigore, sarà una tal purga più breve, perche in poso tempo otterrà l'effetto della bramata mondezza. E tale par che fosse la purga spirituale della B. Angela, in cui non li fa menzione di alcuna confolazione, ma parla solo di pene, e però ebbe in poco più

di due anni il suo compimento.

#### CAPO XIX.

Si dichiara, come le predette tenebre, afflizioni , angustie , pene , e legamento di potenze purghino lo spirite, e lo rendano disposto all'a Unione Mistica, e perfetta di amore.

189. Piegati già gli effetti penosi della Iuce purgativa , ci resta a vedere , come per mezzo di quelti rifulti nello fpirito quella perferta purificazione, che lo ren-

de atto alla divina unione . Secondo quella regola, che un contrario si cura con l'altro contrario, potrei presto sbrigarmi da questo capo, dicendo che con le tenebre si dispone l' intellerto al ricevimento di un'altra luce; con l'afflizioni, con le angustie, e con le pene si prepara la volontà, e tutto l' uomo interiore all' accoglimento di quel gaudio che porta feco la mistica unione ; e con il legamento delle potenze, si rende lo spirito agile, e fnello per volare nel feno di Dio e per trasformarli in lui . Ma perche questo modo di spiegare troppo compendioso non balla per intendere il bel lavoro, che Iddio per mezzo di questa purga va facendo nell' anima, che vuole ammettere ai dolci amplessi del suo amore, discenderò a dichiarazioni più particolari, fenza però confervare quell' ordine, che tenni nel capitolo precedente .

100. Qui bisogna rammentarsi di ciò, che diffi altrove; cioè che alla esaltazione ( secondo la dottrina de' Dottori Mistici, anzi di Gesti Crifto stesso ) deve precedere un' umiliazione proporzionata. Onde pote Santa Terefa attestare, che non riceveva mai da Dio favore straordinario, se prima non le fosse preceduto un profondissinio abbassamento, che l'avesse tenuta annichilata nell'e-stimazione di se. Quindi siegue, ch'essendo l'unione missica di amore il più alto posto, a cuis può ascendere un'anima in questa vita mortale, deve precederle, come disposizione necessaria, un abbassamento il più intimo, e il più profondo; che sia possibile. E questo è appunto quello, che v'introduce la luce purgativa con la vista del suo nulla, e de' suoi peccati, de'suoi disetti, e delle fue milerie : perche ellendo questa penetrantiffima , ne sradică fin dall' ultime barbe ogni stima, ogni concetto, che l' era rimaflo di se stessa, ed ogni compiacenza o palefa, o occulta, ch' ella aveva delle proprie. operazioni : e ciò , ch' è più da stimarsi , v' imprime prefondamente una cognizione giusta di se; ch'è quanto dire, una cognizione baffiffima , e grandemente annichilativa . E' vero, che nella purga del fenfo, come già dicemmo, acquista l'anima per mezzo di molti travagli interiori, ed esteriori un concetto umile, e basso; ma non è questo da paragonarsi con ciò, che accade nella purga dello spirito: perche qui l'anima con altra luce, fenza paragone più penetrante, vede quali intuitivamente il suo niente, tutti fuoi difetti , e tutte le fue debolezze ; e però il concerto vile di se le penetra fin all'intimo, e vi si radica sì altamente, che non se

ne parte mai più; ed è poi la persona molto da lungi dall' attribuire a se stessa cosa - alcuna, fuorche le proprie miserie. Questo è tanto vero , che la B. Angela da Foligno . dopo aver riferita la fua purga spirituale, pare che turto il buon effetto di effa lo riponga in questa cognizione umile, in cui fi trovo flabilita . Dice così : Es propeer cognitionem offensionum, & defectuum, quam per pradictam bumilitatem anima adipifcitur , anima purgatur a superbia , & a demonibus ; & propterea quanto anima magis conplanata . O depauperata, O humiliata est inferius, eatur, ut magis elevetur : quia nulla anima potest aliter, nee plus elevari nisi quantum humiliatur , O profundius in bumilitate complanatur , & radicatur ( in supracit. cap. ) .

191. In oltre per mezzo di questa purga di spirito si sbarbano sin dalle radici tutti gli abiti imperfetti, già contratti nella parte ipirituale, e sensitiva; il che non sece, nè porè fare la purga del senso ; ma al più al più li potè indebolire. Eccone la ragione: l'anima penetrando con la luce purgativa profondamente ogni suo mancamento, ne concepifce, come già diffi, un sì vivo dolore, un afflizione sì intima, per cui non folo si monda da tali difetti, ma distrugge ancora ogni facilità, ed ogni inglinazione, che aveva già contratta in commetterli ; onde ogni abito deve cader disfarto. Poiche fe è vero ciò che dicono i Filosofi, che basta un atto intenfo a formare un abito; bifogna dire, che un atto contrario all' abito, se sia anch'esso molto intenso, e vecmente, possa bastare a distruggerlo, secondo quel principio, che contrariorum eadem est disciplina. Quanto dunque dobbiamo dite, che siano potenti a disfare gli abiti cattivi, ingenerati dai mancamenti passati , tanti atti intensissimi , e veementissimi di dolore, che si sanno continuamente in tempo di questa purga?

102. Lo stesso dico delle affezioni impersette, ed attacchi tanto verso le cose terrene, quanto verío le divine, che dopo la prima purga rimafeto nel fenfo, e nello fpirito .. Accade in queste purghe dello spirito ciò che fuol fuccedere nelle purghe materiali del corpo, in cui a forza di lunga, e di rigorofa dieta, fi confumano gli umpri notivi , e si restituisce il corpo in perfetta sanità. Così qui : pone Iddio in rigidissima dieta lo spirito, e vi pone anche l'appetito fensitivo, privando l' uno e l' altro, per mezzo della fuce di quella penosa contemplazione, di ogni fentimento verso le cose sante, e verso le cose baffe di questa terra; e con queste rigido, Dirett. Mift.

e tormentofo digiuno da qualinque affetto diffecta uttre le inclinazioni imperfette, confuma gli attacchi, pone l'anima nella debia perfezione, e in ottima difpofizione alla mifitca unione. Tutto quello non porè effetuarfi dalla prima purga: si perchè la dieta, che fi pratica in quella, non è tauro fevera; si perchè dieta per il fenfo, che rimane ando, e defolato, ma non già per lo fipitito, che fpeffo gode un principio di quieta contemplazione in una certa attenzione amorofa, che trova in Dio, come già dichiarasa a fuo luogo a

193. Il frute però più filmabile di quefla purga, è il triorio ch'ella ziporta dell' amor proprio da lei in millo guife abbattuto. Tutte quelle diffizioni orrende, tutte quelle grandi angultie, 'tutti quei dolori atroci, che abbiamo dichiarati, fono tutti faette, e firali, che vanno a ferir l'amor proprio z' fono tutte ferite, e piaghe, che lo conquidono: ficche è egli a tanti colpi di dolore non riman morto, refta certamente affatto mortificato, e dà luggo all'amor fanto, acciocchè yenga vittoriolo a rapirfi lo spirito

per anirlo a Dio. 194. Ma a dire il vero, il compimento di quell' opera di amore dipende molto dal legamento delle potenze. Conciossiacosache l' unione missica è un'opera divina, consistente in atti più divini che umani . à cui l'anima non può concorrere, se non che mossa passivamente da Dio, cioè consenten-do all' opera, che in lei sa Dio. Or siccome accade nelle cofe terrene, che non può una forma introdursi in qualche soggetto, se non ne sia discacciata l'altra forma, che ne stava in possesso, specialmente se questa sia a quel-la in qualche modo contraria; così non può Iddio ( parlando di legge ordinaria ) introdurre nella memoria specie divine, nell' intelletto cognizioni divine, e nella volontà amor divino, per cui si formi la divina unione, se prima queste potenze non siano spogliate del loro modo di operare basso, ed imperfetto. Or tutto quello compitamente si orriene per mezzo di una pura luce di contemplazione, che investendo l'anima in modo purgativo, offusca la memoria, e in questo modo la distacca, e l'aliena dalle sue specie : donde provengono poi quelle strane. dimenticanze, che ho detto di fopra. Afforbifce l'intelletto in profonde tenebre, e così l' oscura attualmente nel suo lume naturale, e lo ritarda nell' operare; e però tali persone sono poco attente, e poco abili in trattare negozi, e in occuparfi in cose esteriori : lo impedifce ancora nelle cognizioni fopran-Выь

278

naturali ( nel fenso già spiegato ) e però trovano elleno molta difficoltà in follevarsi in Dio , ed alle cole celesti coi loro pensieri. Finalmente pone in secco, anzi in grandi afflizioni la volontà ; e così la sveite di tutti i fuoi affetti , anche soprannaturali ( non però in quanto alla fostanza ). Quando poi vede Iddio, che con questo legamento, o per dir meglio, ritardamento delle potenze, fi fono elleno spogliate del loro modo di operare imperfetto, ed hanno deposto una certa attività importuna in operare a suo modo ; allora le riempie di specie, di cognizioni alte, e di fino amore, con cui operando l' anima alla divina, va a trasformarsi in Dio .

195. Ne faccia specie al Lettore questo legamento di potenze, quali che Iddio vo-glia togliere all' anima il merito di operare. Primo perche l'anima non offante tali impedimenti , può innalzarsi a Dio (sebbene con molta disticoltà ) con atti santi, quali quanto fono più fecchi, e stentari, tanto sono più meritori, come ho detto un'altra volta. Secondo perchè merita ella grandemente nelle sue acerbiffime afflizioni, e standosi pazientemente consumando in questo fuoco di pene, fa a Dio un olocausto il più accetto, che gli si possa mai fare; giacch' è pur troppo vero, che cor contritum, & bumiliaium Deus non. despiciet . Terzo, quando ancora vi fosse qualche diminuzione di merito, le farà poi a mille doppi compensato in istato di unione, a cui un tal legamento ferve di proffima dispolizione.

206. Vi è ancora un'altra ragione, dianzi accennata, per cui si mottra necessario questo spogliamento delle potenze, ed è, che nulla giova, anzi nuoce molto per i' acquisto della divina unione la nostra attività, e le nostre industrie. Solo giova per quest' opera di amore , che le potenze della nostr'anima se ne stiano indifferenti, spogliate, e abbandonate nelle mani di Dio, come la creta in mano del valajo, acciocchè egli la possa muovere ad atti tanto improporzionati . Perche siccome , se la creta volesse muoversi con moto diverso da quello che le imprime il vafajo, mentre la tiene su la ruota, in cui va formando di lei un bel vafo, disturberebbe quell'opera'; cost fe l'anima non voglia stare passivamente nelle mani di Dio, e voglia fecondare il suo modo imperfetto di conoscere, ed il suo basso modo di amare, mai non fi perfezionerà in lei la mistica unione, che richiede altro modo d'intendere, e di amare più puro, e più fublime, a cui ella è affatto fproporzionata. nè le può esser insuo se non che da Dio; Or quest'a trività, vivacità, e arbitrio delle poienze, dev'esser mortificato in questa purga; e questa loro naturale inclinazione ad operare in questo, o in quest'altro modo, dev'esser loro tosta, cioè stabilmente impeditar col predetto spogliamento, e ritardamento de'loro atti; acciocchè si abbandonino in Dio, e lasciano fare a lui quell'opera grande di amore, che non possono fare

197. Ma se mai sorgesse in mente al Lettore qualche maraviglia, in vedere tanti raffinamenti fottiliffimi , che devono introdurli nello spirito da questa dolorosa purga, di fradicamento di tutti gli abiti cattivi contrat-ti, sbarbamento di tutti gli attacchi imperfetti. verto le cose non solo terrene, ma divine; annichilamento intimo, e radicato di profonda umiltà ; abbattimento d'amor proprio, ritardamento di atti in tutte le sue potenze, e fino spogliamento delle loro inclinazioni . ed arbitri nell'operare : basta che rifletta, che per unirfi una persona con Dio per unione perfetta trasformativa di amore, bilogna che il luo spirito tanto si purifichi , e fi affottigli tanto, che possa farsi un' istesfa cofa con lo fpirito istesso di Dio : Qui adberet Deo, unus spiritus eft . Con questo folo cefferanne tutti i suoi stupori : poiche intenderà , che siccome non può un' anima giungere all' unione perfetta con Dio nella patria beata, fe non sia stata prima ben mondata in un terribile purgatorio ; così non vi può ella giungere in quella vita, benchè in grado meno perfetto, se non ua stata prima ben raffinata in un simile purgatorio.

#### CAPO XX.

Si dichiarano le infiammazioni di amore, che l'anima incomincia a fentire nel progresso di questa Notre putgativa: e finalmente con una fimilitudine si spiega tutto il sistema dè questa purga.

198. L'Anima in tempo di questa Notte controle, ed affizioni ornende, che patifice, sta sempre, ed affizioni ornende, che patifice, sta sempre infiammata dal divino amore. E' vero ch' ella nel principio non sente queste samme d'amore, anzi le pare d'afferne più da lunghi, che il Cielo dalla terra: ma ciò proviene, perchè l'infiammazione amorosa allora è solo in quanto alla sua nuda sostance in quanto agli accidenti d'un ardore ansioso, vivo, e penetrante. E qui bisone ma

gna ridursi alla memoria quella dottrina di S. Tommaso, ch' esposi nel Capo terzo, e tornai a ripetere nel Capo decimo fertimo; circa la divozione e in quanto alla fua fostanza, e in quanto ai fuoi accidenti, che possono ridondare nello spirito, ed anche nella parte fensitiva. Poi applicando l'istessa dottrina all'altre virtù , specialmente all'amore di Dio, convien sapere, che l'infiammazione d'amore, in quanto alla sua sostanza, consiste in una grande estimazione della bontà di Dio, che rende pronta la volontà a fare qualfivoglia gran cofa per lui, fol per piacergli, per dargli gusto e per incontrare la sua volontà. Questa siamma d'amore non manca all' anima fin dal principio della fua spirituale purgazione, benchè non ne fenta gli ardori . Così dice S. Giovanni della Croce : ( in Nott. Ofcur. lib. 2. cap. 13. ) Ma qui bifogna notare, che quantunque nei principi, quando incomincia questa notte spirituale, non si senta questa infiammazione di amore , per non aver ancora operato questo faoco d' amore , nulladimeno in lucgo suo da fubito Iddio all' anima un amore estimativo tanto grande di Dio , che ( come si è desto ) quanto mai patifice, e sente nei travagli di questa notte, è un' ansia di pensare, se ha perso Dio, e se è abbandonata da lui . . . . Imperocchè è tanto grande l' amore estimativo, che ha di Dio, ancorchè all' oscuro, senza ch' ella lo senta, che non sola-mennte si contenterchhe di questo, ma si rallegrerebbe molto di morir mille volte , per dargli gusto. Quindi chiaramente si deduce, che nel principio di detta purga vi è , in quanto alla foltanza, tutto il fuoco d' amore, ma non si sente : ma col progresso del tempo, quando l'anima già si va purificando dalle macchie, e dalle sue indisposizioni per mezro del forte ranno di tante pene, ed angustie, quella fiamma di amore, che tutta si conteneva nella volontà , comincia a farsi sentire nell' intimo dello spirito con vivacità, con ardore, e con ansie verso Dio, quali noi coerentemente alla dottrina dell' Angelico chiamiamo infiammazioni accidentali di amore. Allora questo sacro suoco penetra tutti i fensi dell'anima , vi accende una gran passione di amore, da cui ella ferita va dietro al suo Diletto: lo desidera in mille modi : lo cerca in mille guise : in tutto ciò che opera, in tutto ciò che pensa, in' tutto ciò che dice ; in ogni tempo, in ogni luogo fempre lo brama, in niuna cofa trova ripolo ; ma sempre è in moto coi suoi affetti, e sempre aspira ad unirsi al sommo bene. 199. Ma acciocche meglio s'intenda la veemenza di quest' ansie amorose, convien

fapere alcune cagioni , che concorrono in questo stato di purga ad accenderle, e quasi ad irritarle. La prima cagione si è, che questa infiammazione di amore allora appunto aceade, quando le potenze dell'anima, ed an-che gli appetiti fensitivi si trovano più spogliati di ogni affetto, aridi, fecchi, afciutti, ed incapaci di gustare qualunque cosa o cele-Re , o terrena : ficche infondendo allora Iddio nell'anima questo suoco divino; la volontà, che fi trova affatto digiuna, con tutte. le fue forze l'abbraccia : però la fiamma di amore vi fa gran prefa. La feconda cagione fi è perchè accade quest' accensione di amore in tempo , in cui continua la purga , e fiegue l' intelletto a flare in tenebre fiffe nella vifta de' fuoi mali , e l' anima in timore di effere abbandonata da Die . Donde ptoviene, che fentendosi l'anima altamente tocca dall' amore di un gran bene, che non conosce, fenonche oscuramente, spalima, muore di ritrovarlo ; e tanto più creice quella peua anfiosa di amore, quanto più teme tra le sue tenebre, che amando, non sia riamata da lui. Abbiamo di ciò un bel fimbolo nel facro Epitalamio. Sorge in tempo di riotte dal fuo letto la facra Sposa, e piena di ansie di amore va incerca del suo Diletto. ne fa richiesta per le pubbliche strade , e impotente a contenere l'affetto, palesa a tutti la paffione del fuo cuore amorofo: Adjuro vot, filia Jerufalem, fe inveneritis Dile-Bum meum, ut nuntietis ei, quia amore lan-gueo (Cant. cap. 5. 8.). Non altrimenti ferita l'anima, in mezzo alla notre della fua purgazione da un tocco del divino amore , fi alza coi fuoi afferti in cerca del fuo Amato: per ogni parte si raggira, per ogni verso si ravvolge con le sue brame : ma perche tra le tenebre, in cui è involta, non può trovarlo, pena per lui; e perche fospetta di non effere da lui amata , muore d' amore . Questo è l' amore impaziente , in cui non può durare lungamente il foggetto ; e a cui non può resistere lungamente l' Amato, senza congiungerst con l' Amante in unione d' amore à

amone d'amote. 200. Conviene però spianare due dissicolo13, che circa la precedente dottrina possiono cocorrere. La prima si è, come l'anima in mezzo a questa purga si accenda in ansie di amore verlo Dio, sie trovandosi in tenebre, non lo conosice ? La seconda, se l'anima, offuscata da queste oscarità, si reputa indegia di Dio, come poi lo cerca con si fevide brame, per unirsi a lui ? Rispondo alla prima difficoltà, che iò non ho detto mai, che l'anima, sorpressa da quest'ansie di amo-

Rbb 2

re in mezzo alle fue tenebre , non conoica Iddio : perchè in questo modo sarebbe certo impossibile, che l'amasse : lo conosce, ma oscuramente. Laonde può dirsi solo, che l'ama più di quello che lo conosca symentre lo conosce all'oscuro, e l'ama con vivezza, e con ardore . Ma in questo non vi è difficoltà alcuna : giacche è opinione de' Filosofi. che quantunque non possa da volonsa amare fenz' alcuna previa cognizione, fecondo quel principio: Nil volitum , quin pracognitum; può però più conoscere l'oggetto, che amarlo ; e più amarlo, che conoscerlo. Il che è tanto più vero nel caso nostro , quanto che l' infiammazione , di cui parliame , non è un amore, che la persona possa procacciara selo con le sue considerazioni, e con le sue industrie: è amore infusole da Dio, il quale accendendo l'anima, non è tenuto a mantenere alcuna proporzione con le sue cognizioni. Alla seconda difficultà dico, che ciò proviene da una propriera dell'amore, la qual è, render l'ainante animolo, ed ardito, per unirsi alla persona amata: questo fa, che sebbene la persona, che ancor si trova in purga , in quanto all' intelletto fi comosca miserabile, e sospetti di effere rigettata da Dio, in quanto alla volonta però fia spinta dalla forza dell' amore a cercarlo con ansia, e ad aspirare con santo ardore i suoi divini amplessi.

aoi. Durante l'iftessa purga, acciade, che mentre l'intellette si va s'empre più purssi, eanda con la pressura delle sue tenebre, all'infiammazione della volontà si unica qualcha placida, e ferena illustrazione nell'intelletto: e aliora con l'unione di ambedue le potenze si produce un amore forte, e soave, per cui lo spirito sente altamente, e saporitamente di Dio. Questo è già un principio dell'unione missica, che gli va preparando; e però non si concede, se non che verso il sine della purga, quando l'anima comincia già a froprire da lunga il termine delle sue

pene.

202. Ma qui fi avveitano tre cofe. La prima, che l'infiammazione amorola (nol precedere nella volontà « poi perfezionandos tempre più la purga, fiegue l'illuminazione, nella parte intellettiva. La feconda, che quefte accessioni di amore non fon continue, ma accadono con intervalli di tanto in tanto poiche alle volte Iddio fospende per breve, tempo la purga atroce; e allora l'anima fente il finco d'amore, e vede con fuo diletto il bel lavoro, che in lei fi, va facendo e il che prima fecorgere non poteva. Non altrimenti che un siabro, il quale, cavando

dal fuoco il ferro rovente, vede il lavoto che. ha fasto, che tra le fiamine della fornace rimitar non poteva . La terza , che l'ansie arcefe d'amore, che accadono nella purga dello foirito, fono diversissime da quelle, che fogliono esperimentarsi dopo la purga delfenfo, di cui parlammo nel capo XV., poichè quelle si accendono nella parte sensitiva, e sono di bassa lega; anzi banno bisogno di effere temperate, acciocche non riescano nocive alla sanità corporale : ma queste trafiggono lo spirito con una pena amorosa, tanto più penetrante, quanto più spirituale; mentre lo spirito è quello, che qui sente vivamente in se stesso la mancanza di un gran bene, che non può compensarsi con qualunque altro bene. E' vero, che il senso partecipa per ridondanza di una tal pena ; ma lo spirito non fa alcun caso di quel suo penoso sentimento, perchè egli n'è la cagio-ne, e lo prova assai più al vivo.

203. Concludo con una fimilitudine apportata da S. Giovanni della Croce , ( Note, Ofcur lib. 2. cap. 10. ) con cui si mettono in chiaro tutti i sopraddetti essetti, e proprietà di questa purga. Volendo il fuoco trasmutare e. g. qualche legno nella propria fostanza . l'investe coi suoi ardori , e con la sua attività si sforza di rimuovere da quello tutte le qualità a se contrarie, e. g. il freddo, l'amido, ed altre cose simili: al moto di questi accidenti contrari il legno fi annegrifce, fi oscura, e si fa tutto tenebroso, comincia a scoppiare, e stridere, e gettando suori a stille , a flille , quafi lagrimando , tutta la fua umidità, par che peni fotto quell' azione violenta, da cui è investito. Discacciati quegli accidenti, che contrastavano al suoco l'ingresfo nella fostanza del legno, questo entra vittoriofo, l'accende tutto, e attorno attorno l'infiamma. Ma perchè nelle viscere del legno vi sono altre qualità nemiche, profondamente nascoste, non si quieta il suoco dopo quella prima infiammazione; ma penetra più addentro, finchè purgatolo da tutto ciò, che si oppone alla sua natura , lo trasforma nella fua fostanza; e quello ch'era legno divien anch' effo tutto acceso , tutto splendido, e tutto laminofo.

n 204. Applichiamo ora la fimilitudine al nofito propolito; giacchè vi quadra a maraviglia. Incominciandofi la purga dello fpirito,
n'infonde nell'anima un'alta, e pura luce
di contemplazione, quale deve trasformare
l'anima in Dio con perfetta unione di amore. Ma perchè vi trova nel principio molte
qualità contrarie a fe, e a Dio, le invefte
per difeactiale, le mette tutte in moto, e

le presenta tutte alla vitta dell'anima con gran chiarezza. L'anima allora si vede tutta nera, tutta losca, tutta torbida, tutta vile, e tutta immonda; si reputa abbominevole su gli occhi di Dio, si stima indegna del suo amore, e teme di effere rigettata da lui : non già, che l'anima sia in questo stato peggiore di quel che fosse prima ; ma perchè vede ad occhi aperti, e con gran pene-trativa ciò, che prima in se stella non rimirava. Qui i timori affannosi, i sospetti angosciosi, le afflizioni, le angustie, i pian-ti, i gemiti, i sospiri, se pure lo stesso eccesso del dolore non le vieti il sospirare, e al piangere. Quando poi questa luce di contemplazione, operando nell' anima nel detto modo purgativo, ne ha discacciate le indisposizioni contrarie, almeno le più grosle, e le principali, comincia ad infiammarla di amor di Dio . Questi accendimenti divini qualche volta fono un fuoco di amore placido , e foave , ma il più delle volte però ( durante l'anima in questo stato ) sono un fuoco di amore anfioso, impaziente, e fitibondo. Ma perchè non ostante tali infiammazioni amorole , restano nell' intimo dell' anima altre, ed altre qualità difettuose altamente nascoste, torna sempre la luce purgativa ad investirla, ad oscurarla, ad affliggerla; finchè purgata perfettamente, la trasformi tutta in amore, e la faccia divenire un' istessa cosa con Dio. Ecco le traccie amorofe, con cui Iddio conduce l'anime dilette alla perfetta unione di amore. Qui più, che in qualunque altra cosa, si verifica, che Iddio mortificat, & vivificat ; deducit ad Inferos , & reducit ( lib. 1. Reg. cap. 2. 6. ); mentre mette l'anima in afflizioni di morte, per darle perfettissima vita: la pone in un Inferno di pene, per donarle poi un picciolo Paradifo di gloria.

205. Întanto îi deducano quattro confeguenze da questa fimilitadine. La prima, che ficcome quel fuoco stesso, che nel principio tormenta il legno, e lo sa fosco, e nero, alla fine lo trasmuta nella fossanza del fuoco, e lo rende risplendente, e chiaro; così la luce divina, che nel principio riempie l'anima di tenebre, e di pene, è quell' istessa, che alla fine la trassforma in Dio. Ne questo proviene per colpa di detta luce, ch' è un raggio della divina sapienza in e stesso di limpido, e puro, proviene per difetto dell'anima, che, trovandosi imperfetta a, non è capace di ricevere si alto lume, senonchè in modo purgativo, secondo quel principio, che quidquid recipium, per modum resipienii secipium. La seconda, che

ficcome il tegno fi va infiammando a proporzione che si va purgando dalle qualità contrarie; così a proporzione che l' anima si va purificando das suoi difetti, si va accendendo in amore. La terza, che ficcome il fuoco non laicia di operare nel legno, benche lo vegga andare in fiamme , perche non è ancora ben purgato al di dentro; così torna la luce purgativa a tormentar l'anima, che già ha concepute fiamme di amore, perche trova altri difetti minuti radicati addentro nel di lei spirito. La quarta, che siccome il fuoco, applicato che sia al legno, è sicuro d'accenderlo, e trasmutarlo in fuoco, se non se ne sia rimosso, e non gli manchi virtù per un tal effetto; così è certo, che la luce purgativa trasfor-merà in Dio l'anima, che si mostrerà costante, e sedele nella sua purga, sì perchè ha virtù di produrre un sì nobil effetto, sì, perchè non vi è ragione, per cui debba ella. effer rimoffa dall' anima, quando l'abbia già; ben preparata, e disposta.

#### CAPO XXI.

Avvertimenti pratici al Direttore sopra la pre-

A Vvertimento I. In vedere fi Diret-tore anime ripiene di tenebre, di timori, d'angustie, e di pene, non sia facile a credere, che si ritrovino nella purga dello spirito, che abbiamo descritta, se non vuole prendere molti, e gravi abbagli; come sappiamo averli presi altri Maestri di spirito, riputando giunto già a questo stato chi n' era molto da lungi. Proceda danque, come fuol dirfi, con pie di piombo : perche le, ofcurità, le angustie, le afflizioni interne son travagli, che si soffrono quasi da tutti quelli, che camminano per la via dell'orazione : dovechè rariffimi fon quelli, che Iddio espone ai rigori di questa purga spirituale, come dice S. Giovanni della Croce. La ragione ognua la vede. Questa purga se sia condotta a fine con la debita perfezione, pone sicuramente l' anima in possesso dell' unione mistica, e trasformativa d'amore, come abbiamo già dimostrato. Or siccome sono pochissimi quelli, a cui Iddio tien preparato sì alto posto: così pochissimi devono anch'esser quelli che Iddio pone su la via, che vi conduce. Acciocche dunque non erri il Direttore in cosa di sì gran rilievo, stimo bene esporre qui alcuni contrassegni, che gli diano lume per conoscere, fe i travagli interiori, che l'anima foffre, appartengano alla detta purgazione.

207. I contrassegni potrà prendeili il Direttore e da ciò, che precede alla purga, e da ciò, che l'accompagna . Di ordinario accade, che l'anime, che Iddio mette nella Purga dello spirito, siano già passate per le Purghe del senso con acquisto di sode virtu. e che siano poi entrate in un altro stato molto diverso, voglio dire in istato d'illuminazione , in cui per qualche tratto di tempohanno godute dolciffime comunicazioni di spirito, e col dolce de' divini savori si sono meglio stabilite nelle Cristiane virtu . Ma perche quilche volta accade, come mostrai nel Capo XVI. che Iddio perfezioni in un tempo stesso l' una , e l'altra purga , senza frapporre alcuno intervallo di confolazioni , e di pace, bisogna in questo caso offervare, fe l'anima, ajutata da una grazia non ordinaria, fiasi per il passato esercitata virilmente nella perfezione, e siasi ben assodata in virtù . In somma o la cosa succeda in un modo, o nell'altro, è necessario che l'anima prima di entrare nelle purghe dello spirito, sia molto avvantaggiata nella perfezione, e acciocche possa reggere agli asprissimi rigori di una tal purificazione. Ecco dunque il primo segno, a cui deve aver l'occhio il Direttorre. Ma questo non basta.

208. Offervi in oltre , in qual disposizione si trovi l'anima in tempo delle sue tenebre . Quindi prenda lume ad intendere la qualità del suo presente stato, giacche la purga dello spirito, secondo la dottrina di S. Gio: della Croce, ha alcuni caratteri suoi propri, che molto bene la distinguono da ogni altra purga. Offervi dunque, se l'anima tribolata sia sì profondamente fissata nella vista delle sue imperfezioni, e miserie, che non possa alzarsi alla meditazione, o contemplazione delle cose divine, e se da questo a lei ne provenga una pena spirituale sì fiera, che qualche volta ( parlando senza esagerazione di parole, ma con tutta verità ) la riduca a pericolo di morte : giacchè a questo giungono le assizioni di tali anime. come dice il sopraccitato Santo : ( Note. Ofeur. lib. 2. cap. 6. ) Umilia qui Iddio molto l'anima , per innalgarla poi molto : s'egli con la sua provvidenza non facesse, che questi [entimenti, quando si avvivano nell' anima presto si addormentaffero , in pochissimi giorni abbandonerebbe il corpo: ma fono interpolate le ore, o parte del tempo, nelle quali fi fente la koro inima vivezza. Oppure se tali siano le pene interne, che quella foffre, che superino tutte le infermità de' corpi cagionevoli, e i dolori stessi de' Martiri, come dice la Beata Angela di Foligno . Secondo offervi .

se queste grandi afflizioni principalmente derivino dal dolore di aver offeso Iddio, o dal timore, ed intima persuasione di averlo contrario, e di effer abbandonate da lui. Terzo, se l'anima fra sì acerbe pene, e in mezzo & tenebre sì profonde di spirito, abbia un amore estimativo di Dio sì grande, che patirebbe altrettanto, e darebbe mille vite per Dio, se sapesse con questo di dargli gusto. Quarto, se l'anima benche involta in dense caligini, sia grandemente attenta di non disgustare Iddio in cosa alcuna, benche minima, e sia sommamente sollecita di dargli piacere in tutto. Perciocche fin da principio, dice lo stesso Santo (Nott. Oscur. lib. 2. cap. 16. ) vede l'anima in se una vera determinazione, ed efficacia di non far cofe, che conosca essere offesa di Dio, ne di lasciare di far quello, che le par cofa di fuo fervizio: e perciocche quell' amore ofcuto fe le attacca con un molto vigilante penfiero, e sollecitudine interiore di quello , che farà , o lascierà di fare per lui, per contentarlo mirando , e rimirando diligentissimamente , se è stata causa di disgustarlo: e sutto questo con molto più pensiero, e sollecitudine di prima. Quinto, fe ricevendo la persona dolori, e infermità corporali, o persecuzioni, e calunnie dagli uomini, non ne sente punto l'aggravio : perchè nella purga dello spirito tutte le pene esteriori vengono rintuzzate, ed assorbite dalle pene acerbe, che martirizzano internamente lo spirito. Sesto, se nel progresso della fua purga fenta l'anima quelle infiammazioni di amore ansioso, e vulnerante, che nel Capitolo precedente furon descritte ; ma però avverta , che la ferita di amore non stia fitta nel fenso, ma nello spirito, quantunque anche il senso venga a parte del suo dolore. Se il Direttore troverà nella persona, che si lagna de' travagli interni, con i predetti contrassegni, potrà con tutta prudenza persuadersi, anzi con certezza afficurarsi , che ella si trovi nelle purghe dello spirito . Ma se poi non vi invenga tali caratteri, potrà credere, ch' ella sia nelle purghe del senso : seppure non si desse il caso, che tutto ciò, che dal Penitente si attribuisce a cagioni soprannaturali, fos' effetto di malinconia, o di passioni immortificate, come potrebbe accadere in qualche persona molto imperfetta, o ipocrita.

209. Avvertimento II. Dopo che il Direttore avrà conofciuto, che il fuo discepolo fia flato già posto da Dio a mondasti in questo crociudo, osservi s' egli sia amante del patire, se si foggetti volentieri a questa croce, benchè pesantissima. Se tutto ciò rittovi in lui, non tema, perchè procede

383

ficuro nella sua purga. Conciossiacofachè non fono le purghe dello spirito pericolose, come quelle del fenfo : quantunque si ritrovi l'anima in una gran tempesta di tenebre, di dubbi , di timori , di orrori , di afflizioni , di angustie, perchè ha tempre seco nella sua luce purgativa un gran principio regolativo di tutre le sue azioni, da cui non solo vien cautelata da ogni inconveniente, ma è condotta con grand' efficacia al più alto, ed al più fino della perfezione . Questa sicurezza, con cui procede l'anima in tempo di questa fiera purga, è dimostrata lungamente da S. Giovanni della Croce con molre sode dottrine , quali noi brevemente restringeremo ad alcune poche ragioni . Cammina dunque l' anima ficura per le tenebre di questa purga . Primo perche Iddio fin dal principio le infonde quel grand' amore estimativo, di cui abbiairo parlato più volte, e le dona una volontà fortissima, ed efficacissima, di non difguffarlo in cofa alcuna, benchè picciola , e di non mancare in alcuna cofa . che riguardi al suo divino servizio. Secondo per il legamento, che Iddio fa di tutte le sue potenze e razionali , e sensitive . Si rifletta, che tutti i peccati, e difetti, che in questa vita si commettono, provengono dal mal uso, che facciamo delle nostre potenze . Pecchiamo , o perchè ci serviamo male del discorso dell' intelletto , o dell' arbitrio della volontà, o perchè ci lafciamo trasportare dalle inclinazioni dell' appetito fensitivo. Quindi siegue, che ottenebrato l' intelletto, impedita la fantafia, e seccata la volontà, afflitta, ed angulliara ne' suoi affetti , senza trovare appoggio in cosa alcuna , inaridito affatto l'appetito sensitivo in tutte le sue affezioni e divine, e terrene ( cose, che tutte accadono in questa purga 'riman tolta la radice , e l'origine di tutti i peccati, e mancamenti, che nascono dallo sconvolgimento di dette potenze. Ed infatti dice il Santo, appoggiato alla ptopria esperienza che in questo stato le potenze sensitive assai poco si divertono in cose inutili, e vane; e che le potenze spirituali stanno molto lontane da ogni vanagloria, da ogni vano godimento, e da ogni altro diferto: Sicche si vede manifestamente, che Iddio acceca l' anima , e poi la conduce per mano per quese vie tenebrose, acciocche proceda sicura nel fuo cammino. Nè ciò deve fembrare ftrano , perche queste non sono tenebre , che provengano da grande abbondanza, e da gran chiarezza di luce, la qual essendo sproporzionata alia potenza intellettiva non ancora purgata, l'oscura coi suoi chiarori, come il So-

le offusca le pupille degli occhi noffri. E pero ion tenebre , che ofcura do mottrano all' anima il cammino, e per effo la guidano con sicurezza. Terzo, perchè l'anima, quando più è ottenebrata con questa purga di caligini, tanto è più vicina a Dio, e da lui più è protetta. Dice il Santo David, che Dio abita nelle tenebre : Et posuit tenebras lutibulum funm ( Pfal. 17. 12. ): non già perchè in Dio vi sia alcuna oscurità, anzi ch'egli è la luce vera : Eras lux vera , que illuminat omnem bominem : ma peiche la fua puriffima luce all' occhio dell' umane menti, massime se fia per le sue molte imperfezioni immondo (come accade nel calo nostro) fa dense tenebre . Donde siegue, che quanto sono più profonde le ofcurità, in cui è involta l'anima in tempo della fua purgazione, tanto flia più vicina a Dio, come appunto sarebbe più offuscato quell' occhio, che più saccossasse al Sole; e stando più vicina a Dio, è più da lui protetta, e più difesa da tutto ciò, cha non è Dio. Quarto, perchè l'anima durante questa purga , cammina quali fempre per la via del patire, ch' è la più ficura di ogni altra per andare a Dio : mentre con niuna cola più, che coi patimenti (massime se siano acerbi ) ella si monda, si purifica, divien più cauta, più virtuofa, e più cara a

210. Avvertimento III. Acciocche però paffi l'anima la sua purga con sicurezza, bifogna che volentieri si sottoponga alla croce di quel gran patire interno, che abbiamo descritto ; bisogna che l'abbracci con pace , e fe la stringa al feno : altrimenti non anderebbe punto ficura nel fuo cammino; ne giungerebbe al termine della divina unione. Oda il Direttore ciò, che dice a questo proposito S. Giovanni della Croce: ( Nott. Ofcur. lib. 2. cap. 7. ) L'anima pud il poco in questo stato, a guifa di colui , che si trova carcerato in oscura prigione sotterranea , con mani , e piedi legati, fenza poterfi muovere, nè vedere ne fentite ajuto veruno di fopra , o di fotto , fin tanto, che qui non si acquieti, umilii, e parifichi lo spirito, e divenga tanto sottile, semplice, e delicato, che polla farfi uno con lo fpirito di Dio, conforme al grado, che la sua misericordia vorrà concedergli di unione di amore. Ecco il modo, con cui l'anima si afficura di giungere per mezzo di questa purga all'unione d'amore : umiliarsi avanti a Dio; quietarsi nel suo santo volere; sopportare con raffegnazione i suoi interni martiri, finche il di lei spirito sia divenuto sì sottile, sì delicato, che possa farsi un' istessa cosa con lui. Quelto è quello, che il Direttore deve rammentare a tali anime : a questo deve indirizzare tutta l'arte del suo spirituale magistero : perche l'anima , ottenuto quest'umile soggerramento ( non offante i suoi timori , i suoi sosperti, le sue angustie, e le sue angoscie ) cammina sicura al termine della sua divina unione .

211. A questo fine metta loro spello avanti gli occhi il Redentore appassionato, massime nell' Orto di Getsemani, pieno di malinconie , di timori , di affanni , d'angustie , e di dolori interni , fino a ridursi all' estrema agonia, fino a trasudare da tutte le membra rivi di sangue ; e con questo grand' esempio gli animi a patire internamente, ed a bevere ad îmitazione di Gesù, e per suo amore l' amaro calice dei loro patimenti . A questi, ed altri forti motivi, che addurrà il Direttore, risponderà il discepolo, afflitto per la profonda ponderazione de' suoi disetti, che non può trovar pace nella sua croce, perchè se l'è fabbricata da se con le sue colpe . Risponda egli , che quantunque sia esso stato la cagione delle pene, che presentemente soffre; contuttociò è certo, ed infallibile, che le tenebre, ed afflizioni presenti gliele manda Iddio, perchè egli è quello, che in lui si sveglia con la memoria, e viva apprensione de suoi peccati. Dunque si umilj, si conformi, si tassegni, e a ac-comodi su la croce delle sue pene.

212. Il Mistico Taulero parlando di questa specie di purghe, dice, ehe dalla mancanza di quella rassegnazione proviene, che ad alcune anime si prolungano tali afflizioni oltre il tempo destinato, e che per il loro poco foggettamento non si conseguisce da esse internamente il frutto della divina illustrazione, e della mistica unione . Ecco le sue parole che meritano di effere ben ponderate: Nascitur autem bic in eis mestitia, & dolor, quod nondum veros illos cognoscent fructus, qui binc provenium : aut certe ex fui ipforum irvesignatione, quod ad patiendum minime fins resignati, vel quod nimium eis molestum, & diuturnum videatur, ad finem ufque iftas preffuras, & afflictiones colerare. Sed cersum babeant , nift ad finem ufque pertulerint , fe ipfas prolongare, multoque amplius exaggerare, feu aggravare, vero quoque illo fructu privare fe ipfor , qui binc propediem exoriretur , fi tamen innocenter , animoque voluntario suffere , & ex amore se resignare possent . Quod quo facegent fimplicius, tanto nobilius fructum illum mereventur, longeque excellentius illustrarentur. Enim vere post bane noclem obscuram, ac tenebrofam , lux profecto clariffima fuccedit , ( fi tamen recle fe gerat bomp ) que univerfum

illius fundum intus aterna veritate illustrabit . Atque bine non foris in oculis bominum, fed intus coram Deo certus efficietur, ad summum illum, atque purissimum se posse amorem per-tingere, ubi se ipsum perdit bomo; & abnegat, asque relinquis proper Deum cum omni-bus, que sua sunt, simulque unus cum Des sis amor ( in serm. SS. Mart. ).

213. Avvertimento IV. Avverta il Diret-

tore, che quantunque fiano queste anime guidate da Dio per via sicura, non sono però senza pericolo di cadere in disperazione . non per cagione della luce purgativa , la quale mettendo loro sotto gli occhi i propri peccati , e miserie , altro non fa , che trafiggerle con un eccessivo dolore delle offese di Dio, ed annientarle con profondissima umiliazione ; ma per istigazione del demonio , che può dar loro qualche urto violento, pervertendo la loro umiltà in disperazione , perchè alla fine la sicurezza di questa vita non è tale, che renda l' uomo impeccabile. Però il Direttore abbia fempre l'occhio a tenerli fermi , e forti nella speranza. Comandi loro, che facciano sempre atti di speranza con la nuda volontà almeno : e quantunque paja loro di essere i più grandi peccatori del mondo, e i più abbominevoli su gli occhi di Dio; quantunque sembri loro di vedere ad occhi aperti la propria danna-zione, come accadeva alla B. Angela da Foligno; non lascino mai di far atti di speranza, al meglio che possono, quantunque riescano loro secchi, ed insipidi, e di ripetere con l'afflitto Giobbe: Esiamsi occideris me in se sperabo : non son degno del vostro amore, Signore; merito la dannazione per le mie colpe ; ma il torto di diffidare della vostra bontà non vel sarò mai, non mai in eterno . A questo fine non permetta loro di far Confessioni generali, sì perchè non ve n' è bisogno alcuno , sì perchè riescirebbero . in questo stato dannose. Neppure permetta loro di diradare circa la frequenza della Santa Comunione; ne dia loro retta, quando gli dicono di non poterfi accostare a sì gran Sacramento, conoscendo la loro grande indegnità ; ma li costringa a vincere ogni difficoltà , ed accostarsi ne giorni consueti alla Menfa Eucaristica; anzi li faccia comunicare più spesso del consueto, acciocche acquissino robustezza di spirito per tollerare le afflizioni della loro purga, e acciocchè giungano felicemente con la fortezza di quefto Angelico Pane all' altezza della divina unione, come col pane dell' Angelo giunse Elia alla cima del monte Oreb : Et ambulavis in fortitudine cibi illius ufque ad

montem Horeb ( Reg. lib. 3. cap. 19. 8. ). 214. Avvertimento V. Avverta il Direttore di procedere con queste persone afflitte con molta carità , e piacevolezza , compaffionando le loro pene, e disgombrando dalle loro menti il timore di effere rigettate da Dio. E' vero, che a quelle anime purganti poco giovano tali conforti, come ho detto un' alera volta , perche Iddio vuol che penino nel crociuolo della loro purga. Contuttociò le leggi dell' umanità, e della carità richiedono, che con persone grandemente tribolate si vada con tutta dolcezza e soavità . Se però faranno inferme ( come spesso accade a chi fi trova in questo slato, non potendo reggere la natura umana al peso di sì gravi pene ) le visiti spesso, e le consoli. Se goderanno buona fanità, non permetta loro di accrescere le penitenze corporali, ma piuttosto proccuri che le diminuissano; e que-sto per più ragioni. Primo, perchè a chi sta in quella purga la penitenza glie la dà Iddio, e glie la dà atroce. Secondo, perchè non farà poco a mantenersi in sanità, foffrendo i martiri interiori dello spirito, di cui partecipa molto anche il corpo, ancerche non aggiunga molte austerità esteriori . Terzo . perchè le penitenze del corpo poco si fentono in quelto flato, in cur lo tpirito è trafitto da più acerbo dolore . Alcuni configliano a tali persone addolorate di prendersi qualche oneîta ricreazione. Il configlio è buono, se con esso si ottenga l'intento di dare qualche sollievo allo spirito oppresso. Ma io credo, che di rado fortirà questo effetto, perchè le cose esteriori non sono bastanti a cavar fuori lo spirito da quel penoso assorbimento, in cui la luce purgativa con gran forza lo tiene immerfo. 215. Avvertimento VI. Diffi, che nel corso di queste purghe di spirito talvolta la luce divina lascia d'investire in modo purgativo, ofcuro, e tormentofo, e all' improvvifo investe l'anima in modo illuminativo, e soave . Accade questo , quando Iddio per dar qualche conforto allo spirito afflitto, attempera la fua luce, e l'accomoda alla capacità della potenza: in oltre infonde , oppure eccita nella memoria intellettiva qualche specie della fua bontà, e della fua grandezza, e della fua amabilità . Allora l'anima riceve quella luce a se proporzionata con illustrazione, e con foavità ; e con maggior foavità s' innalza alla contemplazione di quelle cofe divine, di cui ha ricevuto la specie intelligibile. Quindi rifulta una gran ferenità , una gran pace; e un gran diletto in tutto lo spirito. In questi casi però avverta il Diretore, che

passando l'anima da un gran patire ad tun

. Dirett. Mift.

gran godere, non s'immerga con avidità in quel pascolo spirituale, ma lo riceva con sobrietà; ne stia affatto distaccata; si saccia funeriore a quel dolce sentimento, indifferente a lasciarlo, o riceverlo, come Iddio vorrà . Poiche operando ella altrimenti . forme-

rebbe materie di nuove purghe.
216. Avvertimento VII. Terminate le purghe dello fpirito : fe il Direttore vedrà che il suo discepolo siasi portato in esse con fodezza di virtu, specialmente con piena raffegnazione, e con profonda umiltà, e annientamento di se flesso ( ch'è quello , a cni conviene principalmente aver l'occhio ) potrà rimaner contento di lui ; ed avergli piena fede, quando gli dirà di ricevere da Die rito . Ma però non lo creda divenuto affatte impeccabile, e vedendole cadere in qualche impazienza, o altro fimile difetto non fe ne maravigli , non inquieti se , e non înquieti lui con fospetti mai fondati , e con ombre vane : perchè sappiamo, che anche i Santivivendo in quella carne mortale, non erano efenti da ogni leggiero mancamanto . Proceuri benst che prenda da' fuoi difetti motivo di umiliarli, di diffidare affatto di se, di mettere tutta la speranza in Dio; e che poi feguiti a correre con cuore aperto l' arringo della perfezione.

#### CAPO XXII.

Si spiegano altri mezzi purgativi dello spirito.

217. T'Altro mezzo , di cui si ferve Iddio per raffinare l'anime di quelli, che vuole elevare ai supremi, e più eminenti gradi di unione, che si compartono in questa vita all'anime contemplative, fono certe ferite amorofe, che non si fanno nel cuore , ma nello spirito , ed hanno forza di purificarlo, e renderlo atto a favori sì eccelfe. Queste però non sono quelle ferite di amore piene di dolcezza, e di soavità, che il Divine Spolo vibra alle anime, che si trovano in quello flato di unione stabile e perfetta , che i Mistici spiegano con l'allegoria allo stato di matrimonio . Sono ferire di amore , ma dolorolissime, che con acerbità del dolore mondano lo spirito, e lo dispongono a que-gli alti gradi di unione con Dio

218. S. Tonimalo attribuifce quefte ferite all' amor cauto, per cui l'amante con una cognizione fottilissima penetra fino all' intimo dell'amato, e per mezzo di tal cognizion ne vien da lui fin all' intimo peneurato : Merians quedammedo penetras in amatem, '&

tecundum toe amor dicitur acutus : acuti enim oft dividendo ad intima rei devenire : & fimiliter amatum penetrat amantem , ad interiora e jus perveniens . Et propter boc dicitur , quod amor vulnerat, & quod transfigit jecur ( in 3. Sent. dif. 27. 9. 1. art. 1; ed 4. ). Varie, dice S. Giovanni della Croce , sono le ferise doloroie, con cui il divino amore trafigge l'anime . Noi una ne riferiremo apporsata dal detto Santo nel fuo Efercizio di amore ( flanz. 1. ) e da S. Tereia nel suo Castello Interiore ( mans. 6. cap. 11. ) e ed è una delle più penose , e più acuter, con eui fuole Iddio piagare, e purgare l'anima, e che più di ogni altra merita il nome di ferita di amore . Consiste questa in un rocco infocato , ed acceso di amore , per cui Iddio eleva in un subito l'anima al possesso di se, facendofele fentire in quel socco; e fubitamente le si nasconde . A quel tocco ardente se ne va l'anima tutta in famme di amore; ma a quel ritiro subitaneo, e veloce, che fa di le lo Sposo Divino, riman' ella trafitta da un dolore sì acuto, che non si può esprimere : a quel saggio di Dio arde l'anima di un grande amore; ma a quella fottrazione di Dio refta ferita da un gran dolore, e quanto è più acceso, e vivo l' amore, che si destò a quella sensazione spirituale di Dio, tanto è più penetrante il dolore, da cui è piagata in sentirne prestamente l'assenza. Sicche rimane la poverina, quafi de un colpo di saerta di fuoco, come la chiama S. Teresa, e infiammara, e ferita .

a19. Acciocche meglie questo s' intenda a convien fapte ; iche in due modi Iddio comunica all' anima diletta : alle volte per farle godere, altre volte per farla penare. Quando Iddio fi comunica all' anima per darle piacere, le si manifela con molta foavità; e con un amore dolce, e fanve, e dilettevole seguita a riccearla tutta, ed a daziarla. Ma quando si comunica all' anima per darle pena, le si manifelta, e sobito le si nasconde; acciocchè con quella sottrazione veloce dell' oggetto amato, e intimamente gustato, resti ella da un acuatissimo desiderio di lui acutamente trastirumo desiderio di lui acutamente trastirumo.

220. Questo è il prime colpo dello strateamoroso. Si accresce poi a dismistrati delolore della serita per una notizia tanto viva,
che Iddio in que tempo dà all'anima di
se, che; come dice S. Fresca, le fa prorompre a grandi gridi, a sen suna che sia presopre a grandi gridi, a sen suna che sia presopre a grandi gridi, a sen suna che sia presopre a grandi gridi, a sen suna che sia presona pazzime, cel assimi quanto di
viva, che esacerba la piaga di amore, altro
son è che una luce penetransissima, cel dono
on è che una luce penetransissima, cel dono

40. L

dell' intelletto , che (copre all' anima con gran chiarezza l'infinita amabilità di Dio: ma non gue la fa godere ; giacche dice & Tommalo, che questo dono è una vista acusa delle cole divine : Donum intellectus eft quadam acuta perspedio devinorum (12. 26 queft. 49. ars. 2. ad 2. ), ma però fenza dillettazione in quell'istesso oggetto divino, come infegna altrove l'iffesso Santo Dottore Sicche l'anima avendo saporeggiato Iddio in quel tocco infocate d'amore, e intefane la dolorofa trafittura nella di lui fottrazione; in contemplarlo poi con quella luce d'intele letto speculativa, ed acuta, ma non già dilettevole, prova una pena si intima, si pe-netrante, si arroce, che la riduce a pericolo di morte . E. S. Terefa riferifce di aver veduta una persona ( qual era fenza fallo ella flessa ) di cui ella veramente pensò che avesse per eccesso di dolore a finire la vita : Ed infatti rimane il curpo fenza fenfo , fenza polí, fenza calore, tutto freddo, e conquaflato ; e rimana per più giorni sì debole , e sì addolorate, che non è quali capace di alcuna operazione : eppure questa ferita di amore non fi ta nel corpo, ne arriva a toccare alcuna delle fue potenze ; tutta è nello spirito : ello folo, che fente in un subito la privazione del fommo bene da lui gustato, fenie apcora il colpo dello firale infocato, e l'acerbità della ferita . Contuttociò , perche il corpo per quella unione, che ha con l'anima, partecipa qualche poco del fuo dolore, quella poca partecipazione bafta a ridurio a termine di morte, che alle volte effertivamente seguirebbe, se Iddio con qualche visione pon confortaffe l'anima a vivere , benche

lungi da lui in quelta valle di pianto.
221. Ma il più ammirabile fi è , che un delore sì grande, e sì ftrano riefce all'anima piagata si faporito, e'sì foave, che non vorzebbe mai ftarne fenza; unde dice pur efpes rienza la sopraccitata Maestra : Sopporen aftutta la fua vita, fe coit piaceffe a Dio; ano corche non farebbe morire una fola volta , ma flor sempre movendo, che: veramente non è mano es ( in loco citat. ). E con lei il suo compagno S. Giovanni della Croce ( loc. cit. ) : Queste si chiamana saette di amore, che sone all'anima saporitissime, per le quali vorrebbe ella ftar fempre morendo mille volte l'ora de queste lanciate . E con gran ragione parlan così questi Santi esperimentatissimi : perche sebbene queste ferite vengono aperte da firali acutiflimi , fono però questi temprati nella fornace del divino amore in fiamme foavissime di carità, che sempre sono soavi :

221. Intanto mentre l'anima fla trafitta languendo in questi spasimi mortati, brucia tutta nel tempo stesso in fiamme di carità : poiche a quel primo tocco infocato di amore, che di sopra accennai, si accende in lei fubite una fiamma , che tutta la confuma ; e incenerisce quanto è in lei di terreo , di caduco , di fragile , e per usare i termini di S. Terefa, quanto treva di questa terra della mostra naturalezza, tutto lascia incenerito . Confumata poi da fiamma così cocente , esce ella da se stessa, passa ad un nuovo modo di esser, e qual Fenice rinasce più bella dalle fue ceneri , ch' è appunto l'espressione di S. Giovanni della Croce . Sicche disse bene la nostra Santa Maestra , che questa ferita è un colpo di faesta di fuoco , mentre ferifce , e brucia; impiaga, e incenerisce: il che tutto è ordinate, come ognun vede , ad abbattere affatto l'amor proprio, a spogliar l'anima quasi del suo esser naturale, e a darle una tempra divina, per cui sia resa disposta, e degna di unirsi a Dio col più stretto vincolo di amore , che si conceda in questa vita', qual' è l' unione di spirituale Matrimonio con Dio .

222. Ma ciò ch'è più ammirabile, suole l'anima per picciolissime occasioni rimaner colpita con questo dardo di fueco, fenza che ella possa declinare il colpo . E. G. in sentir dire una parola, che non fi finifce mai questa nostra vita, oppure che verrà il tempo di godere Iddio, o cole fimili; rimane l'anima in un iftante ferita , bruciata , e incenerita con questo strale di amore . Perde subito i fensi esterni : riman sospeta nelle potenze interne, incapace di peniare a tutt'altro, che alla cagione del fuo dolore : perchè la luce del done dell'intelletto, come ho già detto, ta tiene altamente fiffa nella già detta contemplazione di quel fommo bene, che non può godere , nè le permette il divertifi a qualunque altro oggetto.

2.4. Il dolore di questa ferita alle volte per fain in breve tempo, alle volte dura per core intere, secondo che iddio ora presto, ora tardi la medica col· baliamo di qualche comunicazione toave. Intanto sinche sia appera la piaga, l'anima languste per un desiderio acuto, e spatimante di andarfene a godere iddio nella patria beata; e perchè vede ; che solo la morte può metreta im possesso che dolo la morte poù metreta im possesso di tanto bene, muore per desiderio di morire. Eppure ( cosa agmirabile !) se il desiderio di mortire, dice S. Tereta, stringa tanto, che la persona si trovi in pericolo prossimo di simanero; estinata per bama che rallenti un.

poco , per non morire . Questo però è un

moto della natura fragile, come offerva bene ella ileffa: perchè ciò non offante la volontà ffa ferma nel fuo defiderio, e ancorchè veda la morte presente, punto non se ne rimuove, non curandosi di vivere senza si suo Dio.

. 225. A questa ferita di amor doloroso. the finora ho descritta, non v' interviene opera alcuna di fantafia, nè alcuna fua immaginazione : perchè si fa nel folo spirito. come già diffi. Contuttocciò ha volute qualche volta Iddio, per più favorire qualche fua diletta sposa, ch' ella vedesse con visione immaginaria quest' opera di amore, mentre invisibilmente si effettuava nel di lei fpirito . Come accadeva a S. Terefa , allorche vedevali apprello un Serafino con volto accefo, e con un lungo dardo in mano infocato nella punta, che le tranggeva il cuore. e le viscere, e traendo fuori lo strale, portavane seco parte, quasi trofeo di una eroica carità. Era sì grande il dolore, dic'ella, che mi faceva dare in alcuni piccioli gradi lamenecuoli: ed era sì eccessiva la soavità, che mi porgeva questo grandissimo dolore, che non si pud desiderare che si parta, ne l'anima si con-tenta meno, che di Dio. Tutto questo altro non era , che una rappresentazione immaginaria di ciò, che in quello flesso ittante spiritualmente fi operava nella di lei anima: poiche aggiunge tofto la Santa, che non era dolore corporate, ma spirituale. E così con corporale, ma spirituale era la ferita di amore, benche con vista corporale gliela rappresentasse il Signore, per più accarezzarla, e favorirla.

226. Passiamo ora a parlare di un altre mezzo purgativo dello spitito, con cui raffind Iddio lo spirito di S. Terefa, e lo refe profirmamente disposto al divino Matrimonio . Questo altro non è , che un defiderie acutissimo , e penosissimo di Dio assente , che viduce l'anima amante in agonia di morte : e però è da me chiamato languore mortale di amore. Per intender quelto, è necessario che io spieghi ciò , che accade all'anima che si trova in questo grado di orazione penofa. ma insieme dilettevole. E perche non vi è chi l'abbia meglio dichiarato di S. Terefa, che ne parlò per esperienza; perciò io non farò altro, che rappresentare con maggior spicciatezza, che mi sia possibile, ciò ch' ella dice ( in Vita cap. 20. ). Si muove nell' anima un deliderio di Dio; che l'anima ifeffa non sa donde nasca, perchè è infuso ; ne dipende da alcuna sua industria. Questo defiderio innalza potentemente l'anima fopra le fteffa, e fopra tutto il creato; e la cofti-Ccc 2

tuilce in una vasta solitudine , in cui non trova creatura alcuna, che le faccia compagnia , nè ella la vuole ; anzi la rigerra da se, e la rifiuta, perche vuol solo Iddio. Ma ciò, che accresce a dismisura la sua solitudine , e gliela rende tormentoffima , fi è , che stando ella in questo deserto solitario, Iddio le si rappresenta lontanissimo : onde non ha la compagnia delle creature , nè vuole averla ; e la compagnia , e il possesso di Dio . che tanto brama, non può averlo. Sicche fi trova la poverina come sospesa fra il Cielo, e la terra in un stato violentissimo . Qui le comunica Iddio, dice la Santa, le sue grandezze in un modo più strano, che si possa pensare consolare, ma per mostrare la cagione, che ba di affliggersi di stare assente da quel bene, che in se consiene sussi i beni . Questa comunicazione accresce suor di modo il desiderio di Dio, fa nascere una pena sì sottile, che mette l'anima in agonia di morte: e afferma la Santa, che la persona veramente si trova in gran pericolo di morire; e dice saperlo per esperienza , essendosi ella trovata più volte nelle sue grandi infermità vicina alle morte. Poi dice, che mentre trovavasi in questo lauguore mortale , smarrivano tutti i fensi per la gran pena , le mancavano i políi , le fi slogavano l'offa delle braccia, le si indirizzavano le mani , e rimaneva per qualche giorno addolorata da capo a piè ; e aggiunge, che continuando una tal orazione, credeva alla fine di avervi a perdere la vita, e a confeguire l'oggetto di quei penoli delideri. Contuttociò afferma, che questa pena mortale, non altrimenti che l'altre pene di amore , come abbiamo più volte detto, è grandemente dilettevole all'anima; e trovandoli in ella , non vorrebbe mai escirne . Anzi arriva a dire, ch' ella amava più questa agonia amorosa, che tutte le altre grazie, fin allora compartitele da Dio, quantunque eccelle.

227. Spieghiamo ora le cagioni di questi acutifimi defider), che riducono l'anima all' estrema agonia. Il trovarsi l'anima in quella gran solitudine proviene dal rifiuto, ch'ella fa di tutte le cose create per il desiderio efficace di Dio, che in lei si desta . Il rappresentarsele Iddio lontano, e con tali notizie di lui, che la trafiggono, fino all'agonia di morte, da altro non proviene, senonche da tutta questa contemplazione, in cui Iddio non concorre punto col dono della fapienza, ma folo col dono dell' intelletto, ma in grado molto eminente. Già dicemmo più volte con l'Angelico , e con altri Dottori , effer proprio della sapienza rendere Iddio presente

e godibile all'anima con molta foavità . Or ficcome in quell' orazione non opera in alcun modo questo dono così non si rappresenta qui Iddio all' anima vicino, ma fe si mostra quali in prospettiva lontano . Dicemme pure altrove, che non è officio del dono dell' intelletto dare all'anima diletto, appagamento, e sazietà; ma solo un' acuta penetrazione delle cose divine : e però trovandosi l'anima, mentr' è in questa contemplazione, in una penetrazione intellettuale fottilissima della bontà di Dio, senza dilettazione in lui, altro effetto non glie ne può risultare, che un desiderio , ed una pena sommamente penetrativa, e fottile, ( che fono l'istesse parole della Santa ) in vederfene lontana, quale a poco a poco la riduca ad agonia di morte. Si avverta però , che questo languore di amore non è sempre in un grado sì intenso, quale fi è finora descritto ; ma ora è maggiore, ed era è minore : sempre però è ua gran martirio di foirito.

228. Ma acciocche il Direttore sappia ben distinguere fra le ferite dolorose, e i languori mortali del fanto amore, stimo bene affegnare la diversità , che passa tra l'une , s gli altri. La prima diversità consiste in queito; che la ferita si fa in un istante, come abbiamo veduto, il che è proprio delle ferite ; ma il languore , sebbene viene all' improvvilo, si accresce a poco a poco, il ch' è proprio delle languidezze. Prima l'anima si mette in solitudine , poi in desiderio ansiofo, e finalmente in agonia mortale. La feconda divertità proviene . che a formare la ferita d'amore non vi concorre solo il dono dell' intelletto, ma anche il dono della fapienza; mentre per quella, come già dicemmo, si richiede un tocco infocato di amore, per cui l'anima sente Iddio con soavità . e con ardore : il che non può farsi senza il dono della sapienza , a cui fi appartiene dat fapor, e accendimento circa le cose divine : quando poi a formare il languore mortale di amore, vi concorre solo il dono dell'intelletto : e però in questo non succedono quelle infiammazioni di amore, che dicemmo accadere in quella.

229. Al compimento di queste dottrine restano a stabilirii tre cose. Primo, che le dette ferite, e languori, o desideri mortali, fono veri mezzi purgativi . Secondo , che fono mezzi purgativi dello fpirito . Terzo , il modo con cui l'anima per tali mezzi fi purga, e si dispone all'unione perfetta, e stabile con Dio . Abbraccio rutto infieme e ferite , e languori , perchè gl'istessi sono di ambedue gli effetti . Che queste contemplazioni trafittive

sano merzi purgativi del soggetto, che le riceve, non se ne può dubirare: perchè ld-dio sessio si discono se può dubirare: perchè ld-dio sessio si discono si serve a sanguendo in questo penose orazioni: Standa io, dice la Santa; ne principi con vimere (come seul accadermi quasi in goni grazio, che laddo mis sa sinche rameninanto avanni vi Siginare mi assocra:) mi discono mi quella grazio; che il quante mi aveva seare, che in quella pena s'anima si purissa, si quella grazio; che ias quante mi aveva seare, che in quella pena s'anima si purissa, si avvon s, si ressissa di gallo dell'oro nel croci-volo, per potervi meglio porre gli smalti de savvon s, per potervi meglio porre gli smalti de faui doni; e che liquiri scontava quello; che avvona quello; che avvona spagete in p. Arganterio.

230. Čiò'; che Iddio diffe con tanta chisrezza alla Santa ; rotme ella a ripeterlo; come fentimento proprio, nel Caffello interiore, dove parlando di queffe facele di tormento; contemplazione, dice così: Gestà mio; che firette date vuel a chi vi ama? Ma sutto è peco per quello; che pei date levo: chè de ne ragionevole; che pei di si perificare agelli amina, accidebb envi-mella festima manfone, comi civilli; chè dovenndo murato ned Civelo, fi penielli; chè dovenndo murato ned Civelo, fi pe-

rificano in Purgatorio . " 2011

231. Secondo , neppure fi puo dubitare , che quelto mezzo purgativo fia indirizzato al raffinamento dello spirito : perchè dice la Santa , che quefto fentimento tanto dolorofo non è nel corpo , ( quantunque il corpo ne partecipi molto per ridondanza, ellendo parte dello stesso foggetto ) ma nello spirito, anzi nel più intimo di lui : e aggiunge, che con l'esperienza di questa gran pena ella comprese, come le anime separate dai corpi penino sì acerbamente nel Purgatorio. Ecco le sue parole : Questo sentimento non è nel corpo, ma nell' intimo dell' anima. Di qui conghierturd questa persona (. la persona è ella Resta ) quanto più afpri sono i sentimenti, e pene di lei, che quelle del cospo ; e se le rap-presento essere di questa maniera quelle, che si pariscono in Purgatorio, dove a quelli, che vi Ranno, non è d'impedimento il non aver corpo, per lasciar di patir molto più, che tutti quelli, che l'hanno, e vivono in esso. Dunque se la luce di questa contemplazione va a trafiggere con le sue acute pene lo spiri-to, nello spirito ( principalmente alme-no-) deve operare l'effetto della sua purgazione .

232. Per intendere in terzo luogo il modo, con cui questa contemplazione purga lo spirito, bisogna rammentarsi di ciò, che dicemmo ne' precedenti Capi, parlando di quell'altra luce purgativa, Dicenmo, che

uno degli effetti principali della purificazione dello spirito, si è lo stadicare dalla parte spirituale, ed anche dalla sensitiva tutti gli attacchi, e tutte le affezioni verso le cose. terrene, e celefti. E questo a maravielia fi ottiene con la detta contemplazione : poiche quella gran folitudine , e quel gran deferto. in cui l'anima fi trova; altro non è che un ammirabile, e strano distaccamento da tutto ciò, che non è Dio; e perchè gl'istessi gusti soprannaturali, e celesti non sono Iddio, anche da questi si separa lo spirito con gran fortezza, come accenna la Santa, dicendo, che l'anima posta in quella folitudine neppur vuole la compagnia delle cose celesti fenonche in Dio . L' altro effetto delle purghe dello spirito si è lo svellere, quanto è più possibile, dallo spirito, e per concomitanza anche dal fenfo tutte le paffioni , le inclinazioni , e gli abiti imperfetti ; in uma parola, dar morte all' uomo vecchio. E a questo più presto, e meglio si giange con questa dolorosa contemplazione, che con quell' altra, che abbiamo di fopra esposta . La ragione è chiara. Tutti i noftri appetiti, propentioni, ed abiti difettuofi fono radicati nell'amor proprio; da questo sono partoriti, da questo sono nutriti, da questo ricevono alimento, e vita. E però tolto l'amor proprio bisogna che quelli cadano tutti estintit come appunto tolto il terreno . è necessario che l'albero ; ch'era in lui profondamente radicato, cada a terra inaridito. Or tutte quelle trafitture mortali, e quelle agonie di morte, quelle disgiunzioni di offa, quei fracassamenti di corpo, che dice la nostra Santa accadere in quest orazione, non sono già indirizzati a dar morte al foggetto ; anziche deve questo, dopo queste passioni mortali, risorgere ad una vita divina : folo fono ordinati a dar morte all'amor proprio. Sicche tornando questo a ricevere frequentemente queste trafitture, e quelti colpi fatali, non è possibile che alla fine non muoja, o per dir meglio non rimanga affatto mortificato. Morto lui , o affatto mortificato, forza è che muojano con lui i suoi abiti , le sue passioni , e le sue inclinazioni difertuose . E però dice bene S. Teresa, che questo raggio di contemplazione, quanto trova di questa terra del-la nostra naturalezza, tutto lascia incenerito ( in Cast. inter. supracis. cap. ). E parlando delle ferite , dice , che la faetta vien temperata con un veleno di far odiare se fleffo , per amor di quel Signore, e che volentieri perderebbe la vita in suo servizio ( in Vita cap. 9. ). 233. Da questa contemplazione nasce anche quel legamento di potenze, di cui par-

lammo di fopta . Lo dice a chiare note la nostra Santa. Perciocche in un punto ( questa contemplazione ) lega, le potenze di maniera. che mon restano con alcuna libertà, per cofa che fia, le non per quelle, che l' banno da far ore fcare quafto dulore ( in Caft. inter cod cap. ). Nel libro della fua Vita dice lo fteffo ( cap. o.): L'immaginativa non rapprelenta cola veguna, ne , a mio credere s per molto sempo di quelle . ch' ella fla cost ; operano le potenze : she ficcome nell'unique , e vatto il godimento , così qui la pena le fospende. Da ciò proviene, che le potenze in questo modo coartate, e riftrette dalla divina luce, fi vadano spogliando di quella inclinazione naturale che hanno di operare a loro arbitrio, si abban-donino nelle mani di Dio, e si lasciano muover da lui . cofa troppo importante per la formazione di quella mistica, e perfetta unione, a cui sono esse di loro natura tanto improporzionate.

224. Da tutto ciò, che abbiamo detto nella seconda parte di questo Trattato, si dedu-ca, che la purga persetta dello spirito si fa principalmente con due luci di contemplaziome ; una, che ofcura l'anima con folte tenebre, e fiffandola nella vista de' fuoi percati. e miferie . la riempie di graviffime afflizioni : l'altra, che rappresenta all'anima viva-mente l'amabilità di Dio, non per dargliene possesso di amore, ma solo per eccitare in lei defideri acutiffimi , che la trafiggano , e la riducano a pene di morte . Con questi mezzi Iddio spoglia, e quasi scortica l'anima di tutte le indisposizioni, anche più intime, che ella ha o per sua colpa, o per natura contratte per il confeguimento della mistica , e persetta unione : quando poi è già ella ben disposta , e preparata , quell'istesse luci divine , investendola in modo foave , l' uniscono perfettamente, e la trasformano in Dio a quanto però è comparibile con lo flato presente della noltra vita . Alcune anime Iddio purga con una di dette luci , altre con l'altra , altre con ambedue . . .

235. Prego per pltimo il Direttore a riflettere , che l'opera più ardua , e più utile del fuo magistero è la buona condotta di quell' anime, che si troyano nelle purificazioni, di cui abbiamo parlato in questo Trattato . E' ardua una tal opera, perche fono molte, tono warie , e tutte aspre, e tenebrose le vie, per cui camminano tali anime, come fi è già ve-

DELO DIRETTORIO: MISTICO A ...
Lo dice a chiare note la duto : e però si richiede melta perizia nel Direttore , per giudicarle con ficurezza . E! utile una tal opera, perche passando l'anima felicemente per quelle strade pericolose, giungono finalmente a gran perfezione, e a gran famigliarità con Dio . E però ellendo quell' opera andua, proccuri il Direttore di genderfi esperto ; ed abile con lo studio : essendo utile , l'abbracci con tutto le zelo, e con tutta la carità : ne perdoni a fatica per la gloria di Dio, e sopra rutto si raccomandi sempre al Signore , e chieda, fempre lume per non errare .

226. Concludo quelto Miftica Direttorio , con avvertire il Direttore,, che quantunque to mi fia industriate di dichiarare nel modo più facile, che mi sia stato possibile, le opere straordinarie della grazia, che sogliono accadere all'anime contemplative; con aggiun gere anche alle notizie speculative avvertimenri pratici; ed opportuni per il loro buon regolamento ; ciò non oftante credo , che tutto questo non bastera per formare giudizio retto di alcuni spiriti ; se Iddio ai lumi, che io no dato, non aggiungera qualche raggio della fua velefte luce. La ragione è chiara . Gli fpiriti degli nomini fono come le loro fuccie, che fono tutte tra loro fimili , e tutte diffimili : fono fimili , perche tutti i velti fono composti di fronte, di ciglia, di occhi di labbra, di mento, di gote, di narici: neppure fono tutte diffimili , perche quefte ifteffe parti , benche in tutti fiano l'affesse in quanto alla foltanza, non fono però l'istesse in quanto alla grandezza, al colore, alla forma, alla configurazione. Gosì la contemplazione, i fuoi gradi , le fue purghe fono quelle, che io ho descritto; ma il tempo, il modo, l'ordine , l' incremento di tali cole , non è in tutte le anime lo flesso. Iddio varia la sua condotta . E però ,) per avere di tali cofe : un giufto difernimento, oltre gl'infegnamenti dati in quest' Opera, è mecessaria la divina luce, quale non gli sarà negata, se egli instantemente la chiedera nelle sue orazioni ; massime quando abbia a giudicare su lo spirito di anime fingolaria Vero è, che l'esperienza, maestra di tutte le cost e con lungo efercizio del fuo facro ministero gli faciliterà l'intelligenza di tall cole ftraordinatie , e eli suggerirà i modi più prudentic e più propri per regolare quelle anime che le ricevono.

. the no

CAR 22 1 19 15.5 1.1 11

of a wine of the mar one

36 431

ered than in a co

# DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI

Per il retto regolamento delle azioni proprie,

### OPERETTA

Utile specialmente ai Direttori delle Anime

DEL PADRE

# GIO: BATTISTA SCARAMELLI

DELLA COMPAGNIA DI GESÚ.



## IN NAPOLI, MDCCLXVIII

A SPESE DI DOMENICO TERRES

Nella Stamperia di Giuseppe Raimondi

CON LICENZA DE SUPEIORI.

# urar Timbang Ku

First Conservation of the second seco

f. The Theorem Communication of the second products of the second p

 $\Xi \circ \mathfrak{A} = \mathbb{R} \otimes \mathbb{R} = \mathcal{T} \circ \mathfrak{A} \circ \mathfrak{A}$ 

ETÖLÖLÜTTE - ELEKKMÜLTE BEKKA COMMICHE MIGESÜL



IW NAFOLI, MODGENIE, ASSESSON ASSESSON

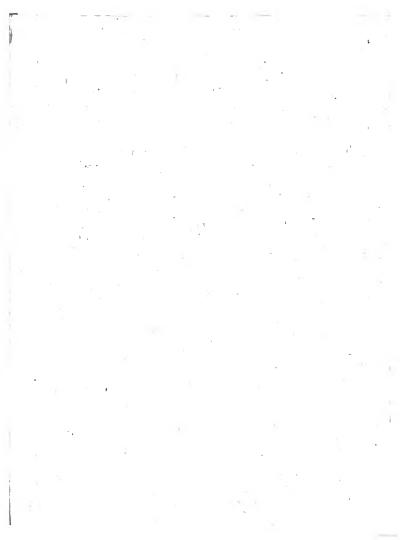



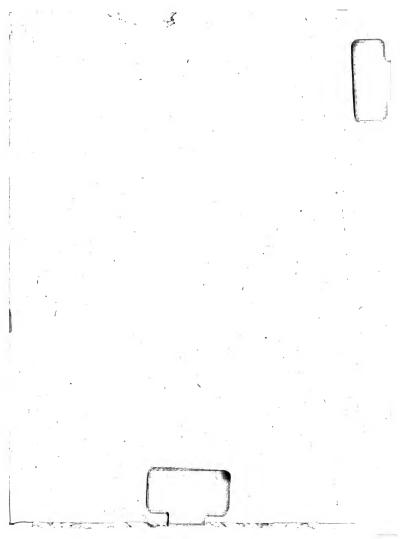

